

£28.



igitized by Google

1/2 wany

# DELLA VITA E DELL'ISTITVTO DI S.IGNATIO

FONDATORE

DELLA COMPAGNIA DI GIESV'

LIBRI CINQVE

DEL P. DANIELLO BART OLI

Della medesima Compagnia.



IN ROMA, Appresso Domenico Manelfi. 1650.

Con licenza de' Superiori.

BUENTRE CONTROL S HOUSESCHIOL

01443 - 10 JULY 1012

BIBLIOTHEQUE COLLA CANCELLAT

DELLEY OF

DEL P. DIEN SEE Dellandy one

# INROMA, Appresso Domestes resulting

Con herman de Su, mort.

#### FLORENTIVS DE MONTMORENCY SOCIETATIS IESV

#### Vicarius Generalis.

Vm Opus, cui titulus est Della Vita, e dell'Istituto di S. Ignatio Fondatore della Compagnia di Giesù, a P. Daniele Bartolo eius-dem Societatis Sacerdote conscriptum, aliquot nostri Theologi recognouerint, & in lucem edi posse probauerint, facultatem sacimus, vt typis mandetur, si ita ijs, ad quos pertinet, videbitur. Cuius rei gratia, has litteras manu nostra conscriptas, & sigillo nostro munitas, damus. Romæ 9. Iunij 1649.

Plorentius de Montmorency.

Imprimatur: si videbitur Reuerendiss. P.Mag. Sacri Palatij Apost.

A. Riualdus Vicesg.

Ex commissione Reverendissimi P. Fr. Vincentij Candidi Sacri Palatij Apostolici Magistri, librum Ad. R. P. Danielis Bartoli Societatis Iesu, cui titulus est Della Vita, e dell'Istituto di S. Ignatio &c. summa cum admiratione, ac voluptate perlegi, dignissimum existimo, qui typis cudendus permittatur, Pidelium omnium tectione terendus: siquidem non solum sine vlla Christiani moris, sana doctrina, Fideiq: offensione, tuto pede percurritur, sed, quod mirum est, ob sermonis puritatem veluti Euangelicam, ac sine suco eloquentiam, styliq: perspicuitatem, & magniscentiam, ab eruditione simul, ac pietate commendatur: Christiano Orbi prosectò certissimam allaturus visilitatem. Ita sanè

Ego Fr. Ambrosius Viola Sacræ Theologiæ Magister Episcopus Laquedunensis, manu propria.

Imprimatur: Fr. Vincentius Candidus, Sacri Apostolici Palatij Mag. Ord. Prædic.

Ling Confidence of the Confide

The most of the first of the fi

algo Pr.Ambroffus Viola Sacar Viceliogia Mogellie ispil copus Laqued nemfis, manu proprio

Improveners in Vincer in Candidus, Secri Apoltolica estas s

## ALETTORI



CRIVO l'Historia vniuersale della Compagnia di Giesù; e sodisfo a quell'obligo, ch'ella hà col
Mondo, di fargli a certi tempi
sapere, ciò, ch'ella hà operato per
lui. Impercioche il dar conto di sè,
con diuulgare i proprij auuenimenti,ciò che nelle Religioni, le quali vi-

uono folamente, a sè medesime, & a Dio, sembra atto di spon. tanea liberalità, a quelle, che hanno per fine proprio de'loro Istituti, di giouare al publico, passa in ragione di dobito. E nel vero la Compagnia, in rijguardo de' fuoi principy, può dir si bauere in ciò una certa sua particolare obligatione: impercioche a formarla, a crescerla, ad impiegarla, pare, che il mondo con ogni sua parte, concordemente accorresse. La. Spagna, le diede in S. Ignatio il Padre, che la generò; la Francia, nell V niuersità di Parigi, la Madre, che la concepette; in Italia riceuè l'anima da Paolo III. che le diè forma, & essere di Religione; da Portogallo hebbe subito nome d'Apostolica, e i primi alimenti per crescere, & asgrandirst; la Germania la mise, già alquanto adulta, a pruoua d'armi coll beresie di questi tempi: e le Indie dell' Asia, e i Regni dell' Africa, e l'Imperio dell' una, e dell'altra America, riceuendola, viuente ancora S. Ignatio, le apersero campo, doue, ne tempi auuenire, seminasse le sue fatiche, e le innaffiasse co'fudori, e col sangue. Così, oltre all'obligo del suo fine, tenuta ancora con tutto ciò ch'ella è, all'uniuersale servigio del mondo, par di dovere, che dopo alcun tempo, faldi publicamente i conti con lui,e mostri come le partite del debito, e del pagamento, tornino bilanciate:

Var-

Varrammi ancora a doppio questa Historia; cioè non. santo per Historia, come per Apologia. Impercioche penne, e lingue non mancano, e d'Heretici oltrenumero, e a gran numero di Catolici, che in mille forme, scriuendo, e faueilando, s'adoperan, secondo lor talento, per mettere in dispetto al mondo, e in publico vitupero la Compagnia; facendola comparire, chi sconcertata, chi noceuole, chi discaduta: e fino a tanto, ch'ella veramente nol sia (ciòche Iddio mai non consenta) non mancherà chi s'ingegni di far, ch'ella il paia. E nel vero, se, come da S. Girolamo haurebbon voluto i suoi emuli in Palestina, e i loro in Francia dalle dut vgualmente sante, e dotte Religioni di S. Domenico, e di S.Francesco, la Compagnia cangiasse i publici ministeri, con che in seruigio de prossimi adopera, nell'humil mestiere di tessere sporte, e stuore, o di coltinare vn'horticello, e circoscriuedo tutta la sfera de suoi pensieri co le mura d'una celletta, non vscisse, nè per vedere, nè per esser veduta, morta, a'viui, come disse Nazianzeno, o viua solo a sè medesima; il mondo, o non la trouerebbe per dirne male, o non la degnerebbe del suo sdegno: così non le farebbe bisogno mettersi talora in difesa, e armare la verità con la ragione. Ma Iddio tanto fol non volle da lei,nè in tempi si calamitosi alla sua Chiesa, nè in tale stremo d'opportuni sussidy, chiamò al mondo una nuoua Religione per priuaso riposo, ma per fasiche di publico giouamento. La contrapose all'ignoranza de gl'Infedeli, alla maluagità de gli Heretici, a' vitÿ de'Catolici. Con ciònon si poteua di meno, che venuta in campo per combattere, non bauesse contrasti: e ritogliendo (quanto a Dia piace benedire le sue faiiche) dalle mans de nemici demony, le anime, che vi teneuano, quelle medesime mani non si armasse contro, e non le prouocasse à suoi danni. Ne m'hà fallito il nome, chiamando Apologia, vna, non altro che semplice historia: impercioche si come per rikattere i sottili sofismi, con che Zenone Eleate argomentaua, prouando impossisì auuenturosa, per qualità, se non allora per numero di figliuoli. [Io non posso contenermi (dice egli in vna sua scritta dalle Indie, a' Padri di Roma) ne sò finire di parlarui, e di scriuerui della Compagnia, da che ne hò cominciato a dire. Ma pur, la fretta delle naui, che mettono vela, mi sforza a rompere le parole. Non truouo già clausula più confaccente, e adatta per metter sine a questa lettera, che dicendo: Si oblitus vnquam suero tui, Societas Iesu, obliuioni detur dextera mea. ] Hor questi medesimi saranno gli effetti, che, anco in noi, cagionerà l'hauer conoscimento de' nostri Maggiori; le cui Vite, io, per lo madesimo sine, m'ingegnerò di scriuere a luoghi loro, non ismembrate, e sparsamente interrotte, ma, quanto il comporterà l'ordinata diuisione de' tempi, raccolte, ed intere.

In tanto non vi sia chi sospetti, ch'io per ciò m'habbia obligato la penna, à ritrar folamente quel bello ( qual ch'egli sia) con che alla diuina bonià è piaciuto, di rendere sino a quest hora in alcun modo risguardeuole la Compagnia; difendendo, celando, o diminuendo que mancamenti, o eccefsi, graui, o leggieri che siano, con che altri de' suoi figliuoli, l'ha disformata, o resa in parte men bella. lo son iroppo ben persuaso, che non v'è chi presenda se spert, che una ragunanza di same migliata à huomini, ancorche da principio scelti con elettione, e poscia alleuati con regola, riesca in questa parte più felice, ed intera, di quel che si fossero in. cielo gli Angioli, e in terra gli Apostoli: gli vni creati da Dio santi, e doppiamente ricchi, con doni di gratia, e di natura; gli aliri lauorati da Christo col magistero de' suoi insegnamenti, e sù il modello del suo perfettissimo esempio : e pur di que' molti s'empie vn'inferno, e di questi pochi alquanti 18 2/al. caddero, & vno precipitò. Omnis professio in Ecclesia. habet fictos scrisse con verità S. Agostino; e non v'è Religione d'Istituto si fresca, nè d'osseruanza si bella, che non debba dire gemendo con Giobbe; Rugæ meæ testimonium dicunt

Digitized by Google

dicunt contra me : cioè, secondo l'interpretatione di S.Gre- 2ib. 13. gorio, huomini, a guisa delle crespe, simulati, e doppi; nel- Marais. la professione del viuere religiosi, nella pratica dell'operare profani. Ma, oltre a ciò, i difetti, che nelle historie sicontano, a chi vuoll' vjarli, com'e di ragione, rendono vu gran prò. Impercioche si come i naufragy de. gl'inauuedun, han mostrato le secche, e gli scogli nascosi, i quali poscia per publico insegnamento trasportati sù le carte da nauigare, han reso il viaggio per mare in gran parte sicuro, non altrimenti il segnare su le carte d'una fedele historia, doue altri per suo mal gouerno arenò, doue percosse aurauerso, doue ruppe, grida con saluteuole auniso a chi vienloro dietro, che se non vuole un simile infortunio, prenda altro vento, e tenga più saggiamente altro sentiero. Che se poi si hà risguardo a quell'universale ammaestramento, che il publico d'un commune d'huomini, che viue a regola, & a disegno, trahe dall'osseruare i successi de' suoi antipassati; manifesto siè, che non punto meno egli profitta con la veduta de' proprij danni, e scadimenti, che con quella delle cose, che l'innalzarono, e secero grande. La Sperienza figliuola del tempo, madre della prudenza, e direttrice d'ognituon gouerno, molte cose insegna, alle quali il pensare astratto, da principio non giunse. E si come la correttione de tempi, e l'ammenda de calendary, si è imparata dalle osseruationi fatte sopra gu suary, non d'uno, o di due anni. ma di più età messe insieme a riscontro così in ogni forma di gouerno, certe massime regolatrici, non si accertano, fuorche dall'esaminare i successi, non men rei, che buoni, i quali invna historia di lungo tempo, insieme adunati, si leggono. Hor tutto questo, aggiunto a quell'obligo d'inuiolabile fedeltà, che gl Historici, per debito di loro vsicio, innanzi a tutto il mondo professano, indubitatamente farà, che, si come nulla riferirò men che prouato, così cosa non tacciasai? Glie vero, che verso ogni altro viutto fra noi in que gradi di perfettione, che tale Istituto richiede, ragione. uole, e giusto Jarebbe, hauere i medesimi desidery, ma non mai, a niun paragone, si come verso il Santo nostro Padre, e Istitutore. Percioche, come egli soleua dire al P. Diego Lainez, quando Iddio elegge alcuno, perche metta al mondo vn'Ordine Religioso, l'inuia, e conduce al modo appunto, ch'egli vuole, che anco gli altri, c' hanno a viuere col medesimo spirito, imitando lui, se conducano. Perciò frà lui, è quelli che da lui prendono la forma del viuere, v'hà differenza, come frà copia, & originale. Non perciò mi farò io lecito, di framescolare alle antiche, e fedeli memorie, che ne habbia. mo, alcuna punto men di loro autoreuole, e prouata; peroche le trarrò, non da verun più moderno scrittore. ma da quelle prime fonti, onde furono derivate anco le altre, publicareci da principio; dico da gli autentici manuscritti de' Padri Pietro Fabro, Diego Lainez,, Simone Rodriguez, Pietro Ribadeneira, Giouanni Polanco Luigi Gonz, alez, Girolamo Natale, Olivier Manareo, Diego Mirone, Edmondo Augerio, Annil Godretti, Diego di Guzzaare, e micro sutto che vissoro alcun tempo con lui. Oltre a ciò da molti, e gran volumi di lettere, e da quel, che ne processi per la canonizzazione, deposero seicento settantacinque testimony, che ne furono esaminati.

Finalmente, in questa prima opera, io mi farò alcune volte lecito, di far, come di sè medesimo S. Gregorio Pontesice disse, a somiglianza de siumi, che oucincontrino alcun basso vuoto, a lato delle loro riue, senza arrestare il diritto corso, che tengono, si diuertono à riempirlo, e passano oltre. Conuerrammi, dico, oue necessità il richiegga, fare alcuna digressione, senza però tormi di via suor del soggetto principale, che hò per le mani.

mani. Le cetere, disse S: Agostino, non si compongono Libera. solamente di corde, che sono la parte, che in esse bà vo- "" Pence, & harmonia. Hauvene di molte altre, le quali, se si prendon da sè, sono mutole, e sorde, ma percioche sostengono, e legan le corde, ancoresse sono in un medesimo carpo, musiche, e sonore. Cosi, dice egli, alcune descrittioni di cose humane, che i Profesi taluolta alle loro scritture framettona, ancorche non parlino scopertamense di Christo, pur nondimeno, perche ad esse i misteri di Christo, con occulte allegarie, si legano, ancor'esse Christum sonant. Altrettanto sarà d'alcune digressioni conuenutemi fare; come de gli Esercity spirituali, delle persecutioni che c'infestano, della protettione, et affetto, con che Nostra Signora ci guarda, e dell'intero di segno, et Idea dell'Istituto della Compagnia, di cui nella prima parte del terzo libro, fauello alla spiegata. Tutte queste, perlo naturale legamento, che gli effetti hanno con la loro cagione, manifesta cosa, è che Ignatium sonant. Ma oltre al fauellar che fanno di lui, onde non m'era permesso tacerle, anco il riferirle mi si conueniua, per difendermo doma, con ispiegarla; ciò che per niun conto ad Historico non si distino Afrestinamenta la forma dell'Ordine istituito dal Santo, e giudicato da chi il conosce, e da chi nò, con differenz a d'estremi in alcun modo simigliate a quella, con che vn'antico disse', essersi mirato da due Filosofi, Pitagora, et Anassagora, il Sole, quem ille Maxim. vt Deum, hic vt lapidem prospectabat. Se doue si met-? te lo sguardo, là potesse, allungandosi, giungere anco l'anima, per esaminare con la ragione da presso, ciò, che l'occhio considera da lontano, certi Filosofi animali, non si sarebbono mai condotti a dire, che i pianeti, e le stelle di orig. ersiano bestie, e per conseguente i loro cieli, le loro stal- "" " "." le: ma, considerata la gran mole, il bell'ordine, e'l divin conserso delle sfere celesti, e l'harmonia de giri, che per esse

Digitized by Google

7720-

mouendosi fanno le stelle, a guisa di vergini in danza, come disse Filone, haurebbono riuerita la sapienza dell'Ingegnere, & ammirata la potenza del Fabro, che a machine di mole si vasta diede tanta leggerezza di moio, & a moti di tanta inequalita, prescrisse regola di si aggiustata proportione. Parimenti, se chi mira da lungi vn'Istituto d' Ordine Religioso, che pur'e disegno di Dio, il qual ne diede a' Fondatori il modello, come gia al S. Dauid la pianta del Tempio, dalla natura del fine, intendesse la conueneuolizza de'mezzi, e dalla concatenatione delle parti, formasse idea della bellezza del tutto, non ne giudicherebbe, come S Agostino disse, farebbe d'una bella opera a musaico chi hauesse pupilla capeuole di veder si poco, che non posesse in vno sguardo comprendere più d'vna, o due di quelle pietruzze, ond'ella si compone; con che, Vituperaret artiod. 61. ficem, velut ordinationis, & compositionis ignarum, eò quòd varietatem lapillorum perturbatam putaret, a quo illa emblemata, in vnius pulchritudinis faciem congruentia, simul cerni, collustrarique non possent. E in tal guisa appunto, per tacer di tanti altri, mirò la Compagnia quel Caluinista Lermeo, che, condamment prima; perche haueuam congiumi insimer ministeri delle due vite Attiua, e Contemplatiua, d'una sola delle quali tutte le Sette de gli antichi Filosofi s'erano contentate, poscia sog giunge: Sola Societas lesu, omnium professionum seueritatem, amænitatem, disciplinam, laxitatem, paupertatem, opes, vsus, abusus complexa est. Per ciò dunque fù di ragione, che io alquanto più spiegatamente scriuef si quello, che, come in fatti apparira, tanto sol, che si mostri, da sè medesimo si difende; così ne tornerà a S. Ignatio quel-Thonore, che S. Gregorio Nazianzeno disse farsi al merito dell'artefice, mentre si mostra l'eccellenza del suo lauoro.

taccia, qual ch'ella sia, che dire mi si conuenga.

Ma percioche troppo gran fascio di cose, troppo frà sè diuerse, e succedute in paesi estremamente lontani, è quello, che l'universale historia di quest'Ordine abbraccia; perche in riferirle non simpediscano, o soprafacciano, nè si confondano insieme, hò dounto cercar'ordine per chiarez. z, a, e distintione per ordine: e mi son perciò appigliato, come alla meno di acconcia, che frà molte altre mi sia paruta, a quella volgarissima divisione delle Quattro partidel Mondo, per ciascuna delle quali dividerò, con quattro parti d'historie, l'intera narratione di quello, che la Compagnia quiui hà operato. Intanto questa, che và innanzi alle altre, et è fondamento di tutta l'opera, hò voluto spendere in riferire non altro, che i successi dalla vita, e i meriti delle virtu di S. Ignatio : si perche di razion m'è paruto, che chi in dar l'essere ad una Religione fu unico, in riceuerlo dalle memorie d'essa, sia singolare; si ancora perche a' figliuoli dello spirito, e seguaci dell'Istituto di S. Ignatio, la sua vita è forma di viuere, e suoi esempi sono regola d'operare. Hor se io ne framezzassi il racconto, con fare intramesse d'altri lunghi successi, secondo i sagresi che somministra l'historia del suo sespo, con ismembrargli la vita, ne suanirebbe il meglio della bellezza, ch' è la concatenatione del tutto, coll'harmonia delle sue parti. Perciò anco mi son persuaso, di non douer trascurare, come leggieri, e da non farne memoria, quelle, anco leggieri cose di lui, che a gli antichi, e legitimi scrittori delle sue attioni,il Ribadeneira, l'Orlandino,e'l Maffei, o fuggirono dalla penna, o per ragione del tempo, in che scrissero, da essi studiosamente si tralasciarono. E a dire il vero, se de' grandi huomini,nati al mondo per gloria, e viutti per publico bene de posteri, rimane una certa brama di sapere, che lineamenti di fattezze, e che aria di volto portassero, e se ne formano sù le antiche memorie le imagini, e doue d'al-

cun non possa esprimersi copia al naturale, se ne lauora sul verisimile alcuna confaccente al concetto, che si ha del suo genio: Quo maius, vt equidem arbitror, nullum est seli- plin lib. citatis specimen, quam semper omnes scire cupere, qualis suerit aliquis; al certo, meglioche dalla dipintura, che solo effigiala superficie de' corpi, ciò si hà dall'historia, che ne rappresenta le fattezze dell'animo; e in tante, e si varie attitudini cel disegna, quanti sono gli atti, e le opere, che di lui, scriuendo, racconta. Hor come nelle copie de volti al naturale, non v'ètratto di linea, nè botta di penello, per minuta ch'ella sia, che possa dir si soperchia, se siricaua dall'esemplare, e serue a figurarcel più desso, così nel descriuer le vite de' grandi huomini, certe minutie, che, se si mirano da sè sole, sono presso che nulla, come concorrenti all'intera formatione d'un bel tutto, crescon di pregio, e riescono di gran conto. Certamente, se di S. Ignatio si parli, il P. Luigi Gonzalez, che visse con lui alcun tempo, e ne osseruò a minuto, quanto gli fù permesso saperne, i detti, e i fatti, tornato da Roma in Portogallo, disse al Re D. Giouanni, che più di qualunque santa lettione, e di qualunque alta meditatione, trouaua in se possente per infiammarsi il cuore con desidery at gran persenione, il solo mettersi innanzi a' pensieri l'imagine d'Ignatio, quale l'esatta consideratione, che del suo viuere hauea fatto, glie la rappresentaua alla memoria. E similmente altri, che di lui, già morzo, parlauano, per riferire, o dare testimonianza di quello, che in lui viuente haueano osseruato, il faceuano teneramente piangendo, e chiamandosi mille volte beati, si come stati degni d'apprendere il magistero, e l'arte pratica della persettione, sotto vn'esemplare di si heroica santità. Hor'a noi, portati dal tempo a nascere si discosto da lui, che altro rimane, se non mirarlo come di reflesso, in imagine, quanto più si può, simile al vero, cioè in vn' intero, e fedel racconto delle memorie, che di lui ci lasciarono i nostri antipassati?

possibile il moto, Diogene, altra risposta non diede, che muouersi: non altrimenti, per couincere chi ostinatamente negasse in una Religione essere spirito, 4) opere degne della sua professione, più che mun' altro sforZo di lunghe, e ben composte ragioni, appresso chi si guida col vero, può valere il racconso de' fasti, i quali con ischietta, & euidente risposta, tanto pruouano, quanto dimostrano. E tal maniera appunto d'innocente difesa, vsò fin dalla nascita della Compagnia, il suo Fondatore, e Padre S. Ignatio; quando, per assoluerla da una rea censura, che d'essa, troppo mal conosciuta, diede la Sorbona di Parigi (quale censura poscia, dopo alquăti anni, si ritrattò, e disdisse) più tosto che i lunghi discorsi di chi poteua, e voleua efficacemente difenderla, elesse le concordi testimonianze, che glie ne mandarono Città principalissime d'ogni parte d'Europa; le quali per tanti, e si manijesti effetti, che ne vedeuano, dichiarando la Compagnia e ben regolata, e di pari gioueuole, con ciò, di buon vantaggio, riprouarono la condannatione di fregolata, e noceuole, con che, fuor d'ogni douere, que' saui huomini, allora male informati. l'haueano oltraggiata.

Spero anco, che di non leggier consolatione, e di non pieciol prò riuscirà à Padri, e a Fratelli della Compagnia, vedersi innanzi inne insieme raccolte le imagini delle vite, i
meriti delle virtù, e i frutti delle fatiche de loro maggiori;
perche mirandone i pregi, possano honorarne la memoria, esimitarne gli esempi: ò done pur alcuno si conoscesse lungi da
quel grado di persettione, che lo stato della sua vocatione richiede, coll humile sentimento del P.Diego d'Eguia, huomo
santo, e consessore di S.Ignatio, possa racconsolarsi, e dire:
Che frà molte monete d'oro, non solo di peso, ma traboccanni, una manchenole, e scarsa, pur nondimeno, senza contrastione de migliori, in ogni grado d'osici, e in ogni sorta di mitione de migliori, in ogni grado d'osici, e in ogni sorta di mimisteri, huomini, e in numero molti, e in viriù singolari, da

metter si innanzi, come esemplari da rapportarne copie di perfetto disegno. Così non auuerrà di noi, ciò che Filone per altro disse del commune de gli huomini, che quanto più si dilungano da Adamo, nascendo in secoli più lontani, tanto meno riceuono di quel vigore di perfetta natura, che in lui, come in primiera origine, fû, in ogni maggior grado, eccel-In Cosmop. lente. Nella maniera, dice egli, che le anella di ferro, che da un pezzo di calamita, sono, l'un pendente dall'altro, tirati, tanto più debolmente partecipano della virtù, che le vnisce, quanto più da lungi stanno al principio, ond'ella deriua: non altrimenti a gli huomini sceman le doti della natura, a proportione delgrado, in che si discostano da Adamo. Così egli. Ma qui all'incontro, la distanzaistessa pur sarà di guadagno, percioche il primiero spirito dell'Istitutore, e dell'Istituto, auualorato da maggior copia di saluteuoli esempi, si trasfonde ne gli vltimi; nel modo che i fiumi, quanto più caminan lontano dalle fonti, onde nacquero, tanto più ingrossano, per sempre nuoue acque, che loro per via s'aggiungono. Il S. Apostolo Francesco Sauerio, non altro più istantemente chiedeua, che d'hauer per minuto nuoua de'suoi fratelli della Compagnia, i quali, partendo per le Indie, hauea lasciati in Europa, e de gli altri, che con loro alla giornata si uniuano: onde scriuendo di colà a' Padri di Roma: [ Io vi priego, dice, e per Dio vi scongiuro, fratelli carissimi, che mi diate nuoua di ciascuno in particolare de'nostri della Compagnia: perche così, doue non hò speranza di mai più riuederli in questa vita come disse quegli, faciead faciem, almeno li veggaper lettere in enimma.] Bramaua il santo huomo saperne, non tanto per consol rsinelle fatiche, quanto per maggior mente accender si, coll'esempio de' compagni. a faticare. Poscia dall'intenderne quello, che S Ignatio, e gli altri amici glie ne scriueuano, concepiua una stima grande, e pari ad essa, uno suiscerato amore verso una madre

VIR VERE', QVEM PRAEELEGERAT DOMINVS, VT
EORVM DVX FORET, QVI
PORTARENT EIVS SANCTISSIMVM NOMEN CORAM
GENTIBVS, ET POPVLIS;
ET INFIDELES AD VERAE
FIDEI COGNITIONEM INDVCERENT, AC REBELLES
HAERETICOS AD ILLIVS
VNITATEM REVOCARENT,
SVIQVE IN TERRIS VICARII AVCTORITATEM DEFENDERENT.

Vrbanus VIII.P.M. in Bulla Canonizationis S.Ignatij Loyola, Societatis Iesu Fundatoris.

# LIBRO PRIMO OMMARIO.

Si descriue la nascita, il genio, la vita secolare, l'abbattsmento in guerra, e la conuer sione di S Ignatio. L'aspra vita ehe menò in Manresa; le gratie singolari, che v'hebbe da Dio; e'l libro de gli Esercitif Spirivali che ui compose. Il pellegrinaggio, che prese a Terra Santa Gli Rudij, le opere in aiuto de prosimi, e le persecutioni, che sottenne in Barcellona, in Alcalà, in Salamanca, e in Parigi.



🛐 N quella parte dell'antica Cantabria, che da' più moderni tù detta Guipúlcoa, e giace sul mare, riuolta a Settentrione, frà i Pirenei, e la Nascita, ege-Biscaia, due numerose famiglie, Balda, & d'Ignatio. Ognes, fra le più antiche, & illustri, tengono honoreuolissimo luogo. Impercioche fino ab

antico possedettero titoli di signoria, hebbero seggio di maggioranza nel publico, e nella discendenza de'loro antenati, raccordano gran numero d'huomini riguardeuoli in ogni pregio d'armi, e di lettere. Dalla stirpe de Signori d'Ognes, trassero origine que' di Loiola, e da questi, per filo di primogeniti, discele D. Beltramo d'Ognes, e di Loiola, sourano della famiglia, e padre d'vndici figliuoli hauuti di D. Marina Saez di Balda, tre semine, & otto maschi; de'quali l'vltimo sù Ignatio, nato il 1491. viuente Innocentio VIII. Pontefice, e Federigo III. Imperadore. Questi, oltre a gli spiriti proprij d'vn sangue nobile, hebbe vn'animo d'indole signorile; nè v'è dote, o pregio, che stia bene in giouane caualiere, che in lui eminente non sosse. Tali erano vna grandezza d'animo pieno d'alti pensieri, vn generolo desiderio di gloria, vn'attitudine ad ogni esercitio caualleresco, & vn trattare manieroso, & auuenente, che oltremodo costumato, & amabile il rendeua: perciò suo Padre, sti-

## Della Vita di S. Ignatio.

mandolo nato per la Corte, ancor giouinetto ve l'inuiò, e poiche più non portaua l'età, il mile paggio di Ferdinando Rè di Caltiglia, Ma Iddio, che a più alto dilegno mirò, quando diedela torma all'indole, e la tempera all'animo d'Ignario, l'hauea dotato di quelle rare parti di natura, perche in lui, a suo tempo, serussero di strumenti alla gratia, per fini d'altro interesse, che quello non era, a che lo deltinaua iuo padre, e il naturale luo genio il portaua. E certo, ciò che dapoi Ignatio soleua dire, che ottimamente riescono in acconcio di grandi imprese di seruigio di Dio, coloro, che ottimi sarebbono stati per sar grandi riulcite nel mondo, in lui primieramente si auuerò. Percioche a sofferire con allegrezza estremi rigori d'asprissime penitenze, conuerti in patienza quella sua naturale intrepidezza di cuore, con che, per fini humani, da prima tollerò, senza gilparmio della vita, acerbissimi patimenti. Quella sua magnanimità di pensieri, e d'affetti, che parea non degnassero cole ordinarie, tutta riuolse all'ingrandimento della gloria di Dio: e la generossità del suo spirito, che il portò al mestiere dell'armi, & à gli elercitij della guerra, per cui pareua fatto dalla natura, adoperò in raccogliere, & ordinare sotto titolo militare di Copagnia, vna nuoua Religione, con particolare istituto, di tutta essere a mantenimento della Fede, a disesa dell'autorità, a dilatatione de termini, e delle glorie della Chiesa.

E quì mi cade opportunamente in taglio, di raccordare, co-Autori ( de me singolarissimo fra tutti i pregi d'Ignatio e, si può dire vnicaquali niuno è mente luq, si come n'è cocorde testimonianza di Sommi Pondella Compa-gnia di Giesii) tefici, di riguardeuolulimi Prelati, e di gran numero di Scrit-che dicono tori del presente secolo, e del passato: l'hauerlo Dio, di solda-1etto S. Igna-toch era della militia secolare, fatto capitano, e conduttiero di tio, e posta al rio, e ponta al gente da tali armi, e da tal guerra, che tossero di sussidio a biso-Religione co- gni, e di riparo a pericoli della sua Chiesa, ne calamitosissimi diquestirem tempi della scisma d'Arrigo in Inghisterra, dell'apostassa di convertione. Lutero in Germania, e della ribellione di Caluino in Francia: delle Indie. , e per ristoro, e compenso delle perdite quinci hauute in Euro-Wrbana WIII. pa, ampliasse la Fede nelle Indie dell'vna, e dell'altra Corona.

sella bella dell' di Castiglia, e di Portogallo. E il così sare è stato costume an-IV in un brone tico di Dio, il quale fin da primi secoli della Chiesa, all'vscir che 1561. Pio V. in faceuano in campo contra ella capi di lette heretiche, apoltati,

e per-

#### Libro Primo.

e persecutori, contraponeua mantenitori della Fede, hora huo- vescene di Comini, & hora intere Religioni, a tal fine, con opportuno pro- lonia 1568. Il uedimento riserbate. Così già a fronte d'Ario mise il grande usso e Dietri-Atanagi, Basilio oppose ad Eunomio, Gregorio il Theologo de S. Ignatio a Giuliano, Cirillo Alessandrino a Nestorio, Girolamo ad Elui-Relat. a Greg. dio, Agostino a Pelagio; e quattro secoli hà, alle furie de gli XV. 11 Card. Albigest, & a' vitij di tutto il mondo, le Religioni de' due san- som. Anglici Gli tissimi Patriarchi Domenico, e Francesco. E nel vero, quanto Rustassastati, a S. Ignatio, veggasi come ben'andarono di confronto, il suo Manzan.do, e nascere, il suo conuertirsi, e'l suo mettere al mondo la Compa-Relat. Nicolò gnia, con la dispositione alle publiche necessità della Chiesa. orac. ad Greg. Percioche quel medesimo anno, che Christosoro Colombosta-XV. el Concilio ua per serrare con Ferdinando Rè di Castiglia il partito, che poi 1601. Genebr. si conchiuse, e praticò l'anno seguente, della nauigatione al dane ad anna nuouo mondo, per lui scoperto, e dopo lui conquistato, Iddio 1539. Rob. Tor. diede il nascimento ad Ignatio, con disegno, che opera del suo Gio. du Perros zelo, e fatica de' suoi figliuoli, fosse la conversione di tante di Pier Matter ad quelle saluatiche, e barbare nationi. Sei anni dopo Ignatio, 111. confir. Soc. cioè il 1497. nacque Francesco Sauerio, e quell'anno appunto R. Marcel. Pise feguì la nauigatione di Vasco Gamma al suo primo scoprimen- 22 Enciel Floto delle Indie d'Oriente. Martin Lutero, l'anno 1 5 2 1. dichia- lib 5. de orig. ratosi nella Dieta di Vormatia, innanzi all'Imperador Carlo V. bio m paramete d'incorriggibile apostassa, e d'emendation disperata, si ritirò soc. Lodon. Maper franchigia in Vatberga, doue fatto vn nuouo Giouanni in ueg. in elypoo vna nuoua Patmos (così egli di sè, e di quel luogo suergognata- stanif Rescire. mente parlaua) in dispregio de' voti Religiosi scrisse tal libro, insposio Mabre che dal leggerlo, se ne votarono, in brieue tempo, a gran numero imonisteri. All'opposto, quel medesimo anno S. Ignatio 3. de gesti. Pont. voltò le spalle al mondo, e consacrossi a Dio con voto. Indi poi- e.12. Gio. Marche rihebbe la fanità, ritirossi alla solitudine di Manresa, doue bern chissi. c. a sì gran lume delle eterne verità di nostra Fede, scrisse quell'ani- surio bist anno mirabile libro de gli Esercitij spirituali, col quale (come più Mireo an. 1310. oltre vedremo) adunò e compose la sua, e di gran numero di scip. Dupleix soggetti, accrebbe le altre Religioni. Si trouarono insieme a Flan Cherubi.
Parigi S. Ignatio, e Caluino, e vi fecero amendue discepoli, e lum Regimini.
Seguaci. Quiui S. Ignatio guadagno vn Fabro, qui vita, o do. Garlo I apia in
Auten. Ingressi Erine sue malles (come di lui parla Florimondo Remondo) He- Vimonasi e 10 resim sortissime contriuit: si come anco (dice il medesimo) Caluino panes annisec.

Ant.Sander.in E. Llardo Costo

### Della Vita di S. Ignatio.

fai in Mart. mult. Belgic.l. Stenartio Apol ₾c. c.9. Brund in dedic. Theol. Myst. Harphif. Lindispiro de AT donal. Epife. ebren- 10.2.1.24 d altri in gra mumero.

Hb.s. biff. ca. a sè tirò vn'altro Fabro, gran ministro de' suoi Ciclopi nella fushol. Nicolo S.M. cina dell'heresie. Finalmente, Arrigo VIII. Rè d'Inghilterra, il Diese Payna quaie in quen anno, ene ignatio il conuerti, s'hauea acquistato il hi enthed expl. glorioso titolo di Desenditor della Fede, in quel medesimo apmaio Anglisto quale in quell'anno, che Ignatio si conuerti, s'hauea acquistato il punto del 1534. ch'egli in Parigi formò il primo disegno della Gall. 31, Inleg Compagnia, Religione tutta a diuotione, & a disesa della Chie-Harrde mir in sa, e del Romano Pontefice, totalmente dalla Chiesa si disu-Tranc. Monta- nì, e con publico bando intimò la testa, a chi non cancellaua. no in Apole. il titolo di Pontesice, in qualunque libro, o scrittura il rinue-Boueri Annal nisse. Hor veggasi, come gli acquilti, che la Fede Catolica hà 1534. Concert. fatto in questi vivimi tempi, ne' regni d'amendue le Indie d'O-Eccles. Anglie. riente, e d'Occidente, ssano, oltread ogni misura, maggiori Rodorico 10.1: della perdita d'alcune poche prouincie del Settentrione; e co-. ar.9. Pierre me i fatti habbiano euidentemente moltrato, che Iddio al mipro Soc. Silnos. nistero di conuertirle destinasse la Compagnia. Percioche v'è Maurolico ocea autore, stato diligentissimo in calcolare, e mettere in bilancio il guadagno, e le perdite fatte dalla Chiesa, nel corso di quin- de sign. Ec. chir, de cenf. dici secoli, che di S. Francesco Sauerio, dice, sui solo hauere ac-Zoher. Carth. quistato alla Chiesa, & a Christo più anime, che tutti insieme gli Heretici non han guadagnato per sè stirandole dal gentilel-Gregor, Lodon, mo, Che anco la diuina prouidenza, oltre al risguardo di concan Imper.me- traporte a gli sforzi di Lutero il zelo d'Ignatio, mirasse a proueparch. 6.3. # derssi in lui d'vn'huomo, il quale, mentre le due Corone di Portogallo, e di Castiglia, apriuan le porte alle Indie di là dell'vno, e dell'altro oceano, inuiasse predicatori apostolici, e maestri della Fede per coltiuamento di quella innumerabile Gentilità, io non posso apportarne più autoreuole testimonio del Pontefice stesso, che nella Bolla della canonizzatione di S. Ignatio, così dice: [Gregorio XV. nostro antecessore, di selice memoria, considerando, come l'inessabile bontà, e misericordia di Dio, che con altissima prouidenza dispone, e sa cadere tutte le cose a' tempi loro douuti, ne' secoli passati prouide il mondo di molti huomini rilguardeuoli per fantità, e per sapere illustri, e destinolli, altri a portare l'Euangelio fra gl'Idolatri , altri¦a sterpare gli errori nalcenti, contraponendoli a' primi leminatori dell'heresie; ha fatto il medesimo ancora in questi vitimi tempi, ne'quali i Rè di Portogallo hanno aperto vastissimi campi alla vigna di Christo, fin nelle Indie d'Oriente, e nelle remotissi.

#### Libro primo.

me Isole dell'Oceano; e i Rè Catolici di Castiglia altretanto hanno fatto nel nuouo mondo d'Occidente; e quell'abbomineuone moltro Lutero, & altri huomini pestilentosi, con tutto il potere delle beltemmiatrici loro lingue, si sono adoperati nel Settentrione, per corromperui la sincerità dell'antica Religione, per guastarui gl'istituti della vita perfetta, e per auuilirui, e deprimerui l'autorità della Sede Apostolica: perciò Iddio suscitò lo spirito d'Ignatio Loiola, il quale, con ammirabile modo, richiamato da mezzo il corlo de gli honori, e dalla terrena, e lecolare militia, sì vbbidiente si rendè al magistero, & alla formatione della mano Diuina, che in fine, fondata la nuoua Religione della Compagnia di Giesu, che frà le altre opere di pietà, e di zelo, tutta per iltituto si adopera nel conuertire alla Religione Christiana i Gentili, nel ridurre alla verità della sede gli heretici, e nel difendere l'autorità del Romano Pontefice; con vn fantissimo fine conchiule vna vita menata con ammirabile santità. 7

Hor ritornando alla giouinezza d'Ignatio; egli era stato alquanti anni nella corte del Rè, quando in vdir, che i suoi fra- Ignatio s'aptelli alzauano grido di valorosi soldati, sentì come destarsi il mi: disende suo genio fino allora addormentato, e cominciò ad hauere ad evèferito, impatienza la seruitù, & a rincrescimento l'otio della corte: e icoperti ad Antonio Manrico Duca di Nagara, Grande di Spagna, e valentissimo caualiere, i nuoui desiderij, di cambiare la corte col campo, quel Signore, oltreche Ignatio gli era parente, per l'animosa indole, che hauea scoperta in lui, si prese a dargli ogni di lettione d'arme, di che egli era eccellente mae-Atro: e per la naturale attitudine, che lo scolaro v'hauea, in. poco tempo il condusse dal primo maneggio della spada, a gli vltimi insegnamenti dell'arte militare. Con ciò Ignatio, passato dalla scuola al campo, cominciò a prouarsi a'veri cimenti della guerra, prima ne feruigi, e poscia ne comandi; e ne gli vni, e negli altri alzò in poco tempo tal nome di prode, e valorolo loldato, che poreua in brieue sperarne auanzamento di stipendij, e di condotte, le più honoreuoli, che s'acquistin per merito nella professione delle armi. In cotal mestiere, egli si -guidaua in vn tenor di vita, regolato più con le leggi di caualiere honorato, che con quelle di christiano innocente. Non si vdiua dalla sua bocca parola, che punto sentisse dello sconcio, o

#### B Della Vita di S.Ignatio

del dishonesto; non si recaua però a difetto vna certa più tosto vanità giouanile, che mal talento, che in lui fosse, di professare, ancor publicamente, amori, e corteggi, etiandio di dame, da troppo più, ch'egli, per sua conditione, non era. In rappacificare i soldati discordi, hauca vna marauigliosa destrezza, e vi si adoperò con gran giouamento del publico, e de' priuati: si come ancora più d'vna volta racchetò i tumulti d'vn popolo diuiso in parti, e vicino a venire alle mani: egli però, per tenere in punto la sua riputatione, hauca sì presta la mano all'arme, come il cuore pronto allo sdegno. Ben sti lontanissimo da ogni cupidigia di denaro, ciò ch'è si raro all'auaritia soldatesca, e'l dimoltrò allora principalmente, quando, vinta Nagara, città ne' confini della Biscaia, e, secondo gli ordini, che ne hauea, datala a facco, & a ruba de' foldati, egli altro non volle per fuo bottino, che l'honore della vittoria, e'l gusto della vendetta.. Di più, abborriua l'otio, e i trattenimenti del giuoco, e in questa vece si occupaua in comporre versi in lingua Castigliana; nel che arriuò fino a scriuere vn lungo poema in lode dell'Apostolo S.Pietro, il quale ne gradì l'affetto, e dapoi anche a suo tempo, glie ne pagò la mèrcede, con rendergli la sanità, e la vita. Tal fù il tenor de' coltumi d'Ignatio fino al trentesimo anno della sua età, quando a Dio piacque di tagliargli, con vn gran colpo, la strada, in cui non miraua di giunger più oltre, che alla gloria militare; e di aprirgliene vn'altra, che il conducesse tanto più sopra le pretensioni de' suoi generosi, ma terreni desiderij, quanto è migliore d'ogni più pregieuole cosa del mondo, la fantità propria, e la conuersione a Dio delle anime altrui; il che seguì in questa maniera. La lontananza dell'Imperador Carlo V. da' Regni di Spagna, hauea dato commodità, & ardire ad alcuni popoli di Castiglia, di mettere in piè vna guerra ciuile, che, in apparenza, hauea l'ordinario pretesto della publica libertà, in fatti, seruiua solo a negotiare i priuati interessi di certi Signori malcontenti, per cui iltigatione que' popoli s'erano messi in riuolta. Il Vicerè di Castiglia D. Federigo Almirante di quel Regno, per rinforzar le difese d'alcune città del suo gouerno, che correuan pericolo di cadere, non mirò aspoliar la Nauarra, che si teneua per la Corona di Spagna, di quanti più huomini, & armi potè, fino a cauare, la soldatesca. da' pre-

da' presidij, e le munitioni da guerra dalle sortezze; col quale sfornimento reso debole quel Regno, inuitò il Rè di Francia. all'impresa di riacquistarlo alla sua dinotione, có rimetterne in possesso il principe Arrigo de la Britsuo cognato, che ne staua elclulo, fin da che Ferdinando Rè d'Arragona, a forza d'armi, ne cacciò Giouanni III. luo padre. Per tale impresa hebbe il comando delle armi regie Andrea della Foes, Signor d'Asparror, tratello minore del famolo Odetto de la Foes, Signor di Lotrecco. Come ciò seppe D. Antonio Manrico, allora Vicerè di Nauarra, e si auuide, che i Francesi vensuano sopra quel Regno, a fidanza di trouarlo sfornito de gli aiuti necessarij per mantenersi, egli stesso andò a rappresentare al Vicerè di Castiglia il pericolo, e'l bisogno d'opportuno soccorso. Ma in tanto il Signor d'Asparrot, entrato nella Nauarra, da verso i confini della. Giupulcoa, s'impadroni di S. Giouanni a piè di porto, e dopo altri luoghi di minor leuatura che conquiltò, pose assedio a. Pamplona, città principale, e capo del Regno. I cittadini atterriti del numerolo elercito de nemici, che ogni di più ingrofdaua di gente, e stimandosi senza forze da difendersi, anzi da. tenersi uno al ritorno del Vicerè, per non peggiorarsi le conditioni col tardare, e molto più col resistere, cominciarono a patteggiare la rela. Nè vallero, per indurli a difendersi, le promelle del prelto loccorlo, e dapoi i rimpoueri d'infedeltà, e di codardia, che loro faceua Ignatio, alla cui fede, anzi che autorità, che per vsicio ne hauesse, era raccomandata quella piazza. Poiche dunque egli vide, che indarno era il luo pregare, laiciata la città in abbandono, si ritirò nella fortezza. Ma quiui pure trouò il Caltellano di fiacchissimo cuore, e stranamente intimorito; & allora più, quando vide, che i nemici, già padroni della città, piantata la batteria, apprestauano l'assalto. Prima però che si venisse a tal cimento, il Francese inuitò gli asiediati a parlamento sopra la resa ; onde il Castellano, & alquanti altri, vscirono a farne trattato. Ignatio, a cui, il gran i more, che hauea scorto ne capi, faceua credere, che, se non v'era. chi hauesse cuore per essi, si sarebbono gittati a partito di conditioni quantunque dilauuantaggiole, e poco honoreuoli, volle esser con loro. Nè ci abbisognaua meno d'vn'huomo, come lui, intrepido, e coraggioso: percioche i nemici, che si vedeua-

#### Della Vita di S. Ignatio IO

no tanto sopra le forze de gli assedjati, & oltre a ciò, per la sì presta resa della città, erano sorte imbaldanziti, teneuano il partiro altissimo, nè per lungo trattar, che si facesse, piegauan punto a conditioni di più ragioneuole accordo. Di che mentre il Cassellano, e gli altri con lui, si mostrauano smarriti, e con vna certa debolezza, come di rendersi, e cedere alla necessità, Ignatio, recandosi più à vergogna la codardia de'suoi, che a dispetto la durezza de nemici, con atti, e parole d'animo risoluto, ruppe la pratica del negotiato, e secoritirò i compagni nella fortezza; stimando meglio (quando non riuscisse il vincere) l'esser vinto per sorzi, che cedere per viltà. Indi si diede a fare animo a'loldati, raccordando loro il debito della tedeltà, e le ricompense del merito; e che, alla fine de'mali, era sempre peggiore vna vitupereuole rela, che vna morie honorata. Così si venne, con eguale brauura, da vna parte all'assalto, e dall'altra alla difela: e v'è memoria, che Ignatio sù la frote d'vn baluardo, doue i nemici caricauano, per guadagnarlo con la icalata, fece pruoue di itraordinario valore. In tanto l'artiglieria francele giocaua heremente contro a quella posta, ch'egli difendeua, e, come a Dio piacque, vn colpo gli batte si vicino, che vna pietra percossa, e diuelta dall'orlo del muro, gli venne a terir la gamba sinistra, e la palla di ribalzo toccandogli la dixitta, gliela infrance Da questi due colpi insieme abbattuto, cadde, e con lui cadde l'animo de toldati, ch'egli con l'elempio, e con la voce sosteneua; e la sortezza, rimasa senza ditenditore, venne in mano de'nemici a' 18. di Giugno, che fù il secondo di di Pentecoste dell'anno 1521:

Si riduce ape ricolo di mor te. S. Pietro fita, e gli afficura la vita.
Soffre intrezatagli.

I Francesi, che nella generosità, che Ignatio hauea mostrato, quando si trattò della resa, e nel valore, có che l'hauean veduto difendersi, haucano ammirato in lui vn'animo di prode, e leal Apostolo il vi caualiere, có vn certo rispetto alla virtù, amabile ancor da'nemi. ci, cortelissimamente il trattarono: fin che vedendo, che per st sonre intre-pidamente la graui ferite bisognaua cura più squisita di quello, che in tal luogo gli si potesse fare, dopo alquati dì, postolo in lettica, il tecero, a braccia d'huomini, riportare libero a Loiola. Ma percioche i pezzi dell'oslo della gaba infranta non erano stati bene allogati dal cirusico del campo, e, se no si scommetteuan di nuouo per riunirli ognuno al proprio luogo, oltre che ne farebbe andato

sconciamente stroppiato, se ne haurebbe anche hauuto sempre a dolere; egli, come ciò intese, senza punto sbigottirsene, diede a cirusici ogni libertà di maneggiarlo a loro discretione. Nel qual crudo lauoro, di scongiungergli, e di ricomporgli inaltra forma le ossa spezzate, epli non diede mai grido, nè voce di dolore, nè con altro legno mostrò di risentirsi, fuor che aggroppandosi in pugno le dità. Non potè già la natura indebolità per l'acerbo dolore di tanti giorni, a quel nuouo tormento, non discadere; sì che da indi tominciò a peggiorare notabilmente, & o fosfero accidenti cagionati dallo spasimo, o nuoue origini di malatie suegliate in quella turbatione d'humori, il sopraprele vna penosissima languidezza di stomaco, & yn'estremo abbattimento di forze; che il condusse tanto presso a finire, che chiesti, & hauuti gli vltimi Sacramenti, si disponeua alla morte. Era la vigilia de Santi Apostoli Pietro, e Paolo, giorno, secondo il giudicio de'medici, critico della sua vita: percioche, le nella notte precedente alla festa, non mostraua. segno di miglioramento, lo dauano per abbandonato: e lo iarebbe stato, se non gli fosse sopragiunta in tempo la medicina dal cielo. Portogliela il Principe de gli Apostoli S. Pietro, con vna visita, che gli sece la notte medesima, e sù di sì efficace virtù, che il trasse di ogni pericolo. E ciò credo io, non tanto per rendergli la mercede della seruitù, e della diuotione, conche hauea scritto di lui il poema, di che innanzi parlai, quanto per dimostrare l'interesse, ch'egli hauea nella vita d'Ignatio, in cui pericolaua vn sì gran difeniore della fua Caredra, & vn sì valoroso campione della sua Chiesa. Da quell'hora dunque, cessara l'acerbità de'dolori, rinuigorite le forze, e racconcio lo stomaco, si che pote prendere, e ritenere il cibo, cominciò a fanare. La nuoua cura però della gamba spezzata, comeche fosse fatta con ogni squisttezza, pure per cagione de troppi minuzzoli dell'osso, che si hebbero a rimettere insieme, non andò sì telicemente, che non apparisse vna sconcia deformità d'vn pezzo d'osso, c he risaltaua in fuori sotto il ginocchio; oltre che la medesima gamba era rimasa alquanto più corta dell'altra. Ignatio, che vaghissimo era di comparire attillato, vedendosi condannato a portare la vira con quella deformità, ne sentiuatal pena, che qualunque tormento si hauesse hauuto a solferire,

#### Della Vita di S. Ignatio 12

frire, per ammenda di quel difetto, gli sarebbe paruto leggiere: & in fine si condusse a lasciarsi di nuouo scarnare lì, doue era il risalto dell'osso, e segare quel pezzo, che ne spuntaua; indi a farsi stirare ogni dì, con certi tormentosi ordigni di ferro, la gamba, affinche agguagliando l'altra, fosse libero dal zoppicare. Nel qual fatto non è da tacersi vn singolar testimonio dell'intrepidezza del suo cuore, & è, che predicendogli i cirusici, che quelta penosissima cura di tagliargli la carne, e l'osso, oltre che lunga, gli riuscirebbe di dolore, sopra quanto ne hauesse mai in fua vita prouato, egli non folamente non fe ne imarrì, ma, quando si venne a' ferri, non volle in verun modo esser legato, come pur si vsa, etiandio co' più animosi, in simili atti, in cui la virtù non fuole esser padrona de' moti della natura, che si risente, & ogni moto, etiandio leggiero, pur'è di non leggiero pericolo. Egli però sofferse i tagli, e'l segamento col volro sì inuariabile, e col corpo sì immobile, come se que' ferri si fossero adoperati, non a tormentare yn corpo viuo, ma a lauorare vn'insensibile sasso. Di tal coraggio era Ignatio, pazzo dell'amore di sè medesimo, e martire delle sue vanità. Non sù però affatto perduta questa sua, per altro inutile, fortezza; percioche oltre al molto, che gli diede da piangere, quando dapoi riandaua le pazzie della fua vita fecolare, anco di grande itimolo gli valse, per operar cose heroiche in seruigio de Dio; accioche le sue ossa stesse non gli rimprouerassero, d'hauer fatto, e patico più per non dispiacere al mondo, che per piacere a Dio.

Conversione e da Santi.

Ma il mondo no era degno d'hauere vn'huomo di sì gran cuore; & vn'anima troppo bella, e fatta per più grandi imprese, si sad Ignatio nel rebbe perduta, le Ignatio, leguitando la traccia de' luoi dilegni, ta di Christo, non si sosse le uato più alto di quello, che i suoi desiderij il portauano. A più gloriosi fini Iddio gli hauea conseruato, e donato la vita. Che le bene la gratia, taluolta, quasi per miracolo, opera cole marauigliole, per mezzo d'huomini di niun naturale. talento, tutta volta, quando ella inueste certe anime grandi, par che raddoppi la sua virtù, valendost dell'altezza di non ordinarij pensieri, ad imprese straordinarie. La visita di S. Pietro, non hauea fatto in Ignatio altra impressione, che d'vn sanore, celeste sì, ma ordinato alla gratia di continuare, non di migliorare la vita. Onde mentre egli staua con impatienza ri-

Digitized by Google

**Sanando** 

fanando dell'vitimo taglio della gamba, per ingannare il tempo, e vincere il rincrescimento di quel lungo otio, andaua (11 come egli medesimo confessò al P. Luigi Gonzalez suo granconfidente) trattenendo i pensieri nelle sue antiche vanità, singendosi nella mente le più acconce, e gentili maniere di corteggiare, e di seruir le dame, e sopra le altre vna certa, che da gran tempó gli staua nel cuore, e come spesso auuiene, l'impossibiltà d'hauerla, per la troppa disuguaglianza di loro conditione, tanto più gli accendeua il desiderio di procacciarla, Ma ne pur questo vanissimo trattenimento, in cui senza batter'occhio, a guisa d'estatico, staua le hore intere fisso, e perduto, bastaua ad assorbire la noia di tutto il dì; che alla fine vn tanto chimerizzare, sempre sopra il medesimo soggetto, gli stancaua, e satiaua la mente. Perciò, a fine d'intramezzare le sue con le altrui fantasse, chiese vn di alcuno di que' libri di caualleria, che con le artificiole menzogne, messe in iltranissimi auuenimenti, e con la varietà di sempre nuoui successi, dilettando, rubano altrui, lenza che le ne auuegga, il tedio del tempo, e la molestia de pensieri. Ma voler di Dio sù, che invna casa, in cui grande abbondanza era sempre stata di simiglianti libri, allora non ne venisse ne pur'vno alle mani, di chi, con ogni diligenza, in ogni luogo, di loro cercò. Ben sì due le ne ritrouarono, ma di materia troppo diuersa da ricercati. Era vno la storia della vita di Christo scritta da Landosto Monaco Certosino, l'altro di quelle de Santi, amendue in lingua Castigliana. La necessità, più che la diuotione, l'applicarono a leggerli: ma percioche in fine le cole di Dio sono d'altro sapore, che non quelle del mondo, e benche truouino palati taluolta distemperati, e di gusto corrotto, sanno far sentire qualche cosa del loro dolce, il quale, tanto sol che si assaggi, basta a torre l'appetito d'ogni altra cola, che sappia di terra; Ignatio cominciò à leggere con auidità ciò, che non haurebbe creduto mai di poter mirare con gusto; e'l primo estetto, che tal lettione in lui cagionò, tù vna gran marauiglia de gli aspri trattamenti, con che i Santi domarono la propria carne con lunghe, e rigidissime penitenze. Indi lauorandogli nel cuore, la gratia, segretamente cominciò a ristettere in sè medesimo il pensiero, & a chiedere, perche ancor'a lui non darebbe l'ani-

### 14 Della Vita di S. Ignatio

mo di fare altretanto? Questi hà vna dura selce per letto, que-Ati si stringe i sianchi con una catena di ferro, e veste sù la nuda carne il cilicio: vno veglia le notti intere orando; vn'altro, dopo vn lungo digiuno di molti giorni, si tistora con crude radici d'herbe, e con lemplice acqua: chi si sotterra viuo nel fondo d' vna cauerna; chi pellegrina, a stranij climi, ignudo al verno, e discoperto alle piogge, & al sole. Eran forle impastaci di bronzo,o temperati nella durezza de macigni? non penauano? non sentiuano? o s'erano come me, perche non potrò far'io ciò chè fecero essi? Viueuano casti, pur eran di carne: dispregiauan glihonori, e non curauano le grandezze del mondo, è put quanci di loro da vna illustre nascita, e da vn nobile genio, haueano in cuore pensieri alti, e spiriti generos? E percioche, col non hauer nulla, viueuano sì contenti, e con tanto patire passauano i di loro si allegri, qualche gran bene conuien dite che possedessero, onde era, che non degnauano cosa del mondo. Qualche vena di non vedute dolcezze gustauano, che condiua loro, e faceua saporite le amarezze d'una vita menata a tanto rigore di penitenza. Ma forse ciò non si conosce suorche di pràtica, ne s'intende, se non da chi lo pruoua. It oh i che tarebbe; le ancor io comparissi vn di vestito d'vn ruuido sacco, cinto d'una rugginolà catena, co'piè nudi, in habito penitente, e mi sponessia gli obbrobrij, & a gli scherni del mondo? Se ritirato in vn solicario romitaggio, a Dio, & a me stesso viuessi, domando questa carne infelice, e pagando i tanti debiti delle mie colpe? Che mi può dare il mondo per pagamento del mio feruirlo? e che pretendo io col faticare in esso? Posso hauer cosa, la quale non mi costi più che non vale e sorse, che non miduri men ch'io non viuo? e ciò quando io pur giunga ad hauerla. Se hauessi fatto, e patito sino ad hora per Dio alrretanto, come per gl'interessi del mondo, non sarci vn gran. fanto? E le per esserio non ci vuol più, non auuerra ch'io nolsia, se non perche io non voglia. Con sì fatti pensieri tornaua alla lettione, e dalla lettione a nuoui mouimenti della gratia., che gli andaua a poco a poco aprendo gli occhi, e disponendo il cuore per quella mutatione, che dapoi fece. Hor qui non è da pallarli lenza riflessione, come cola di gran marauglia, che ciò, che in S. Ignatio non operò, nè il timore della morte vici-

na, nè la comparsa visibile di S. Pietro, ne il riconoscimento della fanità, ricouerata con sì raro fauore del cielo, per fare in lui la gran mutatione di vita, a che si risoluette, il facesse dapoi la semplice lettione de santi libri, per cui mezzo Iddio gli penetrò all'anima, e gli portò quella luce, con che mirando la vita sua all'incontro di quella de'Santi, cominciò a dispiacersi, & a prendere efficaci desiderij di trasmutarsi in vn'altro. Così tanti fecoli prima il grande Agostino, che non si era reso mai nè alle lagrime della Santa Madre, nè alle preghiere de'fedeli amici, nè alle dispute di Ambrogio, finalmente alla lettione d'un passo delle lettere di S.Paolo si diede per vinto, e si conuer. tì. Tale è la virtù de fanti libri, e tanta l'efficacia delle voci, con che in essi Dio parla in silentio al cuore di chi li legge, che spesle volte occorre, che si faccian de fanti, si può dire, in vna occhiata, etiandio che si legga per passatempo, o come interuenne al B. Giouanni Colombino, poco meno che per dispetto. E certo gran ragione hà hauuto la Compagnia d'impiegare, come fino ad hora hà fatto, buona parte delle sue fatiche iniscriuere, e publicare libri di spirito; poiche, oltre al debito di giouare all'anime con questo potentissimo mezzo, ve l'obligaua ancora yn certo titolo di gratitudine, quali per rendere a Dio il contracambio, in riconoscenza d'esser nata d'un padre, che nella lettione de'libri santi rinacque, e prese i primi spiriti per generarla. Non sù però la conuersione di S.Ignatio vittoria d'un sol colpo. Staccato ch'egli era con gli occhi dal libro, mille demonisti adoperauano per istaccargliene il cuore. Chi gli rauuiuaua i bollori del suo genio militare, chi le speranze de gli honori, de quali era ingordissimo, chi la memoria de' gusti, che in quel più bello dell'età sua, gli erano più saporiti. Ma sopra tutto gli rappresentauan le risa che il mondo sarebbe, e le dicerie, che lopra ogni mutatione ch'egli tentasse, andrebbono per le bocche de gli huomini, e sù le carre de gli storici: Che Ignatio di Lòiola, perduta la piazza di Pamplona, nonsofferendogli il cuore di comparire fra gli huomini, per non esser riconosciuto, si era trasformato in vn Romito, e per non fentire nelle città i rimproueri della fua codardia, s'era ito a perdere nelle felue, & a fepellir viuo nelle cauerne. Così,parte allettato, e parte atterrito, sì come ancor debole, si rendeua, e,

#### 16 Della Vita di S. Ignatio.

non condannando i propoliti, ma cedendo a gl'inuiti, si rimetteua nel gusto de primi pensieri, che alla gloria, & al diletto il portauano. Indi a poco, rimorlo da miglior coscienza, tornaua alla lettione, in cui quasi ritrouando sè medesimo perduto fuori di lei, tornaua anche a'proponimenti di prima, e nuoua luce, e nuouo vigore prendendo, ristabiliua l'animo in Dio, e si faceua più forte al contrasto delle suggestioni, che, finito di leggere, rinquauano contro di lui la batteria, e l'assalto. Que. sta alternatione di buoni, e di rei mouimenti, durò in lui per qualche tempo, fin che tante volte tornò al libro, e tante ribattè il medesimo punto di mutar vita, che, vincendo finalmente Dio in lui, & egli in Dio, immutabilmente lo risoluette. E percioche Iddio in Ignatio formana, come dapoi sempre si vide, vna fantità, non per impeto, ma per discorlo, del suo giudicio stesso si seruì per sargli scorta alla risolutione, che prese. Auuerti egli, con replicate osservationi di più accidenti, che quante volte pensaua di seruire a Dio, e disegnaua quella rigida vita, che dapoi tenne, sentiua, che dietro a tali pensieri gli restaua il cuore tranquillissimo, e ripieno d'una tal consolatione, che tutto, con iltraordinaria maniera, lo appagaua; perche pareua, che gli arrivasse sino al fondo dell'anima; ciò che nonhauea prouato mai che facessero, nè veramente possono sare, tutti insieme i diletti del mondo. Al contrario, quando si riatfettionaua alla vita di prima, e si fingeua esser giunto a quel termine di ricchezze, di gloria, e di piaceri, che pretendeua, si sentiua, dopo questo, vna non sò quale amarezza di cuore, & vna malinconia, che lo teneua scontento. Ostreche aquertiua, che tutto quel dolce, ch'egli poteua gultare nel mondo, per essere non più che vna superficie di diletto, che non giunge al fodo dell'anima, non gli haurebbe mai refi paghi, e contenti i desiderij. Così buon maestro, e tedele interprete gli era il suo medesimo cuore, mentre con quelle voci di rammarico, e di noia, pareua gli dicesse, che nel giudicio delle cose, per farne electione, non si de termare nell'apparenza, che mostrano di presente, ma mirarle doue finiscono; e bilanciare il male, che partendosi lasciano, col bene, che venendo mostrano di portare. E chi non vede a quanto vantaggio sia maggiore d'ogni cola che passa col tempo, ciò che dura in eterno? che quando

# Libro primo.

ben'egli giungesse a toccare l'vitimo segno di quella selicità, ch' egli hauesse potuto, non che guadagnarsi col merito, singe, re col pensiero, che prò in fine di tanti beni, che, se sono fedeli, non accompagnan più oltre, che al sepolero? indi chi li godè, oltre all'intelice memoria d'hauerli vua volta goduto, altro non ne porta feço all'interno, che quel gran debito, che sempre si paga, & in eterno mai non si sconta. Questi sentimenti, ad vn huomo inesperto, e nouitio nelle cose di Dio, allora tanto, non seruirono a più, che a rassermargli nell'animo i proponimenti della risoluta mutatione. Ma dapoi ch'egli hebbe in, ciò migliori occhì, e luce d'intendimento più chiara, riflettendo sopra i contrarij affetti di malinconia, e d'allegrezza, che gli la sciauan nel cuore le ispirationi di Dio, e le suggestioni del dedemonio, comprese esser regola certa, che chi non discerne qualifieno gli spiriti buoni, e quali i rei, mentre ne pruoua i mouimenti nel cuore, cessati che sieno, può conoscere quali tossero, dal vedere qual'impressione d'affetto lasciarono dopo sè: percioche proprio è di Dio, lasciare tranquillità, giubilo, e sereno, al contrario del padre delle tenebre, oscurità, confusione, e tristicia.

Ma già Ignatio hauca sì stabilita nel cuore la risolutione d'imitare le vue di que' Santi, nelle virtà de' quali, riconoscen- Primi effetti do meglio la deformità de' suoi vitij, haueua preso horrore di sè Ignatio. Si medesimo, che altro più non gli rimaneua, che, di tante for- scuote la casa me disanco viuere, de cui quini vedeua gli esemplari, scegliere sè offerta a.
Dio. La Verquale a lui fosse più confaceuole per imitarla. Nel che però non gine Beatissinebbe molto che pensare a risoluersi, conciosiache egli sentisse ma gli com.

dall'impeto d'un generoso feruore portarsi tutto alle penitenze, un fingolar dono di cassi. a vestir sacco, e cilicio, a nascondersi in vna spelonca, a vegghiar tà. la notte orando, a dormir sù la terra, a domar la carne con pellegrinaggi, con digiuni, e catene, a malerattarsi con ogni più aspra maniera d'austerità, e di rigore. O sosse perche vedendosi reo delle colpe della vita passata, volesse scontare i debini con. Dio, pagandolo a prezzo di lagrime, e di sangue: o percha, a. chi non vede più oltre nelle cose dello spirito, tutto il midollo della santità, e la sustanza della persettione si rappresenta nel domare, e maltrattare la carne: o finalmente perche que sto suol' ellere l'ordinario sfogamento del primo feruore de conuertiti,

## 18 Della-Vitadi-S. Ignatio

ne' quali la gratia s'accomoda al bisogno, che in essi è, di staccarsi dell'amore di sè medesimi, e di morire a' gusti del senso, a' quali dirittamente si oppongono i mali trattamenti, che della nostra carne fanno le penitenze. Mentre Ignatio queste cole tra sèriuolgena, e in tanto rilanana, occupanali, già non più come prima, solamente in leggere, quasi scorrendo, le vite di Christo, di Nostra Signora, e de Santi, ma in ordine alla pratica d'imitarli, ne leglieua gli atti delle più heroiche virtù, perche gli seruissero d'esemplare; e questi in vn libro in quarto, di trecento fogli, con estrema diligenza, e con bellissimo carattere trascriueua. Ne è da lasciarsi, come che picciola cosa, argomento però di non picciola diuotione, la maniera di quel suo notare, satta con una certa riuerenza, e stima delle cose, che incontraua più degne d'imitarss. Poiche, parendogli d'auuilire attioni sì illustri, & heroiche, se le hauesse scritto con inchiostro commune, in questa vece vlaua varie tinte di bel colore, & in azzurro scriueua le virtà di nostra Signora, quelle di Christo in vermiglio, le altre de Santi, secondo i soggetti più, o mendegni, con colore più a men pretiolo. E questo libro è quell' vnico mobile, che, di tutto l'hauere di casa sua, si ritenne, e portà leco il giorno, chene parti. Ma quelto diuonilimo tratcenimento, bencheingannasse in parte la santa impatienza de' duoi deliderij, nol lodistaceua però sì, che lungo, & oltre modo incresceuole non gli riuscisse il tempo, e l'orio della conua lescenza, che, fino atanto, che la gamba già rotta hauesse forze da sostenergli la vira, lo sforzana a differire l'esecutione de' suoi proponimenti; de quali il primo era d'abbandonare la casa, es con essa il mondo, e sporsi in paese non conosciuto, e in habito pouero, al difregio de gli huomini, à dilagi della mendicità, & al rigore d'asprusimi patimenti. Sopra ciò egli faceus va continuo sospirare, e rammaricarsi; & vua notte fra le altre, gli si accesero nel cuore si viuamente quetti desiderij, che, perche altro non poteua, che ssogarsene con affetti, balzando del letto, & innanzi ad vna imagine di Noltra Signora proltelo, con voci infocate, e con vn pianto dirotto, a leize al suo diuino figliuolo confacrò vn'animo di far gran cole; rinouando con fedeli promesse gli antichi proponimenti. Tremò in quello iltante, con vn'improuiso scotimento, tutto il palagio, e la camera di S. Ignatio

S. Ignatio, più che altra parte, se ne risentì, aprondosi, come pute anche hoggi si vede, con notabile spaccatura il muro, e cadendone i vetri delle finestre infranți. Cagione di ciò, è stima. commune, che fosse la rabbia de demonij, che da quello, che vedeuano al presente in S. Ignatio, indouinando quello, che di lui doucua effere in auuenire, haurebbon voluto diroccargli addosso la casa, e seppessir lo sono quelle rouine. Ma se l'interno arrabbiò, all'incontro giubilò il paradifo, e la Vergine Madre diDio, in fede d'hauer gradico l'offerça, che di sè le hauea facço, vn' altra notte, mentre egli vegghiaua in orațione, gli comparue can in braccio il bambino Giesti, e con sembiante d'affabile domesti. chezza, buona pezza gli stette innanzi, lasciandosi mirare, come venuta a fatiarlo della sua vista. Nè gli sù tal sauore solamente d'un lemplice diletto a gli occhi, ma di opportunissimo giouamento allo spirito. Impercioche fino a tanto, che takvilta. durò, che sù lungo spario di tempo, sentì, con vna soauissima operatione, muouersi, e tramutarsi tutto il cuore, come le quiui gli si lauorassero, da vna mano interna, nuoui affetti e nuoni pensieri, che il trassormassero in altr'huomo, da quel, che fino allora era stato. E percioche per l'innanzi, col tropposibero vso de lensi mal custoditi, hauea nella mente raccolto moltissime imagini di poco honesti oggetti, che souente gli 11tornauano in pensiero, e con laide rappresentationi importunamente il molestauano, il comparirgli della Madre de' Vergini, tutto insieme sùva cancellargliele dalla mente, indi chiuder loro la porta, perche da poi mai più non prelumellero rientrarui. Il qual raro fauore, & a pochissimi Santi conceduto-Ignatio hebbe in sì fublime grado, che da quell'hora in poi, come se la sua carne gli fosse morta indosso, o hauesse perduto il senso alle impressioni della concupiscenza, non ne prouò mai più ne anco inuolontario movimento.

In tanto preso forze basteuoli, per vscire insieme del letto, e ll fratello maggiore d' della calà paterna, cominciò a disporre segretamente l'esecutio- Ignatio in-ne de' suoi disegni; e satto sembiante d'hauere a sodissare al de-pera per dibito d'vna tal visita col Duca Manrico suo parente, prese li-storgti l'ani-mo da suoi cenza da D. Martin Garzia suo fratello maggiore. Ma come proponimenche egli in ciò fare, non dimostrasse nel volto commotione veruna d'animo intenerito, ancorche quello fosse il commiato

d'una vitima dipartenza, non lasciò però il fratello d'indouinar ciò ch'era. Percioche alle nuoue maniere, che hauea osseruato in lui sì diuerle da' primi andamenti, si era troppo ben 'auueduto, lui non esser più desso: e dal trouarlo sempre in atto di pensieroso, e fisso in sè medesimo, e souente anche con gli occhi rossicci per fresco pianto (oltreche, era morta in lui tutta. quella sua giouanile viuacità, e soldatesca bizzarria, nè pareua vi tosse cosa del mondo, che il dilettasse, o più tosto, che nongli fosse a noia) dubitaua, che couasse dentro il cuore qualche. strana risolutione: & a questa si presta licenza, mentre ancor se doleua della vita di fresco interma, maggiormente ne insospettis Perciò appassionato dall'amore d'vn sì degno fratello, e timido ancora per conto della riputatione della Casa, il tirò in disparte, e con certa artificiosa dubbiezza, gli scoperse il sospetto di lui conceputo; Se pur (disse) sospetto io debbo dire, e non più tosto indubitabile euidenza, quella, in pruoua di che, hò tante, e sì manifelte dimostrationi . Ignatio , voi ficte tutto altro da منه quello, che, prima di quelto vecidente, erauate. Quando ben vogliate negarmelo, gli atti, e i portamenti vostri, in ciò vi conuincono. Ma questa si subita mutatione, onde sia nata, voi, che vi siete a tutto potere ingegnato, di coprirne, benche in darno, gli effetti, molto meno hauete consentico, ch'io ne sappia la cagione. Come se nel venir, che hauete sarto, in odio a voi me; desimo, haueste ancora douuro rinuntiare ogni debito di natura, e non riconoscermi per fratello, anzi nè pur tenermi in conto d'amico, per confidarmi liberamente il voltro cuore. Masu; à me toccherà scoprire a voi stesso, ciò, che ogni douer volea, che io da voi, non voi da me, intendelle. Quella dipartenza dunque,o Ignatio, è vna fuga coperta in apparenza di visita, Voi ve ne andate, sapessi almen doue, sapessi perche. Mais douunque vi portino i voltri penheri , e cheche dia ciò c'hauete sì longamente machinato (conolco il voltro genio)non è cosa ordinaria, nè di picciol rilieuo: Evoi in ciò altro consigliero non hauere adoperato, che voi medesimo? benche, voglialo Dio, che vi siate pur'anche consigliato con voi medesimo, e non anzi con la voltra malinconia, torte comparfaui lotto habito di diuotione; la quale conuiene dire, che v'habbia forte. ingannato, le non vi lalcia ne pur prender dolpetto di cola اعنة quale

quale, per altra parte, voi medesimo giudicate indegna di sapersi, mentre vi vergognate di farne consapeuole vno, che v'è per natura fratello, e per età, e per amore, meglio, che padre. Se il mestiero delle armi non vi si consa per genio, o ne temere per istortuna, mancheranno altre professioni di vita, niente meno honorate, e non disdiceuoli alla nascita d'un vostro pari? Che se è amor di santiță, o desiderio di persețtione; Sialo; non ripugno, non contradico; anzive ne laudo, & inuidio. Ma doue fuggite voi per ciò? Sì peruersi siam noi, sì rea è questa calà, che dentro non potiate trouarci Dio? non potrete viuere a voi medesimo, doue pur siere viuuto fino ad hora più come romito, che come dimeltico? Io non sò quel che io mi dica, perche voi non lalciate, che io sappia sopra che debba dire; sò ben che l'amore non m'inganna, e il cuore m'indouina, che io non vi parlo in vano. Ma cheche sia; se non vi risoluete a rimanerui, raccordateui, Ignatio, che, douunque v'andiate, portate in fronte la riputatione della Cala: e che quando faceste (ciò che Iddio mai non consenta) cosa men degna d'vno di noi, con esser voi solo a parte dell'errore, lo saremmo noi tutti del danno. E se di voi medesimo non vi cale, cagliaui almeno di vostro padre, de vostri maggiori, e di me, che inconsolabilmente mi dorrei, se mai aunquisse, che il mondo vedesse vn mio tratello, in altra prosessione, in altro habito, che di Caualiere. Queste parole non passaron più dentrosche a gli orecchi d'Ignatio, o se pur giunsero a muouerghi il cuore, ciò su solamente destandoui asserto di compassione, della cecità d' vn'huomo, a cui il dispregio del mondo, parea viltà, e le glorie della croce di Christo, dishonori. Per tanto, con vna brieue risposta, si suiluppò da lui, dandogli per non finta la visita del Duca, e moltrando di marauigliarsi, che gli sosse caduto in pensiero, ch'egli mai tosse per imprendere maniera di viuere, nè per fare attione, onde ne venisse alla chiarezza del suo sangue, oscuratione, & al merito de'suoi maggiori auuilimento; e con ciò preso da lui commiato, con soli due seruidori a cauallo, s'inuiò verso Nauarretto, doue allora era il Duca Manrico. Ma nel mettere il piè fuor della soglia della. cata paterna, si fattamente le ne scolle, e leuò ogni poluere d'affetto terreno, che da indi in poi, Loiola, & Ognes lua cala,

e lua famiglia, furono a lui come voci barbare, e di noninteso significato. E molti anni dapoi, richiesto da vn Duca suo parente, non sò se di consiglio, o d'aiuto, per certo maritaggio, onde tornaua honore anche a Signori di Loiola, egli se ne ritirò, si come da cosa troppo lontana dalla. protessione, di chi, hauendo lasciato per Dio tutto il mondo, non poteua dire d'hauer in esso casa, che sosse sua, onde hauesse a pensare a gl'ingrandimenti, & a'commodi d'essa. [Equesti (soggiunse egli) sono i veri termini delle buone crea. ze di coloro, che abbandonano il mondo per Christo; scordarfi, quanto più possono, delle cose della terra, per meglio ricordarsi di quelle del cielo, e tanto non tener conto de'com. plimenti humani, quanto maggiore il deono tenere del feruigio diuino TEt aggiunge, che in vndici anni addietro, non hauea scritto parola a niuno di casa Loiola: e questo, percioche quando vscì del mondo, sece conto di non hauerui più casa. Che se poi essi scriueuano a lui, altre risposte non ne riportauano, che di sode esortationi a lasciare il mondo, o viuerci fantamente. Vna volta però, che vn fratello, imaginando fargli cosa singolarmente grata, entrò, con importunità, a recargli vn fascio di lettere, scrittegli da Loiola, egli, senza punto distorsi dall'oratione, che staua allora sacendo, presolo, a vista del portatore, il mise ad arder sul tuoco: altretanto non curante di consolare i suoi con la riipolta, quanto egli con le lettere loro punto non il conio-

In quanto ho-

Ma non perche S. Ignatio non curasse punto le cose di cala fua, più che se in essa stato già mai non tosse, restò ella per ciò senza riceuere honore da lui; anzi egli solo, suggengidi il palagio done, l'ha resa più chiara, e più illustre, che non tutti in-di Loiola; con che frut- sieme gli auoli suoi, con le grandezze, che contano, e con to delle anime vi si cele- le insegne d'honori, che mostrano. Il Palagio, o come i paesani dicono, la Torre di Loiosa, doue egli nacque, e si conuertì, è hoggidì vno de'più fanti, e de'più riueriti luoghi, non della Bifcaia folamente, ma della Spagna. Egli Ità, secondo l'vso delle antiche Signorie di quella Prouincia, lungi dell'habitato, nel piano d'vna campagna, che s'apre tra due grosse Terre, dette l'yna Aspéitia, e l'altra Ascoitia;

quiui da paesi, che d'intorno il circondano, accoglie in ogni tempo dell'anno, ma singolarmente nell'vitimo di di Luglio, festa del Santo, e in tutta l'ottaua seguente, innumerabili pellegrini, concorsi a riuerire il nome, e la memoria del Santo loro paesano, e Protettore. Ed è spettacolo, che muoue a pari marauiglia, e diuotione, il vedere calar giù per i sentieri di quelle alpestre montagne, in processioni di lunghistime strisce, in popoli interi delle Terre, e de'Villaggi di cinque Prouincie, Iontani, talun d'essi, parecchi miglia, es vdırlı cantare ad alta voce il Rolario, intramezzato da certe semplici, ma diuote canzoni, composte in lingua materna, lopra la vita, e le lodi del Santo. E perche tanti popoli nella cappella del palagio non capono, le Messe si celebrat. sù la porta, e la campagna serue di Chiesa. Sono poi senza numero le gratie, e i miracoli, con che Iddio rende quiui gloriolo il nome d'Ignatio, e i voti che in teltimonio, e rendimento di gratie vi si appendono. Ma troppo più da stimarli è il prò delle anime, e le miracolose mutationi di vita, che vi accadono ogni anno, di duri, & inuecchiati peccatori, che venuti tal volta o per compagnia del vicinato, o perche la curiosità della sesta, o l'interesse della siera, che si bandisce franca per tutto, ve li tirò, poscia toccati nel cuore da vna certa virtù celeste, che par che traspiri per quelle sante mura si sentono intenerire, è muouere a dolore; nè partono quinci che à piè de confessori non si lauino l'anima, co lagrime d'insolita contritione. Per vdire le consessioni, delle quali moltissime sono generali di tutta, o di gran parte della vita, in quegli ôtto dì (che tutti sono solennissimi, con Indulgenza, con musica, e prediche di valentissimi oratori) non bastano nè i Padri della Compagnia, nè i Sacerdoti delle due Terre vicine, che loro vengono in aiuto. Le communioni poi, a conto d'ogni anno, sono intorno a quindici mila. Questa è la parte della diuotione, con che hoggidì si honora la Casa nativa di S. Ignatio. L'altra dell'esterne dimostrationi di publica allegrezza, non è punto minore di que-Ita. Percioche v'è coltume appresso que popoli, d'honorare anco le memorie de Santi, massimamente loro Protettori, con bellissime mostre d'esercitij militari. Per tanto in al-

cuni di quegli otto dì, ne' quali dura la festa, compaiono innanzi al palagio varie schiere d'huomini vestiti vagamente alla moresca, con istrane diuise d'habiti, e con ispade corte alla mano, e quiui incontrandosi per armeggiare, a modo di duellanti, vn per vno, indi a più insieme, poi tutti in vna mischia s'azzustano, con intrecciamenti d'arte, e di destrezza inesplicabile. Hauvi anco cacce di tori, costume pur ordinario di quel paele, & altroue qualche parte della vita. del Santo, rappresentata in iscena da brauissimi recitanti. Finalmente ogni notte gazzarre di fuochi, falò, e allegrissime luminare. Queste dimostrationi d'affetto, e testimonij d'ossequio, che verso il santo Patriarca vsano ogni anno quel-Je Prouincie, non hebber principio, che alquanto dapoi, che il nome suo, per autorità del Sommo Pontesice, cominciò a potere hauer publici honori nella Chiesa. Ma prima, e lui ancor viuente, quel medesimo suolo, e quelle mura del suo palagio, stimate selici, per essere state due volte madri della vita naturale, e celeste di lui, quiui nato, e conuertito, da huomini di gran senno, e di pari santità, quali surono il B. Francesco Borgia, e'l P. Girolamo Natale, suron baciate, bagnate di lagrime, e giudicate degne di quell'honore, a che poscia la diuotione de'popoli le hà portate. E certo, la camera, doue S. Ignatio infermo pianse le sue colpe, e mutò vita, doue hebbe le prime visite del cielo, e quel perpetuo dono di perfettissima purità, restò in maniera santificata, che se è aquenuto, che ancor mentre ella era parte della casa, e non, come hora, consacrata a Dio, & al Santo, altri habbia tentato di profanarla, peccando, massimamente con laidezze di carne, se ne sono risentite anco le muraglie. Si sà d'un soldato forestiere, e dopo alquanti anni d'un Caualiero di conto, che riceuuti ad albergo in casa de' Signori di Loiola, e nella camera stessa d'Ignatio accolti, mentre quiui tentauano attione men che honesta, sentirono con horribil tremuoto dibattersi tutta la casa, e, con esso gli scotimenti, videro altre cose di sì gran terrore, che ne raccapricciarono per ispauento. All'incontro, a persone di miglior' anima, che pur quiui albergate, dormiuano, è auuenuto sentificome rompere il sonno, e in vno stesso infondersi

quando pensieri di cose celesti, a che per altro non erano auuezze, e quando horrore, e pentimento delle proprie colpe, e dolcissimi afferti di non più sperimentata diuotione.

Hor ritorniamo ad Ignatio, il quale rimandati da Nara- s. Ignatio fa retto i due seruidori, e accommiatatosi dal Duca, e da vna ta, e disende forella, che quiui hauea, solo, & horamai tutto suo, e tut- l'honore della Madre di Dio, to di Dio, prese il camino di Monserrato: e per via riuolgen- contra vn Sado nell'animo, come hauesse poruto comparire gradeuole l'oltraggiava. al cospetto di Nostra Signora, a cui rendeua la visita, gli souuenne, di confacrarlele (come fece) con voto di perperua castità ; e con ciò quasi compire la gratia del dono, ch'ella, vistandolo, glie ne hauca fatto. Ma intanto, nuouo accidente soprauenne, che, sotto specie di pietà, hebbe ad ingannate l'inesperto, & ancor rozzo nouicio. Vn viandante, di stirpe Moreko, e di religione Maomerrano, de quali, in que tempi, esa gran numero ne' Regni di Valenza, ed'Aragona, accompagnossi per via con Ignatio, e, come auuiene, che ne' primi incontri li fauelli di ciò, che prima occorre, dall'andare che Ignario faceua alla Vergine di Monferrato, di lei appunto fi attaccò fra loro discorso, e poscia anco disputa; perche l'empio Maomettano negaua perfidiosamente alla Madre di Dio quella incerissima Verginità con che, dopo il parto, pura, & immaculata, si come innanzi, restò. Affaricauasi il Santo, come il meglio. Sapeua, di persuaderglielo con similitudini, e con ragioni, per cui trouare, l'affetto gliaguzzaua l'ingegno. Ma il Moro prendeuatutto à scherno, e motteggiaua empiamente della nostra Fede, come di troppo credula a cose impossibili ad essere: sinche a guifa d'infastidito, per liberarsi della pena di più sentire l'altro, che non cessaua di premerlo, cacciata dispettosamente ·la mula, senza dirgli, addio, si spinse innanzi, e gli si cosse da gli occhi. Sentilli Ignatio doppiamente punto dilla fortef maniera del barbaro, c'hauca mostrato nell'atto, dispregio di lui, e nell'empie parole, vitupero della Vergine; e accelosegli in vn tempo medesimo l'ira col zelo, entro tra sè in dubbio, se otesse, anzi pur, se douesse vendicare l'ingiuria della Vergi-The con la morte del Saracino. E gli parea debito il farlo, e che per esser già Caualiero di Christo, douesse adoperare la spada a disesa dell'honore della sua Madre: pur se ne sentina ritirare da yno

da vno spirito interno, che parea gli dicesse, il castigo de' rei stare al publico; le vendette priuate non concedersi a Christiani. Con ciò dubbiolo, e perplesso, non sapendo a che risoluerli, rimile il giudicio al calo, o, com'egli pensaua, al cielo. Percioche giunto doue la via si diuideua in due sentieri, l'vno sassos, ed erto, che portaua al monte, l'altro spianato, e largo, e che andaua subito a finire alle porte d'una Terra, che le ltana in faccia da guaranta passi lontana, quiui lasciò liberaal cauallo la briglia, risoluto, s'egli hauesse preso la via, per douc andaua il Moro, come Dio con ciò glie lo hauesse dato nelle mani, o di fargli ritrattar l'empie parole, o di torgliene in pena la vita. Così gli parue di fodisfâre al zelo, & alla coscienza, che in lui contendeuano, con rimettere quali al cielo la decisione, ch'egli non sapea dare. Ma Iddio mosso a pierà dell'inesperto nouitio, in cui ancora non si distingueuan bene i dettami di Christiano, e gli spiriti di Canaliere, volle, che, fuor d'ogni ragione, il cauallo, lasciata la via ageuole, e piana, & à cui anche allettaua la vilta dell'albergo vicino, doue il Moro era ito, per l'erca della montagna s'auuiasse; d'onde Ignatio interpretò, esser voler di Dio, o che colui viuesse, o almeno ch'egli non l'vecidesse.

10 S. Ignatio ve-

Così giunto a piè del monte, in vna Terra quiui polta, comperò il nuouo vestito, con cui voleua comparire in arnese di glia vna notte pellegrino, e di penitente. Ciò sù vna tonaca di vile, e groiinnanzi a N. lo canauaccio, vna fune per cingersi, va paio di scarpe di corserrato: v'ap. da, o sparto, vna zucchetta, & vn bordone. Con esso queeveste de pe. sti poueri arredi, appesi innanzi al cauallo, giunto alla Chiesa di Nostra Signora di Monserrato, ciò che prima gli parue douer fare, su vna piena consession generale, per cui, rutta. la vita, e le colpe sue in carta minutamente distese. Stàil famoso Monistero di Monserrato, e la miracolosa imagine della Madre di Dio, che quiui si visita da' pellegrini d'ogni parte del mondo, a cura de' Padri Monaci di S. Benedetto, la vogolare osseruanza del cui istituto quiui è in sommo vigore; vi si accordano ottimamente, luogo santo, e santi habitator "Frà gli altri di quel tempo, quando S. Ignatio vandò, vad ven era di nation Francese, chiamato D. Giouanni Chanones. Questi già Vicario della Chiela di Mirapoès, ito per diuotio-

ac di Nostra Signora a: Monserrato, vi restò preso da gli esempi della vita innocente di que Religiosi, e rinuntiate. quanto il più tosto potè, l'vsicio, & ogni altro suo hauere, quiui li rele monaco.: Da trentadue a fino a gli ottantotto anni, visse nell'Ordine, con quel servore dispirito, come il primo di, che v'entrò. Sano, o intermo che tosse, giouane, o decrepito, mai non magnò carne; e delle poche viuando del luo vitto, daua ogni di per limolina la terza parte. Veatiua poueriffimamente, e sù le nudi carni portaua vn cilicio tino al ginocchio. Della notte, fuorche il pochissimo temi po, che daua al riposo necessario, spendeua tutto il rimanen, te in oratione, parte publica in choro, parte priuata in cella, Raffinò Iddio la sua patienza con graus, ellunghe intermità, e pui verlo l'vitimo della vita, in quella decrepita età z che pur da sè sola è in vece d'ogni guan malacia she egli softerius i fuoi dolori, non folamento con intera rallignatione, ma, con perpetue lodi di Dio. Hebbe humiltà i & vbbidienza in perfettissimo grado; e finalmente tù rale; che posè ferure d'esemplare alla riforma di molti monisteri dell'Ordine, in Portogallo, & in Ifpagna, che per lui li ridullero a puì kretta osseruanza. Tale è la memoria, che si conserua di lui nell'Archiuio dell'Ordine in Monferrato, & 10 ho dounta qui riterirlo in ristretto, si per rendere a nome del mio S. Padre vna mercede di gratitudine a chi diede di lui il teltimonio, che più a basso riferiro, e si ancora, perche ti vegga di qual pelo, & autorità egli lia, col saperii da che huomo gli venne. Hor quando Ignatio giunse a Monserrato, questo santo Religioso hauca pensiero di ministrare i sacramenti a peregrini, perciò egli a lui si consessò generalmente; e'i sece sì per minuto, e con si lunghi, e spessi interrompimenti d'amare lagrime di contritione, che per ciò gli abbilognaron. trè giorni. Scopersegli ancora i suoi pensieri, e ciò che hauea in disegno di sare della sua vita; e ne riportò quel conforto, e quegl'indirizzi, che vn'huomo di tal virtù, e di tal pratica nelle cose dell'anima, poteua dare ad vn seruido principiante. Compiuta la confessione, per veltir nuouo habito, si come si era fatto nuouo huomo, cered sul venir della notte, per legretezza, vn mendico, a cui dare le lue veltimenta di Ca-

di Caualiere : e fecelo, spogliandoss per fino della camicia; & in lor vece, con estremo giubilo del suo cuore, mille volte innanzi baciandolo, vestì il sacco di penicenza, si cinse con la fune, si appele la zucchema al fianco, e con in mano il bordone ritornò alla Chiesa di Monserrato. Quiui conuertendo in vio di spirito, ciò, che per vanità hauea imparato sù i fauolofi libri de'fuoi Romanzi, che i Caualieri, prima di cingere spada, con cerimonia folonne vegghiauano vna intera notte armati, e questa chiamauasi la vegghia delle armi; ancor' egli, che si armaua Caualiere della Vergine, e di Dio, quell'auuenturosa nome, che va innanzi all'Annuntiatione di N. Signora, a piè dell'altare d'essa, vegghiò parte ritto, e parte ginocchione, sempre orando. Alla prima alba, appeta la spada e'l pugnale ad vn pilastro della Chiefa vecchia, pretto al medelmo altare della Vergine, prefo il diuia Sacramento, e donata al monistero la caualcatura, pertempissimo, a fin che in luogo sì celebre, & in di si solenne non sosse chi il riconoscelle, segretamente parti. Rimase però in perpetuo la memoria di sì nobile vegghia, apprello que'. Padri, & un loro Abbate, voile, che per elempio de' pellegrini, che quiui vengono d'ogni parte del mondo,e per honore del fanto Caualiere, le ne leggesse il fatto in vna piastra di marmo, che per ciò se porre alato dell'altare, con quelte parole. B. Ignatius a Loyola, bie multa prece, fletuque, Deose, Virginique deuouit. Hic tanquam armit firitualibus, sacco se muniens, pernoctauit. Hine ad Societatem lesu sundandaw prodijt,anno 1522. F. Laurentius Nieto Abhas,dicauit anno 1603. Andaua il nuouo penitente tutto allegro, & vna insolita con-Solatione prendeua in risguardar sè stesso sotto quell'habito dipregionole al mondo, ma insieme ancora dispregiatore del mondo; quando, fatte non ben trè miglia, fù sopragiunto da vn'vficiale della giustitia di Monterrato, che gli veniua dietro a gran fretta, e con sollecitudine il domandò, se vero sosse ch'egli hauesse donato un tal veltimento ad un mendico, che il giuraua; ma non creduto, e prelo a sospetto di ladro, staua perciò in mano del criminale. Tale annuntio intenesì il Santo, e gli cauò per compassione le lagrime: & assicurato l'yficiale, che sì; più oltre non volle dire di sè, quantunque l'altro il richiedesse con replicate istanze chi fosse, donde venisse, e perche si fosse prinato del suo. Perciò lasciatolo molto ammirato

mirato della virtù di questo incognito pellegrino, egli confuso, & oltre modo dolente, per vedere, che non sapeua giouare ad vn pouero, ienza essergli d'infamia all'honore, e di pericolo alla vita, proleguì il suo viaggio fino a Manresa.

E Manresa Terra di cinquecento fuochi, lontana da Monserrato tre leghe; samosa hoggidì, e venerabile per le memorie, vita aspra, e che conserua della santa vita, che, vi menò, e dell'estreme pedispreziata, che s. Ignatio vi fece. V no spedale di mendici, e d'infermi era in quel tempo, quaranta passi suori dell'habitato, & vnimi era in quel tempo, quaranta passi suori dell'habitato, & vnimanresa. ta ad esso vna Chiesa, dedicata alsa Vergine S. Lucia (onde lo spedale prendeua il nome ) & all'Apostolo S. Tomaso. Quiui Ignatio si ritirò, non tanto per albergo, come per hauerui campo da far le pruoue de' fuoi feruori, e da sodisfare a' lunghi desiderij di penitenze, d'abbassamenti, e d'heroiche, mortificationi. Al primo colpo egli stragliò d'attorno quanto poteua dare, non. solamente gusto, ma quiete al suo corpo. Al riposo della notte prescrisse vn breuissimo tempo di poche hore, e perche non sosse riposo senza pena , il prendeua steso sù la nuda terra , con vn. fasso, e, quando più agiatamente, con vn legnosotto il capo per guanciale; e ciò ancor ne' rigori del verno, ancor quando stenuato, e macero portaua con pena la vita. Il restante della. notte, ipendeua, parte flagellandos, e parte orando, e flagellauasi frà notte e dì, hor trè, & hor cinque volte, con catene di ferro, a misura, e sodisfacimento del suo seruore. L'orare, era di sette hore, tutte ginochioni; e ciò oltre alle altre, che spendeua in vdire i diuini vhci, e la mella. Digiunaua inuariabilmente ogni giorno, trattone le domeniche, in cui, oltre alle fante delicie del pane de gli Angioli, che gustaua, prendeua, con nome di desinare, vn poco d'herbe. Vero è, che, come da lui medesimo intese il P. Diego Lainez, ne guastaua ogni sapore, stemperandoui dentro cenere, e terra. Nel rimanente della fettimana, il suo vitto era un pezzo di pane, il più nero, duro di quanti ne hauesse accattato, e vn bicchiero d'acqua; questo vna sola volta il di. Okre all'asprezza di quel runido sacco,che vestì (che, come hoggi pur si vede in Barcellona,da vno straccio, che ven'è rimalo, era aspro, e pungente quanto vn. cilicio) vn cilicio di più egli portaua sù la carne, e v'aggiunse, dapoi vna grossa catena di serro a sianchi, e tal volta, quando

visi-

visitaua vna Chiesa di N. Signora di Viladordis, mezza lega discosto da Manrela, vna fascia tessuta di sua mano, di certa herbaruuida, e pungente, in acconcio di rodersi, e di trafiggersi con essa le carne:e si hà detta fascia hoggidì in veneratione nella medesima Terra di Viladordis. A queste esterne croci, aggiun. geua le interne, d'vn continuo annegamento di sè medesimo, non lasciandone vincer' vna a' desiderij, & a' pensieri, che sapefser di carne, o di mondo: anzi facendo a sè stesso legge, d'incontrar tutto ciò, che fuggiua, e di fuggir tutto ciò, che cercaua l'inclinatione della natura. Nel che la principale delle sue industrie su, in cercare inuentioni, e maniere di rendersi appresso gli huomini disprezzeuole; niuna cosa lasciando, che gli potesse essere d'auuilimento, e di confusione, e con ciò d'aiuto a crocifiggere il suo genio fastoso, & ad humiliare i suoi pensieri a mbitiosi di gloria. Quella parte del dì, che gli auanzaua dall'oratione, la daua alla mortificatione. Per ciò seruiua a gl'infermi dello spedale, e i più stomacheuoli, e i più fracidi, erano i suoi più cari, e più laidi vsici, i fatti da lui con maggion prontezza, e compiacimento. Nè solo godeua in maneggiarli, recarfeli in braccio, rifar loro i letti, lauarli, nettarli, come inognun di loro feruisse à Christo stesso, ma si hà ne' processi, che giunse fino a metter la bocca più d'vna volta nelle piaghe, & a... fucciare, con heroica mortificatione, la marcia. Dallo spedale entraua nella Città a mendicare, e gli auueniua, massimamente ne' principij accattare più dispregi, che pane; e questo era. appunto quello, ch'egli più che altro cercaua. I fanciulli il chiamauano, colui dal faccone; & ammassandosigli tal voltadierro, il dilegiauano, come sapeuano il peggio, gli vni a gara. de gli altri. È benche dapoi conosciuto, entrasse in istima, e in veneratione di tutti, non gli mancò però mai, per fin che quiui stette, vn cert'huomo, notato nel publico di pessima vita, il quale, interpretando ad arte d'hipocrissa, la modestia dell'andare, l'austerità del vestire, e l'humiltà del mendicare del Santo, quante volte egli entraua in Manresa gli si metteua all'incontro, e con vna continua beste, ciò che Ignatio saceua, andaua egli contralacendo, ma per ischerno, con mille torcimenti di vito, & altre sconce maniere; finche satio di ridere, e di motteggiare, il caricaua per yltimo con un rouescio di bruttissimo ingiu-

ingiurie, e lasciaualo, per ripigliare il di seguente il medesimo giuoco. Quelta fù vna grande, e lunga pruoua della manduetudine, e della patienza del Santo, in cui, come in huomo tocolo di natura, e poco prima soldato, tentauano i demonij, per mezzodi quell'huomo bestiale, se hauesser potuto suegliare qualche senso di sdegno, e mouerlo a risentimento. Ma que-Ha sorte d'ira in lui non era addormentata, ma morta; e quando attaccò in voto a N. Signora di Monterrato le lue armi, v'appele ancora, per non mai più ripigliarli, tutti i pensieri di vendetta, e gli affetti di sdegno. Con la limosina di quel poco pane, che raccoglieua (per cui d'ordinario solea renderne vn'altra spirituale, dando a' suoi benefattori qualche saluteuole ricordo per l'anima) si riciraua allo spedale, e quius serbato per sè il più vil tozzo, ripartiua co' poueri il restante. Ma la dimestichezza, con che vlaua con que' meschini scalzi, stracciati, puzzolenti, e l'arte, con che, per suo dispregio, esprimeua in sò quelle loro basse maniere, e rozzi costumi, a fin di parer tale per conditione di nascita, qual si saceua per elettione di virtu, spiacque tanto a' demonij, che non potendosel sofferire, vn dì gli diedero vn gagliardissimo assalto, mouendogli, con vna tal luggestione, il cuore, che parea si sentisse internamente dire: Horamai passare i termini del giusto, vn tale auuilimento. Il cielo esserne stomacato, perche doue speraua hauere in lui vn caualiere santo, il vedea satto non altro, che vn vilusimo mascalzone. Quanto maggior gloria tornerebbe a Dio, e di quanto più loda virtù larebbe pruoua, ch' egli tolle lanto in vna corte, anzi che mendico in vno spedale? che tirasse la nobiltà ad imitarlo, non i fanciulli a schernirlo? Forse gli era più a cuore l'interesse de' suoi dispregi, che l'honore di Dio? che l'acquista dell'anime? Quante ne haurebbe fino ad hora guadagnate coll' esempio? Vn solo, come lui, bastare alla risorma d'una città. Questa essere stata l'intentione, queste le speranze di Dio, quando gli diede lume per riconoscersi, e gratia per conuertirs: non che sepellisse sotto il coperto d'uno spedale i talenti, molto meno, che rendesse altrui odiosa la santità, con farla comparise inamabile, & aultera. E poi: a qual regola di colcienza, poter' egli , se prodigo era del suo, gittare l'altrui ? Se gli honori a hi non piaceuano, se ne ritirasse, si nascondesse; ma non met-

tesse a publici scherni della vile ragazzaglia d'vna città, ne a gli obbrobrij della feccia de gli huomini, in vno spedale, la riputatione della famiglia, che a gli antenati suoi era costata tatiche, e sangue, & egli con indegne maniere, sì bruttamente, oltraggiaua. Con esso vn tal dire, il Santo, si sentì sopraprendere da vna certa nausea della natura, che gli metteua in abbominatione, & in horrore quelle vite lorde, que' panni puzzolenti, e quelle scostumate maniere de' poueri, e de gl'insermi dello spedale. Del che come prima s'auuidde, per vincere in vn colpo due nemici, cioè l'inferno, che lo assaltaua, e la sua natura, che lo tradiua, fenza altro rispondere, corse a rimescolarsi co' più schisi, e stomacosi mendici, & ad abbracciarli a vista d'ognuno, trattenendouisi fino a tanto, che senti vinta in sè ogni ripugnanza, e cessata affatto la suggestione.

Penicenze d'e. Aremo rigore

. Di tal guadagno di meriti, è di virtù, riusciua a S. Ignatio la stanza dello Spedale. Ma percioche ella anco gli era. gnatio in vna di grande impedimento per quella vnione con Dio, e per quelle aspre penitenze, a che sentiua portarsi dal suo seruore si diede a cercare iui intorno qualche ritirato, e solitario luogo, doue fenza altri occhi, che lo mirassero, che quelli di Dio, potesse appagare i suoi desiderij: Et vno ne trouò lontano da Manresa(se si và per la via commune) poco più di seicento passi, ottimamente fatto a suo disegno. Questo era yna cauerna a piè d'vna collina, incauata nel viuo d'yn fasso, oscura, e che, più che d'altro, hauea imagine di sepolcro: posta però in bel luogo, cioè in mezzo d'vna valletta, che da' paesani, perch'è amenissima, vien chiamata Valle del Paradiso. Lontano da essa quasi ottanta canne, corre il Cardanero, ch'è vn limpidissimo siumicello. Dalla parte oppo-Ita, và la Itrada commune, tra cui, e la spelonca, v'era vna delle tre croci di pietra, doue il Santo hauea per vso di sare. alcune sue diuote stationi. La spelonca è lunga trentadue palmi, larga dieci, & alta, doue più si leua col giro, similmente dieci: ma nel tondo coua assai più, e china al basso. Dalla parte, che volta a Monferrato, in vna spezzatura del sasso, v'è fatta vna piccola fenestrella, per doue si può vedere, e riuerire N.Signora. Da ogni lato poi, oltre che horrida per la nerezza, e'l buio, è scomposta, e disadatta, per le pun-

le punte de' sassi, che suor de' sianchi, e dalla volta, risaltano. Pochi la sapeuano, e niuno la praticaua; onde Ignatio tanto più la stimò a suo disegno. Apertaui dunque per gli spinai e bronchi saluatici, che le stauano innanzi, vno stretto sentiere, la fece sua stanza. E quiui doue il luogo stesso con la soltrudine, col silentio, con l'oscurità, e con l'horridezza, pareua, che gli facesse vna continua esortatione di penitenza, raddoppiò il feruore, e le vsate misure de' patimenti, nelle continue vegghie della notte, ne' digiuni, che qui tiraua a trè, e quattro giorni, senza prender boccone; nelle flagellationi a catena, & a sangue; nelle orationi in ginocchio d'altre hore, oltre alle sette, che prima saceua; nelle fiere percosse, che, ad esempio di S. Girolamo, si daua al petro; con vna selce, come videro certi, che per saper di luisandarono nascosamente a spiarlo alla grotta: ostre a patimenti del cilicio, della carena, e de' freddi del verno, contra cui niun ripato gli daua la cauerna aperta, e poco, il semplice sacco; che vestina. Con ciò si ridusse a tal dissacimento di forze, ch'era miracolo che viueste lo stomaco stemperato lo tormentaua con acerbi e continui dolori; lo spirito, con improvisi suenimenti, l'abbandonaua; e più volte su trovato, perduti i sensi, el calore, a guisa di morto: & vna fingolarmente in certa cappella di Villadordis, doue era ito a riuerire vna diuota imagine di N. Signora, il sopraprese vn tramortimento, che'l tenne alquanti di senza spirito: e poiche rinuenne, se ne trouò si debole, che pareua finire; e gli sù necessario il conforto d'alquanto cibo, che certe pietose donne subitamente gli recarono, e'l'sostegno delle braccia per ricondursiallo spedale. Di qui prese animo il demonio di dargli waa nuoua batteria di terrore, chiedendogli, come hauesse cuor di durare cinquanta anni, che gli rimaneuan di vita, in quel rigore di penitenza, in cui il milero corpo, ogni momento, prouaua dolori di morte? Ma il bugiardo ne andò schernito, e confuso della risposta del Santo, la quale sù, chiedere a lui, s'egli hauesse capitale, da aisseurargli vn momento di quella vita, di cui sì prodigamente gli prometteua cinquanta anni? In tanto però la diminutione della virtù naturale andò sì oltre, che sopragiuntagli vna sebbre, si ridusse all'estremo. Nel qual

tempo, notabil cosa è quella, che gl'interuenne, & io volentieri la conto, perche ognuno vegga con che nemico habbian da fare , e come poco poriam fidarci della moltra virtù, le , a chi non istà ben sermo in Dio, la virtu stessa può seruir di ruina... Stauasi, come hò detto, Ignatio negli estremi, abbandonato da' medici, quando lo affalì vna gagliardiffima tentatione di vanità, e sentiua come dirsi; che douca morire allegro, perejoche moriua Santo; che Santo era, chi come lui, heueua acquistaro si gran capitale di virtil, e si ricco tesoro di meriti. Con ciò gli pareua vedersi mettere auantia gli occhi il suo seccore, il suo cilicio, le sue carene, e'l sasso sopra il quale dormina, e la spelonca doue viuea, e quanți di hauca digiunato, e quate noțți vegghiato,e'l langue,che flagellandolise le lagrime,che orando hauea sparce. E benche a tali pensieri inherridisse, e si coprisle il volto per vergogna, che ad vn peccatore come lui, menilsero in mente pensieri di vanità, pur nondimeno gli s'imprimeuano si viuamente, e cacciati torttavano si importuni, che gli era di gran lunga più acerba quelta noia, che non la presenza del male, e la vicinanza della morto. Diesti per tanto, a ricercare tutto il processo della sua vita, e a metterse innanzi a gli occhi le colpe, e più le più vergognole, e le più graui; india mirate l'interno tante volte douutogli, poi a chiedere a sè medelimo, qual proportione gli paresse hauere quel che hauea fatto in pochi meli,con quello,che in canti anni hauca meritato? Con ciò si eccitaua all'abborrimento di sè medesimo, & all'humiliatione innanzi a Dio, a cui con amere lagrime di contritione chiedeua milericordia di perdono, non ricompensa di merito. Vinse finalmente: ma gli restò tale spauento di quella sì difficile pugna, e in tempo sì pericololo, che dapoi rihauuto, pregò certe persone sue diuote, che gli affistertero in questa infermità, che, le mai altro accidente di pericolo gli soprauenisse, non cessassero di riperergli a gli orecchi per rimprouero; Ignatio peccatore, ricordati di quante colpe tu sia reo, e di quante pene debitore. Non presumere, che ti si debba il paradifo: confonditi d'hauer meritato l'inferno.

s. Ignatio a debba il paradilo: contonditi d'hauer meritato l'interno.

filittiffimo da gli scrupoli

Come ne vscriffe: e quali
regole poscia
Dio, che i Demonij in ciò lo tormentassero, con muouergli
ne scriuesse.

#### Libro Primo.

35

nella mente mille dubbioli pensieri intorno alla cosessione c'hauea fatto in Monserrato, ancorche si esattamete, si alfa mi auta, e con tanto senso di contritione. Ancora, delle attioni sue presenti, ogni cosa gli parea gran peccato. Dietro a questo 11 troud mancato il dolce delle consolationi dello spirito; il -cuore arido, e la mente, si come intorbidata, e confula fra muelle perplessità, e dubbiezze, inhabile a riceuere il solito lume, che dalla contemplatione, mentre hauea l'anima ferena, gh veniua; anzi più moleste sentiua le tentationi, quando applicaua il pensiero alle cose di Dio. Altro non tiuolgena nella mente il di; e la notte staua in continua contradittione, e lite con sè medesimo, disputando, e rissando per deanire, qual folle, e qual no, peccaro, e sopra che delle cose antiche gli restasse obligo di confessarsi; e quanto più s'alinnaua per ilulupparli, canto maggiormente sauviluppaul. Solo gli pareua, che l'ubbidienza l'haurebbe in due parole guarito, se chi gouernaua l'anima sua, gli hauesse espressimente impolto, che mettelli in totale oblinione la vita paldaca, e come nato per hieri, viuelle lenza pensieto di ciò, che folle staro, fino altora di lui. Ma ne cadde mai in mente al contellore, di targli simil divicto, ne a lui i suoi terapoli confentizono il proporto a Ben gli fii comandato, che non badalle a' scrupoli. Ma l'hauere a dar sentenza qual fosse scrupolo, gli era nuoua materia di perplessità, e di scruposi : oltre che a gli scrupolosi, por manifesti che sieno gli scrupoli, at meno sembrano dubbij .: Così non gli giouando, ne le suppliche, nè le dirotte lagrime, che sopra ciò di continuo spargeua, gli parea, che Iddio gli hauesse voltato la fuccia, e, quel che suole andare dietro a cotali frettezze di cuore, che lo volesse dannato. Qual tormento dell'anima sia questo, sallo solumente chi il pruoua. Le discipline, i cilici, le catene, idigiuni, la nudietà, e quante altre volontario pentrenze li prendono, sono d'altrettanta consolatione allo spirito di quanta afflittione riescono alla carne. Ma, per vna parte, amare suisceraramente Dio, feruirlo, di lealissimo cuore, e struggersi d'andarlo a godere, a per l'altra sospettare, anzi credere, di non piatergli, d'ossetgli in disperto, d'ossenderlo ad ogni parola, ad ogni sguardo; questa è pena, che non ha nè maggiore, nè pari que un'hora d'ella,

ue vna. stilla d'acqua; & haurebbe più oltre, con troppo animo, proleguito, se il suo consessore, intesolo, e risoluramente vietandoglielo, non gli hauesse fatto prendere quel medesimo di la solita resettione. Questa si strana mániera d'espulgnare il cuor di Dio, non sò se per merito d'hauerla presa per confidenza, ò anzi d'hauerla lasciata per vbbidienza, gli guzdagnò la gratia della primiera serenità della mente, e la perduza pace del cuore gli rendè. E già si credeua il buon'Ignatio d' hauer vinto: quando paffati due foli di relopo quel fabbato, gli soprauenne inalpettatamente vna nuoua, e sì gran piena. di scrupoli, di diffidenze, di malinconie, e disperationi, tutto insieme, che non pareua, che animo d'huomo viuente pazesse prouar inserno di maggior pena. Con ciò, sì come io credo, volle Iddio ch'egli imparasse questa troppo-importante Lettione di spirito; che non habbiamo a presumere d'espugnaze il luo volere con machine, e violenze, come s'egli non vedesse le nostre necessità, e non vdisse le nostre preghiere, o sosse sì duro, che, se non ci vede a gli estremi, non si intenerisca., nè muoua a compassione di noi. Prima, & vitima regola del noltro volere, conuien che sia il voler divino. Aridi, o divoei , sconsolati, o sereni, tentati, o franchi che Iddio ci voglia, le altro non vogliam che piacergli, tutto ci de essere vno stesso. Le afflittioni dello spirito, vagliano ad auniuarci la considenza, mentre chiediamo qual'è più in piacer di Dio, liberatibne, o fortezza per fosserire; ma non ci portino un punto olre a termini della ratiognatione, e della indifferenza. Ma brieue fù, si come data non per castigo, ma per auniso, que sta seconda tempesta del cuore d'Ignatio. Tornogli la tranquillità, il sereno, la quiete, l'allegrezza di prima, anzi maggior di prima: che così Iddio suol fare; rendere con vitra: ciò, che à tempo tolle per pruoua. Okre a questo come discanaua di farlo sì gran maestro nelle cose dello spirito, operò, che la sperienza a lui prima tosse maestra di quello; che poscia gli douca seruire per ammaestrare akrui. È cetto, da questo alternare che in lui sissece, di malinconia, ed'alles grezza, di consolationi, e d'aridità, discrupoli, e di ficurezza, imparò si perfettamente l'vso, e le maniere delle visite che Iddio sa chi lo serue, che per darne altruj pienissima. cogni-

cognitione, non gli bisognaua altro, che copiar sè medefimo. Cost appunto pare, ch'egli facesse in vna sua lettera piena di laggiammaeltramenti, icritta da Venetia, per conforto d'una Religiosa di Barcellona; a cui fra le altre cose dice così: F Duc lettioni ci dà il Signore, anzi vna ce ne dà egli, vn'altra permette che ci si dia, Quella, ch'egli ci dà, è di consolatione. interiore, che quando viene, stermina dal cuore ogni turbatione, e l'empie dell'amor di Dio, a cui tutto il rapisce. H tume, ch'ella porta seco, conforta la mente alla cognitione. di molti segreti, che le riuela, e le discuopre quali sieno iscuri, e quali i pericolosi andamenti nelle vie dello spirito. Il feruore poi ch'ella mette, è tale, che non v'è trauaglio sì grande, che non paia consolatione, nè sì noiosà fatica, che nonsembri riposo; ogni pelo si sa leggiere, ogni penitenza soaue. Questa consolatione non è perpetua in noi, mavà, e viene, muta i suoi tempi, & hài suoi periodi, si come piace a Dio,che la dà , e la toglie , e l'yno , e l'altro per nostro profitto. Partita la confolatione di Dio il demonio truoua luggo per introdusre le lue scontentezze, e desolationi, trattandoci con maniere affatto contrarie a quelle di Dioje ciò per torne l'animo di ben fare, e per istaccarci l'affecto dal seruigio del Signore. Ci riempie di malinconia, o molte volte, con effere malinconici, non dappiamo indouinar perche lo siamo. L'orarione è sterile : & asciutta, la contemplatione non ha sapore, ne gusto. Il parlare, e l'ydir cole di Dio, ci è d'increscimento, e di nois. Ci vengono poi pensieri sì torbidi di noi stem, che ci miriamo, e ci piangiamo, come huomini ributtati, abbandonati, e diuisi da Dio, e ci pare, che di quanto habbiam fatto fino ad hora. nulla gli sia piaciuto, e di quanto siamo per sare in auuenire, nulla sia mai per giouarci. Quindi gli abbandonamenti, le diffidenze, le disperationi, e quel parer ogni colpa grauïssima, ogni miseria irremediabile. Ma in fine, ne anco questa è perperua. Pertanto, habbiamo a valerci dell'yna in aiuto dell' altra; si che, consolari, ci humiliamo, ricordandoci quanto diuerli noi siamo quando ci sopragiunge la desolatione; all' incontro, desolati, habbiamo a farci animo, con ricordarci, che al primo lampo della consolatione, che ci ritorni, fuaniranno tutte quelle ombre, e tornerà la luce, e'l'ereno di prima.

ma. J Fin qui la lettera. Da quello poi, che S. Ignatio prouò in sè medesimo, guadagnò nell'arte di conoscere, e di guarire gli scrupoli, vn sì persetto magistero, e vna mano sì risoluta, e sì franca in racquietare le coscienze, che chi con la cura d'esso non risanaua, era stimato insanabile. Scrissene ancora alcune poche regole vniuersali, che, per la sodezza loro, e per alcuni segreti di spirito, che contengono, sarà di gran prò il saperse, e sono le seguenti.

r. Scrupolo chiamano molti quel giudicio, che altri sà, risoluendo, che l'operare alcuna cosa sia peccato, che peccato veramente non è. Come a dire: ch'io mi creda di commettere sacrilegio, ponendo il piè sopra vna croce, che due paglie, a caso, sormano sù la terra, che io camino. Questo propria-

mente non è scrupolo, ma giudicio erroneo, e falso.

2. Scrupolo veramente sarà, se dapoi che si è posto il piè sù quella croce di paglia (e così delle altre cosè, che si pensino, parlano, e sanno) verrà sospetto d'hauer commesso sacrilegio, calpestando, come per dispregio la croce; e conciosiache per altra parte pur si pensi, che nò, e si giudichi, di non hauer peccato, non si sà però vscire di certa perplessità, e turbatione, che il demonio muoue, e mantiene.

3. Di queste due maniere di scrupoli, la prima de hauersi in abbominatione, si come cagion d'errori, e piena di pericoli, e d'inciampi. La seconda a'conuertiti di fresco, per qualche brieue tempo, riesce di non picciolo giouamento; peroche troppo ben purifica l'anima, e l'allontana da quanto hà anche mostra, & apparenza di colpa, secondo il detto di S. Gregorio.

Renarum mentium est, ibi culpam agnoscere, vbi culpa non est.

4. Osserua astutamente il nemico, di qual temperamento sia la coscienza d'ognuno; se gentile, e dilicata, o pur grossolana, e materiale. Le prime, cerca d'assortigliare, e d'angustiar sempre più, sinche le riduca ad vn'estremo d'intollerabile ansietà, e turbatione, con che sinalmente si abbandonano, e perdono. Per esempio: se vede vno sì lontano dall'acconsentire a peccato nè graue, nè leggiere, che ne abbomina, per modo di dire, insin l'ombra; il nemico, poiche vede di non gli poter persuadere vn peccato vero, tutto si adopera, per sar ch'egli creda, esser peccato, ciò, che

Digitized by Google

veramente non è: come certe parole, e pensieruzzi improuisi, e repentini. Il contrario fà con le coscienze grossolane; che intorno ad elle li adopera, perche ingrossino sempre più; si che, chi non la guardaua sì per minuto sopra i peccati veniali, a poco a poco chiuda gli occhi ancor sopra i

5. Chi vuol profittare nello spirito, conviene, che st metta in via tutto contraria a quella, doue il nemico l'inuita. Ristringa la coscienza, s'egli troppo l'allarga, l'allarghi, se smoderatamente la stringe. Così nel mezzo di questi estremi, si caminerà lungamente, con sicurezza, e

6. S'egli auuien, che vogliamo dire, o fare alcuna cosa, che non distuoni nè da gli vsi della Chiesa, nè dal giudicio de'maggiori, e che per altro sia di gloria di Dio, se ce ne sentiamo ritirare da una interna suggestione, che ce la rende sospetta di vanagloria, o d'altro male apparente, allora. dobbiamo alzar la mente a Dio; e se veramente innanzi a lui giudicheremo, che il tal detto, o fatto miri alla sua gloria, o almeno non le sia contrario, allora, senza punto mirare a tal suggestione, habbiamo a dire, o sare ciò, che haueuamo in dilegno; & al demonio, che ci buccina intorno, rispondere con S. Bernardo: nec propter te capi, nec propter te finiam.

14

Ma le gratie, che Dio sece a S. Ignatio in Manrela, heb-Gratie singo bero altra misura, che non le afflittioni, ancorche estreme, sarissime, che con che volle affinargli la patienza. Nel che è degna di ri-S.Ignatio in flessione vna bellissima corrispondenza d'affetto, srà S.Ignatio, e Dio; & è, che il Santo, comeche si conoscesse debitore a Dio, per le colpe commesse nella sua vita del mondo, mai però (si come egli più vecchio hebbe a dire) in quanto fece, e parì in Manrela, non hebbe la mira all'interesse di solo sodistare per sè, nè offerse in pagamento de' debiti suoi vna lagrima, o vna sferzata. Più alto riguardò, cioè, a dar gusto, & honore a Dio, offerendo, e consacrando ogni suo fare, e patire, come in holocaulto, alla fola maggior gloria del luo nome. Iddio altresì, nel fauorire Ignatio, par che non mirasse ad ester lui stato huomo del mondo, e reo di mol-

di molte colpe; ma sì largamente aperle con lui la mano nel fargli gratie, che doue a pena dopo lunga seruità, e granmeriti, introduce i suoi più considenti, e più cari, lui menò fin da fuoi principij, come hora vederemo. E pri--, mieramente sì gran copia di lume sopranaturale gl'infuso nella mente, e tant'oltre gli portò i pensieri nella vista delle cose diuine, che potè il Santo dire con verità al suo Diego Lainez, che in vna sola, e brieue hora d'oratione in Manresa, hauea imparato più, che non gli haurebbono saputo insegnare. tutti i dottori del mondo. Il che conuien dire, che non lapelse, chi gli anni addietro, trà le altre ragioni, che publicò in. certo suo libro, a prouare, che S. Ignatio non fosse autore degli Esercitij spirituali, de' quali parleremo più sotto, disse, chequello non era libro da Nouitio nella via dello spirito. Come se, nelle cole di Dio, il profitto de gli scolari si hauesse a misurare solamente dal tempo, che studiano, e non anzi dalla volontà di chi loro insegna. Il che se fosse, non auuerrebbe mai, ciò che tante volte si è veduto, i giouani precorrere a'vecchi, e chi hieri vscì del mondo, & entrò nella scuola di Dio, sapere, hoggi assai più di molti altri, che incanutirono nella medesima protessione, ma non col medesimo aiuro. Doue Dio è maeltro, poche lettioni bastano a sar valente vn'huomose v'ha tal lampo di luce, che sfolgora in vn momento, ma luopre tanto, che dà che ruminare alla meute per molti anni. Gli è vero, che questi sonostraordinarii fauori, ma per ciò appunto, che sono straordinarij, non si dee voler trouarci legge, nè ragione, perche Iddio ad vno li faccia, ad vn'altro li nieghi.Hebbe oltre a ciò S. Ignatio spessissime visite de' primi personaggi del paradifo. Vide al lume d'una limpida cognitione, un dì, che staua orando sù gli scaglioni della chiesa de' Padri di S. Domenico, tutto ordinatamente il magiltero della creatione. del mondo: e del potere, e del saper diuino, nella sabrica d'esso, penetrò a protondissime verità. Ma più alto, suor di missira, fù portato vn' altro giorno, che nella medesima chiesa era. presente ad vna diuota processione: percioche toltagli l'anima a'sensi, e portata in Dio, vide con inesplicabili forme d'imagini, confaceuoli all'intendimento di chiancor viue in terra, il segretissimo mistero della Diuina Trinità. E tal visione, gli la; D

sciò il cuore sì intenerito, che per molti di non sece altro, che piangere, alla dolce memoria di quello, che haueua quiui veduto; e per gran tempo d'altro non seppe fauellare. E se ben. questo è vn mistero, di che appena sisà parlare, egli però trouaua termini talmente espressiui di ciò, che concepiua la mente, e similitudini, con che dichiararlo, sì proprie, che almen fi vedeua, che i lensi, e le parole gli veniuan più d'alto, che, non quelle, che ci dettano gli studij, e la speculatione c'insegna. Hebbe di più che dire sopra ciò, sì abbondantemente, che, huomo senza lettere, si come era, potè allora scriuerne vn. libro d'ottanta fogli. Nè sù già questa l'vnica volta, che sosse fatto degno di simiglianti visite della beatissima Trinità. Verso l'vitima sua età, questo sù quasi l'ordinario sauore, che Dio gli faceua : fopra che haurò a fuo luogo a riferire le parole Iteffe con che il Santo lo scrisse. Vide ancora, nel diuino Sacramento dell'altare, Christo bambino; e nel medesimo tempo cascandogli sopra la mente un raggio di luce celeste conobbechiaramente, in qual maniera Christo stia sotto le specie confacrate. Queste però tutte surono cognitioni d'oggetti particolari. Vn fascio disimili gratie si può dire, che Dio gli sacesse, quasî in vn momento, allora, che sedendo sù la sponda del siume Cardenero che correua vicino alla sua grotta, gli intromile gli occhi, come in va'abisso di prosonde cole sopranaturali, e glie ne diede moltissimi conoscimenei ei quali poscia più distintamente gli dichiarò vn'altra volta, mentre oraua innanzi ad vna Croce piantata lungo la strada di Barcellona, detta la Croce del Tort, di cui più abbasso racconterò vn'illustre miracolo. In fine, tante furono, e sì chiare le intelligenze, che gli illustraron la mente ne' misterij della Fede, e tal certezza ne riportò, che fin d'allora potè dire, che, anco se tutte le diuine scritture si fossero perdute, a lui non si farebbe perduto nulla;e haurebbe nientedimeno prontamente dato la vita in teltimonio della Fede. Ma fra quante simili gratie S. Ignatio hauesse in Manresa, vnica st può veramente dire, quell'ammirabile estasi, che il tenne otto interi giorni sì fisso in Dio, che l'anima, abbandonato ogni altro vficio di feruità corporale, l'hauea lasciato in sembiante di morto; e per morto hauuto, l'haurebbono sepelito, se ad vn leggerissimo palpitar di cuore non si sossero auueduti

ueduti ch'era viuo Ciò auuenne nello spedale di S. Lucia, in: vna cameruccia, eletta da lui per suo ritiramento, perche in essa da vna finestra si guardaua in Chiesa; e seruiua a' poueri, & infermi, per vdir messa. Cominciò l'estass vn sabbato sera, mentre si cantaua compieta, e fino all'hora medesima del sabbato seguente, non si risentì. Doue sosse si lontano da sè, quali oggetti gli dessero di che pascer la mente per tanti giorni, quali delicie gustasse, l'humilissimo seruo di Dio, tenne sempre lotto identio naicolo; solamente quando rinuenne, all'aprir de gli occhi, come si risuegliasse da vn placidissimo sonno, con lo sguardo al cielo, disse due volte, Ahi Giesù: e mostrò nell'atto, di dire assai più, che non significauano le parole. Estara opinione de primi huomini della Compagnia, che visser col Sanro, e l'vdirono fauellare delle cose sue di Manresa, che Iddio fin dall'ora gli palesasse quello, a che l'hauea eletto in seruigio della sua Chiesa; e che gli mostrasse i tratti maestri di quella Religione, di cui a suo tempo douea esser padre. E di ciò può far fede quell'ordinaria risposta, ch'egli soleua dare, quando nello scriuere le Costitutioni, richiesto della cagione d'alcune cose sustantiali dell' Istituto, si rimetteua a quello, che lopra ciò hauea tanti anni prima inteso in Manrela. Ma egli benche hauesse Dio per maestro, e nel sisentio di quelle lette hore, che ogni di daua all'oratione ( & era il tempo ordinario della sua scuola je nelle frequenti visite del paradiso, imparane si prosonde lettioni di spirito, che ne poteua esser maestro a' più perfetti, nondimeno si trattaua sì da. scolare nouitio, che daua minutissimo conto di sea chi gouernaua l'anima sua, e prendeua da essi quegl'inuiamenti per lo suo profitto, che loro piaceua dargli. Tra questi il principale sù quel santo Monaco di Monserrato D. Giouanni Chanones, a cui generalmente si confessò. Andaua Ignario a trouarlo a certi tempi, & a lui, come a primo padre dell' anima sua, apriua tutto il suo cuore, dandogli conto sedele di sè, dal di che non s'eran veduti. E benche il buon vecchio facelle con lui la parte, che gli si douea, di regolatore, e maestro, internamente però il riueriua come persetto, e ne parlaua come di Santo. E si hà da' Religiosi antichi di quel monistero, che gl' intesero dire, che Ignatio sarebbe vna.

gran colonna della Chiefa, e che in lui il mondo haurebbe vn Apostolo, vn successore di S. Paolo, a predicar l'Euangelio a' barbari, & idolatri . E pur quanto egli hebbe in Manresa di fauori diuini, e quanto v'acquistò di merito, e di virtù, in. risguardo del crescere, che sempre più sece nelle cose dello spirito, non su altro, che il primo delinear de' contorni, e'l iemplice abbozzamento di quella vita piena di Dio, che pofcia menò. Ond'era il chiamar ch' egli faceua Manresa, la fua primitiua Chiefa, doue nouitio di primo feruore, cominciò a prendere lettione di spirito.

15 tio era in Manrela.

In tanto si diuulgò per colà intorno, che Ignatio era. Grande stima huomo d'altro assare, che non mostraua a' panni; perche si era nascosto sotto quel ruuido sacco, per non esser conosciuto dal mondo; e non altro, che amore d'humiltà, e desiderio di penitenza, l'haueano fatto di caualiere, mendico, e di soldato, romito. Con ciò cominciarono ad osseruare i fuoi andamenti, e collo spiare che se ne faceua da' diuoti, vennero a notitia gli eccessi delle sue penitenze, e in parte ancora le gratie, con che Iddio sì largamente il fauoriua. Parlaua di lui altamente vna donna, che quiui era in commune itima, e concetto di Santa; e per tale s'hauea ancora altroue in Ispagna, e massimamente nella Corte, doue il Rè Catolico la chiamò, per hauer da lei consiglio, e luce a gl'interessi dell'anima sua. Parimenei Agnesa Pasquali (donna di gran senno, e virtù, e che al primo incontro che se con S. Ignatio, quando egli venne a Manresa, si sentì, come da vna occulta mano, metter nel cuore vn'affetto di riuerenza, e d'os. fequio verso lui, onde, & allora gli trouò albergo nello spedale, e poi ancora ricouero in casa d'una sua confidente. Questa, dico, si come più certa, e pratica più a minuto delle cose del Santo, contauane marauiglie. Perciò crebbe a sì alto segno il concetto di lui, che essendo caduto infermo, dopo quella penosa distretta de gli scrupoli, che'l ridussero a magrezza, & a sembiante di tisseo, e douendoss trasportare dal monistero di S. Domenico alla casa di certo Amigante, huomo ricco di quella Terra, come se in Ignatio egli hauesse riceuto vna imagine viua del Saluatore, da indi in poi il chiamarono, non più Amigante, ma Simeone, & alla mo-

glie sua, posero sospranome di Marta, per essere stati l'uno albergatore, e l'altra viuandiera di Christo. Poi quando Ignatio parti di Manresa, frà gli altri, che vollero seguitarlo, vi su persona, a cui meno casse de' suoi haueri, che della. conversatione d'esso, e del frutto, che per l'anima ne traheua; onde, per essergli da vicino, lascio la patria, e mise in abbandono vna lite di rileuantissimo interesse; non curando, che ne fosse per hauere, quale in tatti hebbe, per molti anni, mal seruigio la sua famiglia. Andauagli dierro la gente per mirarlo, quando tal volta víciua ad orare a trè Croci di pietra, piatate in varij luoghi fuor della Terra, & ad alcuni brieui pellegrinaggi, che faceua, a'luoghi di diuotione in quel contorno. Ma, sopra tutto, grande era la pressa della gente, che s'ammassaua a sentirlo fauellare delle cose di Dio, il che doleua egli tare falendo sù vna pietra, che ancor' hoggi fi mo-Atra, innanzi allo spedale vecchio di S. Lucia. E veramente per muouersi a compuntione, & a penitenza, bastaua solamente vederlo. Il vestimento, come altre volte hò detto, sì pouero, & aspro; la zazzera, in pena dell'antica attillatura, scarmigliata, e confusa; il volto squallido, e scarmo; la catena a' fianchi, i piè scalzi, se non su' primi dì, ne quali, per la gamba diritta, che ogni notte gli si gonsiaua, portò vna scarpa di corda. Ma l'efficacia maggiore era delle parole, le quali, come vícite d'vn cuore infocato, eran di fuoco, & infiammauauo chi le vdiua. Valse aleresi non poco l'esempio di molti, che da priuati ragionamenti suoi, e da certe prime massime di salute, che loro daua a ruminare, tirati a più stretto conoscimento di Dio, & a maggiore stima. delle cose del Cielo abbandonato, con improussa risolutione, il mondo, entrarono in varie Religioni. E queste prime sperienze dell'efficace virtù, che per isueller del mondo le anime, e condurle a Dio, vide, che haueano certe massicce verità, la forza della cui consideratione egli ancora hauea. prouato in sè gagliardissima, turon quelle, che l'applicarono a ridurre a metodo, e per dir così, a magiltero, le regole della vita spirituale; il che sece scriuendo quel sempre ammirabile, e diuino libricciuolo de gli Esercitij spirituali, dettato da vna mente d'intendere superiore all'humano, e scritto

veramente al lume del volto di Dio; publicato poi, e praticato con quell'vniuersale giouamento, che hanno recato alla Chiesa, que'primi figliuoli d'Ignatio, che da questa vena cauarono quello spirito, ond hebbero poscia virtu per imprese di sì gran prositto dell'anime. E sin che la Compagnia viua qual nacque, prenderà da essi l'anima, e lo spirito: e quando mai suenisse, ne più ci bisognerà, ne manco, che il medesimo, per auuiuarla. Ma di quel che sieno, e di quanto vagliano questi Esercitij, percioche nel decorso delle storie ci verrà molte volte in taglio di fauellar d'essi, mi pare douerne dar qui alquanto stesa, e spiegata notitia.

Non sono gli Esercitij spirituali di S. Ignatio vna tal massa S. Ignatio, che di sante considerationi, allogate con buon'ordine, e raccolte siano, che or-dine habbia- in vn libro, perche altri, valendosene, impari a trattenersi no, e che fine. vtilmente con sè medesimo, & a conuersare diuotamente con Dio. Se tanto fossero, e non più, nè si direbbono Esercitij di S. Ignatio, nè sarebbono cosa al mondo nuoua: che certo egli non sù nè primo inuentore di cotal nome, nè primo maestro di cotal maniera di meditare. Suo intento su , e riuscigli, di ridurre ad arte la cura d'vn'anima, con lauorare sopra alcuni principij di Fede, vn metodo canonico, e reale, che tirato alla pratica, con l'applicatione de' mezzi a tal fine preseritti, quanto à sè, habbia infallibile riuscimento. Il che le giultamente si miri, si truoua così disserente dal semplice trattenere in diuote, e sante meditationi, come dal conoscere la virtù d'alquanti semplici, o minerali, e dal siperne estrarre spiriti, e distillare acque medicinali, diuerso è il sormare vna intera arte di medicina, la quale, conosciuta la costitutione de' corpi humani, ne' suoi naturali principij, e le proprietà de' composti, che vagliono a correggere, & a ridurre a mezzanità gli eccessi delle qualità in noi stemperate, componga vn corpo di canoni, e d'aforismi, e dia regole praticabili con sicurezza di sanità. Eraui dunque, prima che S.Ignatio nascesse, la cognitione dell'vitimo fine, perche Iddio ci creò, eraui quella dell'Interno, e della malitia del peccato, eraui l'esame della coscienza, la confession generale, i misterij della vita di Christo, & cætera: ma vn'arte, che das comprendimento dello stato delle anime inferme per istem-

peranza d'affetti, e dal lapere il valore, che hà questa, e quell'altra consideratione, per ammendarne gli cccessi, e come debba applicarli, formalle yn metodo intero, e canonico, a fine di purgare, confortare, e stabilire, vn'anima, conducandola dal primo fraccamento del mondo, fino all'uluma vnione con Dio, quelta indubitatamente non vierno Esperchen Li vegga come ciò lia vero, ecco in ristretto tutto il magiste. ro de gli Eserciuj del Santo . Egli mette in primo luogo vna meditatione, la quale, dall'importanza di che è, in risguardo del rimanente, chiamò con nome di Fondamente, ed è questa: Che, poiche tutte le cose del mondo hanno il lor fine, per çui Iddio le creò, e questo èscruire a' bisogni dell'huomo; noi appresso cerchiamo qual sia il fine, per cui Iddio ci diede essere, e vita, Se perche riuscissimo gran Signori, gran Letrerari, gran Guerrieri, gran Trafficanti, gran Ricchi, e nulla più? e trouato infallibilmente che nò; ma che egli ci po-Le al mondo, perche valendoci delle cole d'ello per viuere, viuendo il servissimo, e morti eternamente il godessimo; ne riporta quella potentissima conseguenza: Dunque delle cole di quà giù, tanto solo cercare, tanto viar si dee, quanto il sarlo gioua a quell'yltimo fine, per cui Iddio ci creò. Di più:perche le cole, che vaglion di mezzi ad vn fine, hanno perciò di bontà, di valore, e di pregio, non quanto elle sono, prese materialmente in loro medesime, ma quanto aiutano al conseguimento del fine, per cui ottenere, ci furon decei per nuouo conseguence ne viene, cho la mitura della Illma, che si ha a fare delle ricchezze, e della pouertà, de gli honori, e degli ab, bassamenti, della sanità, e della malitia, e così de gli astri beni, e mali del mondo, si debba prendere, non in risguardo di quello, in che ci giouano, o nuocciono nello stato della. vita presente, ma de gli aiuti, o danni, di che ci sono cagione, per quella immortale, & eterna, che dopo questa temporale ci aspetta. Piacemi soggiunger qui le parole stesse del Santo, perche vengano innanzi a gli occhi di quanti leggeranno quelta historia; esti vegga, le non han forza di commuouere il cuore, anche dol che si passino semplicemente con l'occhiq. Dice così. Creasus est boma ad hunc finem, est Deminum Deum fuum lauder; as reuereatur, eique feruiens, tandem faluus fiat. Religua

liqua werd supra terram sita, creata sunt, hominis ipsius causa, vi cum ad finem creationis fue prosequendum innent: unde sequitur, utendum illis, vel abstinendum eatenus esse, quatenus ad prosecutionem finis vel conferunt, vel obsunt. Quapropter debemus absque differentia nos babere circa res creatas omnes (prout libertati arbitrij nostri fubiecta funt, & non probibita ) Ita us: ( quod in nobis est ) non quaramus fanitatem magis quam agritudinem ineque divitias paupertati, bonorem contemptui, vitam longam breui praferamus. Sed consentaneum est, ex omnibus ea demum, que ad finem ducunt, eligere, ac desiderare. Questa euidente, e fortifsima verità, presa alla dose d'un'hora di consideratione, da vn'anima interma per istemperamento d'affotti, e per grand copia di desiderij terreni (che sono gli humori nostri peccanti) non si può dire che gagliarda purgatione ne saccia, e come a buona legge di medicina, togliendole, al primo colpo, queste grosse, e corrotte materie, la disponga a nettari dapoi anco delle più sottili, di certe affettioni meno sregolati, ma che pur sanno di terra. Qui si prende altra luce, anzi altri occhi, per mirare il mondo in tutto diversamente dais quello che si faceuz, quando, Arauolto l'ordine delle cose, si metteua l'yltimo fine ne' mezzi, e tutto il capitale dell'ingegno, e tutta la spesa delle satiche, rirauara conseguirle, confalla-prefuntione, che, giunti che fossimo a possederli, saremmo compiutamente beati. Innumerabili ponno dirli coloro, che alla prima presa di questa sì efficace verità, sono migliorati in manicha, che delle camere, doue si ritirarono a prenderla, sono viciti affatto altri huomini da quelli, che prima v'entrarono . Martino Olauio brauissimo Dottore della Sorbona di Parigi, hebbe a dire, che in una fola hora di meditatione del Fondamento, hauca imparato più, che non dalla Teologia di molti, e molti anni. E Ignatio stesso, che troppo ben ne lapeua la virtue, doue per lontananza non poteua aiutare altrui a suminar quelta gran verità, almeno la. raccordaua; ben licuro, che ad vnihuomo di discorso, ancorche leggermente ripassata, recherebbe non piccolo giouamento. Così l'adoperd con un gran Prelato trauagliatisimo, perche le cose del mondo gli andauano a trauerso. All'aumforche n'hebbe, per lettera del medesimo, rispondendogli, frà le altre cole, gli dille così: Monlignore, Tapro è puona 42.24

buona alcuna cosa in questa vita, quanto ne aiuta per quell' altra eterna ; è tanto e cattiua, quanto da quella ne distoglie, & allontana. Per ciò, hauendo trauersie in terra, l'anima. illuminata, e scorta da influenze eterne, pone in alto il suo nido, e tutto il suo desiderio mette in non desiderare altro che Christo, e questo Crocifisso per chi crocifiggendosi in questa vita, a lui nell'altra risuscita. ) Dall'yniuersale di que-Ita gran verità, considerata quasi astrattamente in sè stessa, scendono gli Esercitijal particolare, che applica immediatamente alla pratica dell'inteso. E percioche per risoluere efficacemente a seruirsi del mondo, sol tanto quanto ci può giouare al conseguimento di quello, per cui siamo in esso, incredibile forza hà il mirare, qual disordine sia il non tarlo, e qual danno ce ne prouenga, sa il Santo, che ognuno si metta auanti a gli occhi, stela, e spiegata la sua vita, e che scorrendola tutta pensatamente, e ricauandone con minuto esame le colpe, vegga in essa raccolti insieme gli errori, e i deuiamenti, che lontano dall'ultimo suo fine il portarono. Poscia, perche ne intenda, e ne penetri la malitia, e'l danno, per quella, siegue la meditatione della grauezza del peccato, per quetto, quella delle pene, con che si pagano nell'interno. Tali considerationi, come ben vede ognuno, tutte tirano a purgar l'anima da quelle vitiose affetmoni, che le tolgono la sanità del bene operare, e con essa la vita, ch'è la gratia di Dio. E perche questi, sono ostinatissimi humori, inuischiari con noi, e sì difficilia staccarsi, com'è l'amore della nostra. carne, perciò si replica molte volte il medesimo purgatiuo, e si tempera, e si mesce con varij ingredienti, diuersi nella. materia, e nel modo, ma nell'efficacia del purgare, tutti vn medesimo. E con ciò finisce la prima settimana. Corretti ins tal guisa i nostri affetti, con leuarne la malignità, e gli eccessi; comincia ad hauer luogo la fanità, la quale, si come ne gli animali consiste in vna simmetria delle qualità frà loro contemperate, a fin che gli strumenti facciano le opere della vita, similmente quella delle anime, stà in vna, per così dire, aggiultata commensuratione de' loro affetti, in ordine all'eseguire i diuini comandamenti, che sono le vere operationi della vita dell'huomo. Perciò incomincia la seconda settimana. dalla

dalla contemplatione del Regno di Christo, cioè, da vn so-Jennisimo inuito, ch'egli publica a gli huomini, come Rè a' vassalli, per muouerli a leguitarlo, con tale auuantaggio di conditioni, che i sudditi vadan di pari col loro Signore, si che non habbiano a fare, nè a patire per lui cosa, di che egli non dia loro primieramente elempio; la qual consideratione habbiamo ogni di per pruoua, che hà vna incredibile forza, & vna certa amorosa violenza, per tirare a gagliardissime riso-Iutioni di leguitare, & d'imitar Giesù Christo. Da questo universale proponimento di tale imitatione, si cala con bellissimo ordine a particolari, perche se ne vegga l'esempio suo, ch'è l'elemplare nostro. Perciò sieguono le meditationi dell' Incarnatione, del Nascimento, e de gli altri primi milteri della vita di Christo. Ma percioche và di legge ordinaria, che a chi da douero rifolue di seguitar Christo, si contrapone a tutto potere l'inferno, il quale si adopera per ritirarnelo con altri inuiti, & altre promesse che sa; era necessario auualorare il cuore, e dargli lena, perche in lui la virtù, soprafatta dallaforza de contrarij, non mancasse; e ciò sà quella divina meditatione, e benemerita di tante Religioni, a cui ella hà guadagnato soggetti di grandissimo conto, la quale egli intitolò. Da due stendardi: in cui si veggono in campo Christo, e Lucitero, che fanno gente; e l'vno a gara dell'altro, espongono a, che soldo si haura a guerreggiare sotto le sue bandiere. Equi. nel veder chiaramente, che la paga di Incifero (quando ben ce la dia) non è altro, che picciol bene, e brieue, e granmale, ed eterno: e quella di Christo, all'opposto, vn patir corto, & vn goder lenza fine, troppo grande animo si prende, di non curare, per leguitar Christo, gl'inuiti, e le promesse contrarie del mondo. Tutti quelti preparamenti bisognauano, per riuscir con sodezza all'ultima meditatione della seconda settimana, si come alla più importante di tutte; che è della Electione dello stato, in cui si risolue la maniera del viuere in auuenire. E percioche quello è il più rileuante negotio, che sia, si come quello, onde l'interesse di tutta la vita. e taluolta ancora della falute, dipende, è cosa di marauiglià, con che sode, e sicure regole la maneggia, sì che non resti luogo di pentimento, come d'elettione mal fatta, quando

ella si risoluz, giusta la forma, che quiui prescriue. Impercioche egli considera prima le cose, poi il tempo, e sinalmente il modo d'eleggere. E quanto alle cose: certo è, che debbono essere o buone, o non ree: E percioche alcune di loro sono immutabili, & altre nò, quelle, oue altri ne sia già allacciato, non si debbono per niun conto richiamare a partito ancorche vi si entrasse con fini torti, & humani, ma tutto de'mettersi all'acquisto della persettione propria di quello stato, sia il Sacerdotio, o'l Matrimonio. Le murabili poi, si lono buone, neanco esse, prese che vna volta si siano, debbono mettersi a nuova elettione: le non tosse per salir da esse a grado di più sublime persettione. Quanto a' tempi d'eleggere: il primo le è quando Iddio con tal ioprabbondanza di gratia muoue la volontà, che non le rimane alcun dubbio, che quella. non sia vocatione diuina: nel qual modo furon chiamati da. Christo S. Paolo, S. Matteo, & altri. Il secondo, quando non È sì gagliarda l'impressione, nè si infallibile la certezza, mas pur tale, e tanto è l'interno mouimento del cuore, che se ne lente come sicuro. Il terzo, quando la mente spogliata d'ogni affetto, e libera d'ogni turbatione, che possa o ingannarle, o intorbidarle il giudicio, al lume delle eterne verità della Fede, tranquillamente risolue ciò, che suor d'ogni dubbio vede eller suo meglio. Quanto al modo: egli procede ordinatamemte per questi gradi. Proporsi innanzi a gli occhi lo stato, il grado, l'vficio, o che che altro fia quello, di che si mette a consulta l'elettione. Pot tillar la mente nel fine, per cui confeguire fummo da Dio creati: e ridurfi a quella indifferenza verso tutte le cose, di che nel Fondamento parlai, sol tanto stimandole, quanto al confeguimento del nostro vitimo fine ci giouano. Indi supplicare a Dio, che ci scorga il discorso con alcun raggio della fua luce, e ci rimetta, que trafu affimo dal suo santo volere. Poscia entrare a cercar tutte le ragioni del sì, e del nò; e trouatele, metterle a fronte, e tutte insieme, e l'una contro all'altra, osseruando il peso reale, e la forza d'ognuna; sempre mirandole con risguardo all'ystimo fine di seruir Dia in questa vita, e di goderlo nell'altra. E doue manischamente si vegga, che l'una delle due parti prenule, secondo quella risolutamente eleggere, & offerirne a... E

Dio ferma, e stabile determinatione. Che se qualche perplessità ci tien dubbioso l'animo, o già stabiliti, vogliam rassermaruici maggiormente, miriamo delle due parti qual ci parrebbe douer consigliare, secondo i medesimi principij sopranaturali, ad vn nostro amicissimo, che ne stelle dubbiolo: e qual noi vorremo hauer'eletta all'hora della noltra morte: e finalmente quando hauremo a dar conto di noi nell'vitimo dì del giudicio: e appiglianci hora a quella, che,secondo tali principij d'infallibile conseguenza, ne sarà paruta migliore. Questo è in brieue tutto l'ordine della elettione: e con essa finilce la leconda lettimana: in cui ognuno può vedere, come sieno legate insieme, e concatenate tutte le parti d'essa (come ancor della prima) con vicendeuole dipendenza dell'vna dall'altra, mentre le seconde prendono virtù, e vigore dalle prime, e poscia seruono alle seguenti, fino a quell'vitimo, che si presende, d'attaccare stabilmente a Dio vn cuore, condotto per ordine de' suoi gradi, dal fondo d'uno stato mondano, al sommo d'vna perserra vnione. Al che finalmente conducono le altre due settimane; delle quali la prima si rattiene nella meditatione della Passione di Christo, onde si amparano i veri modi d'amare a pruouadi patimenti; l'altrane milteri glorioli, che danno motiui d'vn'affetto più loaue: tino a polare, per vltimo, nella contemplatione della benoincenza, e del persettissimo esser di Dio, doue la carità prende il sommo delle sue sorze, per abbracciarsi, & vnirsi con-Jui. Così gli Efercitij spirituali di S.Ignatio, satisto sedelmente ciò ch'egli di loro promette fin dal principio d'elsi, & è: Praparare, & d sponere animum ad soluendas affectiones omnes make ordinatas, & ijs sublatis, ad quarendam, & inueniendam voluntatem Dei, girca vita sua institutionem, & salutem anima : e ciò fanno, come hò detto, con offeruatione, e metodo d'arte, applicante mezzi tirati al conseguimento del fine, sì aggiustatamente, che può parere miracolo, che vno adoperandoli veramente nella maniera, che il Sinto ordinò, n'esca senza quell'essetto di salute, che, quanto ad csi , si può dire, infallibilmente producono. Di che ben sicuro egli medesimo, che li compose, e ne prouò gli effetti, come Noè quelli della vigna da sè piantata, a chi desideraua ridurre, o a mutatione di vita, o a più

stretta vnione con Dio, altro non domandaua, che il ritiramento d'alcuni giorni, & in essi la spesa d'alcune hore, intorno a certe sue considerationi, che loro darebbe. Fecelo con de gli huomini di vita scapestrata, e con di quelli di mezzana virtu; e sempre l'esito corrispose alla speranza, si che, e quelli ridusse all'ammenda, e questi tirò alla persettione. Così egli fece suo scolare nello spirito, vno, che in Alcalà glie n'era stato maestro, poiche, studente in quella Vniuersità, da lui si confessaua. Questi su Emanuello Miona Portoghese, natiuo d'Algarue, Sacerdote di rari talenti, il quale io quì solo frà tanti altri raccordo, perche mi sa luogo ad vna lettera, che il Santo gli scrisse sin di Venetia, inuitandolo a gli Elercitij. Con qual presupposto della loro efficacia, e della stima, in che gli hauea, veggasi dalle sue medesime parole. 7 Iostò, con gran desiderio di saper di voi, e delle cose vostres E certamente non può di meno, che io non habbia pensiero di chi mi è stato sì amoreuole padre nello spirito, & 10 perciò amo teneramente, come figliuolo deue. E di quì ancora nacque, che, per renderui, come meglio potessi in questa vita, contracambio d'vn vero affetto, v'inuitai a metterui per vn mele ne gli Elercitij spirituali, sotto la direttione della persona, che vi nominai. E voi mel prometteste; e se l'hauete adempito scriuetemi, vi priego, a gloria di Dio, come ve ne sentiate: se nò, per quell'amore, che iddio ci porta, e per quell'acerhistima morie, che per noi sosterse, di nuono vi priego, date quelto mese alla vostra salute: e se auuerrà. che, fattolo, ve ne pentiate, habbiatemi per huomo falso, & ingannatore di persona, a cui tanto debbo. Di nuono, due tre, e quante altre volte mai posso, ve ne scongiuro, fatelo, ad honor di quel Dio, a cui non vorrei hauere a dar conto nell'vltimo giorno, di non essermi adoperato in ciò con tutta la forza, che m'era possibile; percioche io non sò nè trouare, nè intendere in questa vita più gioueuole mezzo, per mettere in vn cuore zelo della propria faluto, e dell'altrui. Onde, se per conto voltro non vi sentite necessario d'adoperarlo, muouaui il profitto, che ne trarrete per giouamento de gli altri. Nel resto supplico all'immensa clemenza di Dio, che ne illumini, per vedere, e ne inuigorifca, per eseguire la sua.

fantissima volontà, secondo i talenti, che per ciò ne ha dato; accioche non habbiamo a sentire in sine quell'atroce parola, Seruo insingardo, sapesti, e non facesti. Si rese il Miona alle preghiere del Santo, indi alla volontà di Dio, che ne gli Esercitij gli si scoperse; migliorò sè medesimo; si dedicò alla salute de' prossimi, sin che, sondata la Compagnia, abbandonò il mondo, & entrò a viuere, & a faticare in essa.

Dare veilmen, te gli Esercitij spirituali di S. Ignatio, non è cosa da o-gnuno,

Ben'è vero, che il buon vso de gli Esercitij non, poco dipende dalla destrezza, e dalla pratica di chi li dà: che certo non è meltier da ognuno; e S. Ignatio frà tanti huomini allieui del suo spirito, e di gran sapere nelle cose dell'anima, si pochi trouò habili a maneggiare gli Esercitij, secondo il suo disegno, che, tuor che questi pochi, alcun'altro non raccordaua. Pietro Fabro in primo luogo, e poi Alfonso Salmerone; dietro a questi Francesco Villanuoua, e Girolamo Domenichi: e per que'soli della prima settimana, Francesco Strada. Cagion di ciò è, che gli Esercitij sono vna medicina delle anime inserme, è come tutte non hanno nè vna medesima tempera, ne vn medesimo stemperamento, neanco con tutte si vuole viare, vna inuariabil maniera di rimetterle in sanità; ma adattarla. molto aquedutamente al bisogno di ciascuna, perche saluteuole le rielca. Per tal cagione il Santo prescrisse, con gran saputa di Ipirito, alcune regole, che chiamò Addittioni, parte delle quali toccamo a chi si gli Esercitij, e parte a chi li dà. E se quelle grandi mutationi di vita, che in que primi tempi erano intallibili, hoggidi non si veggono in molti, chevsano gli Esercitis ( onde appena si credono, si come que' miracolosi effetti della musica antica; di cui si è perduta l'idea. hora truouano poca fede) di ciò non v'è altra ragione più principale di quella, che il P. Diego Mirone, molto antico nella Compagnia, ne lasciò scritto con queste espresse parole: [E cosa manifesta, che gli Esercitij, che hora si danno, e si sanno da molti, non operan quegli eccellenti effetti, nè se ne trahe. quel gran frutto, che ne' primi anni era infallibile. Nè di ciò altra cagione si truoua, nè altra, penso io, ve ne sia, almenosì principale, se non perche non si stà esattamente sul metodo, e sù la forma, che il N. P. Ignatio prescrisse. Imperoche. bonum ex integra causa; e se alcune Additioni, o Annotationi si

trascurano, il bene, che dall'intero vso di quelle dipendeua, di perde. Anzi, le alcuna variatione, alcun cangiamento si sarà nel dare gli Esercitij d'Ignatio, essi non saranno più deisi, ma vn'altro lauoro di spirito. Percioche le Additioni degli Esercitij suoi sono si proprie di queste, e di queste altre meditationi, e d'vna, ed'vn'altra settimana, che vsarle altrimenti è senza frutto: tanto più, se si framettessero meditationi straniere; o ad ogni sorta di meditationi, ogni sorta d'addicioni s'applicasse. E questo particolare, & aggiustato vso di tali regole, e quello, che principalmente distingue i varij modi, e generi d'Esercitij.] Fino a qui egli. D'onde manisestamente si vede, le il tarli a sè medesimo direttore, e maestro, nel prendere gli Elercitii a regola del suo capriccio, o'l vaderfi per ciò d'alcuno di quelti libri, che hanno, alla defidsima, le meditationi ripartite in quattro settimane, o in altra più commune maniera, sua fare gli Esercitij di S.Ignatio, e se possa sperarsene quella totale mutatione di vita rea in buona, o buona in ottima, che da essi, a pruoua di sperienza, si può dire, indubitatamente prouiene. Hor le cose, che queste tali regole, o additioni prescriuono, sono varie, e non poche. Primieramente, che chi entra a far gli Esercitij, vi su metta con vna generolità di gran cuore : nè voglia stringer de mani a Dio, lasciandogli libertà, perche di Jui disponga per solamente tanto, e non più: ma si consegni tutto allo Spirito fanto, & al lauoro della sua gratia, pronto, douunque il chiami, a dire ecce adjum. Così disposto, all'entrar che farà nella camera, doue si merte in solitudine, per trouar quiui solo sè stesso, e Dio, de' lasciar suori della porta ogni pensiero del mondo, anzi sì fattamente applicar tutto l'animo alla sola meditatione di quel dì, che ne pur cerchi saper quella di domani, nè si occupi in lettione, ancor che santa, la quale sia fuori del suo proposito; e ciò, perche distratto lo spirito, e dissipati i pensieri intorno a varij oggetti, non riescano suigoriti, e deboli per quello, che principalmente si pretende. Anco la maniera del viuere s'accordi alla materia. dell'orare: e ritiramento, e silentio, e penitenze, vadano con gli esercitij della prima settimana, e delle seguenti, più o meno, a regola di saggia descretione. La sera si corichi

col pensiero della meditatione, che haurà a far la notte. Riscosso che si sia dal sonno, quel medesimo sia il primo pensiero, che gli sissi la mente. Cominci poi l'oratione vn passos. o due lontano dal luogo, doue suol farla, e quiui tutto si raccolga in sè stesso, a riconoscere Dio presente: indi prosondamente l'inchini; & entri a meditare, o prosteso a terra bocconi, o inchinato, o ginocchioni, o ritto, come glie ne tornerà meglio allo spirito. Se Iddio gli aprirà la vena della diuotione in vn punto, non trascorra ad vn'altro de gli apparecchiati, ma si posi in quello, fino a sodisfarsene pienamente. Se incontrerà sterilità, e rincrescimento, non iscemi. d'vn momento il tempo determinato, anzi l'accresca d'vn. poco, e vinca il suo tedio, e sè medesimo, aspettando in filentio, & spe l'untione dello Spirito santo. Al contrario, se gli soprauerrà vna piena abbondante di consolationi, e delicie spirituali, si guardi da precipitare alcun voto, massimamento perpetuo, e che l'oblighi a mutatione di stato. Finalmente a chi intanto il guida ne gli Esercitij, dia interissimo conto di quanto gli palla nell'anima, buono, o reo che sia : accioche egli sappia come adoperarsigli intorno, per applicargli, qual meglio si consarà al suo bisogno, vna, o vn'altra maniera di meditationi, e nol prema soperchio col terrore, s'è pulillanimo, nè troppo il follieui a confidanza, le è ardito, nè il guidi per via di timore, se più in lui puote la speranza, e l'amore: nè il promuoua a medicationi da più perfetto, se ancor non ha purgato l'anima dall'attaccamento con la fua. carne, e col mondo. In lomma, perche prenda in guidarlo il corso della gratia, e della natura, secondo le dispositioni, e le circostanze saggiamente operando. Veduta in tal modo, alla succinta, la natura de gli Elercitij di S Ignatio, siegue vederne, o almeno accennarne, l'vtilità della pratica, da gli effetti operati in chi hà laputo valersene.

Per ciò forse sarebbemi di vantaggio, riferire quel solo, che Gabriello Lermeo Heretico Caluinista, e ne solea dire, e gnatio, e gran ançora in parte-ne publicò colla stampa. Benche, mal grado suo, con successo del tutto contrario all'intentione, che han fatto huo gli portò la penna a scriuerne quanto più sconciamente porè mini di mol-Coltui, vedendo le strane mutationi di vita, che huomini per

Effetti ammi-

rabili de gli

ogni conto di senno, di lettere, di dignità, e d'ogni altro miglior talento riguardeuoli, faceuano, e che tanti vscendo de gli Esercitij, entrauano a viuere nelle prì osseruanti Religioni, odiando l'effetto, e non intendendo la cagione, presa la penna, scrisse, non tanto contra esti vna satira di vitupero, quanto per essi (mal grado suo) vn historia di lode. Che ammaliamento, dice, che fascino è cotesto, con che i Papisti Gestiti strauolgona i ceruelli de gli huomini, in cerce loro camere ripolte fuor dell'habitato, doue con vna notte fatta a mano, e buia ancor di mezzo dì, con escluderne ogni luce, mantengo--no vna perpetua malinconia, & vn continuo horroto? : Mile> ro chi vincappa; che, come chi gia scendeua nell'antro di Trofonio, può dir sù la foglia, addio allegrezza, e bel tempo: perche doue entrò vn'huomo, di li esce vn'insensato, e stupido tranco, marto a tutti i gusti del mondo, e viuo salamente alla tristitia, & al pianto. Quiui chi stà, non vede, e non è veduto, se non quanto vn di que' maghi con volto attonito, e voce sommessa, due volte abdi viene a dargli certo suo incantesimo, di che porta le linee in vua brieue cartuccia, che lascia a quel misero, perche esso da sè ruminandole, maggiormente s'incanti. Chi può contare le chimere, che formano, le tantalie, che stampano, le visioni, che sognano? Piangono, sclamano, rugghiano, come se il sumo dell'Inferno mordesse loro gli occhi, e ne prouassero anticipatamente le fiamme. Giurano di viuer da indi innanzi ot gni dì, come haue 1000 a morire ogni fera, e di non toccare le cose della terra, senon in vn'indivisibile punto, Quando poi finalmente elcono di quiui, mirano attoniti il mondo, appunto quali allora la prima volta nascendo, v'entrassero. Il mirano, ma non più con gli occhi di prima, perche, come se intanto egli hauesse cangiato scena, sembra loro vn mare tutto in tempesta, doue sia si facile il naufragare, com'è, necessario il nauigare; e con ciò ad ogni passo che danno, par loro, o di andare alla banda, o di dare atrauerlo; onde finalmente risoluono di mettersi in porto, ritirandosi al monachilmo. I Geliiti poi, le hanno trà loro qualche ceruello distemperato, in questa fucina lo struggono, il ricuoconose turto il rimpastano; e tanto il martellano, che finalmente il domano

mano, e'l riducono al lor sesto. Di molle al viuere, il fani duro; di duro all'ybbidire il tan molle; lo muouono, se em pigro, e'l termano se vacillaua. Così de gli Esercitij parlaua Lermea, intessenda saude al vero; ma quanto meno volcua, tanto più mettendoli in pregio appresso chi non hà, come lui, perduta così l'anima, come la fede. Percioche quella inuincibile etficacia per tramutare i cuori, di che egli tutto il di vedeua gli effetti nella Germania, & altroue, non può venire, che da vna gran torza di gagliardi, veri, e bene ordinati principij, d'onde le conseguenze, madri di tali risolutioni, con buon discorso dedocte, si tirano dietro la mutatione o'l miglioramento della vita, a che s'indirizzano. E veramente quello, che i compagni di S. Ignatio, coll'vio de gli Esercitis suoi, secero per la Germania, ne'tempi delle calamicose riuolte, in che quiui stava la Fede Catolica, per l'heresse di Lutero, sù d'inesplicabile giouamento. Imperoche, oltre alla stima, in che que' grandi huomini erano di molto sapere, anco guadagnandoss con le sante maniere del loro religiolo trattare, le volontà di coloro, dal cui elempio, e gouerno dipende la forma del viuer buono, o reo de popoli, li riduceuano a ritirarli per alquanti giorni da'negoțij del mondo, & a darli a sè, & alla propria salute, per trarre da essi, onde hauessero, tutto il rimanente dalla lor vita., a rallegrarsi. El'orteneuano, e ne habbiamo in sede i tomi di lettere, con che il P. Pietro Fabro dalla Corte Imperiale, dalle Diete di Vormatia, e di Ratishona, da Mogonza, da. Spira, e da tanti altri luoghi dell'Alemagna alta, e bassa, ne ragguagliana il luo padre, e maeltro S. Ignacio. Altrettanto fecero i Padri Diego Lainez, Altonio Salmerone, e Claudio Iajo in Trento, doue hauendo, quasi in ristretto, la Christianità ne'Velcoui, e Prelati autiltenti al gran Concilio, di cui ancor elli eran Theologi, tirarono a sè, non tanto l'ammiratione, con l'eccellenza del sapere, che dimostragano nelle publiche allemblee, quanto le volontà, ne priuati ragionamenti, i quali tutti erano delle cose di Dio; con che inducendo moltitlimi alla pruoua de gli Elercitij, onde cili haucuano tratto lo spirito, si abbondantemente ne gli empieuano, che poi da ciis grandissimo giouamento si deriuò a' popoli loro

soggetti. E piacque a Dio di sauorir tanto quest'opera, co mostrarne l'euidenza del frutto in coloro, che se ne valeuano, che non baltando que' trè soli Padri al numero di tanti, che chiedeuano in ciò il loro coltiuamento, fù bisogno d'adoperar per maestri quegli stelli, che n'erano itati di fresco scolari, e che c hi hauea hauuti gli Esercitij, ad altri li desse. E con ciò la Compagnia senza partire di Trento, si se' conoscere per tutta Europa, d'ogni parte della quale quiui erano ragunati soggetti di granditimo conto: nè conoscere solamente, ma desiderare, e dapoi, sciolto il Concilios e ritornati i Vescous a'loro paesti. anche richiedere da molti luoghi; come quella, che oltre ad altri mezzi proprij del suo istituto, per aiuto dell'anime, hauea vn sì potente strumento della diuina gratia, per la riforma della vita, e de costumi. Quindi l'interna confusione innanzi a Dio, d'homini, i quali, alzato già, sù le prime catedre, grido di straordinario sapere, presi poi gli Esercitij di S.Ignatio, e quiui scoperte, al lume dell'Euangelio, altre miniere di più pretiose, & importanti verità, si conosceuano essere stati fino a quel dì i più fini ignoranti del mondo: come quegli, che dopo tanti anni di studio, non haucano dotta più che la superficie della mente, al cui fondo non penetra altro, e la cui capacità altro non empie, che la cognitione dell'eterne verità. [Questo ne sà oltremodo marauigliare (scriue nelles sue antiche memorie il P. Diego Mirone) che huomini, per gran sapere, eccellenti e famosi Theologi, iquali innanzi o ipregiauano, o anche impugnauano i nostri Esercitij, nè v'era cosa in essi contenuta, sa quale ottimamente non sapessero, poscia ridottisi a praticarli, si mossero, e si cangiarono in. guisa, che, con gran sentimento d'animo, prosessauano, che allora solo cominciauano ad essere veramente Theologi, allora solo intendeuano quanto loro mancaua di sapienza, dopo il lungo consumarsi, che haueano satto sù le catedre, e sù i libri, in tanto leggere, e disputare.] Vno di questi sù quel Pietro Ortiz, Agente di Carlo Quinto appresso il Papa, e già, molti anni prima, vho de più celebri Dottori delle Academie di Parigi, che veduto il prò, che il Cardinal Contarini hauea tratto de gli Esercitij del Santo, e che in tale stima gli eran restati, ch'egli medesimo, Signor di quel conto, e di quel

giudicio, che si sapeua, di proprio pugno se ne hauca trascritto vna copia ( la quale dapoi , come il meglio delle cose sue, lasciò per eterna heredità a' Signori della sua Casa ) volle regli ancora prouarne in sè medesimo la virtu: e perche i negotij dell'vhcio non gli tramettessero altri pensieri, ritirossi co S.Ignatio al famoso Monistero di Montecasino: doue al primo aprir de gli occhi, che fece nella meditatione del Fondamento, quasi entrasse da quell'hora in vn'altro mondo, per quaranta giorni interi, ne quali volle far rutto il corso de gli Esercitij, non gli parue d'essere in terra. Finiti che gli hebbe , due egualmente grandi affetti gli rimafero , d'allegrezza estrema, d'estremo dolore: di quella, per hauer (com'egli diceua) imparato in quaranta giorni di scuola, vna tal Filofofia, che in tanti anni di catedra, non era giunto neanco a laper che vi fosse: di questo, per esser venuto sì tardi alla scuola, quando, per troppa età, non era horamai più habile alla pratica di quel meglio, che quiui hauca imparato; che era, laiciar le sue Corti, i suoi Principi, e le sue vanità al mondo, & abbracciarsi con la Croce, e con Christo nell'humile pouertà della vita Religiola. Ne de' parer marauiglia, che ad huomini di sì gran capacità, e di tanto sapere, riuscissero nuoui gl'insegnamenti del picciolo libro de gli Esercitij di S. Igna-110: conciosiache d'altro sapore sono le verità pratiche, e per dir così manuali, che per la falute dell'anima si cauano da gl'infallibili principij della Fede, che non quelle pure speculatiue, che per intendere, & insegnare, solo colla mente silosofa si deducono: e v'hà, pare a me, frà loro appunto quella differenza, che è tra le perle pescate, e colte a fin solo di portarle per ornamento del capo,e le altre macinate, e prese per conforto de gli spiriti, e per salute del cuore. Quindi il detto del P. F. Mancio, gran Theologo dell'Ordine de' Predicatori; che stimaua più la Theologia del P. Francesco Villanoua ( ch'erano gli Esercitij, che daua a gran numero d'huomini in Ispagna) che non quella di tutti insieme i Dottori del mondo. Non così, veramente, vn'altro Maestro egli pure in Theologia, fra primi di Spagna, e Religioso per altro di virtù singolare, ma di questa sapienza di spirito si ignorante, che solea motteggiar per ischerzo sopra gli Eser-

citij di S.Ignatio, allora viuente, e metterli in deriso: e arriuò vna volta a dire al P. Martin Guttierez, ch'egli non hauea saputo mai imaginando pensare, che pascolo dessero allamente,& in che tanto affissallero il ceruello i Nostri, i quali vedeua stare vna, e due hore innanzi all'altare orando. Quanto a sè, se non hauea il libro de gli Euangeli in mano, non sapeua come occupare il pensiero:perche essendo Iddio inuisibile, gli fuggiua subitamente da gli occhi. Così egli. Perciò. 'suol'essere commune desiderio de' grandi ingegni, che nepruouano la differenza, che, come vi iono catedre di Theologia scolastica in tante Academie d'Europa, ancora, almeno in alcuna, ve ne sieno di questa mistica, & occulta, il cui intendere non è vn lume sterile, e secco, che serua solamente a risplendere a gli ingegni per pompa, ma saluteuole, e secondo, si come quello, che mette, e mantiene nel cuore il principio del viuer di Dio, e dell'operar per Dio, ch'è il caldo vitale della carità. Certamente il Dottor Giouanni Cocleo, Theologo del Rè de' Romani alla Dieta di Ratisbona, & illustre al mondo per i dottissimi libri, che scrisse, e per le batraglie che tenne con Lutero; vdito il P.Pietro Fabro fauellar di questa nuoua sapienza delle anime, e come S. Ignatio ne hauea formata vn'arte, fatto sembiante di grandissimo giubilo, & alzati in ringratiamento gli occhi al Cielo, Gaudeo, disse quod tandem inueniantur magistri circa affectus: e messoli, quanto prima potè, ne gli Esercitij, tale se ne trouò, che parendogli poco il proprio giouamento, ne diuenne maestro a molti Vescoui, & a molti Theologi di gran sapere. Alla classe de' Dottori succederebbe quella de' Maestri della vita spirituale, e frà essi vn'Abbate Lodouico Blosso, vn F. Luigi di Granata, vn Giouanni d'Auila, dottissimi altresì, ma sopra tutto, di consumata persettione, e nelle cose dello spirito, per altrui ammaestramento, illuminatissimi: sì partiali poi de gli Esercitij del Santo, che l'Abbate Blosso se ne sece maestro a monisteri del suo religiosissimo Ordine. Frà Luigi di Granata viaua dire, che non gli bastaua tutta la vita a spiegare le nuoue verità di cose eterne, e diuine, che ne gli Esercitij si erano scoperte alla sua mente: e Maestro Giouanni d'Auila, inuiana la sua scuola di spirito a questi nuoni insegnamenti di perfet-

perfettione. Ma basti per tutti raccordare il Santo Cardinale, & Arciuelcouo Carlo Borromeo, alla cui paterna, e liberalissima affettione, la Compagnia haurà sempre, per debito di gratitudine, quegli oblighi, che, all'incontro, egli per humiltà, professaua d'hauere a lei, per quel primo aiuto, che trasse da gli Esercitij, per mettersi nella strada-d'vn'Apostolica perfettione: quando giouane, Cardinale, e nipote di Papa viuente, si ritirò nella Casa Protessa del Giesu di Roma, a tarli la prima volta; ciò che dapoi, fin che visse, hebbe per immutabile vio di praticare, vna, e quando potè, anco due volte. l'anno, con la direttione del P Gio. Battista Ribera, e poi del P.Francesco Adorni, suoi, io debbo dirgliscolari, & ammiratori, più tosto che maestri, e regolatori nello spirito, come pur'egli voleua, che fossero. Di qui nacque il saluteuole decreto, che stabili in yn Sinodo, ordinando, che a niuno si dessero i sacri Ordini di Suddiacono, e di Sacerdote, se prima con alcuni giorni di ritiramento, non hauesse fatto, almeno la prima parte de gli Efercitij spirituali, che tocca alla via, che chiamano Purgatiua. In tutto l'anno poi non viciua di ma. no al fanto Arciuelcouo il libro de gli Esercitij, d'onde ogni di prendeua l'ordinario soggetto delle sue contemplationi: e in tale stima l'hauea, che mostrandogli vna volta Vincenzo Duca di Mantoua yna sua grande, e piena libraria in vederla il S. Cardinale, Io, diffe, hò alrresi vna gran libraria, ma tutta ristretta in un picciolo librettino; e da lui solo impare più, che non farei da tutti insieme i libri del mondo. E gli Ipiegò, questi essere gli Esercitij spirituali di S. Ignatio, sù i quali Iddio gli daua ogni di lettioni, degne di tal maestro, e di rale scolaro. Non così in vero vn'altro Prelato, il quale per fornire yna sua curiosa libraria delle più scelte opere de buoni autori, venuto in cognitione di quelto famolo libro de gli Esercitij, di cui si contauano essetti si marauigliosi, il volle: & hauutolo, ci si pose intorno con auidità grande, e con pensiero di trouarci pellegrini discorsi, e giri d'alte speculationi: e non sapendo, che la virtù della senapa non si misura col compasso, nella mole del corpo, ma si pruoua col gusto, nell'efficacia del sapore, si chiamò il più ingannaro huomo del mondo, e gittò con dispetto il libro, come indegno di starsi tra opere

opere di valenti huomini. Perciò molto saggiamente S.Ignatio non permise, che a certi Religiosi di Fiorenza, che istantemente il domandauano, si desse il libro degli Esercitij, prima che l'hauessero praticato: non riuscendo, ancora qui, bene il Videte, a cui non era ito innanzi il Gustate. Ma percioche lungo suor di misura sarebbe il racconto, se sare il volessi, anco solamente di quelli, che riguardeuoli per somme dignità Ecclesiastiche, e secolari, hanno, con increbile giouamento loro, e de'Cleri, e de' popoli loro loggetti, adoperato gli Esercitij di S. Ignatio, balterammi, in questa vece, di metterne tutta insieme vna gran massa, quasi in iscorcio, con poche linee, chedi ciò descritte ne lasciò il medesimo P. Mironi, di cui più sopra parlai, e sù testimonio di veduta di quanto ne scrisse. [Non si è (dice egli) ristretto il prò di questi Esèrcitij solamente fra' termini della nostra Religione: essi sono benemeriti anco di tutte le altre. Percioche hanno empiuti i monisteri, e v'han raffermato dentro molti di quegli, che vacillauano, e altri, che vi menauano vna vita libera, e sciolta, han rimesso in miglior senno, e ridottili alle leggi della regolare osseruanza. E pur neanco fra' chiostri Religiosi il lor frutto si circoscriue: ma ad huomini d'ogni stato, d'ogni vsicio, d'ogni età, d'ogni maniera di viuere si estende. Percioche Principi Ecclesiastici, e secolari, e vn'infinito numero d'altri scientiati, e indotti, maritati e sciolti, giouani, e vecchi, consacrati a... Dio, e liberi, delle meditationi di questi Esercitij sono vsciti altri huomini, che prima non erano. & o da vna rea 1d vna incolpabile vita, o da vna buona ad altra migliore, e persetta sono passati. ] Così egli. Gli effetti poi, che hanno operato, a. ridirne i particolari successi, anche solamente di più strana, & ammirabile riuscita, danno materia di lunghissime narrationi. Tali sono, vscir della meditation dell'inferno gridando con voci di spauento, e chiamando i pazzi del mondo a vedere, prima d'entrarui senza hauerne ad vscir mai più, come si alberghi nella casa dell'eternità de' dannati, doue essi s'incaminano a precepitio: andar per le publiche vie disciplinandosi, e chiedendo perdono al popolo della vita menata in ilcandalo, & inciampo di molti: fare non solo restitutioni disperate di beni mal posseduti, ma intere rinuntie di tutto il suo, e condur-F

si a viuere in volontaria nudità ne gli spedali, a seruigio dei gl'infermi, e de' pellegrini: ridursi dopo l'apostassa di molti anni, e i nautragij di mille sceleratezze, al primiero porto delle Religioni abbandonate; perdonare grauissime offese, non solo fino a dar la pace ostinaramente negata, ma a chiedere a' nemici stessi perdono: abbruciare gli scritti delle humane scienze, intorno a cui s'haueano distillato per molti anni inutilmente il ceruello, e non voler, da lì innanzi, altro libro da studiare, che Christo Crocisisso: & altri simili. Non posso però lasciarne almeno vno, il quale, ostreche di singolare auuenimento, m'è paruto di rarissimo esempio. In Siena vn Sacerdote si era fatto famoso con l'arte di comporre ridicolose, e poco modeste commedie: e perche ci riusciua ottimamente, gli applauli, che ne hauca dal popolo, gli haucano non solamente tolto la vergogna, ma messo ambitione del suo peccato. Nè staua la leggerezza fra' termini del solo comporre, spesse volte saliua egli stesso in palco a bustoneggiar recitando, con doppia, & vgualmente esecrabile indignità, di vedere la sera vn Sacerdote in iscena, & la mattina vn Comico all'altare. In tanto giunsero in Siena due de' com+ pagni di S.Ignatio, Pascasso, e Rodriguez, mandatiui dal Pontefice per certa riforma, che vi si tece: con essi anco v'era-Francesco Strada seruentissimo Predicatore. Tutti trè, prima con l'elempio di marauigliosi atti di virtu, e poi con priuati, e publici ragionamenti, e sopra tutto con gli Esercitij spirituali, operarono, in poco tempo, gran mutationi di vita, in persone Ecclesiastiche, e secolari. Piacque a Dio condurre vna volta anco il mal Sacerdote ad vdire vn di loro, e dare al Predicatore tal forza di dire, che gli aperse gli occhi a vedere, in che deforme, e mostruosa forma egli si fosse cangiato, con sì gran dispregio di Dio, auuilimento del grado, che teneua, e scandalo di tutto il popolo: e risoluto di migliorar vita, sù a chiedere al Predicatore qualche aiuto per l'anima sua. Egli non hebbe che dargli di meglio, che gli Esercitij di S. Ignatio. Appena entrò il Sacerdote nelle prime meditationi, e cominciò a vedere nella vanità delle cose del mondo, nella caduta de gli Angioli, e d'Adamo, e nelle pene eterne dell'Inferno, altre mutationi di scena, altre cata-

Atrofi, altri àrgomenti di tragedie, ch'egli mai non hauea imaginato, e sopra sè rislettendo, e non sapendo di che più vergognarsi, o di sè Sacerdote, o di sè Commediante, concepì tal'horrore della fua vita, delle offese fatte a Dio, e dello scandalo dato, che non istimò di douer cominciare a pagare i fuoi debiti da meno, che da vn publico chieder perdono al popolo, indi vscir del mondo, e ritirarsi a pagare a Dio con asprissime penitenze i debiti delle sue colpe. Perciò scoperse al Padre l'vno, e l'altro suo desiderio. Questi vel confortò, quando il Vicario gli desse licenza, di far quel publico atto di chiedere perdonanza. Hebbela: e vn dì, che vn Predicatore dell'Ordine di S.Francesco finì di ragionare al popolo, egli salito in pulpito, con vna tune al collo, con lagrime, e confusione da quel peccatore, che si conosceua, si diede a chieder perdono delle sue dannose leggerezze. Ma bastò il vederlo, per cauar le lagrime da tutto il popolo, & per mandarlo quindi tanto edificato di quell'heroico atto d'humiliatione, quanto hauca prima potuto scandalezzarsi de' suoi rei portamenti, e mal esempio. Volle egli dapoi vnirsi a viuer co' Padri; ma perche vi si richiedeuano pruoue troppo più lunghe di quello, che il suo teruore potesse aspettare, vestì il facro habito de' Padri Cappuccini. Hor che di mutationi simiglianti a queste v'habbia gran numero, il P. M. Frà Luigi Strada dell'Ordine di S. Bernardo, fin dall'anno dopo la morte di S. Ignatio, come restimonio di veduta, ne scriue queste parole. [Gli effetti grandi che questa medicina de'santi Esercitij sa, & ha fatto in persone di diuersi stati, non si ponno dire, nè li crederebbono quegli, che non han veduto, come hò veduto io, molte anime, per mezzo d'essi, ridotte alla vita spirituale, e cauate dal fango, e dalle immondezze de' peccati vecchi, e da infermità, che pareuano incurabili.)

Ma non è da passarsi senza ammiratione, lo straordinario di S. Ignatio, quanto più modo, che la diuina prouidenza tenne, per fare più cono- perseguitati, feiuti, e più autoreuoli appresso il mondo gli Esercitij di nosciuti, e ap S.Ignatio. Ciò sù, con lasciare, che contra essi s'alzassero prouati. mordacissimi calunniatori, e potenti auuersarij, huomini, etiandio di grande autorità, chi per credito di sapere, e chi per ecclesiastiche dignità, de' quali altri metteuangli in so-

ipetto

spetto di temeraria presuntione, come con esti si pretendesse di tirar dal Cielo lo Spirito fanto; altri d'inganneuole vanità, quasi ella fosse vn'arte di formare estasi, e visioni : alcuni d'occulta magia, facendoli a credere, che, non altrimenti, che per incantelimo, si potessero operare le strane, e subite mutationi di vita, che vedeuano essere ordinario effetto loro; al che tirauano in pruoua quella folitudine, quelle tenebre, quel silentio, con che sogliono farsi: finalmente altri di sospetta dottrina, onde amaua tanto il segreto, ciò che è proprio de gli errori, che non soffrono di comparire in publico, e di mirare la luce. Con tali censure se ne parlaua in-Ispagna dalle catedre, e da pulpiti: se ne sparsero scruti in. condannatione, e vitupero, e finalmente si citarono a tribunali: con che mettendo necessità d'apologie per discolpa, e d'esami per disesa, mentre si prouaua, che non erano quali veniuano finti, li publicaua quali erano veramenter e conciò conosciuti, inuogliauano di prouarli, e assoluti, riportauano più riputatione dalla verità, che non haueuano fatto discredito dalla calunnia. Così a dilatare la Fede, & a metterla in altissimo pregio ne primi secoli della Chiesa, seruirono affai meglio le tempelte, ch'ella patì, che non le bonacce, chè si godette; peroche chi la vedeua sì sieramente perleguitata, per brama di sapere, ond'ella fosse sì rea, nel cercarne gli appolti demeriti, ritrouaua la vera innocenzu; & vbi cognouerit veritatem, & ipse statim sequitur, disse Tertulliano. Quindi yenne in cuore a Pietro Fabro vn'ardentissimo desiderio, d'essere accusato d'heresia nella Dieta di Ratisbona, doue allora era Theologo, a cagione della dottrina degli Esercitij, per hauere in tal maniera obligo, e campo, di fare, sotto imagine di disesa, vna publica lettione innanzi, a quella gran raunata di Prelati, di Principi, e di Theologi; sicuro, che la sentenza si darebbe, condannando lui alla desiderata fatica d'istruirneli tutti; con che, nel silentio d'yn mese, che la Diera farebbe, si renderebbe a tutta la Germania. quella salute, che, dalle dispute, e da' colloquij d'ogni dì in darno si attendeua. E certo vna delle volte, che gli Elercitij comparuero in tribunale, che su in Parigi del 1535.hebbero l'estro dell'accusa, tutto all'opposto di quello, perche su-

rono accusati. Il P. F. Matteo Ori dell'Ordine di S.Domenico, che quiui era Inquisitore, videli, esaminolli, e trouandoli quel che sono, vn magistero di salute pieno dello Spirito di Dio, di giudice, che douea esserne, se ne sece discepolo, e ne chiese ad Ignatio copia per pracicarli. Anco più selicemente riuscirono le accuse, che, quasi dieci anni dapoi hebbero in Coimbra, doue, comparendo al giudicio d'alcuni huomini di carne, per ilcempiaggini da mentecatti, certe, publiche mortificationi, le quali, per proprio auuilimento, i Padri andauan facendo per le strade della Città, si leuò voce, che di cotali pazzie eran cagione certi Esercitij Spirituali, in cui i Padri si seccauano il ceruello per alquanti giorni, che essi stauano solitarij, erinchiusi al buio, mirando strane visioni di fantasume, e d'ombre terribili, che loro appariuano; onde tirati fuori di sè per lo spauento, dauano nelle pazzie di quelle publiche penitenze. Giunsero queste cose a gli orecchi del Cardinale Arrigo, che su poi Rè di Portogallo, & allora era sommo Inquisitore del Regno: onde, per chiarirla del vero, mandò Fra Diego Murcia, Monaco dell'Ordine di S Girolamo, e Rettore di quell'Academia, a far sopra ciò diligentissime inquisitioni. Questi, mentre esamina vn per vno tutti di cala, giunto a Rodrigo Meneles, giouine nobile non men per virtu, che per nalcita, il senti dire, esser verissimo, che ne gli Esercitij si haucano strane, e terribili visioni, e ch'egli vna ne hauea hauuro di lozzissimo alpetro, onde n'era rimaso si spauentato, che, per non vedersa, si sarebbe sepellito sotterra. Animato a dire, e scriuente ogni cosa il Notaio, Io, disse, ne gli Esercitij, ho veduto me medesimo, ciò che prima mai più non hauea fatro. Visione più mostruosa, nè di cosa più laida, e sozza non mi si poteua mettere innanzi a gli occhi: e, se non che, douunque suggissi, meco porterei me medelimo, quante volte mi veggo, per non vedermi, fuggirei fino al centro dell'interno. Così dichiarò di qual fatta fossero le visioni, che si haucano ne gli Esercitij. Dal che e dal rimanente, che, in conformità di questo, l'accorto Esiminatore riferiua al saussimo Cardinale, cambiarono gli Esercirij concetto, li fattamente, che, doue prima eran burlati come vn'arte da far de' pazzi, si riuerirono poscia, come vna.

compendiosa maestria da far de Santi. Entrarono in Corte, e quiui fino all'Infante D. Luigi, alla Reina, e finalmente al Cardinale Arrigo, e quel ch'è di più marauiglia, fatto già Rè di Portogallo. Così hanno altro aspetto, & altra. veduta gli Esercitij di S. Ignatio, a chi li guarda da lontano, & a chi vi si accosta, e li mira da presso. Il che se hauesse fatto vn certo Theologo, il quale a sommossa, come si crede, d'un Religioso, di gran sama di lettere, ma ingannatissimo nelle cose della Compagnia, e del Santo, che le su Padre (onde non rifinò di perleguitarla, finche potè scriuere, o parlare, cioè fino a tanto che visse) non haurebbe presentato all' Arciuescouo di Toledo D. Giouan Martino Siliceo, con nome d'accusa, vn libello d'insamia, contra gli Esercitij, e chi gli scrisse; e ciò, più che per altro, per aggiungere nuoua legna al fuoco dello sdegno di quel buon Prelato, che staua, sua mercè, contra noi adiratissimo. Vn'huomo del Mondo andrebbe, se non difeso, almeno in parte sculato, se condannasse per rea vn'arte di spirito, di che non intende i principij: non così chi la ripruoua, perche nonvolle intenderla, facendone pruoua: che le l'hauesse gustata, al certo non l'haurebbe condannata come cosa di velenoso sapore. Molto diuersamente dal sopradetto Theologo, e da chi l'istigaua, giudicò il P. Maestro Pasquale Mancio, dell' Ordine de Predicatori, huomo dottissimo, e primo Lettore in Theologia della catedra d'Alcalà, a cui il medesimo Arciuescouo Siliceo, diede ad esaminare gli Esercicij d'Ignatio, come opera sospetta d'errori. Ma egli, per quanto sottilmente se li cercasse, altro errore non ci trouò, che la passione di chi li condannaua d'errore, Onde mostrandogli l'Arciuescouo vn'altra copia de'medesimi Esercitij, con al margine molte censure di certo Theologo, il cui nome, volentieri nascondo, per lo rispetto, che alla sua Religione si dee, ancorche altri nelle Historie della Compagnia da molti anni orlandi lib. 13. prima, per giuste cagioni, il publicasse: O questi sì, disse il 33. 638. Mancio, Iono Elercitij da condannarii, peroche hanno altrettanti errori, quante vi sono postille del Tale. Di questo medesimo dolsesi, e con ragione, in vna delle apologie, che per ciò scrisse, il dottissimo Bartolomeo Torres, Vescouo

delle Canarie. [Gli Esercitij (dice egli) col praticarli meglio, che collo specularli s'intendono, & huomini hò io veduto di molte lettere, e d'eccellente ingegno, che per intendere la dottrina di quel picciolo libro, la quale, pur'è sì limpida, e sì certa, si come tratta da gli Euangelij, e da' Santi Dottori, pareua che fossero senza lettere, e senza ingegno. Io chiamo Dio in testimonio del vero: in pochi dì, che in-Alcalà io spesi nelle meditationi di questi Esercitij, intesi à prò dell'anima mia, più di quanto io m'hauessi satto per l'innanzi in trenta anni di studio, molti de quali hò spesi insegnando Theologia: e se v'è alcuno, a cui per altro paia d'intendere assai, non si marauigli, se non intende questo. Pruoua ci vuole, non ispeculatione. Faccialo come me, e come me sentirà. Benche sorse anco la ragione di cotal mio sentimento non è tanto difficile ad arrivarsi: perche ne gli studij passati, io maneggiaua la mente in acconcio d'insegnare ad altrui ciò, che speculando intendeua, ma ne gli Esercitij, io applicaua per me la consideratione, in ordine all'eseguire: ed akro è, studiare per insegnare, altro conoscere per operare. Aggiungo, ch'io conosco di molti, che han praticato questi Elercitij, & io vi hò indotto ben'assai de'mie'scolari Religiosi, e del mondo, ne sò di veruno, che non ne sia vicito migliorato nell'anima, e che non predichi publicamente, che tal guadagno non cambierebbe, con quanto val tutto il mondo. E fosse voler di Dio, che vn tal tesoro hauesse appresso tutti quel pregio, e quella stima, che merita; percioche essendo di sì gran prò dell'anima l'orare, e'l meditare, ciò con tal metodo, e con tal'ordine quiui si sà, che ne guadagna lo spirito in pochi dì, assai più, che non fanno in molto tempo, e con maggior fatica quegli, che per auuentura. caminano altre vie. Ma i Demonij, che intendono quanto a gl'interessi loro pregiudichi, che gli Esercitij si spargano, e prendan credito, con ogni peggior maniera s'adoperan per sepellirli, per annientarli, per torli del mondo. Ma faticano indarno, e fanno, lor mal grado, vedere, questa essere cosa di Dio, già che s'auanza con le persecutioni, e cresce co'nocimenti]. Fino a qui il Vescouo Torres. Le oppositioni però, che da' poco amici, o da'male informati vsciuano, contro a gli Efer-

cora, che detti Esercitij spirituali possano stamparsi lecitamente, e liberamente, da qualunque libraio eleggerà per ciò il detto Ignatio; in maniera però, che dopo la prima stampa, se nol consente il medesimo Ignatio, o altro suo successore, non possano, nè da quello, nè da altro libraio ristamparsi, sotto pena di cinquecento ducati, da applicarsi ad opere pie. Comandiamo ancora a tutti gli Ordinarij de' luoghi, a' posti in ecclesiastica dignità, a' Canonici delle Chiese Catedrali, e Metropolitane, & a' Vicarij degli Ordinarij di dette Chiese &c. che assistano con efficace difesa a detti Esercitij, e li facciano, per nostra autorità, pacificamente godere di detta approuatione, e concessione: non permettendo, che siano, contra il contenuto di questa, in veruna maniera molestari: reprimendo chi farà loro oppositione e contrasto, con le censure, è pene Ecclesiastiche &c. Data in Roma a S. Marco, l'vitimo di Luglio, l'anno del Signore 1548. decimo quarto del nostro Pontificato.

Sicurezza del lo spirito, con gnia fi guida: I'vlo de gli Esercitij.

Così si chiuse la bocca a gli auuersarij; o almeno si sece, chela Compa che non potessero aprirla per condannare, o censurare ciò, che la Sede Apoltolica approuato, e commendato hauea, ienza nota di temerarij, oltre a quella di maldicenti. Di più ancora (ciò che non è da stimarsi punto meno ) si dichiarò autentica, e seura la maniera del guidarsi nelle cose dello spirito, che pratica per sè la Compagnia, la quale d'altro in ciò non si vale, che delle regole, che il Santo Fondatore nel detto libro prescrisse. E che ciò sia da tarne non picciol conto, per lo pericolo di trasuiare in che stà chi si guida da sè medesimo,o siegue scorte alla pertettione poco sicure, ne può far tede quel gran maestro di spirito Giouanni d'Auila, che soleua raccordare a' Nostri l'obligo, che, fra gli altri, haueno, di ringratiare Dio, perche fin dal primo loro entrare nella Compagnia, eran certi di prendere strada di sicuro riuscimento alla perfettione, dou'erano inuiati: ciò che a lui (diceua egli) non era auuenuto, che, se non dopo gran tempo, & a proprio costo, non s'era auueduto de' suoi inganni nella pratica dell'oratione. E veramente gli Esercitij, come che hoggidì inalcuni luoghi (qual che ne sia la cagione) non habbiano, inque' di fuori, quel grande vso, che già ne' principij haueano, quando

Compagnia di Giesù, da noi nell'Alma nostra Città eretta, e con Apostolica autorità confermata, hà composto certi documenti, o Elercitij spirituali, cauati dalle sacre Scritture, e da gli sperimenti della vita diuota, e dato loro vn'ottimo metodo, per muouere fantamente gli animi de' fedeli; e chedetti Esercitij riescono di grande vtile, e molto saluteuoli per consolatione, e prositto spirituale; di che il medesimo Duca Francesco ne hà in fede, non solamente la sama di moltissimi luoghi, ma ancora la sperienza manisesta di quello, ch'egli medesimo hà veduto in Barcellona, in Valenza, e in Gandia; il detto Duca ci hà humilmente supplicato, che ne piacciadi sar'esaminare detti documenti, o Esercitij spirituali, e che trouandosi meriteuoli d'approuatione, e di lode, ci degniamo d'approuarli, e lodarli, e prouedere dell'Apostolica benignità quanto sia loro opportuno, accioche così il lor frutto si itenda più largamente, e più fedeli vengano allettati a valerlene con maggior diuotione. Per tanto Noi, hauendo fatto elaminare detti documenti, & Esercitij spirituali, e per testimonio, e relatione a Noi fatta sopra ciò dal diletto nostro figliuolo Giouanni del titolo di S. Clemente Prete Cardinale, Veicouo di Burgos, & Inquisirore dell'Heretica prauità, e das Venerabile tratello nostro Filippo Vescouo di Salucio, e Vicario nostro Generale nello spirituale in detta Alma Città, e dal diletto nostro figliuolo Egidio Foscarari Maestro del nostro Sacro Palazzo, essendosi trouati pieni di pietà, e santità, & habili ad esser molto gioùeuoli all'edificatione, e profitto spirituale de tedeli; hauendo anco, sì come è di ragione, il douuto risguardo al copioso frutto, che Ignatio, e la detta. Compagnia da lui instituita, non lascia di fare nella Chiesa. di Dio, per tutto il mondo, & al grandissimo aiuto, che a ciò hanno dato questi medesimi Esercitij, piegandoci a dette suppliche, in virtù di questa, di certa nostra scienza, e con Apostolica autorità, approuiamo, lodiamo, e col patrocinio del presente scritto, corroboriamo detti documenti, & Esercitij, e tutte, e ciascheduna delle cose in essi contenute. Esortando viuamente nel Signore, tutti i fedeli dell'vno, e dell'altro sefso, in qualsiuoglia luogo del mondo, a valersi di così pij Esercitij, & a profittare con elsi diuotamente. Concediamo an-

siegue il contrario; cioè, che S.Ignatio nè trascrisse, nè compilò i suoi Esercitij dal Cisnero. Ben'è troppo la verità, che, percioche egli di certo non hauea pratica, nè sapere per tanto, da altrui se li prese. Da chi, e come, si oda di bocca di testimonij di quella sede, e di quel credito, onde sono sì inpregio nel mondo gl'Illustrissimi Vditori della Ruota Romana. Cum dicta Exercitia (dicono essi) facta fuerint eo tempore, quo dictus Beatus Pater erat idiota, & litterarum ignarus, viique cogimur fateri, dictam cognitionem, & lumen, supernaturaliter insusa. potius, quam acquisita suisse. La quale testimonianza, per ragion delle autentiche pruoue, onde ella è tratta, e della qualità de gli Autori, che per sì gran fine, la diedero, di douer sarebbe, che, a chi che sia, bastasse in vece di quant'altro sei ne potrebbe addurre per maggiormente autenticarla. Pur nondimeno habbiamo i Padri Diego Lainez, e Giouan di Polanco, consapeuolissimi delle cose del Santo, e suoi intimi, che ci hanno fatta indubitata fede, ch'egli in comporre i fuoi Esercitij, altro principale maestro non hebbe, che Dio, altri insegnamenti, che le visite del Paradiso. Hauuene in ostre riuelationi fatte a persone di santissima vita, che lungo sarebbe a riferire: nè a me fà bisogno di tanto, mentre hò sì sode, e sì prouate tellimonianze de gli atti giuridici d'una canonizzatione. Debbo però intanto raccordare ciò, di che Gonzalez ci hà lasciato espressa memoria chi dal Santo l'intese; ch'egli mella vita come sempre hebbe da Dio nuoue illustrationi di mente, e suario. cognitioni dispirito più profonde, andò anco sempre aggiungendo nuoue cose al libro degli Esercitij, sino a metterlo nella perfettione, di che hora l'habbiamo. Con che si toglie ogni perplessità, e dubbiezza, a chi per vna parte intende, il Santo, mentre per anco non era nè addottrinato in lettere, nè molto sperimentato nel maneggio delle anime, hauer composto quell'ammirabile libricciuolo, per l'altra, vede in esso citato Concilij, e Padri, e prescritto regole della disserenza frà gli spiriti buoni, e rei; ciò che, se non da huomini di non mediocre sapere, e di non leggier pratica nel conoscimento delle coscienze, non si può sare. Impercioche egli, mentre era solitario in Manresa, ex ijs, que diuino magisterio didicerat, come, innanzi à Gregorio XV. Sommo Pontefice, disse in. publi-

publico Concistorio, fauellando del Santo ancor Romito in' Manresa, l'Auuocato Concistoriale (e'l trasse dall'autentica. Relatione degl'Illustrifs. Vditori della Ruota Romana) formò il sodo dell'ossatura, e le parti sustantiali d'esso, con quell'ordine, che di fopra hò esposto; e poscia ne'venticinque anni, che corsero da quel tempo fino al 1548. quando approuati questi Esercitij con Apostolica autorità da Paolo III. vscirono in istampa alla publica luce, v'andò sempre aggiungendo, e come già sperimentato nel gouerno delle anime, nuoue regole, & additioni (com'egli le chiama) e come Theologo, varij testi di Concilij, e di Padri. E di qui nacque, che il sopradetto Pontefice, approuandoli nella Bolla-Pastoralis officij cura, li chiamò, Documenta, stue Exercitia spiritualia, ex sacris scripturis, & vita spiritualis experimentis elicita, & in ordinem ad piè mouendos fidelium animos aptisimum, redacta: giudicandone, non secondo lo stato, in che erano, quando il Santo li compole in Manrela, ma secondo il presente, che haueano, quando gli furono offerti dal Duca Francesco Borgia, perche con autorità Pontificia li approuasse. Così S.Ignatio non cauò i suoi Esercitij da sè solo. Ma dal Cisnero ne anche: & è ciò si euidente a chi intende gli vni, e gli altri, e li mette a confronto (benche per auuentura habbiano qualche picciola parte materiale commune) come euidente é, che vna Fortezza reale non è vn Palagio, ancorche amendue habbiano porte, e muraglie. E che ciò sia vero; doue è nell'Esercitatorio del Cisnero il Fondamento, o meditatione del fine perche Iddio ci creò, d'onde cominciano gli Efercitij di S.Igna. tio, per mettere fin da principio l'animo in indifferenza verso le cose del mondo, ch'è il primo mezzo per istaccarnelo? Doue quella de gli Stendardi, per affettionarsi efficacemente a militare sotto la bandiera di Giesù Christo? e l'altra del Tiranno, e del Rè, per vederne l'esito, e la mercede? Doue l'elettione dello stato, ch'è si gran parte del tutto, & a cui tutto l'antecedente, come necessaria dispositione, si ordina? Doue i tre modi d'orare, e l'esame particolare (di cui altroue più acconciamente dirò) e tante Additioni, e Annotationi, e Regole per conoscimento de gli spiriti, per ammenda de gli scrupoli, per meglio ordinar sua vita, per sentire con la

Chiesa Catolica, per ripartire il suo fruttuosamente in limosine? Euui nell'Esercitatorio del Cilnero, nulla di ciò, e di tanto altro proprio, de gli Efercitij di S. Ignatio, che lungo, & incresceuole riuscirebbe a ridire? E pur questo è il materiale. L'ordine poi, il metodo, la concatenatione dell'una parte con l'altra, che fà che gli Esercitij del Santo, sieno quella diuina Arte, che di sopra hò descritto, halla, ne pur'in ombra, il Cisnero? halla ne pur'intesa il suo disenditore, onde potesse cercaruela? E pure questa è sì sattamente la sustanza e'l proprio essere de gli Esercitij, che ogni altro libro, c'hauesse tutte le parti materiali d'essi, doue disposte sossero con altro ordine, e scatenate, vn nuouo composto farebbono d'altra specie, quanto alla natura dell'essere, d'altri essetti, quanto all'efficacia dell'operare. E certo, chi si prese a disendere questa falsità, raccordandosi della forza, che hà, l'arguire dagli efferri diuersi, diuersità di cagione, e vedendo le innumerabili, e potentissime mutationissatte da gli Esercitij di S.Ignatio, ond'erano stimati incantamento, e magia, si douea ingegnar di prouare altrettanto di quelli del suo Cisnero. Hor, tacente ogni altra ragione tratta dall'intrinseco essere di queste due opere; dolgonsi a gran ragione molti, e gravissimi huomini, d'essere stimati, o menzogneri nel fingere, o mauueduti nel credere, che tal'opera sia stata componimento di S.Ignatio. Francesco Borgia, allora Duca di Gandia, e dapoi Religiolo, e Beato la presentò, come dissi, a Paolo III. e ne chiese l'approuatione, come di cosa d'Ignatio; e la bolla stessa il dice : perche Ignatio gliela diè come cosa sua. Dunque il Borgia, ò fù ingannatore d'vn Pontesice, o sù ingannato da. vn Santo. E da vn Santo, di quale humiltà nel nalconderes di quale industria nel sar, che paressin d'altrui le cose riguardeuoli ch'eran sue! onde sappiamo, che ridottele presso che a perfettione, le appoggiaua ad akrui, per torne la gloria da. sè: & alla Religione, che instituì, per non hauerne egli titolo di Fondatore, diede vn ral nome, che il tuo, neanche d'appres-To, vi cape. Che se egli hauesse, non dico fortiuamente trascritto gli Esercitij del Cisnero, ma presone sol tanto, chè al nome di quello si potessero con verità appoggiare, haurebbeci egli posto il suo? E se il suo non ci poneua, chi altro poteua. farne

farne giustamente autore, se non solo Dio, che glie n'era stato principale Maestro? Ma di troppo rileuante interesse era ad Ignatio, che andasse per suo quel libro, che gli guadagnò (ciò ch'egli estremamente bramaua) vituperij, e vergogne, accule d'incantatore, e d'heretico, prigionie, e catene, e mille altri tali effetti di fierissime persecutioni, che per esso allegramente losserle; da' quali tutti sottratto l'haurebbe il solo titolo di Cilnero, autore d'opera approuata, e sicura. Maquando ben non folle stata in Ignatio humiltà, inchinata sino a far d'altrui le cose proprie, non era in lui amore di verità, non v'era debito di giultitia? anzi non v'era ne pur rispetto di persona ben nata? Che bene suergognato conuien dire che sia, chi vende si fattamente per sua vna compositione d'altrui, che ritrouandosi nelle mani di rutti stampata, lui ancor bambino, col nome del proprio Autore, che la compole, può ad ogni momento eller conuinto di ladroneccio. Da quanto habbbiamo fino a quì prouato, argomentando dal componimento di questi due libri, tanto fra sè differenti, e dalle conditioni del genio, e della virtù di S.Ignatio, e dalla tede, che per lui sopra ciò sanno tanti testimonij giurati ne processi per la canonizzatione, e gl'Illustrissimi Vditori dalla Ruora Romana (vno de' quali, e quel di loro, che da' procelli compilò, e di fuo ingegno compose la sodissima intormatione presentata a Paolo V. sù Innocentio X. hoggi Pontefice) e dalle relationi facte ne' Concistori publici, e segreti innanzi a Gregorio XV. e da quello, che, oltre a ciò, le ne hà di chiarissima euidenza ne' manuscritti dell'Archiuio della. Compagnia (de' quali hò stimato, oltre che lungo, inutile, e soperchio, trascriuere le parole) manisestamente si vede, qual giudicio far si debba, non tanto delle oppositioni a, S.Ignatio, quanto dello Scrittore che glie le hà fatte. Certamente, percioche egli, contra ogni douere, si è vsurpato il nome d'vn Religioso del Venerabile Ordine de' Monaci Casinesi, quella sauissima Congregatione non ne hà sosserto la. vergogna: oltre che ella hà veduto, farsi con ciò grauissima ingiuria ad vna Religione, che nol meritò già mai, per esserle stata, qual sempre le sarà d'ossequio serua, e d'affettione figliuola. Perciò nel Capitolo Generale, che tennero i Padri di quel

di quel Sacro Ordine in Rauenna il 1644. piacque loro, con vn comune Decreto, dichiarare alla Compagnia, & al mondo, ciò che dell'opera, e dell'Autore sentiuano. Il Decreto dice appunto così. Cum nobis relatum fuerit, libellum quendam, sub nomine D.Constantini Caietani Monaci Cafinensis, & Abbatis suisse impressum. Societatis Iefu existimationi insigniter praiudicialem, doluimus sane, prout par erat, vebementer bominis leuitatem, & audaciam ( si quidem talis scriptionis est auctor, quod nobis dificillime persuaderi potest) summopere admirari. Ac vt religiosissimis Societatis Patribus, qui tanti a nobis siunt, quanti egregiam ipsorum virtutem, ac doctrinam sieri equum est, per nos Satisfiat, & cateris emnibus constet, intonsultis nobis, ac plane inscijs pradistum librum prodijsse in lucem, per occasionem nostrorum Comitiorum in unum congregati, istud ipsum, publico edicto vulgare, ac contestar; Ratuimus; addentes insuper, prafatum D. Constantinum, quod extra. Congregationem nostram multis ab binc annis Pontificia auctoritate degat, potestati nostra non ampliùs, quam alium quemuis alterius Religioss In-Stituti prosessorem, subiectum esse. Quare, si quid ab eo in boc genere pec. catum est adbuc, vel in posterum (quod Deus auertat) peccari contigeris. tum ipsos Societatis lesu alumnos, tum alios quoscunque omnes, enixè rogatos volumus, vt certò fibi perfuadeant, communi totius Congregationis sensui, & peculiari in Societatem Lesu observantia, id omnino adversari, ac repugnare. Datum Rauenna in nostris Generalibus Comitijs, die 23. Aprilis . 1644. D. Horatius a Volaterris Scriba Capit . E perche il R. P. D. Leone da S. Tomaso Theologo, e Scrittore della Storia Benedettina di Portogallo, non si facendo a credere, che vn libro, che portaua in fronte per Autore l'Abbate D. Costantino Gaetani, hauesse in sì gelosa materia, cose, che non fossero almeno probabili, le haueua nella sua Historia Benedettina Lusitana incautamente trasportate, i Monaci della. Congregatione di Portogallo, in vedere il Decreto della Casinese, che riueriscono come madre, insospettiti, e poscia. chiariti del vero, vollero essi ancora prouedere all'ammenda del fallo, occorso per errore d'vn solo, dannandolo con la riprouatione di tutti. Per tanto il Reuerendissimo P. Maestro D. Antonio Carnero, Abbate Generale della Congregatione Benedettina Portoghese, insieme co' Padri Definitori dell'Ordine, fece, e publicò la seguente dichiaratione. Cum nostra Benedictina Congregatio Lustana, summo semper, vi par est Studio,

Rudio, & reuerentia dottissimam, & religiosissimam Patrum Societàtis Lesu familiam prosequuta sit; idque omnes Christiana disciplina, ne dum arctioris inflituti sectatores deceat, et charitate simul ambulantes, bonore se se inuicem praueniant; testamur nos infrà scripti pradicta Congregationis, Abbas Generalis, & Definitores, ad boc specialiter congregati, in. libro inscripto, Historia Benedictina, vernaculo idiomate Lustiano, nuper edito à nostro Reuerendo admodum Patre Magistro Leone. a Sancto Thoma, Congregationis nostra Lustana Monacho, & in-Conimbricensi Academia primario Theologia prosessore, nonnulla restrri ex Constantino quodam Caietano, nostra item Casinensis Congregationis Monacho, que, vi predicte religiosissime Societatis existimationi aduersantia, sic minus probabilia, quam sides bistoria postulat, ab spfa Congregatione nostra Casinensi (quam vi parentem libenter veneramur ) decreto publico indicata iàm sunt. Quocirca, ea, vt sine sundamento a primo auctore vulgata, aut excogitata, & minus considerate a si cun-· do relata, certè d communi Congregationis nostra sensu aliena, declaramus. In quorum fidem, testimonium boc scribi iussimus, & nomina... nostra subscripsimus. Religiosos Sacra dieta Societatis Patres enixe rogantes, vt de antiqua illa nustra in ipsos, quam battenus experti sunt, obseruantia, nibil detractum, vel diminutum fuisse, vel etiam in posterum fore, sibi certò persuadeant. Datum in boc nostro Monasterio Tibanensi. Die 29. Octobris, anni, 1645. Magister F. Antonius Carneiro, Abbas Ge. neralis S. Benedicti, &c. Queite sì chiare e rileuanti pruoue di lealissima affettione de' Venerabili Monaci di S. Benedetto verlo la Compagnia, mossero in tal maniera gli animi di tutta essa, per cui subito con vniuersale allegrezza si sparsero, che adunata la Congregatione Generale in Roma, l'anno 1646. con publica approuatione, si tè decreto, che alle due Congregationi Casinele, e Lusitana, sì benemerite della, Compagnia, si rendessero, come si sece, a nome publico, asfettuositime gratie, in pegno di quella obligatione, che loro perciò si haurà eternamente. E a dire il vero, quando per altro nol persuada l'amore della verità, o'i zelo della. icambieuole vnione, non si permetterà mai saggiamente da vna Religione, che i capricci d'vn particolare, mettano hor' in riuolta la pace, hor'in pericolo la riputatione del publico, attaccando risse, e litigi, che sforzano tal volta i prouocati a risentirsi, & a disendere il loro, con tali apologie, che chi

ſe'

se gli attizzò contra, porta più danno dalla risposta, che non pensò di trarre vtile dalla disfida. Da cotali contese frà Religiosi, la sperienza dimostra, che ne concepisce scandalo il mondo, ne sente danno la Chiesa, e doue vi s'interessi, come in causa commune, il corpo della Religione, gran pericolo corre, che i priuati si mirino come poco amici, quasi ancor'essi consentano alla contradittione del publico. Hor ri-

torniamo ad Ignatio.

Ignatio parte da Manrela. doue lo speda. ratione.

Egli era stato più di dieci mesi in Manresa, e i primi acquisti,e le prime pruoue del suo spirito, hauea fatte, parte nello spe. dale, e parte nella cauerna; e cociotosse cosa che il luogo sì ben adatto ad vn viuere penitente, come il suo, l'inuitasse a rimaca in cui visse, nerci più lungamente, pur nondimeno ne lo cacciò quello, di somma vene- che i Santi no hanno più importuna molestia, dico la riuerenza, e'l publico ossequio, in che horamai era appresso la maggior parte di quella Prouincia. Cresceua ogni di il concorso al suo pouero albergo, alla sua grotta, e'l seguitauano in que'deuoti pellegrinaggi, e stationi, che là d'intorno faceua, osseruandolo da lontano, doue non ardiuano d'accostarsigli a disturbarlo: nè poteua egli, per qualunque arte viasie, distornegli, o cansargli. Aggiunsesi all'interesse della propria humiltà, quello della pace, e della riputatione di molti, i quali infiammati da lui con defiderij di non ordinaria perfertione, haueano, come dissi poco a dietro, preso il primo dirozzamento de gli Esercitij spirituali, con che haueano rifoluto totali mutationi di vita; e v'è chi testifica ne'processi, che Manrela, doue, quando Ignatio v'andò, appena si conosceua Dio, al suo partirne, pareua in buona parte vna città di fanti. Ma alcuni ribaldi , o recandosi la vita de' buoni a rimprouero della loro maluagia, o per altra cagione d'interesse, che vi haueano, parlauan di molti di loro con publiche dicerie d'infamia, e in altre peggiori maniere li perseguitauano. A queste ragioni mouenti Ignatio a dipartirsi, quella si aggiunse fortissima, di visitare i luoghi santi in Palestina, di che, fin da principio della sua conuersione, hebbe proponimento, e vel tiraua, non tanto la diuotione per riuerire quelle sacrosante memorie, quanto vn'accesissimo desiderio, di portare in Oriente il conoscimento di Christo, con predicarui,

carui, & piantarui la Fede. Ma poiche in Manresa si riseppe la rifolutione d'andarfene, è incredibile, quanti, con prieghi, con lagrime, e con esaggerationi de gli euidenti pericoli di cotal viaggio, s'affaticassero, per distornarlo dal conceputo proponimento. Egli però non faceua niun conto delle voci de gli huomini, doue non s'accordanano con quelle di Dio: Ne anco si lasciò persuadere d'accettare compagni della peregrinarione, alcuni scelti amici, che nel pregarono, e disse loro, di non volere con sè altri, che la Fede che'l conduceua, la Speranza in Dio, che noi lascierebbe mancar di nulla, e la Carità, con cui non andrebbe mai solo. Perciò neanco volle aiuti di limoline, offertegli per quel viaggio, in cui, mentre il facesse sproueduto d'ogni humano sutidio, guadagnaua la confidenza in Dio, ciò che non haurebbe fatto col compagno appresso, e co danari in pugno. Solo si lasciò persuadere, diposto il sacco, e la catena, a prendere vna pouera, e corta velta da cherico, di pannaccio vile, e grosso; e questo, non tanto per quel ristoro, che ne haurebbe la sanità Ineruata, e la vita, che a stento portaua, quanto per non tirare à sè gli occhi del mondo, con quello strano habito di penitenza. Così lasciando sconsolata, e piangente la maggiore, e miglior parte de cittadini di Manresa, parti per Barcellona, doue quella medesima Agnesa Pasquali, che l'accolle in Manreia, il fece prouedere d'albergo da vn iuo tratello Sacerdote, fin che reso il commercio a quel porto, non praticato per sospetto di pestilenza, s'hauesse commodità di passaggio in Italia. Partito Ignatio di Manresa, la veneratione, che a lui presente, portauano, riuossero a'luoghi, ch'egli hauea consacrati con le lagrime, e col sangue, con le orationi, e co'digiuni, co'pellegrinaggi, e con gl'infocati discorsi delle cole di Dio; e cominciarono a riuerirli, come memorie d' yn Santo, fino a tanto che si milero in publica veneratione, quale honorandosi con iscrittioni di lode, e quale dedicandossa Dio, & a lui, di profano, che prima era. Vna piramide furizzata nella piazza innanzi allo spedale di S.Lucia, doue il Santo operò i primi effetti del suo feruore, e vi sù posta in memoria di lui la seguente il crittione. [ Ad Ignatio di Loiola, Figliuol di Beltramo, natiuo della Prouincia di Guipuss-

coa,

coa, Fondatore de Cherici della Compagnia di Giesus Il quale nel trentelimo anno della fua età, per ditesa del Castello di Pamplona, valorosamente combatte co'Frances: e quiui serito a morte, e polcia, per singular beneficio di Dio, sanaro, acceso di desiderio di visitare i luoghi santi di Palestina, nel viaggio fece voto di castità: e consacrate a Nostra Signora. nel tempio di Monserrato le arme, che, come soldato, portaua, coperto di facco, e di cilicio, e quasi ignudo, in questo luogo cominció a piangere le colpe della vita pallata, e come nouello soldato di Christo, a far vendetta di sè medesimo con digiuni, con lagrime, & orationi. In memoria d'yn st gran fatto, & a gloria di Dio, & a splendore della sua Com+ pagnia, Giouan Battista Cardona Valentiano, Vescouo di Viche, & Eletto di Tortosa, affettionatissimo alla santità del detto Padre, & alla sua Religione, sece por qui questa lapida, come ad huomo pijssimo, e benemerito di tutta la Religione Christiana. 7 Dello spedale si sece vn Collegio alsa Compagnia, trasportati gl'infermi a più commodo luogo dentro alla Terra: e la piccola camera, doue il Santo hebbe l'estass d'otto giorni, s'acconciò in una diuota cappella. La spelonca pot doue fece si aspre penicenze, e doue hebbe si spesse visite del Paradiso, si è rabbellita con un vago selciato, e co'altri adornamenti, quanto vna semplice grotta si potea, senza torle, col suo naturale rustico, il diuoto horrore che mostra. Euni anco vn quadro d'assai buona mano, in cui stà dipinto il Santo. come quiui già visse, con la zazzera scompigliata, e'l volto pallido, escarno, vestito di sacco, scalzo, cinto di catena, e ginocchioni innanzi a Nostra Signora, hauente in braccio il bambino. In lei egli tiene riuolta la faccia, & affissati gli occhi, e stende la mano in atto di scriuere sopra vn risaldo di pietra, quasi prenda dal suo diuin Figliuolo, e da lei, la dettatura de gli Elercitij spirituali, che quiui con particolare aiuro d'amendue compose: E se ne legge sa dichiaratione nel lembo della cornice del quadro, con tali parole: [In questo luogo, l'anno 1522. S. Ignatio compose il libro de gli Esercitij, che tû il primo, che nella Compagnia di Giesù si scriuesse, e su approuato per bolla dalla Santità di Paolo III.] Quiui pure si ha in gran veneratione vn Crocifisso, poco più grande d'vn pal-

mo, intagliato in pietra a basso rilieuo, il quale, mentre, S. Ignario sterre in Manresa, era su la strada reale di Barcellona, rizzato sopra vn piedestallo, a diuotione de passaggieri. Ma, dopo alquanti anni, abbattuto, non sò come, cadde col capitello; e non trouandosi chi'l rimettesse a suo luogo, Tomaso Fadre Canonico di quella Terra, sel ricolse, e tenne alcun tempo in casa: poscia tocco da certa maggior riuerenza, il portò nella grotta di S.Ignatio, e l'incassò in vna fenditura. del sasso, dalla parte dell'Epistola, dicendo, che, ne'tempi auuenire, quella diuina imagine sarebbe in somma veneratione di que contorni: le quali parole come d'huomo conosciuto per gran seruo di Dio, s'hebbero da molti in conto di profetia, fin che l'anno 1627. cominciarono ad auuerarsi. Impercioche, mentre la vigilia di S.Ignatio, si cantaua la Compieta in vna cappella quiui vicina, e la grotta era piena di gente, cominciò, prima dalla ferita del fianco di detto crocia fisso, poi dalle mani, e dal capo coronato di spine, a scorrer fangue, sì fresco, e vermiglio, che pareua stillasse da vn corpo viuo. Si fecero tutte le pruoue, per vederne l'origine, finche restò indubitato, quello essere euidente miracolo; e se ne esaminarono sedici testimonij, e fra essi due Canonici, trè Dottori di medicina, & vn di legge. Hoggidì ancora si veggono le striscie, che vi segnò il derro sangue, nello scorrer che fece, massimamente dal sianco sino a'piedi. Quello poi, che più riguardeuole rende questo luogo, si è la diuotione de sedeli, che da'paesi d'intorno concorrono a riverirui la memoria del Santo: & è già fatta, come ordinaria legge, che, chi visita N. S. di Monserrato, lontana quinci no più, che trè leghe, giunga poscia anco alla spelonca di S.Ignatio; e molti d'essi a' piè scalzi, per diuotione. Tanto più, che le visite no sono senza gran frutto: perche di quiui i pellegrini riportano le raschiature del fuolo, e i minuzzoli delle pietre della cauerna, onde hanno efficacissimo rimedio, massimamente contra le fascinationi, e le malie: e l'anno 1603. la Reina D. Margherita d'Austria, vicina al partorire, per hauere in ciò il solito sauore di S.Ignatio, si procurò vna pietruzza della sua spelonca. Maalquanti anni prima, ch'ella, nè rabbellita fosse, nè messa in publica veneratione, auuenne cosa di marauiglia, con che-Н

Iddio volle mostrare, quanto, vna tale spelonca, sosse da rispettarsi. Otto giouani, con esso vna semminaccia, tutti d'un medelimo taglio di carne marcia, iti intorno a Manrela sollazzando, si diedero in fine a cercar luogo, doue, in disparte del publico, potessero sodisfarsi. Era quiui vicino la spelonca d'Ignatio: di cui, stimando di non poter trouar luogo migliore in acconcio della loro la sciuia, così come la videro, senza sapere (come yn di loro depose) almeno senza badare di cui ella fosse stato albergo, v'entrarono. Ma quel Signore, che non lasciò profanare con simile dishonestà, la camera, doue Ignatio si convertì, non consentì neanco, che, coul laidezze di carne, si contaminasse quella cauerna, che il suo seruo, con sì aspre penitenze, domando la sua, e la Vergine tante volte quiui comparendogli, haueano confacrata. Perciò nell'accostars, che faceuano a colei, si sentiuano spossata, & intormentita la carne, come fossero stati cadaueri. Dal che, e da vn certo horrore, che, senza saperne essi indouinar la. cagione, li sorprese, e quasi li sospingeua fuori della spelonca,

23 ne vicirono a cercare altro luogo.

In tanto Ignatio, mentre aspetta, che, cessate le sospettio-S. Ignazio a ni di pestilenza, che correuano in Barcellona, si apra il comle cose di fin-golar protes- mercio del mare, per nauigare in Italia, non lasciò vn motione, e fauor mento otioso il suo seruore, a cui troud subito campo ne gli di Dio auue. spedali, e nelle prigioni, doue al seruigio, alla consolationutegli in Bar spedali, e nelle prigioni, doue al seruigio, alla consolationutegli in Bar spedali. sellona, pres. ne, al souuenimento di guegli afflitti, spendeua quanto di so a Padoua, ne, al loudennament de le serie hore, che inuariabilmente daua, tra notte, e di, all'oratione. Diessi ancora a mendicare per Barcellona, a ristoro de' poueri, con cui ripartiua. l'accattato. Di sè, e del passaggio, e del nolo per nauigare in Italia, non hauea pensiero, più, che se hauesse depositato vn tesoro nelle mani di Dio, e fatto lui suo spenditore. E veramente, col porre ch'egli hauea fatto in lui solo ogni sua confidenza, l'hauea fatto proueditore d'ogni sua necessità; e par che Iddio volesse dargliene subito sicurtà, col caso seguente. Staua egli vn di alla predica, sedendo frà mezzo de fanciulli à piè d'yn'altare, quandoyna nobile donna, per nome Habella Roselli, auuenutasi in lui con lo sguardo, gli vide il volto interniato di splendidissima luce, e con esso tal vista, si vdi

vn2, come voce, nel cuore, che le ripete, Chiamalo: insieme intendendo, sorto quel pouero, e negletto habito, na-Condersi vn gran seruo di Dio. Ella, si come saggia, si tacque, fin che tornata a casa, quanto hauea veduto con gli occhi, e intelo coll'animo riferì al mariro, di cui consentimento, su cercato, e condotto alla lor casa, doue, sorto sembiante di fare ad vn pouero la carità, sel tennero a tauola, e gli diedero, ad arte, occasione di fauellare alcuna cosa di Dio. Egli, che nulla sapeua della cagione di ciò, il sece secondo l'viato Suostile con tale spirito, che assai più da quella luce dell'anima, che non dall'altra vedutagli in volto, conobbero lui efser veramente ripieno di Dio. Et a troppo gran fortuna s'haurebbon recato, il meritare d'hauere in lui, per sempre, in casa loro vn Santo; ma poiche il vider formo di voler passare oleremare a Terra santa, e che di già haueua luogo sù vn brigantino, che il pottaua in Italia, la donna, più per motiuo che n'hebbe internamence da Dio, che per necessità che il richiedesse, si diede a pregarlo, che non arrischiasse la vita sù quel pericololo legno; doue poteua assicurarla sopra vna nane, che, indi a non molto, farebbe vela; & essa ad ogni suo cotto glie ne prouederebbe il passaggio. Iddio che mosse la diuota donna a tal proferta, mosse ancora Ignatio ad accetgarla: se non quanto egli non volle imbarcarsi altrimenti, che se il padrone gliel concedesse per puro amor di Dio: il che ageuolmente s'ottenne. In tanto parti per Italia il brigantino: ma poco s'allargo in mare, e'l fopraprese vna così furiosa burrasca, che, non potendole regger contro, a veduta del porto, affogò; nè de' marinai, ne de' passaggeri, campò la vita. pur'yn solo. Prima però, che Ignatio si mettesse in mare, hebbe che litigare con sè medelimo. Percioche il Padron. della naue, come che gli hauesse dato per Dio il passaggio, volle però, che portasse come viuer del suo; e benche ciò in fine non fosse più, che quella poca misura di pane, che gli bisognaua, per mantenersi in quel brieue viaggio, e digiunando, come foleua, ogni giorno, pareua nondimeno al Santo, che ciò fosse vn dittidar tanto più di Dio, quanto meno era quello, per cui lasciava di dipendere totalmente da lui. Haurebbe voluto mendicare ancor nella naue, e viuere in. H

mare alle spese di Dio, che sole gli crano saporite; peroche gli pareua, che quel boccon di pane, che altri gli daua per Dio, Iddio stesso per man loro glic'i porgesse. Sopra questo non s'acquietò egli mai, le non poiche il luo contessore, i cui cenni, qualunque egli si fosse, prendeua per leggi, la assicurà, che il ciò fare, non era in diminutione della confidenza nel Signore. Questo sì almeno, nol volle in dono dalla Rosella, ma egli medelimo accattarlelo di porta in porta; nel che anche Iddio con maniera particolare il provide. Percioche limosinando per Barcellona, s'abbatte a chiedez carità da vna tal Zepiglia, nobile donna, vn figliuolo della quale;abbandonato la cala, e lei, andaua per lo mondo pezzendo, a foggiavergognolà, e milerabile di mendico. Quella, mirato Ignatio, & all'aria del volto, & ad vn certo nobile garbo, indouinando lui essere di conditione migliore, che da viuere accattando, tocca da dolore, per la memoria del luo figliuolo, di cui yna imagine gli parcua vedere in lui, lo accolfe con afpre maniere, rimprouerandogli la ribalderia di quel viuere infingardo, chiamandolo vagabondo, e poltronaccio, e caricandolo d'altre simili ingiurie. Ignatio a cui quelta limosina di dispregi, data da lei per issegno, ma da lui accettata per amor di Dio, era troppo più cara, che non quella d'vn pò di pane, di che la pregaua, tanto stette ad vdirla, quanto a lei piacque dire; indi, niente turbato, con maniere piaceuolistime la ringratiò; aggiungendo in fine, stargli benissimo sutte quelle ingiurie, e quante altre di sopra più gli hauesse potuto dire, percioche in verità egli era il peggior' huomo, e'l maggior ribaldo peccatore, che al mondo viuesse. E ciò disse egli con tal sentimento, si come in satti il credeua, che paruero quelle parole spiccarsegli dal cuore; e nel sembianse moltrò vna tal contutione, come di sè medefimo si vergognasse. La donna, a ranto inaspettata, & humile rispostu., confusa, e compunta, intendendo quel mendico essere si altr'huomo da quel,che lo haueua imaginato, cambiò lo idegno in veneratione, e gli mandò a fare vn'abbondante limosina di pane, & a chieder perdono delle mal pensate parole, proferite dal suo dolore, e da vn giudicio senza ragione. Quella Signora, che tal'accidente solea dapoi raccontare, con parti-

particolar sentimento, tornato che Ignatio sù di Gerusalemme a Barcellona, gli fù estremamente diuota, e della sua conuerlatione nelle cose di Dio, cauò gran profitto per l'anima. Così egli hebbe il passaggio, e'l pane per mantenersi, da vna special cura, che Iddio hauea di lui. I danari, che, con vna cariteuole violenza, alcuni diuoti vollero ch'egli accettasse, questi nò non gli tenne: ma lasciandogli in abbandono sul lito (non dandoli a marinai, onde potesse esserne meglio trattato) con ciò ne fece limolina, a cui Iddio hauesse voluto, che primo in quelli s'incontrasse. La nauigatione, per la troppa gagliardia del vento, qual'hebbero sempre per poppa, riusci precipitosa, anzi che prospera; e in cinque giorni toccaron Gaeta. Quiui presso, Ignatio, preso albergo nella stalla d'una holleria, nel buio della notte sentì certe grida di chi domandaua disperatamente aiuto; e correndo doue era... il romore, trouò alcuni dishonesti soldati, che a forza tentauano di sare oltraggio ad vna honesta donna, che per ciò metteua quella strida. Egli, acceso del zelo dell'honor di Dio, e mosso dal pericolo di quella meschina, si sece col volto, e con gli occhi di fuoco; e gridando parole minaccianti l'ira del cielo ( comeche poco intele, percioche ancor nonhauca la tauella Italiana) pur così tanto valle, che gl'impuri huomini si ristettero del mal tentativo: il che sembrò in vn fatto, quasi doppio miracolo; restarsi coloro in vn medelimo Lupidi alla lasciuia verso la donna, & allo sdegno contro d'Ignatio, che sì arditamente li haueua fgridati; e pur non portaua habito, e sembiante d'altro huomo, che d'vno scalzo, e forestiere mendico. Quinci, preso il viaggio di Roma, vi giunse il giorno delle palme del 1523. & hauuta dal Sommo Pontence Adriano VI. la benedittione, e la licenza del pellegrinaggio a Terra Santa, otto di dopo la Pasqua di Resurrettione, a piedi, si come sempre, e mendicando, s'inuiò verso Venetia. Haueanlo indotto con prieghi, per troppaamoreuolezza importuni, certi della natione, a prender di limosina sette scudi, necessarij (diceuano) per le spese della nauigatione, anzi per riscattarsi da mille pericolosi incontri, che haurebbe nel viaggio fino a Venetia. Ma, benche egli s'inducesse a pigliarli, per non parere ostinato, o temerario H

nel rifiutarli, pur dipoi se ne dolse e pentì; e come di gravissimo fallo, ne chiese a Dio perdonanza: Che meglio era parer malcresto, e pazzo, a chi non intende quelto alto fegreto della volontaria pouertà, la quale mentre tutto rifiuta per Dio, di tutto è:proueduta da Dio, che cedendo ad vnicerto humano rispetto, essere; o almen parere verso lui men confidente. Perciò a pena víci di Roma, che diede a' poueri, in cui prima s'auuenne, i sette scudi, senza serbarsene un dai naro. Correua allora per Italia la pestilenza, onde strano rigore di strettissimi esami s'vsaua co' forestieri, prima d'am> metterli nelle città. Questa ad Ignatio sù materia abbondeuolissima di patimenti, e di consolationi: percioche, si come era disfatto, e pallido, per gli scommodi d'un poueritste mo viaggiare, e per le ordinarie sue penitenze, doue ancora de'sani, e ben coloriti s'hauea sospetto, sembrando in vista tocco dal male, non solamente non era ammesso nelle città, ma spesse volte non trouaua doue ricouerare al coperto, ne chi sel lasciasse auuicinare, per dargli limosina. Perciò souente gli conuenne passar le notti al sereno in campagna, viuendo, secondo il corpo, stentatissimamente: ma percioche egli teneua sempre auanti a gli occhi quello, per cui patiua, tanto godeua di patir per lui, quanto di piacergli, e di crescere nel suo amore. E ben largamente mostrò Christo N.S. di corrispondergli, empiendolo d'interne consolationi, fino a venire egli itello a confortarlo con la sua presenza, & ad accettare il suo patire. Ciò sù trà Padoua, e Chioggia, doue S. Ignatio, abbandonato insieme dalle forze del suo corpo, che non poteua reggere a più lungo camino, e dalla compagnia de passaggiera c'hauea fino allora seguitato per indirizzo di quelle strade, conuenne, che si rimanesse alla. campagna, in abbandono di ristoro per rimetter le forze, e di guida per ripigliare il viaggio. Quiui egli, tutto solo, si raccolse in oratione, ch'è vn segreto, che i Santi hanno contra ogni male; mettersi con l'anima in cielo, per non sentire gli scommodi della terra. Allora Christo, per cui amore patiua, gli comparue innanzi, con vn sembiante di paradilo; e con parole da mutare in giubilo ogni estremo d'afflittione, il consolò, e gli promise l'assistenza sua per entrare in Padoua, e in Venetia; doue, per altro, gli sarebbe stato impossibile penetrare. E veramente l'aiuto sù celeste; percioche, come fosse tolto da gli occhi delle guardie, non vi sù nè alle porte di Padoua, nè alle bocche delle lagune di Venetia, doue si guardaua strettissimamente il passo, chi nè pur chiedesse d'onde veniua: doue all'incontro i compagni, che l'haueano lalciato, a grande stento, e pericolo, per hauer falsiscate le tedi, ouennero d'essere ammessi. Nè ristette la divina pietà con S.Ignatio, solamente fra confini di quell'aiuto. che gli era necessario, per entrare in Venetia: il prouide ancora di qualishe agio per viuerci, e di fauore, per ottenere vno straordinario imbarco; poiche la naue, che porta i pellegrini a Tetra Santa, alcuni di prima, hauca, fatto vela.... Giunfe egli in Venetia ful venir della notte, & olucche torestiero, e senza lingua del paese, non lapendo doue tossero spedali, per ricouero de' pellegrini, si ritirà a prendere il riposo di quella notte ssotto il portico de' Procuretori, ch'è nella piazza di S. Marco. Ma cura maggiore hauea di lui Iddio, che non egli di sè medelimo. Viuez in quel tempo l'Illustrifs. Marco Antonio Treuisano, vno de' più sauij Senatori di quella Republica: ma, ciò che molto più è da llimarli, vn Senatore lanto: percioche leppe vnire si fattamente insieme la cura del publico bene de popoli, con quella del priuato gouerno dell'anima sua, che pareua in vn medesimo, Senatore, e Religioso. Di si austeri trattenimeti verso di se, che, oltre alle altre ordinarie penitenze, co che si affliggeua, portò sempre sù le nude carni vn cilicio. Di sì tenera carità co pouerelli, che la fua cafa sembraua lo spedale del publico: nel che cosumata la miglior parte del suo, si sarebbe ridotto ad vna volontaria mendicità, se gl'Illustriss. Marcelli, suoi Nipoti, non se l'hauesser raccolto in casa, e preso in cura. Qual poi egli sosse ne gouerni, che amministrò, basta a dichiararlo, il nome di Santo, con che il chiamauano communemente in Cipri, dou'hebbe vsicio di Luogotenente. Finalmente le sue virtù il portarono alla suprema dignità di Doge. Ma egli non tù men lodeuole meritandola per virtù, che volendola per virtù lasciare: el'haurebbe satto, se due, che surono Segretarij della Republica, Lorenzo Massa, & Antonio Milledonne,

non gli hauessero persuaso, ad antiporre il publico bene, al suo priuato interesse, che era, di dare a poueri il rimanente del suo. e ritiratosi in vn monistero fra Religiosi, viuere a sè stesso, & a Dio. Così menato fino all'estrema vecchiezza vna vita di cotinuo apparecchio a morire, vn dì, metre staua presente al diuin facrificio della Messa, spirò. Hor questo Signore di tanto merito con Dio, e con gli huomini, mentre staua la notte dormendo, fenti suegliarsi da vna voce, come d'amoroso rimprouero, che Iddio gli facesse, dicendogli: Che dormiua ben'egli agiataméte steso sopra vn morbido letto, sotto coltrici, e cartine: non così il suo pouero seruo, & amico pellegrino; de si giaceua sù la nuda terra al publico, allo scoperto, nè vera chi nel raccogliesse. Queste voci furono a quel Signore di confusione sì, ma anco di grande allegrezza; percioche si vide honorato da Dio, con quello speciale auuiso, di seruire vn suo seruo. E ben'intendendo di quanto merito conueniua che fosse quel pellegrino, di cui Iddio stesso si prendeua pensierò di prouederlo d'albergo, víci subito a ricercar di lui; e trouatolo steso sorro i portici della piazza, sel condusse in casa, doue, concerta riuerenza, come seruisse vn Santo, il ristorò, proueden. dogli a'bilogni della same, & della stanchezza. Oltre all'amoreuole carità di quelto Signore, prouide ancora Iddio il suo seruo del correse vsicio d'yn mercatante Biscaino, che quiui era, & ottimamente sapeua chi Ignatio sosse: benche di mille offerre, che, vedendolo sì mal condorro, gli fece di veltimenta, e di denari, egli nulla accettasse, se non d'essere introdotto al Serenissimo Andrea Gritti, allora Doge di Venetia, di che solamente il pregaua: e ciò per chiedere il passaggio a Cipri sopra la Capitana, che portaua il nuouo Luogotenente della Republica in quel Regno. Hebbe per mezzo dell'amico l'vdienza, & alla prima richiesta, cortesissimamente la gratia: la quale però tù in pericolo di perdere, le Iddio per cui amore la pose in pericolo, non glie l'hauesse con miracolo mantenuta. Sù la medesima naue, doue S. Ignatio hebbe l'imbarco, erano di molti altri passaggieri, che con tirolo d'incantar la noia di quell'incresceuole otio della nauigatione, sconciamente parlauano, e viueuano. Peggio d'esti taceuano i marinari, huomini benespesso non cu-

Fanci di Dio, se non quanto i pericoli delle tempeste, loro il raccordano, per inuocarlo nautraghi, e gabbarlo poscia liberati. Ignatio, prefa la disessa dell'honor divino, doue, maniere dolci, con huomini scostumati, ostre che ribaldi, nulla giouarono, si diede a riprenderli; che lontani quattro dita dall'interno, ardillero di pronocare con si sconci peccati l'ira di Dio... Il frutto, che secero, su, concertare di prender terra a certa isoletta deserta i e quiui lasciarso all'abbandono. Il che risaputo da certi passaggieri di miglior coscienza, ne lo auuilarono, pregandolo per compassione che hauean di lui, che, doue non poteua giouare ad akrui, non nocelle a sè medesimo. Ma non perciò s'atterrì, nè ristette per timore di danno, che potesse venirgliene; ben sapendo, che più potente del loro mal volere, era il fanto voler di Dio, acui stà in pugno il mare, ei venti, che a lui vbbidiscono, non all'arte, de marinai. E ben se prouò l'essetto, quando giunti a vista dell'Hola, menere poggiano per afforrare al lico, si leuò d'improuiso vn. venta, che li sospinse lontano, e tante volte rinforzò, quante elsi vollero ritornarui; onde bilognò, che mal grado loro, ripighassero il camino di Cipri. In tanto Iddio pagò al suo seruo il zelo, ch'era stato sì mal gradito da gli huomini; e il pagamento su d'alcune visite, che Christo Signor Noltro gli tece, comparendogli visibile innanzi, e consolandolo, mentre ricirato nel più segreto della naue, piangeua i dishonori, che da quella cieca gente a lui veniuano facti. In Cipri, troud, che la naue, che hauea portato i pellegrini per Terra fanta, staua su le ancore vicino a far vela; e parea ben, che si trattenesse, per aspettar quest'uno, che solo valeua per tutti. Così dopo 48. giorni di nauigatione, che furono da'14. di Luglio, quando parti di Venetia, fino all'vitimo d'Agosto del 1523, prese porto in Zasso di Soria, e di là a quattro giorni, per terra, arriuò a Gerufalemme.

Quali sentimenti di santa consolatione entrassero nel cuor d'Ignatio al tocco di quella felice Terra, honorata con la pre- cofe singolari senzi, e consacrata col sangue del Redentore, intender si può sunenute a Signatio in dal lungo, e vehemente deliderio, che n'hauea hauuto. Pe- Terra Santa. roche, fin dal principio della sua conuersione, gliene nacque nel cuore la brama, e quelta gli crebbe al crescere in lui dell'

amor verso Christo, che a tante visite, e companie, che gli hauea farro, era diuenuro eccessiuo. Della vehemenza poi, argomento può essere la generosità, con che vinse i timori, t pericoli, i patimenti, e quanto altro gli si attrauersò per impedirlo. Percioche anco in Venetia, mentre staua sù l'im-Barcarsi, hebbe da molti amici gagliardissimi assalti, di diporre la voglia, o almeno di differire l'esecutione di quel passaggio, ch'era quell'anno, più che mai per l'innanzi il sos. Le stato, pericoloso, a cagione de Turchi, che, presa l'Isola. di Rodi, corseggiauano tutto il mare, e ne menauano moltissimi schiaui, onde vna gran parte de'pellegrini, per nonmettere a si gran rischio la libertà, ritornaronsi a'loro paesi. Ma egli, che per non temere, miraua al Cielo, & a Dio, mentre essi temendo, e mettendogli timore mirauano solamente alla terra, disse loro parola di marauiglia; Che tal confidenza hauea in chi lo chiamaua cola, che, quando non vi fosse stata naue, la quale vel portasse, credeua poterui nauigar sù vna rauola, e giungerui a faluamento. Niente più delle persuasioni de gli amici, operarono i rerrori de medici. Hauca Ignatio, caduto quiui infermo, preso medicina, quando, si diede il tiro di partenza della sua naue, che, forto buon vento, hauea messo vela. Al sentirlo, non si ritenne vn momento, nè curò punto il suo male, e la nausea del medicamento, molto meno le voci del medico, che protestaua, chi egli andaua in euidenza a morire; peroche in tal debolezza non potrebbe reggere al patimento del mare, & allo sdegno, e sconuolgimento, che gli cagionerebbe la medicina. Ma. · riuscì il fatto tutto all' opposto, percioche anzi l'vno aiutò l'altro, e più tosto, e più facilmente si alleggerì. Tal' era la vehemenza del desiderio, c'hauea di Terra Santa; quale giunto a toccare, si sentì subito struggere in lagrime. di dolcissima consolatione, massimamente alla veduta di Gerusalemme, & all'incontro de'Padri di S.Francesco, alla cui cura stanno que santi luoghi, et utti insieme in processione, con la Croce inalberata, vengono a riceuere i pellegrini. Visitò ad vna ad vna tutte quelle beate memorie, come se vedesse Christo nascere in Betlemme, e predicare nella Santa-Città, morire sul Caluario, e salire in Cielo sù l'Oliueto. E

perche alla sua maniera di meditare i misteri della vita di Christo, si forma prima coll'imaginatione vna figura del luogo, doue cotal miltero si operò, applicandoui i sentimenti interni, come se si vedesse, & vdisse ciò, che quiui si sece, e si disse, egli di tutti que' santi luoghi, si ritrasse, come il meglio potè, il disegno, e le piante, riportandone minutamente i particolari del sito, e del luogo, che ne sono rimase. E ciò gli haurebbe seruito, quando non fosse stato voler di Dio,che li rimanesse in Palestina, per lo fine, che dissi, di predicare a quegl'Infedeli la legge di Christo, e di guadagnare o per essi il paradiso, o'l martirio per sè. Percioche, sè bene egli in. Manrela hauea inteso da Dio, d'essere eletto per grandi acquilti d'anime alla gratia, & alla Fede, che perciò gli haurebbe dato compagni, della forma del cui viuere insieme, hauea veduto quel rozzo disegno, che per allora bastaua, non. sapeua però, nè in che luogo, nè con qual satta d'huomini douesse ciò essere: perciò, doue gli mancaua l'espressa luce del cielo, prendendo quella del buon giudicio, si era persualo ciò douersi fare in Palestina, doue sin dal principio della sua conversione, si sentì mosso a navigare. Per rimanersi dunque colà, hauea portato d'Europa efficaci lettere di raccomandatione a que' Padri di S.Francesco; e le presentò al Guardia, no: non però gli scoperse altro moriuo del suo voler quiui restare, che il sodissacimento della propria diuotione. Hebbene dal Guardiano buona speranza, e promessa di tauoreuoli vhci col Provinciale, a cui folo staua il compiacerlo, e s'attendeua di corto da Betlemme. Ma Iddio, che sopra lui hauea altri dilegni, e non in Gerufalemme, ma in Roma voleua ellergli propitio, perche da quella, ch'è capo del mondo, a tutte le altre parti d'esso mandasse influenze di spirito, per la conversione delle anime, hauea disposto altrimenti di quello, ch'egli imaginaua. Per tanto, mentre pieno di grandi speranze scriue a gli amici in Europa, da altri licentiandosi, & altri inuitando colà, fu chiamato dal Prouinciale, e sù le prime, lodato del fanto suo proponimento, di cui però allora, per quanto sel volesse, non potea compiacerlo, per lo graue scommodo, che ne tornerebbe al Convento, il quale appena poteua sostentare i suoi Religiosi, si scarse vi correuano le li-

moline; onde se egli ancora viuesse limosinando, torrebbe loro parte di quel poco, onde viueano. E ciò esser vero, vedrebbelo egli medesimo il diseguente, dall'imbarco, che su la naue de pellegrini prenderebbono alcuni suoi Frati, che rimandaua in Italia, perche, per iscarsità di vitto, non hauea come mantenerli in Palestina. Protestossi il Santo, di nonvolere esser loro di verun peso, se non quanto alle cose dell' anima: vdirlo confessare, e dargli la communione. Ma non perciò s'arrese il Prouinciale; anzi aggiunse, esserui oltre al danno loro, il pericolo suo: percioche de' pellegrini, che rimangon colà, mentre tal volta trascorrono oltre a' confini, che si permettono a' Christiani, altri sono vecisi da' Turchi, altri menati schiaui; il che finalmente torna a sconcio del monsstero, che per carità li riscatta del suo. Per tanto si disponesse per lo seguente giorno alla partenza con gli altri. E percioche Ignatio, a cui troppo doleua il partire, replicò, che pericolo di seruità, nè di morte nol sarebbe partire, nè il cauerebbe di Palestina altro timore, che quello d'offendere Dio restandoui; E voi l'offendereste, disse il Prouinciale, se contra il mio volere ardiste di rimanerui; e volle mostrargli in tede vna bolla del Papa, che dà a Fratiautorità di scommunicare coloro, che senza sor licenza rimangono in Terra santa. Allora Ignatio, senza volere altro vedere, chinò la testa, e partì per vobidire: e doue, pensando di restare, hauea preso licenza da gli amici d'Europa, hauendo risoluramente a partire, la volle, in certa maniera; prender da Christo. Perciò sottrahendosi turtiuamente da compagni, senza prouedersi di chi lo guidasse nè il disendesse da' Turchi, corse al monte Olivueto per riuerire, e baciare di nuouo quelle sante orme, che Christo, salendo al Cielo, lasció stampate nel sasso; e per hauer dalle guardie l'entrata, diede loro per mercede vn coltello. Sodisfatto alla sua diuotione, si tece animo per andare al fantuario di Bettage quiui vicino. Intanto souuennegli, di non hauer' osseruato il sito delle piante di Christo, per sapere a qual parte del mondo egli stesse riuolto, quando si spiccò dalla terra. Per tal fine ritornò all'Oliueto, e dato alle guardie le torfici, che lole gli rimaneuano, osseruollo, e si sodistece. Con ciò i Religiosi s'auuidero, che Ignatio mancaua, e. ima-

imaginando ciò, ch'era, spedirono a cercare di lui vn'Armeno di quelli, che chiamano Christiani della cintura, e staua a seruigi domestici del Conuento. Coltui, incontrato il Santo pellegrino alla scesa dell'Oliueto, e accoltolo con parole barbare, e con maniere villane, il minacciò più volte del bastone, & afferratolo per vn braccio, lo strascinò al monistero. Ma non si risentì, anzi non sentì nulla di ciò Ignatio, che, dal primo incontro di colui, su rapito a veder Christo, comparsogli facendogli la strada fino all'albergo. Così imbarcossi, e partì di Terra Santa, lasciandoui il cuore, e portando seco, per

vnica confolatione, la speranza di ritornarui.

Preso terra in Cipri, i pellegrini, per lo ritorno a Venetia, vn Marinaio, rifiuta, eschertrouaron trè legni passaggieri, pronti alla partenza: vno era, nisce s. Igna-Turchesco, l'altro vna naue reggente, e ben'armata d'vn ric- co rompe, & co mercatante Venetiano; il terzo, di non sò chi, & era vn. affonda. picciolo, e debole vaicelleuto. La più parte de passaggieri s'accontò col Venetiano, perche, loprauenendo il verno, che rende pericoloso il nauigare, vollero andare, al più che ognun seppe, sicuri. Ma Ignatio, non hauca con che pagare il nolo; onde alcuni de' pellegrini si diedero a pregare per lui il padrone, che, per amor di Dio, delle imbarco a quel pouerino, e fosse certo, ehe la sua naue haurebbe portato un Santo. Rispose il Marinaio, motteggiando con vna besse da empio: Che bisogno hà egli di naue, se è santo? Perche non camina su'l mare a piedi asciutti? Se è santo saccia miracoli. Così parlò colui, anzi in lui la fua auaritia, la quale per parer faggia, parlò da pazza. Come le tutti i Santi hauessero a voler caminare a piedi asciutti sul mare, perche S. Pietro vna volta il sece, e non hauessero anzi a temer d'annegaruiss, ancor nauigando; i. dis-perche S. Paolo trè volte vi nautragò, e nondimeno cum virius. que virtus dispar suerit in miraculo ( disse S.Gregorio Papa ) vtriusqua samen merisum dispar non est in Calo. Non così il padrone del piccolo vascello; che alla prima richiesta, che gli si feco, l'accettò volentieri per amor di Dio: & a Dio toccò pagare ad amendue i padroni delle naui, la mercede, diuersamente, si come n'érano degni. Salparono tutti trè verso l'alba, e di conserua ptesero alto mare, con un prospereuol leuante, che a piene,

Digitized by Google

98

vele li portò fin verso il tramontar del sole. Allora si leuò va furioso vento, che in poco d'hora mise tutto il mare in riuolta, sharaglio le trè naui, e portando la Turcheica douco il mare era più alto, quiui ella senza niun riparo, miseramente affondò, e ci perirono tutti. La Venetiana, che voltò per afferrare a terra, diede a traverso alle spiagge di Cipri, e, saluo le persone, ogni cosa perì. Il vascelletto dou era Ignatio, che vecchio, e sdrucito com era, douea sfasciarsi, ò aprirsa il primo, benche trauagliasse molto, e paresse d'esser più d'vna volta sul perdersi, pur nondimeno, più che dall'arte de' marinai, guidato dall'alfiltenza di Dio, campò, e tirò verlo Puglia, a prender porto, e ristorarsi: indi si rimise in mare; \* giunse felicemente a Venetia; speso da Cipri fin colà,tutto il Nouembre, il Decembre, e mezzo il Gennaio del 1524.Così a sue spese imparò l'auaro padrone, che van più sicuri per le tempeste i legni vecchi, e ssasciati, che portan de Santi, che non i forti, e ben corredati, che portano gli schernitori de' Santi,

prano per ditornelo,

to a Barcello. Hor poiche ad Ignatio non riusci sermarsi in Terra santa. na, e per mer per aiuto delle anime, si diede a pensare, come, e doue potrebessicar per i be adoperaruisi, secondo il zelo, che ogni di più glie ne creprofimi, vincomineia gli sceua nel cuore: e riuolgendo fra sè i mezzi per sarlo, senti fludij. I demo- come dirsi, che senza sodo fondamento di lettere, mal s'hatil arte s'ado- urebbe potuto arrifchiare alla predicatione, & a fondati discorsi delle cole di Dio, per cura, o conversione de' prossimi, E quelti furono i principij del metterlo,che Iddio fece sù quella via, per doue il voleua in fine condurre alla fondatione della Compagnia, vnico, o principale intento, perche lo scelle, e tè fanto. Con tal cognitione, secondo cui anco Iddio internamente il mouea, deliberò di tornariene a Barcellona, doue non gli mancherebbe, nè dalle limosine de' diuoti, sostentamento per viuere, nè carità di maestro per istudiare. Per tanto li rimile in camino, nel cuore della vernata: e benche mal concio dal passaco pellegrinaggio, e vestito alla leggiere di lemplice tela, con lopra vna robicciuola fino al ginocchio, onde pareua, che lenza pericolo di morirsi del freddo, non s'haurebbe potuto condurre a Genoua, per campagne, e monti coperti di neue, non volle però aiutarsi della. cari-

Digitized by Google

carità degli amici, che si offersero a prouederlo d'ogni riparo; nè altro accettò, fuor che vn pezzo di pouero panno per raddoppiarselo sù lo stomaco indebolito, e guasto, in rimedio degli eccessiui dolori, che ne sentiua. Certi pochi denari, che pur vollero i medefimi, ch'egli prendesse, come non gli accettò altrimenti, che con protelta di darli a' poueri, così non li adoperò per altro vso, e tosto se ne sgrauò. Perciò mentre staua nel duomo di Ferrara facendo orazione, pregato di limolina da vn mendico, e poi da vn'altro, a tutti la diede; e dietro a piccioli, e minuti denari, i giulij interi, de' quali hauea intorno a quindici; il che veduto da que' meschini, & auuilandoli, come auuiene, l'vn l'altro, glie ne suron d'attorno tanti, che in vn momento il leccarono di moneta; e pur non cessando di sopragiungerne de'nuoui, egli, dolendosi di non hauer più che dare, e mirandoli con sembiante di compassione, li pregò a perdonargli, percioche altro non gli era rimalo nè per essì, nè per sè medesimo. Parue a que' poueri gran cola, che, chi sembraua cascar della fame, e morirsi del freddo, richiesto di carità, senza punto curar di sè medesimo, e della propria necessità, desse loro fino all'yltimo denaro; che da ciò, e dal vedere, com'egli stesse rapito in Dio orando, e che dipoi per campar'egli la vita quel dì, si diede a mendicare, giudicarono lui essere vn santo; e nell'oscir che sece della Chiefa, accennandol col dito, cominciarono con voci alte a dire: Ecco il Santo. Nel rimanente del viaggio, in cui, per non torcere a sentieri fuor di mano, gli conuenne passar per mezzo gli eserciti Spagnuolo, e Francese e per luoghi faccheggiati dall'vna, e dall'altra soldatesca, hebbe pericolosissimi incontri. Si ritiraua la notte in qualche dirupo di casa. abbruciata, e distrutta, con poco riparo dalle piogge, e dal freddo, ma non già con alcun fouuenimento di limofina, per essere il paese in abbandono, e deserto. Fù preso più volte da soldati, che batteuano le strade, e condotto a' lor capitani; ma vna singolarmente da gli Spagnuoli, che'l credettero spia; e chiestolo con braue minacce, chi fosse, che andasse sacendo per colà, e che ambasciate portasse, tutti i panni gli trassen di dosso, icotendoli, e cercando, se vi sosser per entro lettere a' nemici. E non trouandoui niente, così come Itaua ignu-

do, per suo scherno, e lor giuoco, per mezzo il quartiere, il condussero al capitano. Andaua Ignatio in quella publica. vergogna allegrissimo, per lo strapazzo, che si faceua di lui, & offeriualo a Christo, quando legato alla colonna, ignudo tra tanti soldati, pati per noi il medesimo scherno. Et in ciò fare affissò si viuacemente l'imaginatione in quel doloroso mistero, che, come vedesse con gli occhi Christo ignudo alla colonna, non senti ciò, che di lui si facesse; sin che il demonio, non losferendo di vederlo tanto imperturbabile in cosadi tanta confusione, gli diede un surioso assalto di timore, mettendogli in cuore, che la cosa non istarebbe fra' termini di quello scherno della nudità, che non gli passaua la pelle: che, presolo in sospetto di spia, gli darebbono di gran tormenti, per isperanza di cauarne qualche segreto; e che, se ne riusciua con la vita, prigionia, e trattamenti da cane non gli erano per mancare. Per tanto si riscattasse sauiamente dal pericolo, almeno con quello, che viar poteua lecitamente. Tornasse huomo per quel poco d'hora; mostrasse chi era; si guadagnasse con maniere, e con termini di riuerenza il Capitano; almeno mettesse da parte quel parlare di Voi, che soleua per vna certa sua diuota semplicità vsare, e desse titoli d'hono. ranza a chi per altro il meritaua. Non fù di sì buona apparenza la suggestione, ch'egli non la conoscesse per vna finissima logica dell'amor proprio: e tanto gli bastò per sar tutto al rouescio di quello, a che il nemico tentaua d'indurlo. Così giunto innanzi al Capitano, com'egli fosse vn rustico inciuile, non fece al primo incontro fegno alcuno di riuerenza. Alle interrogationi, rispose poche parole, e queste, come d'huomo smemorato, e non curante, lentissime, e ripescare ad vna ad vna. Titoli non vsò, nè fece atti, onde mouesse a compassione di sè. In somma non aiutò il suo timore con niente. Ma quello, con che si volle sporre a qualche pericolo, quello appunto fù, che il trasse di ogni pericolo. Percioche il Capitano prendendo ad iscempiezza di natura quello, che veramente era arte di somma virtù, come scimonito, il rese a' soldati, con vn tal chè di sdegno, come non sapessero distinguere i pazzi dalle spie. Gli dessero i suo' panni, e'l lasciasse. ro libero. Ma nol tecero esti, senza prima farne vendecia, cari-

caricandolo d'una tempesta di pugni, e casci, con che gli pestarono il volto, e i fianchi; fino atanto che mollo a pietà va certo viiciale, il raccolfe delle lor mani, e gli chede albergo, e ristoro. Vscito del quartiere de gli Spaganoli, india poco, entrò in quel de Franceli (poiche si stauano a fronte) con isperanza di fare ancor quiui qualche buon bortino di vituperi, e di patimenti. Nè stette molto ad incappar nelle senrinelle, che rosto il mandarono al Capitano, il quale al primo csame, di chi eglisosse, e d'onde, inteso che di Biscaia, percioche ancor'egli era di verso colà, il raccolle con somma i amoreuolezza, e'l fece ben trattare; il che non tanto glitu d'opportuno solleuamento, quanto di nuova confermatione all'antico proponimento, di dipendere in ogni così da Dio, e d'accettare con vguale allegrezza i patimenti, e le consolationi, si come vscite di vna medesima mano, e dispensate con alternatione di pari prouidenza, & amore. Con tali trattumenti, hor buoni, & hor rei, giunse a Genoua, e di cola a Barcellona, sopra vna naue dell'armata Spagnuola, che perciò hebbe lungo tempo la caccia dalle galee d'Andrea d'Oria, che, in quel tempo, era del partito Francese. In Barcellona. non gli mancò vn'amareuole maestro, che, per Dio, gl'insegnasse grammatica, e su Girolamo Ardeualo, che ne teneua publica scuola. Quiui, huomo di trenta tre anni, in mezzo d'vna turba di fanciulli, facendosi ancor esso fanciullo, cominciò a prendere le prime lettioni de' nomi, e de' verbi del, la fauella latina. Questo, come che a prima faccia non sembri cosa, c'habbia più che tanto del magnifico, e del grande, tutta volta, è vna delle più rare pruoue, che del zelo del leruigio di Dio possa farsi. Percioche doue S.Ignatio intese, di potersi formar con le lettere strumento habile di quella gloria, che Iddio ha dal guadagno delle anime, non mirò nè al priuato interelle della sua diuotione, a cui conueniua torre gran parte del tempo, per confumarlo in quelle sterilissime lettere, nè alla fatica d'vna sì malageuole impresa, com'era, contrastare, con tanti anni di studio, non solamente al suo ingegno, arrozzito nell'otio della corte, e nell'esercitio delle armi, ma anco al luo genio, che da sè nol portaua alle lettere: e da vna totale ignoranza condursi fino al compimento di

tutti i corsi di lingua, d'humanità, delle Arti, e di Theologia. E ben pare, che la sagacità de' demonij s'assortigliasse, fino a farsi presaga di quello, che pur'era tanto da lungi a sospettarsi non che indouinar si potesse: dico del mettere al mondo vn'opera eterna, in feruigio, e falute delle anime, doue questi. bassi principij de gli studij di S. Ignatio, haueano a terminare. Quando egli in Manrela spendeua tante hore della notte, e del dì in altissima contemplatione, fauorito da Dio con sì frequenti visite, con estasi, e con iscoprimenti di marauigliose cose sourahumane, per grande inuidia, che glie ne hauessero i demonij, pur non si adoperarono mai di palese, per isuiargli la mente, se non quasi per giuoco, con certa fantastica apparenza d'vna, come serpe di luce, che gli metteuano innanzi, picchiata di mille colori, sparsa di stellette in guisa d'occhi, e vaghissima a vedersi; ma riconosciuta da lui, per imagine di quell'antico serpente, che in lei si trassiguraua; e dispregiata fino a cacciarsela col bastone. Hora, per distornario dallo studio, inuentarono vna sì sottile malitia, & vn' arte d'inganno, così lontana da ogni apparenza di male, che in fine egli ci si gabbò. Percioche sul primo entrar che taceua in iscuola, come gli venisse aperto sopra il Paradiso, sentiua inondarsi l'anima, e non sapeua d'onde, da vna sì gran piena d'insoluti godimenti di spirito, e con esso rapirsi i pensi alte cognitioni delle cose celesti, che scuola, e libri, e studio, addio. Tutto andaua in sospirare, in piangere, in istogamenti d'affetto, in praticare con atti di carità verso Dio quell'amo, amas, sopra cui già più non curaua d'apprendere la formacione de' tempi. Così in vna stanza piena di fanciulli strepitosi, e molesti, godeua altrettanto, come già nel silentio, e nella folitudine della sua grotta. In tali dolcezze gli passauano soauemente i giorni, e le settimane, in fine delle quali, non sapeua di lettere più, che quando cominciò ad apprenderle. Si gran cosa è esser cooperatori di Dio alla conuersione delle anime, che, doue gli studij, in vn'huomo di gran zelo, sieno dispositione perciò, i demonij han per guadagno, che anzi alla mistica Theologia, che alla sterile, ف balla Grammatica si attenda; conciosiache quella finisca col santo diletto di chi ne gode, questa, con la salute altrui, hab-

bia, per gloria eterna di Dio, vn'vtile eterno de' prossimi. Da cotali distrattioni coperte di diuotione, Ignatio haurebbe potuto interpretare, che Iddio nol chiamasse alle lettere, ma alla contemplatione: e forse si farebbe attaccato l'inganno, se hauesse trouato in lui quella dispositione dell'amor proprio, che facilissimo è a prendere le illusioni diaboliche per ispirationi diuine. Ma percioche egli in tutte le cose sue non hauea altro interesse, che della sola gloria di Dio, non gli sù malageuole rauuedersi, e discoprire il suo inganno; il chequando fece, hebbe di sè medesimo tal vergogna, che condotto il suo maestro in una Chiesa, detta di Santa Maria a. mare, e quiui messosigli ginocchioni a'piedi, gli chiese perdono della passata trascuratezza; consessogli l'inganno, ond'era che non hauesse atteso a gli studij; promise con voro, di proseguirli, e d'usarui da indi innanzi una esattissima applicatione: e finalmente il pregò, che ancor da lui riscotesse con ogni rigore,i debiti della (cuola, a' quali mancando, foggiacesse a quegli stessi publici castighi, che per ammenda de' fanciulli si adoprano. Et è cosa di marauiglia, come, scoperta la frode del demonio, e postoui in questa maniera rimedio, suanirono tutti que'dolci allettamenti, e quelle pellegrine illustrationi, che gli rapiuano con si soaue violenza la mente. E se intanto gli auueniua di prouare aridità di spirito, a scemamento di consolationi, si consolaua con la soda speranza del frutto, che a suo tempo trarrebbe da gli studi in prò delle anime, & a gloria di Dio. Con ciò ancora tanti anni dapoi, fatto già padre della Compagnia, raddolciua le amarezze di coloro, che mirando al gusto presente, più che al frutto de' prossimi in auuenire, andauano di mal'animo contra gli studij, in cui perdeuano, o trouauano molto scarle. quelle fonti di lagrime, e di consolationi, di che in altro tempo abbondauano. Raccordaua a questi il sodo della patienza, della humiltà, della vbbidienza, che praticandosi in tempo d'aridità, a chi hà buon palato nelle cose di Dio, sono vna consolatione d'altro sapore, che non quella di certe tenerezze d'affetti, che taluolta si pruouano. Ma, oltre a ciò, chi viue in vna Religione, che indirizza, & vsa le lettere per così alto fine, quanto è la falute delle anime, non v'è

perdimento di consolatione sensibile, che possa sconsolarlo, mentre in tanto si rende strumento habile al più nobile, & alto ministero che sia. E di ciò m'è venuta alle mani vna sua bellissima lettera, che m'è paruta ben degna di registrarsi, ed è la seguente, trasportata dal Castigliano. Che gli scolari nostri (dice egli) non pruouino tutto quel gusto di diuotione, che si potrebbe desiderare, non è da marauigliarsene: percioche quegli, a cui tocca dispensar questa gratia, la riparte, a chi, e quando conuiene: e nel tempo degli studij, che fogliono essere di non picciola afflittione allo spirito, è da credere, che la diuina prouidenza lospenda simiglianti visitationi sensibili: percioche se ben danno all'anima gran diletto; laician però il corpo molto macero, e stenuato: oltre che le occupationi della mente intorno alle scienze speculatiue, sogliono, in qualche parte, smugnere, e seccare gli affetti. Non dimeno gli studij stessi, se s'indirizzano puramente a seruigiodi Dio, sono da sè molto buone diuotioni: e doue il sodo delle virtù non iscapiti, & all'oratione si dia quel tempo, che prescriuono le Costitutioni, habbiansi, o nò consolationi, non si de farne gran caso, nè amareggiarsene; ma prendere dalla mano di Dio con rassegnatione, ciò, che a lui è in piacere di darci, hauendo lempre maggior rifguardo a quello, che più importa, ch'è la patienza, l'humiltà, l'vbbidienza, e la. carità.] Così egli.

cellona.

Non intermise però i soliti rigori del viuere, nè delle ora-Varie virtù tioni, quel tanto, che gli veniua conceduto; e benche Giopraticate dal uanni Pasquali, in casa di cui haueua vna pouera stanza, immediatamente lotto l'vitimo tetto, il volesse mantenere di quello, ond egli viueua, egli mai nol consentì, ma nell'andare, e ritornar dalla scuola, e in altri auanzi di tempo, se mendicaua quel boccon di pane, che necessario era per mantenerlo quel dì; che del bere, non hauea che prendersi noia, bastandogli vn bicchier d'acqua. E se auueniua, ch'egli accattando, trouasse più di quello, che la sua necessità richiedeua, ciò, che gli era di vantaggio, e sempre il meglio, ripartiua co' poueri: anzi trà per questo, e per la stima, in che era appresso molti, copiose limosine di denari, e di robe gli veniuan mandate, che non sì tosto gli giungeuano alle ma-

ni, che subito erano in quelle de' poueri, de' quali hauea. sempre gran numero alla porta: e chiamauano Ignatio, più pouero d'essi, loro mantenitore, e lor padre. E nel vero li amaua e seruiua, sì come se nelle loro persone vedesse quella di Christo, che sotto essi si cela. Onde ad Agnesa Pasquali, che per compassione che gli hauea del suo viuere sì stentato, il riprese vn dì, perche daua a' poueri il meglio, come s'egli non fosse pouero più di loro: E che tareste voi, disse, se Christo vi chiedesse limosina? darebbeui l'animo di dargli il peggio, o di non dargli il meglio? Rinouò ancora in parte il rigore delle antiche sue penitenze, e rigori del dormir sù la terra, del cilicio, delle discipline più volte al di, rimese, quanto le malatie, e i fieri dolori dello stomaço guasto, l'haueano reso inutile, quasi ad ogn'altro volontario patimento. Ben'è vero, ch'egli attendeua a trattarsi da penitente, anzi che a comparirlo: onde non ripigliò nè il sacco, nè la catena, ma fotto la pouera velta nascondeua il cilicio; nè andaua a piè scalzi, o per dir meglio, non mostraua d'andarui, peroche con bell'arte, trattane di sotto la suola, faceua comparire sul piè la tomaia, e nakondeua la patienza, coprendo il patimento. L'oratione era, come fin da principio, di sette hore, tolte la maggior parte dalla notte,e dal sonno: e spesseuolte auuenne, che Giouan Pasquali figliuolo della sua albergatrice, allora giouinetto, curioso di sapere ciò, che il Santo si facesse di notte, ne spiaua nascosamente, e vedeualo, dopo tenuti alquanto gli occhi fissi verso il cielo, cominciare l'oratione, hora con le braccia allargate, hora prosteso sù la terra, hora in atto di profonda adoratione: poscia mettersi ginocchioni, e così starsi immobile, e come suor de' sensi a guisa di statua, se non quanto gli s'infocaua il volto, che pareua diuampare, e tutto insieme cominciaua a grondargli da gli occhi vna foaue,e copiofa pioggia di lagrime. Vide anco spessissime volte (che con tal termine preciso si conta) empirsi la camera d'vn'eccessiuo splendore, che di lui víciua, e ch'egli, a poco a poco, si come staua con le ginocchia piegate, alzauasi da terra, quattro, e cinque palmi, e così sospeso mandaua gemiti, e voci di renerissimo affetto; come quella, che più volte lenti: O Dio, se gli buomini vi cono-Scess-

stessero! e quell'altra; Dio mio infinitamente buono ! poiche sopportate. un peccator come me. Tali cole da sè vedute, & vdite, raccontaua dapoi a' suoi figliuoli il sopradetto Giouanni, e diceua loro, che, se sapessero ciò, ch'egli hauea veduto d'Ignatio, non si satierebbono mai di baciare quel suolo, ch'egli hauea tocco co' piedi, e quelle mura, frà le quali era viuuto: e in dir così tutto si bagnaua di lagrime, percotendosi il petto, 😊 chiamandoli peccatore infelice, perche della conuerlatione d'vn così santo huomo non si era profittato. Ma non quiui solo nel ritiramento della sua camera, e in segreto, auueniua, che il prendessero, e sospendessero in aria cotali rapimenti, ma, come che diligentifimo fosse in nascondere i fauori, che Iddio gli faceua, tal volta non era tanto padron di sè,che potesse resistere alla vehemenza di quello spirito, che cagionaua in lui tali effetti. Così fù veduto dalle Monache di S. Girolamo di Barcellona, dopo essere stato innanzi all'altare di S.Matteo, due, e trè hore, immobile, come se fosse di pietra, e con vn volto di paradiso, solleuarsi da terra, e sospendersi in aria ginocchioni .

Riforma va monistero di ciò n'e battu-

In tanto, attendeua non meno alla salute de' prossimi, che Religiose, eper alla propria persettione; & è rimaso in Barcellona memoria to à morte e di grandi conversioni operate da lui. Ma quello, in che magil toffre con giormente campeggiò quiui la carità, e la patienza sua, su nelza, che ne la riforma d'alcune Religiose del monistero de gli Angioli, guadagna e la riforma d'alcune Religiose del monistero de gli Angioli, Dio il princi che in quel tempostana fuor delle mura, trà Porta nuoua, e Porta S.Daniello. Vi si teneua vna poco modesta conuersatione di gente licentiosa, e n'era il pericolo manisesto, e lo scandalo publico. Ignatio, a cui pesauano le offese di Dio più che i proprij danni, a suo gran risico, si applicò a prouederci : e preso quella Chiesa per luogo delle sue cotidiane diuotioni, quiui passaua molte hore del giorno orando, e trattando con Dio la felice riuscita di quel negotio. La modestia, le lagrime, l'ardore del volto, & vna sì costante affiduttà nell' orare tante hore del di ginocchioni, inuitò le Monache a riguardarlo, prima con vna certa curiosità, e poscia con riuerenza; percioche cercando chi fosse, intesero, che correua in fama di Santo. In fine il vollero fentir fauellare qualche cosa di Dio: & egli il fece, prima fopra l'eccellenza, e l'obligo della pro-

la prefessione religiosa; dipoi con tale spirito seose a parlare del dishonore, choa Dio corpana dal vinere scandaloso d'alsune di loro, del vitupero, che ne veniua al luogo, del mal' esempio, di che orano alle innocenti, della rouina di quelle anime, che per loro cagione periuano, e finalmente del castigo, che Iddio loro serbana, tanto più atroce, quanto è più degno di pona l'oltraggio de gli amici, che le offele degli Arani, che aperfe loro gli occhi, non folamente a conoscere, ma a piangere il miserabile stato, in che, tanto alla cieca, viueuano. Nè fù questa cura d'una fola volta; replicolla tante altre, che in fine le ridusse a prendere alcune considerationi da meditare, efficacitsime a riaccendere il seruore spento, e a rimettere in riforma la vita. Con ciò, tornata in piè l'offeruanza, e'l ritiramento, gl'interessati trouarono le porte chiuse, e'l monistero vn'astro. Se ne risentirono acerbamente; e poiche con Ignatio, che non cellaua gli aiuti per conseruarle, non giouarono i terrori, e le minacce, anzi ne pur le percosse, che due velte gli tecero dare, vedendo, che per fino a tanto, ch'egli quini praticale, ess ne andrebbono esclufi, risoluettero di torsi d'auanti quell'impaecio, con torre all'innocente la vita. Perciò, mentre egli vn di ritornaya dal monistero, in campagnia d'vn Sacerdote, detto Puigalto, huomo di sapra vita, e di cui si valena nel negotio di quella ritorma, presso a porta S. Daniello, furono assaliti da due, schiaui mori, che co' bastoni sì crudelmente li pestarono, che il Sacerdote di lì a pochi giorni morì; Ignatio maltrattato prima con pugni, e con calei, polcia hebbe sì fiere percosse, che in fine cadde senza spirito sù la terra: onde nol finirono perche il credettero morto. Ma fin ch'egli hebbe senso, e parola,stette sempre immobile a' colpi, e andaua benedicendo Dio, e chiedendo perdono per chi l'vecideua, e per sè, che volentieri moriua. Stette quiui senza forza da potersi rizzare, fino a tanto, che sopragiunse vn mugnaio, che per pietà lo raccolse di terra, e postolo sopra vn suo cauallo, il condusse alla casa d'Agnesa, e Giouanni Pasquali, doue arriuò con tale abbandonamento di forze, che pareua a poco a poco finire: e forse sarebbe mancato, se non che il rauniuaro alquanto con bagni di vino replicati più volte. Era tutto liuido, e sì pesto, e sì dolen-

dolente d'ogni parte della persona, che non poteua muouere altro che gli occhi, e la lingua, che pur non adoperaua inaltro, che in mirar verso il cielo, e benedire Dio. Il muouerlo, che si faccua per necessità sul letto, era leuandol di peso in vn lenzuolo, e pur ne sentiua eccessiui dolori. In capo di trenta giorni, sù dato per morto, e prese gli vltimi Sacramenti. In tanto hebbe continue visite de' principali Signori, e Dame di Barcellona, che, come ne lasciò scritto il medesimo Giouan Pasquali, l'haueano per vn'Apostolo di quella Città. Frà le altre D. Stefana di Richesens, figliuola del Conte di Palamos, e Moglie di D. Giouanni di Richesens: D. Isabella di Bogados, D. Guiomar Graglia, D. Isabella di Sosa, & altre tali di prima nobiltà, che tutte con sentimento d'estremo dolore gli compatiuano. Ma egli chiedeua congratulationi, anzi che compassione; e diceua, di non essere stato meglio in vita lua, che hora, mentre era vicino a dar la vita, a lomiglianza, & ad imitatione di Giesù, morto per salute delle anime. Anzi, come se isolore delle percosse, che pur'era sì crudo, e mortale, fosse per lui consolatione, non consentì, che gli cauassero il cilicio, prima che glie ne facesse precetto il suo contessore, ch'era il P.F. Diego d'Alcantara dell'Ordine di S.Francesco, Religioso di grande spirito, e consessore del monistero di Giesù, fuor delle mura di Barcellona. Questo cilicio conseruato da Giouan Pasquali, e da lui, con vna scrittura di luo pugno, lasciato, come il piu ricco patrimonio, in heredità a' luoi figliuoli, seruì dapoi a dare la sanità, e la vita a molti intermi di Barcellona, a cui era portato: fino a tanto che l'anno 1606, il Duca di Monteleone Vicerè di Catalogna, ottenutolo con gran prieghi, il fece teloro di casa sua. Ma più delle visite de gran Signori, care erano ad Ignatio quelle de luoi pouerelli, che, saputo il caso, viniuano a molti insieme a vilitarlo, piangendone la perdita, e pregando Dio, che non. togliesse la vita ad vn suo seruo sì sedele, & ad vn loro padre tanto amoreuole. Ma non douea già perdersi per l'acquisto d'vn monistero quegli, che Iddio hauea destinato per imprele tanto maggiori di luo seruigio: per ciò, stato cinquanta trè giorni immobile per lo dolore, e in dubbio della vita, vscì del pericolo, e finalmente ancora del letto. Rimello in forze da

reggersi in piè, i primi passi che diede, furono a riuedere, e raffermare ne' primi proponimenti, con nuoue esortationi, il monistero de gli Angioli. Del che per vna parte ammirata, e per l'altra dolente Agnesa, che l'amaua da madre, credendost, che inaspriti per ciò maggiormente que'dishonesti di prima, gli haurebbono tolto la vita, fi diede a pregarlo, che si rimanesse da più capitare in vn luogo sì tristo, e sì pericoloso per lui. Ma egli, a cui l'amor di Dio hauea insegnato a non temer niuno, anzi a stimar gratia il patire, e guiderdone de'patimenti il morire per lui, rispose alla donna; che, felicità maggiore non intendeua potergli venire, che patire per seruigio di Dio, e morire per salure delle anime. Vna tanto generola virtù, meritaua per ricompensa, non solo la. difesa di Dio, ond'egli non hauesse nuoui incontri nell'opera, ma ancor la gratia della conuersione di quello stesso, che più de gli altri il volle morto: e Iddio glie la fece. Percioche mentre egli vn dì ritornaua dal folito monistero, fattosigli incontro vn tal Ribera Mercatante, gli si buttò ginocchioni innanzi, e contessando sè essere stato il principale autore di quel crudele missatto, glie ne chiese, con gran sentimento, perdono: e col perdono accompagnò per vera sodisfattione, vna sedele, e giurata promessa di cangiar vita, e costumi, il che poi veramente adempiè. A tal pentimento, & humiliatione il mosse, com'egli medesimo hebbe a dire, non tanto l'atrocità del fatto, quanto la virtù del Santo, così in riceuere i colpi del Moro con imperturbabile patienza, come in non potersigli mai trar di bocca parola, onde s'hauesse indicio, nò della qualità della persona, che il battè, nè di lui, per cui comando si fece. Ma oltre alla virtu d'Ignatio, valsero a ciò le affettuose preghiere, ch'egli, vero imitatore di Christo, osteriua continuamente al Padre, per la saluezza de' suoi nemici.

E certo, non in questo solo accidente si prouò efficace la Risustita vi no appiccatosi virtù, che per altrui haueano appresso Dio le sue preghiere, per disperatio. massimamente doue si trattaua d'impetrare ad vn'anima per- ne : sin che cosessions duta il riconoscimento, e la salute. Litigauano quiui pure in ma a morire. Barcellona due fratelli, detti Lifani, di non sò qual'interesse fra loro, e si venne a sentenza, che toccò sauoreuole ad vno d'essi. L'altro, non reggendo al dolore della perdita, diede in

Digitized by GOORIC

tali smanie, che, in fine; precepitato dalla disperatione s'appiccò ad vna traue di casa sua. Era questa nella strada, che chiamano di Beglioco, e và dal piano dell'Uglio, al mare. Leuaronsi grandi strida, e voci di pianto de'suoi, e de' conuicini, che corsero al miserabile caso; onde Ignatio, il quale allora tornaua dal sopradetto monistero de gli Angioli, vditele, ancor'egli v'accorle, e tocco da compassione di quella infelice anima, fatto troncar la fune, poiche sù indarno ogni argomento, che per rauuiuarlo si adoperò, si come morto che di già era, a giudicio d'ognuno, gli si pose a canto ginocchioni, e con brieue, ma intocata oratione, supplicò a Dio, di concedere a quello suenturato tanto di vita, che potesse rauuedersi del suo peccato, e consessarlo. Esaudillo Iddio immediatamente : & cunctis stupentibus ( come parlano i trè Vditori della sacra Ruota Romana) & rei exitum expetsanti. bus, Lysanus ad vitam redijt. Risuscitò; e come conceduto a nuoua vita, non altrimenti che alle preghiere del Santo, giulta la domanda ch'egli ne sece, si concedette al risuscitato la graria, cioè, tanto di vita, che potesse rauuedersi de' suoi peccari, confessarli, & esserne assoluto: il che fatto di nuouo si morì.

29

guitarlo.

Predictioni Ma già S.Ignatio con lo studio di due anni era sì innanzi del Santo tatte nella lingua latina, che, a giudicio del maestro, poteua pasvoleuano fe- sare a scienze maggiori; onde risoluette d'andarsene in Alcalà, Academia allora nuoua, e per ciò anche fornita d'eccellenti maestri in ogni prosessione di lettere. Ma Iddio guidaua i disegni suoi ad altri fini, ch'egli non imaginaua, e in Alcalà gli preparaua vna scuola, più di virtù, che di lettere, più di patienza, che di Filosofia. Moltisuron gli amici e diuoti, che si offerlero a seguitarlo, per essergli non tanto cópagni nello studio, quanto discepoli nello spirito. Di questi accettò solamente trè, e si chiamarono Calisto, Artiaga, e Diego de Cazeres, che poi non durarono, & hebbero fini poco telici, come più oltre vedremo. Ma frà que' molti che lasciò, due singolarmente ne furono, a'quali, nel ricusarli, spiegò la cagione onde il faceua, nata da lume profetico, che Iddio gli diede, per antiuedere ciò, che douea esser di loro. Di questi il primo sù vn giouine Catalano, di patria Girone-

se, chiamato Michele Rodès, la cui domanda, poiche S.Ignatio intese : Voi nò, disse, non hauete a seguitarmi. Viuerete nel mondo, riuscirete di prosessione Giurista, haurete moglie, e figliuoli, e di questi vno, in vostra vece, vestirà l'habito della Religione, ch'io fonderò. Ciò sù da quattordici anni prima, che si piantasse la Compagnia; e come predisse così a suo tempo auuenne. Il giouine riuscì eccellente Giurilta, menò moglie & hebbe figliuoli, l'vltimo de' quali, chiamato egli ancora Michele, entrò nella Compagnia, e riusci huomo di grande austerità di vita, e zelo dell'anime; e in vna felice vecchiaia vi morì. Ma non è da tacersi vna particolar circostanza, che rendè più ammirabile questo farto. Tocco da Dio il giouine con la vocatione alla Compagnia, nel darne conto a suo Padre, da lui intese la predittione d'Ignatio, fatta, come si vedeua, di lui, e già maturata per auuerarli, del che egli fece grandissima festa, sì come il padre anch'egli ne pianie per allegrezza: nondimeno perche dapoi nell'esecutione d'ammetterlo, il Prouinciale tardaua. più di quello, che l'impatienza o dell'età, o del feruore, potesse sofferire, il giouine riuosse l'animo altroue, e volle rendersi monaco della Certosa. Due volte in diuersi tempi il tentò, e due volte hebbe il giorno prefisso per entrarui: ma sempre sopraprese tal'accidente, che non potè riuscire l'intento. Perciò ridomandata la Compagnia, & ottenutala fece compiutamente vera la doppia profetia del Santo. Il secondo fù quel tante volte nominato Giouanni Pasquali, nella casa. della cui madre, S.Ignatio albergò in Barcellona. A lui, che pur gli si era offerto compagno, sin da che prese il pellegrinaggio di Terra santa, disse, che Iddio il voleua nel mondo: e prosegui discoprendogli a minuto tutte, e prospere, e auuerse le cose, che gli auuerrebbono. Prenderete moglie, donna di gran virtù, e sù vero: ne haurete molti figliuoli, ma per essi anco molti trauagli, e riuscì; perche il primo gli nacque mutolo, e fordo, il fecondo, giunto all'età di ventidue anni, impazzò; il terzo, menando pessima vita, vn di cadde repentinamente morto innanzi a gli occhi del padre. Delle femine, che furono quattro, vna sola hebbe tanto, che potè maritarsi. Finalmente gli predille vna estrema pouertà, in cui, verso la.

fine de gli anni suoi, viuerebbe, e morrebbe: e pur questo gli auuenne; perche consumato da' debiti si ridusse presso alla. mendicità. Vero è, che il Santo tutte queste amarezze gli raddolcì, con assicurarlo, che riuscirebbono in prò dell'anima sua. Et era il buon Giouanni così certo, che di queste predittioni non ne andrebbe fallito vna parola, che a gli amici, che per consolarlo nelle sue disauuenture gli dauano speranza di miglior fortuna, diceua; Impetratemi patienza, non mi date speranzi di ciò, ch'esser non può: che non succederà mai altrimenti di quello, che Ignatio mi predisse. Si è auuerata fino ad hora, conuien che si compia finoall'yltimo la profetia.

3 I

Fino a tanto però, che S. Ignatio visse, non mancò all' Apparitione Fino a tauto pero, en o apparitione lettere, anzi, morbellissima di amico d'uno spesso consorto di dolcissime lettere, anzi, morsa ad vno ami to che il medesimo Ignatio sù, neanco il dimenticò, ma venne a rauuiuarlo con la consolatione d'vna segnalatissima visita, che succede in questa maniera. Soleua Giouanni per antica diuotione di quaranta anni, vdire ogni giorno il mattutino, e poi la messa, al sepolero di S Eulalia, ch'è sotterra a piè dell'altar maggiore, della Catedrale di Barcellona. Vna volta gli occorse venire alla Chiesa sì per tempo, che gli conuenne aspettar buona pezza, auanti che il mattutino incomincialle. In tanto ginocchione sù i gradini, che sagliono all'altar maggiore, si pose in oratione, e per nuoua occasione di trauaglio iopragiuntogli, raccomandando sè, e le coie lue a Dio, & ad Ignatio, morto pochi anni prima, gli venne da esclamare: O Padre, come mi prediceste voi ogni cola! E ben douete hora veder dal Cielo la mia vita qual'è, voi, che tanto prima, stando in terra, antiuedeste qual douea essere. Non mi mancate, se non di consolatione, almeno di patienza; perche tutto riesca a quel fine di salute eterna, che mi promettelle. In dir così, cominciò a sentir da lontano vna ammirabile, e foauissima musica, che a poco a poco si auuicinaua, finche ad vna porta del sinistro lato dell'altar maggiore, comparuero i musici, e con essi vna gran comitiua. d'Angioli, e d'altri huomini ecclesialtici, tutti di persona bellissima, e di volto celeste. Questi entrati in Chiesa, e fatto ala intorno all'altar maggiore, riceuettero in mezzo vn'huo-

mo

mo d'aspetto okremodo venerabile, che dopo tutti essi veniua, vestito alla sacordotale, di stola, e pieuiale bianco. Era la Chiela, prima che ciò auuenisse, oscura, peroche a pena toccaua delle quattro hore dopo la mezza notte, in tempo d'inuerno. Ma quando comparue quell'vltimo, cominciò a lampeggiare con si eccessiui splendori, che parea tutta ardere di lucidissimo fuoco. Fermossi dunque il Sacerdote sopra il sepolcro di S. Eulalia, & inchinato prosondamente il diuin Sacramento, prese da vn ministro il turibile, e circondando l'altare, più volte, con odoroso profumo, incensò. Ciò sinito, come per vscir della Chiesa, cominciò quella beata comitiua ad auuiarsi verso la porta a man destra, doue staua. Giouanni, attonito a quello splendore, a quella musica, a quella insolita cerimonia: finche riuoltandosi verso lui il Sacerdote, che hauea incensato, e mirandolo fiso, quasi mara nigliandosi di non essere riconosciuto, gli se' cenno, che s'accostasse. Allora gli si apersero gli occhi, e riconobbe, che quegli era S.Ignatio: e rizzandoli, con certo impeto, gli andò incontro. Raccolfelo il Santo con allegrissimo volto: il domando dimesticatamente, se si raccordava di lui, si comeio, disse, di voi già mai non mi dimentico; il consolò, e gli rinouò la speranza, che, viuendo, gli diede, d'hauersi a saluare. Volle Giouanni abbracciarlo, e glie ne chiese licenza; ma mentre tutto insieme gli si accosta per farlo, il Santo il benedisse, e suani; e con esso tutto il restante della visione. disparue. Gridò egli allora: O Padre,o mio Padre Ignatio. Alle quali voci accorlero alcuni Preti, e trouaron Giouanni come fuori di sè, e piangente dirottissimamente: e hauendol pregato a dir la cagione di quella voce, e di quel pianto, contò loro tutta per minuto la vissone: e per quanto poi hebbe di vita, e di trauagli, con solo riaffissare in essa il pensiero, prouò alleggerimento di grandissima consolatione. Tali surono le prosetie, con che S. Ignatio lasciò consolati que due, che vollero seguitarlo. Nel rimanente di Barcellona, rimale tale stima, e tal desiderio di lui, che capitando colà quindici anni dapoi il P.Antonio Araoz parente, & allora Nouitio della Compagnia fondata di trelco, in laperfi, che v'era vno, che, oltre al dar nuoua del P.Ignatio, gli era discepolo, gli si rau-

nò di molta gente all'albergo, che interroganan mille cole. di lui, e quelle, che hauean vedute, & vdite, mentre quiuj stetre, a lui vicendeuolmente contauano. Molti vollero seguitarlo, molti gli offerfero denari per aprir quiui çafa alla... Compagnia. Egli però altro non potè accettare, suor che di far loro alquante esortationi, e lasciare ad alcuni regole di ben viuere, accettate da essi, come loro venissero dalla bocca di S.Ignatio stesso, col cui spirito egli parlaua. Tal su il concetto, e l'amore, che di sè lasciò in Barcellona.

Stanza, ftudij,

in Alcalá.

Ad Alcalà giunfe ful principio d'Agolto del 1516, e percioche in quella Vniuersità s'apron le scuole a' nuoui studij & opere buo- solamente dopo S. Luca, consacrò que trè mesi, parte alla ne del Santo proprie diveriente proprie diveriente proprie diveriente proprie diveriente proprie di l'aire de l'air propria diuotione, parte all'aiuto de' prossimi. In tanto soprauennero i compagni, a' quali s'aggiunse per quarto vn. giouinetto Francese, paggio di D. Martino di Cordoua Vicerè di Nauarra, hora rimaso in Alcalà, perche nel passare, che per colà fece il suo padrone, egli, in certa mischia, colse alquante ferite, e si curaua nello spedale. Ma tal disauuentura per lui fù auuenturossissima; perche mentre riceueua co'rimedij da' cirusici la salute del corpo, ricouerò, dall'esortationi d'Ignatio, quella dell'anima. Vestiuano tutti vna forma medesima d'habito, ch'era vna semplice tonaca fino al piè, tinta in pardiglio chiaro, & vn cappello dello stesso colore. Albergauane, per carità, due Ernando di Para, due altri Andrea d'Arcè: S.Ignatio prese stanza nello spedale, che chiamano d'Antezana. Nè gli sù dissicile hauerla, peroche vna glie ne diedero di gran tempo abbandonata, come incomportabile a praticarli, per certe horrende visioni, che vi si haueano, d'ombre, che, oltre al comparire, faceuano strepiti di grande spauento. E ne prouò egli, che di ciò nulla sapeua. la prima notre gli effetti. E nel vero, se eran demonij, i quali, come molte volte si protestarono, non haucuano al mondo nemico maggior di lui, hora, ch'egli da sè era venuto in man loro, s'apparecchiauano a farlo il mal'arriuato. Cominciarono a farsi sentire con apparenze di mostruole sigure, e con terribili strepiti; cose, che soprauenendo ad Ignatio totalmente improuile, non lasciarono tempo al suo spirito di precorrere alla natura, onde tutto raccapricciò. Poscia recatosi

## Libro Primo.

TIF

recatosi in sè medesimo a come ritrouaro il suo cuore, per vincere in vn colpose, e i demonij, rizzatoli su le ginocchia; Se Iddio, disse, v'ha dato licenza di maltrattarmi; eccomi Amo il suo santo volere, per qualunque mano in me s'adempia; nè voi trascorrerete, per nuocermi, vn punto oltre a' termini prescritti al vostro potere, Ma se non hauere licenza di danneggiarmi, a che tanti insieme, per non più, che sturbare la quiece ad un misero, che ripola? E con ciò offerendosa a Dio, se era in piacer suo, che que' demonij il trattassero alla peggio, aspettana intrepidamente il successo; il qual sù veramente tutto altro di quello, che tal principio prometteua: percioche da quell'hora in poi rimale la camera, o tolta di potere a demonij, o volontariamente abbandonata da elsi; perche, se ci hauessero mal coneio Ignario, come per altro bramauano, sarebbono essi stari più cormentati dalla sua patienza, che egli afflitto dalle loro percosse. Tale era la stanza sua in Alcalà. Il vitto egli medelimo fel procacciaua limolinando, e percioche ancorquiui gli era mandato da' diuoti allai più di quello, che a lui facesse bisogno per viuere, di ciò non faceua prouedimento per sè, ma limosina a' mendici: & a quelli, che o per conditione honorara, o per infirmità non poreano vicire a cercarlela, egli stesso agni di la portaua fino a casa. Così il vide tare Martino Saez, huomo principale, e de' più ricchi d'Aspeitia. Questi venuto ad Alcalà per suos affari, desiderò vedere Ignatio, di cui hauca hauuto già conoscenza, & hora sentiua dire cose da Santo. Stettelo attendendo alla porta delle scuole, e poiche ne vscì, e'l riconobbe, gli si auuiò dietro tacitamente; e'l vide entrare in vna pouera cafa, indi a poco vscirne. Entrouui egli ancora dopo lui, e vi trouò vna. pouera donna, malagiata d'ogni cosa, & inferma: e chiestala, che fosse venuto a far quiui quello scolare, e se sapeua chi fosse; disse ella, di non saper'altro di lui, se non, che gli pareua vn. Santo, e che ogni di le portaua limossina, e la consolaua con parole piene di spirito, e d'amor di Dio. Hor ben, loggiunle il Saez, al ritorno, ch'egli larà domani, gli direte, che le abbisogna di denari per sè, o per altrui, voi hauere persona, che nel prouederà. Tanto tece ella; ma il Santo vedutosi oscruato, e scoperto; Sorella, (le disse) fino ad hora v'hò

proueduta io, per innanzi farallo in altra maniera Iddio, a. eui vi raccomando; e parti, nè più ci ritornò. Hor quanto. a gli studij suoi: leggeuasi in quell'Academia la Logica di Soto, la Filica d'Alberto Magno, la Theologia del Maestro desle sentenze. Egli, che sorse misuraua le sorze del suo ingegno con quelle del suo afferto, ingannato dall'impatienza di quel seruore, che lo saceua ardere di desiderio, di darsi quanto prima alla salute de' prossimi, con grande animo, e nessun'ordine, prendeua ogni di lettione di tutte trè queste scuole: con che consumaua sè, la fatica, e'I tempo, senza altro prò, che di non imparar nulla, mentre studiaua ogni cosa. Ma in fine, Iddio, che l'hauea condotto ad Alcalà, nou perche quiui riceuelle lettere per sè, ma perche vi portasse tpirito per altrui; anzi, perche egli nello spirito crescesse a più alto grado di perfettione, e dall'hauer perfeguitato fino allora sè medelimo, pallalle a riceuere con patienza, e conallegrezza le persecutioni altrui, non gli diede per que' principij nelle cose della scuola, luce di più regolato indirizzo ? Per tanto riulcendogli sì poco felicemente le fatiche dello studiare, ageuole cosa sù riuoltare in aiuto delle anime, quelle, che per lui erano di niun prò. Cominciò a praticare ne gli spedali, ad insegnar la dottrina christiana, a tener conferenze di ipirito, a conuerfare con gli icolari delle Academie, e più domesticamente co'più dissoluti, o che haueano maggior leguito di compagni, per rimetterli in sesto, e guadagnarne in vn colpo molti. E Iddio benediceua le sue fatiche con le continue mutationi di vita, che si saccuano; onde per tali cose conosciuto, venne appresso tutti in istima d'huomo veramente Apostolico. E in verità, l'essicacia del suo parlare non gli nasceua in bocca per gran talento di dire, che hauesse, che anzi in questa parte era sterile, ma gli vsciua. del cuore; e del cuore, che, come infocato d'amor di Dio, mentre egli ne parlaua, pareua, che lo ardesse lui, e che mandasse vampe, per abbruciare quelli, che lo sentiuano. Così appunto riferiscono del suo parlare molti testimonij, che l'vdirono, e ne prouarono in sè, e ne videro in altrui ammirabili effetti. Oltre che, quelle sode verità, sù le quali lauorò gli Esercitij, e per la cui intelligenza hauea spesò tante hore, & hauuto tanto lume, maneggiate con quella vinezza di sentimento, con che le teneua impresse nell'animo, erano di sì gran forza per tar colpo nel cuore di chi le vdiua, che pochi vi si teneuano all'incontro. Di qui cresceua in lui quel fanto ardire c'hauea, d'assaltare certi publici peccatori, che pareano di vita disperata, e di coscienza morta. Confidaua egli in quella virtù, che Iddio hà dato alle verità del suo Euangelio, che sarebbono esse più gagliarde in penerrar loro al cuore, che non essi duri in resistere. E la sperienza gli faceua... vedere, che, se bene al principio li prouaua restij, e tal volta minaccianti, e terribili, poi in fine ammansati, e domi, si rendeuano. Così gli auuenne con vn Signore Ecclesiastico, e riguardeuolissimo per dignità, che hauca in vna delle prime Chiese di Spagna. Questi con vna maniera di viuere dissoluto, che reneua, era poco men che la pestilenza di quella Vniuersità, per lo seguito, che hauea d'vna numerosa giouentù, che gli si saceua negli stessi vitij compagna. Se ne parlaua da tutti con fama di male, e da' buoni con sentimento di gran dolore. Seppelo il Santo, e preso da Dio, come soleua, nell'oratione, licenza, e virtù per disendere il suo honore, poi armato di patienza per sè, e di sode verità contra quel signore, andò a chiedergli vdienza. Turbossi all'ambasciata, che Ignatio, ben conosciuto da lui, chiedesse parlargli, e, senon che potea essere, ch'egli, c'hauea in costume di mendicare, il volesse anzi richieder di limosina, che sargli correttione, non l'haurebbe ammesso, come pur sece, ma però con vn sembiante alterato, con che si mise in parata ad ogni incontro, che potesse venirgli. Molto più gli crebbe il sospetto, e l'alteratione, quando senti domandarsi vdienza segreta. Pur si ritirarono in disparte, e cominciò Ignatio a dire: ch' egli, huomo di niun conto, e miserabile peccatore, non si arrogaua nome d'amico con vn signor pari a lui; ma non. pertanto, che di lealtà, e di sincerissima affettione era tale, che, forse, frà mille amici, non haurebbe trouato vn come lui. Anzi che lo amaua più, che non egli sè medesimo, percioche amaua l'anima sua, cioè la miglior parte di lui, la. quale egli punto non curaua. Poi loggiunie: Signore, che non sentiate come di voi si parla in Alcalà, non me ne marauiglio:

uiglio: colpa sua de' compagni, che vi stan d'attorno, e non vi lasciano penetrare a gli orecchi suor che quel che vi piace sentire. Marauigliomi, se non sentite quel, che non può di meno, che la voltra anima non vi dica. Hauui egli dunque Iddio posto al mondo, perche vi ci diate bel tempo, e niente più, come se non vi sosse nè ciel, nè inserno? o è sì leggier cola faluarli, o perire in eterno, che se ne possa viuere spensierato, e non curante? Se in questo punto vi cogliesse la morte (toglialo Iddio; ma chi v'afficura di viuer più oltre?) che farebbe di voi ? e di questi beni che possedete,e di cui vi seruite solo a maggior'onta, e dispregio di quel cortese Dio, che ve li diede, e de'sozzi diletti, che vi prendete, ognun de' quali vi costa l'anima: e quel che più d'ogni altra cosa rilieua, di tanti, che per vostra cagione periscono, che conto dareste? In che stato mettete la vostra, mentre tirate a perdersi le anime altrui? E seguitaua più oltre. Ma il giouane non potè tenersi più forte: e fremendo, perche vno scalzo, e vile huomo fosse stato ardito di venire ad oltraggiarlo in casa sua, il cominciò a suillaneggiare con isconce parole, minacciandolo di farlo gittare da vna finestra, se più ostre fiataua. Ignatio prendendo queste parole come pazzie d'vn farnetico, che vaneggia, e non sà, senza punto mutarsi, proseguì, anzi raddoppiò la sua cura, e in quelle poche parole, che vide potergli ancor dire, tal cosa gli suggerì lo spirito di Dio, che con essa lo afferrò nel viuo, e lo arrestò; sì che proseguendo con intrepida sibertà il suo dire, in fine il rimise in sè stesso, e'l ridusse a Dio. E sù ben cola nuoua', e di gran marauiglia a' seruidori, che, corsi alle voci alte del padrone, stauano pronti a qualche strana. esecutione, quando il videro vscire con termini d'humile riuerenza verso Ignatio, e sentironsi dire, che mettessero tauola, perche voleua seco a cena quel forestiere. Nè ricusò Ignatio di restarui, non tanto per compiacerlo, come per guadagnarlo meglio con altri opportuni discorsi delle cose di Dio, sì come fece. Non accettò già nè la mula, che gli hauea fatto mettere in ordine, nè gli staffieri con le torce, perche l'accompagnassero a cala. Da indi in poi questo Signore sù vn de' più cari amici, e ditenditori d'Ignatio: & Ignatio lui sommamente amò, perche, in lui folo, hauea fatto guadagno di molti.

Simili cangiamenti di vita succedeuano alla giornata, con incredibile consolatione del Santo, sotto il cui magiste- Persecutioni, ro s'era fatta nello spedale, doue albergaua, vna Academia e prigionia di S. Ignatio di spirito, numerosa ad altrettanto, e più, che quella non era, in Alcalà: e doue s'insegnauano lettere. Ma nol soffersero più lungamen-legrezza che te i demonij, a cui tanto calaua di seguito, quanto ad Igna- in esse dimotio ne cresceua. E perche certe voci, che, per mezzo d'huomini scelerati, diuolgarono, lui essere incantatore, e stregone, non haueano trouato fede, nè credito, pensarono vna più fottile malitia; e sù leuargli contra l'autorità de' tribunale, perche screditato appresso gl'ignoranti con le prigionie, e con le inquisitioni fatte della sua vita, e dottrina, dipoi non trouasse appresso loro introduttione, nè credito. S'erano poco prima scoperti in Ispagna, e condannati certi huomini, seminatori di pestilente dottrina, che si saccuan chiamare Illuminati, & eran figliuoli delle tenebre, cioè Heretici. Oltreaciò, in que' tempi si distendeuano gagliardamente per la Germania i velenosi insegnamenti di Lutero. Per ciò gl' ر المارية Inquisitori di Spagna, stauano con mille occhi in vegghia و المارية المارية المارية المارية المارية perche non entralle infettione d'herelia in que'Regni zelantissimi della purità della Fede Catolica. Hor vedeuano vn sì affettionato, e numerolo concorlo d'huomini, e di donne, etiandio di conto, ad vdire Ignatio nello Spedale: Vedeuano il seguito di molti giouani di quell'Academia, tirati da, lui, e tramutati con certe sue segrete istruttioni, per cui pareua, che si richiedesse ritiramento, e silentio. Che dunque vn'huomo, che in fine non sapea più che Grammatica, in vna città di studio, hauesse tal forza di persuadere, e di muouere, ancor che fino allora non se ne vedesse altro, che ottimi effetti, pur mise sospetto, che, sotto velo di santità, potesse nascondersi qualche mala intentione, di spargere occulti semi di nuoua dottrina; o se non quelto, almeno, che per mancamento di lettere, si potessero insegnare errori per verità. Di più, la foggia del vestir suo, e de' compagni, che portauano vn'habito differente dalla foggia commune de gli scolari, non finiua di sodisfare. La frequenza poi de' Sacramenti, che s'introduceua, communicandoli molti ogni Domenica (che in que' tempi era altrettato, come hoggidi sarebbe tarlo ogni gior-

giorno) hauea faccia di gran nouità, e daua che dire: e ci Itauano alcuni sì male, che certo Dottore Alonzo Sanchiez, Canonico di S. Giusto, negò vn di publicamente ad Ignatio, & a' compagni la communione, riprendendoli anco di troppa domestichezza con Dio. (Benche poscia tocco da miglior coscienza, e rauueduto, immediatamente li compiacesse: non senza ricompensa di Dio, che, in communicandoli, gl'infuse nel cuore vn così dolce sentimento di non più prouata diuotione, che a fatica ci tenne le lagrime; e volle quel dì S.Ignatio seco a tauola, e lo mirò, e rispettò come santo, massimamente dapoiche il senti parlare, secondo il suo costume, delle cose dell'anima.) Finalmente certe gagliarde turbationi, è sfinimenti, che alcuni patirono nel risoluersi a mutar vita, e suron creduti effetti d'incantesimo, e di malia, accrebbero appresso alcuni fuor di misura i sospetti. Hor tutte insieme queste cole, stranamente alterate, come per ordinario auuiene, furono riportate al tribunale dell'Inquisitione di Toledo, con iltanza d'immediato prouedimento. Et imperciò fù spedito di colà segretamente D. Alonso di Mechia Canonico di quella Catedrale, con ordine, che, infieme col Dottor Michele Carrasco, Canonico di S. Giusto d'Alcalà, prendesse sopra ciò informatione, e riferisse. Fecelo occultissimamente, e con isquisite diligenze: esaminò testimonij domestici della vita, interrogò vditori cotidiani della dottrina d'Ignatio, e in fine trouatolo nell'vna, e nell'altra, quel santo ch'egli era, lasciato in sua vece (se nulla di nuouo soprauenisse) Giouan Rodriguez di Figueroa Vicario d'Alcalà, senza ne pur vedere Ignatio, tornossene a Toledo. Il Vicario, o fosse, o volesse parer più zelante, indi a nonmolto, chiamatosel, gli significò, essersi fatto sopra le cose sue vna sottile inquisitione, riuscita però a sua lode, percioche nulla si era trouato che opporgli. Tuttauolta vna sola. cosa non finir di piacere; ciò essere, la nouità di quell'vnisorme maniera d'habito, ch'egli, e i compagni portauano, ch'era d'vna medesima foggia, e d'vno stesso colore, il che non sogliono altro che i Religiosi, ciò ch'essi non erano. Tingesseli dunque diuersamente, nel resto viuesse, praticasse, attendesse alla conversione delle anime, come prima. Fù facile il

compiacerlo: perciò ad Artiaga, & a sè tinse la vesta di nero; a Calisto, & a Cazares di lionato, a Giouanni, il Francese, lasciolla com'era; & egli di più, si calzò, perche al Vicario neanco piaceua, che andasse a piè nudi. I primi atti, che si fecero sopra tal causa, si cominciarono, come si hà dalle proprie scritture, a' 19. di Nouembre del 1526. Questa mutatione, seguì verso il Natale. Poscia a' 6. di Marzo dell'anno seguente il Vicario rinouò le inquisitioni, e gli esami; ma in essi non fece altro, che vn lungo processo di lodi d'Ignatio, onde concepì verso lui rispetto, & affettione non ordinaria. Ma tosto nacque accidente, che il tramutò tutto in vn'altro. Frà quelli, che s'adunauano a sentire i ragionamenti di S.Ignatio, due donne vi furono, madre, e figliuola, nobili, e vedoue; e la figliuola, oltre che giouine, era d'assai buon garbo, & auuistata: chiamauasi quella Maria del Vado, questa Luisa Velasquez. Hor'amendue accese d'vna vehemente voglia di sar cose grandi nella via dello spirito, si consigliarono, di menar loro vita pellegrinando, e cercati tutti gli spedali di Spagna., quiui fare miracoli di carità, e di mortificatione. Non eseguiron però il proponimento, prima di chiederne il suo piacere al Santo; il quale le sgridò, e con maniseste ragioni mostrò loro, che a donne, principalmente giouani, cui il ritiramento appena basta disendere, l'vscire in publico vagabonde, era cercare occasione di perdersi. Volerle il nemico tirar lontane da gli occhi di chi le conosceua, perche le cadute, per cui haurebbono incontrati mille inciampi, tossero tanto più facili, quanto meno sapute. Che se tanto bramauano esercitij di carità, e di mortificatione, non mancarui in Alcalà infermi, e spedali, doue con vgual merito, e senza alcun pericolo, potrebbono adoperarli. Così le perfuale, e si ristettero per allora. Ma auuicinandosi gli vltimi giorni della Quaresima, per cui passare più diuotamente, cercauano qualche nuoua. inuentione di spirito, risorse loro nell'animo il desiderio di prima; e senza farne motto, suor che ad alcune poche considenti, con vna sola seruente a canto, in habito di pellegrine, appiè, & accattando s'auuiarono verso N. Signora di Guadalupe, e'l Sudario di Iaen. Mancate che si videro, varij surono i parlari, che di loro si secero, fin che risaputo dalle consape-

uoli, quella non esser suga, ma pellegrinaggio di diuorione, tutte le maladittioni si rouesciarono sopra Ignatio. Impércioche a prima vista, quale altra, che l'efficacia del suo dire, parea hauer potuto indurre femine honorate, a tanto strana, & arrifchiara risolutione? Perciò ne fremeuano molti, masopra tutti il Dottor Pietro Ciruelio, alla cui cura stauano quelle donne, menaua smanie da insuriato, percioche il fatto tornaua a suo dishonore, non meno, che a loro pericolo. Andaua egli dunque facendo per tutto grandi doglienze,e dicendo: Intollerabil cola essere, che vno scalzo, vn'ignorante, vn venuto non si sà d'onde, mettesse tutta Alcalà sottosopra, e gli fosse lecito quanto voleua. Rettare horamai solo, che rolga le figliuole alle madri, e le mogli a'mariti, per metterle, come hauea fatto queste, sotto imagine di pietà, al publico vitupero. Douersi scemar l'ardire di chi tanto poteua, o anzi torgli quel potere, che non regolato nè da lettere, nè da prudenza (qual ch'egli s'hauesse l'intentione) non era per cagionare altro, che somiglianti effetti di scandalo, e d'infamia. Le cause de gli scolari si veggono innanzi al Rettore dell'Università, & a lui stà farne giudicio, e condannare. Il Ciruelio, che sapeua quanto partiale d'Ignatio sosse Matteo Palquali Catalano, allora Rettore, diffidò di trouare in lui quella seuerità, con che gli parea douersi punire vn si enorme eccesso. Perciò si riuolle al Vicario Figueroa, e con lui agramente si querelò. L'autorità d'vn tal'huomo, e la stima, in. che era appresso il Cardinale F. Francesco Ximenes, che l'hauea posto alla prima catedra di Theologia in quella Vniuersità, da lui nouaméte tondata, potè ageuolmente indurre il Vicario a concedere contro d'Ignatio mandato di carceratione, che subito si esegui. Euai memoria, che mentre egli era condotto prigione, s'auuenne in D. Francesco Borgia, figliuolo del Duca di Gandia, giouine allora di dicisette anni; e nell'incontro si mirarono amendue con sì diuersi occhi, come portaua l'andar dell'uno fra birri con dishonore, e dell'altro frà gl'inchini del popolo, e'l correggio de' seruidori. Ciò nondimeno, che parue accidente del calo, per raddoppiare ad Ignatio la vergogna della fua prigionia , fù vno de gli ordinarij fcherzi della diuina prouidenza verso lui, a cui douea a suo tempo

tanto

tanto più crescere l'allegrezza, vedendosi questo medesimo Signore, già Duca, e Vicerè, venir fino a Roma, per farsi suo prigione, entrando nella Compagnia, quanto da più lontani estremi si raccordaua venire la superiorità dell'uno, e la soggettione dell'altro. Ma non perciò che Ignatio fosse in carcere, gli scemò punto il credito, e l'amore de' suoi diuoti, che in gran numero concorreuano a vederlo, & vdirlo; e huomini, e dame di primo conto in Alcalà, non haucano a schiso, nè a vergogna, d'entrare nel medesimo carcere a visitarlo; e ve'l trouauano sì franco d'animo, e di cuor sì contento, che vi parea venuto da sè, per mostrare la pratica di quello, che tanto insegnaua, che chi porta seco Dio, porta seco il paradiso, edouunque sia, sel gode. Anzi, presa materia di dire dal luogo, e dalla conditione sua d'allora, parlaua dell'amor di Dio così altamente, che vsciua di sè, e pareua prigione più come pazzo, che come reo; dicendo, che non v'è cosa più dolce, che patir per Dio; perche non v'essendo cosa più dolce, che l'amor di Dio, nè maggior'amore, che patir per lui: perciò non v'era maggior dolcezza, che patir per lui. Frà gli altri venuti a sentirlo, vno su Giorgio Nauero, allora primo Lettore di Scrittura in Alcalà, huomo stimatissimo per gransenno, e pietà Christiana. Questi, in vdirlo parlare, restò sì rapito, che gli trascorle l'hora del leggere, senza punto auuedersene: onde ito dapoi in fretta allo studio, e trouaro gli scolari, che nell' atrio l'attendeuano, con volto d'huomo fuori di sè per marauiglia, disse loro ex abrupto: Vidi Paulum in vinculis. non potendo veramente dir più, nè parendogli di douer dir meno, che paragonando nella generossità del patire per Christo, Ignario con Paolo. In tanto il Figueroa, grandi inquisitioni, e grandi esami faceua sopra di lui: nè mancarono accusatori con calun. nie, e mal sodisfatti con querele; ma nel trouarne il netto, non vi fù pruoua, c'hauesse ombra di verità. Al contrario, dell'innocenza sua turon date tali testimonianze, che il processo parea fatto per canonizzare vn Santo, anzi che per condannare vn reo: Che la sua dottrina era incolpabile, la sua vita esemplare, le sue fatiche apostoliche. Che ne' publici, e ne' priuati discorsi, sopra ogni altra cosa, batteua, l'amar Dio sopra ogni cola. Ch'efortaua a soccorrere a'poueri, a visstare carceri,

e Spedali, a patir con rassegnatione i trauagli, a pagarei a Dio con volontarie penitenze, i debiti delle colpe commesse. Che insegnaua ad esaminare due volte il giorno la coscienza, e sopra ciò daua vna formola ripartita in varij punti. Che lodaua il frequentare i Sacramenti ogni otto dì. Finalmente, che il suo parlare hauea tal'efficacia di sode ragioni, che metteua desiderij d'abbandonare il mondo, e d'andare negli eremi a viuere solitario. Mentre un tal processo si tabricaua, s'osseriuano ad Ignatio persone di gran conto, per aiutarlo, o volesse difesa, o fauori. Frà le altre vi surono due principalissime Signore, che dal parlargli, che vna volta haucano fatto, due anni prima, in Vagliadolid, doue allora era la Corte, ne restarono con ammiratione, e concetto di Santo. Queste erano D. Teresa Henriquez, madre del Duca di Macheda, e D. Leonora Mascaregna, allora Dama dell'Imperatrice, e poscia Aia del Principe D. Filippo II. Ma il Santo era tanto lontano dal voler fauori per vscir di prigione, che non volle ne pur Procuratore per difendere la fua caufa. Ella era caula di Dio; a lui rimetteua il condurla: e poiche non poteua essere condannato se non per calunnia, se ciò gli tolse auuenuto, se ne sarebbe stimato selice. Anzi, perche Calisto, vno de' suoi compagni, intesa la sua prigionia, di Segouia, dou'era, venne, ancor mezzo infermo, ad Alcalà, e da sè si pose nel medesimo carcere con sui, egli l'inuiò subito al Vicario, perche di lui si valesse, qualunque esame, o testimonianza volcsse cauarne. In tanto, verso i diciotto di Maggio, le trè donne tornarono dalla loro peregrinatione, quarantadue giorni da che si eran partite: indi a poco esaminate, diedero il compimento alle pruoue dell'innocenza d'Ignatio, a cui rimaneua solo, di purgare il sospetto, che a sommolla lua, e non di proprio capriccio, le ne fussero andate. Ma prima che tal'esame sacesse, il Vicario giudicò suo douere, consolare il Santo, il che però non seppe fare, senza qualche mescolamento d'irragioneuole seuernà. Per ciò, ito egli medesimo alla prigione, e interrogatolo, s'egli hauesse persuase à tali, e tali donne, vn pellegrinaggio; & hauutone vna. schietta, e sincera risposta, che nò; messagli sù la spalla la mano, e sorridendo, stateui, disse, di buon cuore, che non per

altro voi siete prigione. Ben'è vero, che se il vostro parlare portasse manco nouità, voi ne stareste meglio, e io più contento. Ignatio, a questa parola, di chiamarsi nouità il frutto, che per mezzo suo si faceua nelle anime, vscita della bocca d'vno, che, per obligatione d'vficio, douea promuouerlo, non condannarlo, composto in vn sembiante graue, e modelto: Signor (disse) io non m'haurei mai creduto, che sofle nouità parlar di Christo fra Christiani. Così, senza toccar lui di parola, che hauesse punto d'irriuerenza, disse quanto baltò a confonderlo; sì che, non senza rossore di vergogna, partì. Dodici altri giorni ci vollero a compir gli atti di questa causa,dopo i quali, il primo di Giugno del 1527. il Vicario chiamò Ignatio a sentenza; in cui lo dichiaraua nella vita, e nella dottrina affatto incolpabile:poi foggiunse,che per giuste ragioni gli comandaua, che fra'l termine di dieci giorni, egli,e i compagni,deposto quell'habito lungo,che portauano, vestissero all'ordinaria maniera de gli scolari. Oltre a ciò, che non facesse publiche ragunanze, nè prediche; anzi neanco priuate esortationi, prima, che passati trè anni, che gli restauano a studiare, hauesse compiuto il corso della Theologia; e di questo gli saceua precetto, sotto pena di scommunicatione, e bando del Regno. Chinò Ignatio il capo con humile riuerenza, & accettò gli ordini del Vicario, come gli venissero intimati da Dio: replicò solamente, che, quanto al vestire, egli poteua vbbidirlo, deponendo la tonaca, cheportaua; non così prendendo habito di scolare, egli, che altro al mondo non hauca, che quel poco pane, che ogni dì accattaua per viuere.

Per tal cagione il Vicario il raccomandò a certo huomo honorato, detto Luzena, conosciutissimo in Alcalà per gran-Iddio disende di opere di misericordia, che faceua in solleuamento de po-l'honore di S. Ignatio con meri. Questi, con Ignatio a canto, si diede a mendicare per la morte d'vono, che parla la città; & auuennegli d'incontrarsi in vn ridotto di molti indegnamen. Caualieri, che presso alla casa di Lope Mendoza, giucauano te di lui. alla palla, e v'erano, oltre a giucatori, moltissimi rilguardanti. Accostossi il Luzena, e chiese la carità. Lope, che, presi ad ingiuria alcuni saluteuoli auuisi, che Ignatio gli hanea dati del suo viuere poco corretto, staua contra lui di mas

talento, riuolto al cercante; Non si vergogna, disse, vn huomo honorato, come voi, d'andare in quelta maniera vilmente accattando, per un ribaldo ipocritone come coltui? che possa io morire abbruciato, s'egli non merita il suoco. Si turbarono sorte, a parole di sì reo giudicio, quanti le vdirono, e n'andò per la terra scandalo, e mormoratione. Ma, quel che più rilieua, dispiacquero a Dio, sì che le segnò a conto di quell'infelice; & accertando la scommessa, glie la fe' tornare sopra la testa. Di l'a poco d'hora, giunse in Alcalà la nuoua della nascita di Filippo II. per cui si cominciaron subito apparecchi di solennissime feste, e dimostrationi di publiche, e di private allegrezze; e Lope, ch'era-Signore, salito ancor'egli sopra il battuto d'vna torre del suo palagio, con vno schiauo, & vn paggio, scaricaua archibugi: quando vna scintilla, portata dall'ira di Dio, volò a. metter suoco ad vna massa di poluere, che quiui era: e questa, leuata vna gran fiamma, tutto inuolse, e diuampò il misero gentilhuomo; il quale, sentendosi abbruciare, e mettendo strida da disperato, corse in precipitio giù della torre, a. buttarsi nell'acqua; doue, appena su, che spirò. Così andarono poche hore frà la colpa, e'l castigo di Lope, e srà l'infamia e l'assolutione d'Ignatio, il quale vide quello, che S. Agostino chiamò magnum spettaculum, cioè Deum armatum pro te. E queito, Plal. 44. te ben si mira, sù doppio tiro della prouidenza di Dio, che mostrando qual difesa tenesse dell'honore del suo seruo, con ciò venne a cancellare quella impressione di mal concetto, che altri potè hauer fatta di lui, non tanto per la maladittione de Lope, quanto per gli aspri trattamenti del Vicario, che lo condannò, come reo, a tacere, mentre pur, come di vita innocente, e di dottrina incolpabile, l'assolueua.

Così tolto a S. Ignatio il fauellar di Dio, e con esso il guavà allo nu dagnargli nuoua gente, e coltiuare la già guadagnata, altro dio in Sala-manca, equi. miglior partito egli non hebbe, che quello, a che l'Arciueui incontra scouo di Toledo D. Alonso Fonseca il consigliò, d'andarsene a persecutioni, Salamanca, per continuarui in pace gli studij, e sodistare, senza contratto, al suo seruore. Ma ne pur quiui Iddio il lasciò lungamente: e pareua ben, che l'andasse astrettando ad vicir della Spagna, perche la risolutione di studiare, che in tante

Digitized by Google

muka-

mutationi tenne sempre immutabile, il tirasse finalmente a Parigi; doue gli teneua apparecchiati vn Francesco Sauerie, vn Pietro Fabro, vn Simone Rodriguez, & altri, de' quali si douea valere per prime pietre da fondare la Compagnia. Anzi, come da gli effetti si vide, benche tutto altro allora paresse, a questo medesimo fine seruirono que' pochi mesi, che si trattenne allo studio in Alcala: percioche iui lalciò tal'opinione, e desiderio di sè, che battò a tirargli dietro fino in Francia, e in Italia, & a fargli compagni d'vn medesimo viuere, Salmerone, Bobadiglia, Olauio, Natale, Eguia, Ledesma, Miona, & altritali, huomini di que' gran talenti di lettere, esantità, che nelle storie, a Dio piacendo, vedremo. Altrettanto douea fare nella famosa Academia di Salamanca; indi, come gittata la rete, ridurs a Parigi, e quiui raccorre, e scegliere gli acquistati, e metter mano all'incominciamento dell'opera. In Salamanca ripigliò subito i soliti Esercitij del conuersare in priuato, e del parlare di Dio in publico. Ma, o gli andassero dietro finistre informationi del Vicario d'Alcalà, o la conditione de' tempi mettesse in sospetto ogni cosa, ancor che santa, tanto sol, che sentisse di nouità, appena continuò i suoi Esercitij due settimane, con le ordinarie mutationi di vita, che ne seguiuano, che alcuni Religiosi Domenicani del Conuento di Santo Stefano, huomini per la fede vigilanti, vollero ben'intendere qual fosse il suo sapere, e la sua vita. E sù ageuolissimo il sarlo: percioche appunto, per hauere huomo di spirito a cui sidare le cose dell'anima sua, egli s'hauca eletto vn di loro per contellore. Quelti inuitollo vna Domenica a pranso, aggiungendo, che ci venisse ben'apparecchiato, per sodisfare ad alcune interrogationi, che da certi suoi Religiosi gli sarebbono fatte. Venneui, e quegli, finito il pranso, il condusse in vna cappella, doue il Vicario, lodandolo conmaniere molto cortesi, della forma d'un viuere Apostolico, c'hauea presa, e del teruore dello spirito, che mostraua ne' suoi discorsi, il domandò, che studij hauesse satti, e quanto lapelle. Rispose Ignatio, c'hauea studiato poco, e non protessaua di saper niente. Poco di studio, ripigliò l'altro, e niente di sapere? Dunque voi predicare, e non siete Theologo.

lego. Io non predico, disse Ignatio, ma ragiono alla domestica delle cose di Dio, nè miro ad altro, che alla pratica def .profitto, che se ne può trarre, emédando, e migliorando la vita. Domandato quali fossero queste cose di Dio, di che parlaua, rispose, che delle virtu, e de'vitij. Allora il Vicario: Questa, disse, è materia di profonda Theologia: Voi non la sapete per istudio, che fatto ne habbiate (questo l'hò di vostra bocca) dunque, lo Spirito santo, con dono sopranaturale, egli ve l'hà infusa: e se ciò è, grandemente desidero mel diciate. Parue ad Ignatio, che la conseguenza non sosse sì ben tirata; oltreche l'altro intendeua della speculatione delle virtù, e de? vitij, come sene tratta nelle scuole, egli della pratica de'loro atti, e dell'vio, che hanno per la falure, o contra essa; perciò si rimase senza rispondere: onde il Vicario, credendosi hauerlo colto: In questi tempi, disse, in cui sì mala semente d'errori si sparge nel Christianesimo, voi, senza lettere, osate parlare in publico di ciò, che non sapete, e v'incresce scoprire quello, che insegnate, a chi può esser giudice de'vostri errori, quando ne habbiate? Se pura è la dottrina, perche si tace? se nò, perche s'insegna? E poi; che nuoua, e strana soggia di veltire è cotelta del voltro compagno? (Quelti era-Calisto, venuto poco prima d'Alcalà, & hauea il bordone, vn gran cappello, e vn giubbone corto, che, per essere egli di gran vita, oltreche disadatta, e sconcia, ci staua dentro malissimo). Quegli rispose per sè, che il restante di suoi vestimenti l'hauea dato (& era vero) ad vn pouero, che ne hauea più di lui bilogno. Sorrise, come ad vna pronta menzogna, il Vicario, e conchiuse: che, poiche Ignatio si tenea tanto segrete le cose sue, haurebbe egli ben saputo trouar maniera. di trargliele fuor di bocca. Con ciò, messolo in vna cella nel Conuento, e tenute guardie alla porta, quiui il serbaron trè dì, mentre si negotiaua co' tribunali della giustitia. In tanto molti di que' Religiosi veniuano, chi per vederlo, chi per vdirlo: & egli, come sempre soleua', parlaua con tutti delle cole di spirito, con imperturbabile tranquillità, e quiete; e percioche l'vdiuano Religiosi, che ne son pratici, tanto più altamente ne discorreua, quanto sapeua d'esser meglio comprelo. Con ciò il Conuento si diuise in varij pareri: altri lo

flimanano fanto, ben conoscendo, che altronde, che dal lume d'vna altissima contemplatione, non si porea cauare il proson. do conoscimento, che mostrana hauere delle cose di Dio per ciò donerli lasciar parlare liberamente, perche Iddio parlana in lui. Altri, all'incontro, qual ch'egli fosse, buono, o reo, diceuano, non poterfi comportare senza pericolo, che vn'idiora si facesse maestro: almeno, douersi esaminar ciò, che sapeua, ciò, che infegnaua, e chiarirfi, se, per auuentura, sotto apparenza di santità, stesse nascoso qualche tradimento di corzotta dottrina. In capo a trè giorni venne vn Notaio, e condusse Ignatio, e Calisto in vna prigione priuata, che pareua più per caltigo, che per cultodia; sì mal concia era, sì horrida, e disagiata: e come ciò paresse poco, serrarono a ciascun. di loro vn piè a' capi d'vna catena, lunga da dodici palmi; talche non si poreuano muouere per la prigione, che vno nontirasse feco il compagno. Presero al Santo tutte le sue scritture spirituali (che solo di questa fatta ne hauca) e d'ogni linea si diedero a tare tritissima anotomia. In tanto egli staua nella prigione così allegro, che tutta quella prima notte, tenne in vegghia il compagno, cantando con lui a vicenda quanti salmi, e quanti hinni in lode di Dio sapeuano. Il di seguente furono a visitarlo molti diuoti, e perche videro ch'egli non hauea oue stendersi per riposo, suor che sù la terra, e questa anco fangosa, e lorda, il vollero prouedere di qualche agio. Nè potè egli vincere la loro carità, quantunque il ricufasse, dicendo, che non mostrauan d'amarlo, mentre voleano scemargli le sue delicie; e che se sapessero qual felicità sia patir per Christo, non gli haurebbono compassione, ma inuidia. Passati in questa maniera alquanti dì, il chiamarono innanzi a quattro esaminatori, trè de quali, cioè Isidoro, Parauigna, e Frias, eran Dottori, il quarto Baccelliere, e Vicario, ancor egli di cognome Frias. Questi gli secero hor l'vno, hor l'altro, varie, e molto sottili interrogationi, anche delle più alte materie della Trinità, della Incarnatione, e del diuin Sacramento dell'altare; anzi ancor di legge Canonica; alle quali Ignatio, protestato di non professare le lettere; che non hauea, sodisfece però con tal sodezza di dottrina, e aggiustatezza di termini, che n'hebbero marauiglia. Appresso il secero fauel-

fauellare sopra il primo de' dieci precetti, nella medesima. guisa, come soleua al popolo: e ciò sù vn sossiargli nel suoco, c'hauea nel cuore, affinche se ne vedesse la siamma; perche egli dell'amore, e della stima di Dio sopra tutte le cose, non sapeua parlare se non da douero: onde tutto si accendeua, come se non ne desse gl'insegnamenti ad altrui, ma ne mostrasse la pratica in sè medesimo. Restaua per vitimo a domandare, com'egli, in certi suoi scritti, assegnasse la differenza fra 'l peccato mortale, e'l veniale; ciò ch'è sì difficile a definire. A questo Ignatio sodisfece con questa precisa risposta: Se la dottrina è buona, non v'è che opporle per riprouarla: se nò, yoi, che siete più sauij, condannatela. In tanto auuenne cosa, che maggiormente scoperse la sincerità, e l'innocenza del Santo. Stauano due altri suoi compagni nella prigio-. ne publica, e commune de rei, percioche egli stesso, senza esserne da veruno richiesto, li hauea scoperto a' Giudici, & infegnato la cafa doue albergauano, perche a lor piacere potessero prenderli, & esaminarli. Hor', vna notte, i prigioni, sforzate le porte, tutti insieme suggirono. Soli i due compagni vi rimasero, senza nè pur mettere vn piè suor della soglia. Sì perche, come innocenti, non haueuano di che temere, nè per sè, nè per Ignatio, sì anco, perche da lui haucano imparato a prendere la prigionia, & ogni altro iomigliante disastro, come singolarissimo sauor di Dio, per cui sola cagione patiuano. Così la virtù de gli scolari, accrebbe concetto d'innocenza al maestro. E quanto ad essi, non parendo huomini da prigione, mentre pur'era necellario guardarli, fin che si finisse la causa, si diede loro vna casa quiui vicina per albergo, più che per carcere. Il Santo però fù lasciato nelle sue catene, come prima: e cresceua ogni dì il concorto di persone, anco principali, che veniuano a vedere, e sentire vn'huomo, che parea più in paradiso, che in prigione. Frà gli altri vi sù D. Francesco di Mendoza, che poi riusci Vescouo di Burgos, e Cardinale; e con lui il Vicario Frias, che frà i quattro Giudici del suo esame, era stato il più seuero nelle domande, si come forse era il più vehemente nel zelo. Questi, in vedere Ignatio assisso a quella catena tanto indegna di lui, fece sembiante, e disse parole di molta compassione.

Ma egli a lui riuolto, e, come soleua quando ssogaua qualche affetto d'amor verso Dio, infiammato nel volto, con parole, che gli viciuan del cuore: Io, disse, anco a voi replicherò ciò, che poco prima hò detto ad vna Signora, che, venutami a vedere, taceua gran lamenti sopra questa, ch'ella chiamaua estrema miseria, & è mia estrema beatitudine. Se amaste Dio di cuore, intendereste, che il patir per lui è vn. tal diletto, che tutti insieme i piaceri del mondo, postigli all'incontro, nol contrapelano: & io (qual che mi sia) vi dico, che tanti ceppi non ha Salamanca, nè tante catene, che non ne brami allai più, per amor di quel Dio, per cui porto

quest'vna, che anco vi par troppa per me,

Così stette Ignatio ventidue giorni in prigione, & in ferri: dopo i quali chiamato da' Giudici, egli, e i compagni, rihebbe, come innocente, la libertà d'andarsene, del viuere, e Si riduce all' del predicar come prima. Solamente astenessesi, mentre Parigi; d'onnon era Theologo, dal definire quali colpe sieno mortali, e va in Fiandra quali veniali; e ciò non per pena d'errore, ma perche è sì dif- a mendicare. ficile il rifoluerlo, che anche gli huomini di gran sapere ci vanno a rilento. Con ciò parue a' Giudici di trattarlo conquel rispetto, di che lo stimauano degno; e in licentiarlo v'aggiuntero parole, e legni di lingolare affettione, massimamente il Vicario Frias. Ma non così parue ad Ignatio, che allai più oltre vedeua, e questo gli sù altrettanto, come comandargli, che affatto tacesse: perche gli esercitij suoi taceuano guerra al peccato(si come questo la faceua a lui, solleuandogli contro accusatori, e nemici:) hor s'egli hauesse proseguito a deteltare, come lempre soleua, & a condannare le offese di Dio, haurebbest facilmente potuto interpretare, ciò essere vn definirle per graui, e non curare del diuiero, che glie ne haueano fatto. Perciò, stato quiui da trè sertimane, dopo l'vicita di carcere, non valendo nè offerte, nè prieghi d'amici a ritenerlo, vici di Spagna, e s'inuiò a Parigi, doue giunte il Febbraio del 1528. Quiui s'acconciò con alcuni Spagnuoli, in. vna casa, di cui pagauà, a rata, la parte del sitto, con le limosine, che sin di Barcellona gli vennero, accioche, guadagnato il tempo, che confumaua accattando, con più agio, e quiete, attendesse a gli studij, che voleua ripigliare non più contuli,

fusi, e d'ogni cosa insieme, come in Ispagna, ma ordinati, e da capo, fin da principij d'humanità. Ma perche vn de compagni, a cui hauea confidato in deposito i suoi denari, ch'erano venticinque ducati, glie li consumò, e non hauea conche ritarlo, sù, per necessità di ricouero, sorzato a ritirarsi nello spedale di S. Iacopo; e per hauer di che viuere, cercarielo mendicando. Ma ciò riusciua a troppo grande sconcio de l suoi nuoui studij, percioche dal Collegio di Monteacuto, dou' egli sentiua humanità, S. Iacopo, doue habitaua, è stranamente lontano: oltre che, chiudendoli la sera per tempo le porte dello Spedale, e non aprendosi la mattina, se non a grande hora, egli non era a tempo d'hauer le lettioni altro che tronche, e dimezzate. Nè poteron mai riuscire le diligenze, che per lui da alcuni amici si fecero, di metterlo seruidore di qualche. huomo di lettere, che gli fosse insieme padrone in casa, e nella scuola maestro: che se ciò orteneua, era disposto, per sua particolar diuotione, riconoscere, e seruire nel padrone Christo, e ne' compagni gli Apostoli. Perciò, consigliato dalla. necessità, e da vn suo amico Religioso, prese partito, d'andare,ne' tempi delle vacanze, in Fiandra, e quiui da' mercatanti Spagnuoli accattare tanto, che gli bastasse per lo mantenimento d'vn'anno. Fecelo, e riuscigli; e vi su volta, che passò anco per fino in Inghilterra, che allora era catolica. Questo andare in sì lontano paele a farsi conoscere per ridotto come ad estrema necessità, parue a Giouani Madera, paesano d'Ignatio, tornare a gran dishonore di Casa Loiola, quasi sossero o sì poueri, che non hauessero di che prouedere vno del loro sangue, ò sì scarsi, & auari, che, hauendone, il trascurassero. Perciò vn dì si diede a persuadergli, ch'egli commetteua peccato di manifesta ingiustitia, col mettere, che faceua, in vitupero la riputatione della famiglia, di che egli non era padrone. Et in ciò hauea costui sì serma opinione, che, per quanto Ignatio gli dicesse per trarlo d'errore, mai nol potè guadagnare. Per ciò scritta sù varij fogli la questione: Se vn Caualiere, che per amor di Dio haueua rinuntiato al mondo, poteua, senza scrupolo d'infamare il Casato, andar per varij paesi corcando limosina; la diede ad alquanti de' più saggi Dottori della Sorbona, perche glie ne sacessero la rispo-Ita,

sta; e poiche l'hebbe vnisorme da tutti, che in ciò non v'era che sospettat di colpa veruna, la mostrò al Madera: pretendendo con ciò non tanto di giustificar sua ragione, quanto di difender la gloria della volontaria pouertà, che nobilitata da Christo, che la prese, e per cui amore noi la prendiamo, non può denigrar lo splendore di qualunque sia la più illustre tamiglia del mondo. Ben'è vero, che poiche i mercatanti praticando con lui, il conobbero per l'huomo ch'era, non softerlero, che li desse più noia di prendere quel lungo, e faticoso viaggio; ma essi stessi gli faceuano pagare in Parigi da corrispondenti, quella contributione di danaro, che per sua limolina, ognuno ipontaneamente gli allegnaua, & era tanto, che poteua non solamente viuerne egli, ma ancor mantenerne Pietro Fabro, e Nicolò Bobadiglia, che poscia furono fuoi compagni, & altri poueri in gran numero, alle cui necessità largamente souueniua.

Ma in vn de trè anni, che passò in Fiandra auuene cosa che, per la sicurezza, con che ella si hà, a pruoua di testimonij Predittione giurati ne' processi della canonizzatione (oltre a più altri, notabile satche ne fanno interissima fede) si conferma, e stabilisce la ve-catante sparità di ciò, che da principio dissi, che S. Ignatio, tanti anni ginuolo in. prima di metter mano alla fondatione della Compagnia, per riuelation di Dio, seppe di douerne esser Padre. Auuennegli dunque di chieder limosina ad vn giouine Spagnuolo di Medina del Campo, che in Anuería trafficaua mercatantie, chiamauasi Pietro Quadrato: e mentre porge la mano per la carità, che quegli liberalmente gli daua, hebbe da Dio lume profetico, per antiuedere, di quanto maggior somma il medesimo gli sarebbe vna volta cortese; onde miratolo fiso: Signor ( disse) verrà vn dì, che voi, che hora mi date sì volentieri questo denaro, tonderete nella voltra patria vn Collegio alla Religione, che Iddio, per mezzo di quelto milerabile huomo, disegna di mettere al mondo. La nouità della cosa, la maniera del dirla con risolutione più che ordinaria, e'l concetto in che fin d'allora era, e dapoi sempre maggiormente fù la. fartità d'Ignatio, fecero, che ciò non cadesse già mai di mente al mergatante; e la moglie sua Francesca Mansoni, quando, iondata già la Compagnia, s'auueniua in huomini d'essa-

il solea

il solea loro raccontare. Nè andò fallita la predittione. Fondò quegli il Collegio in Medina,e in vno stesso auuerò la profetia del Santo, e la nascita della Compagnia, tanto prima da lui preueduta. E ancor degno di memoria quello, che gli accadette in Bruges, con Lodouico Viues, huomo di grande. eruditione, e di buon giudicio. Questi si tenne vna volta-Ignatio a tauola, non sò, se per altro motiuo, che di sare ad vn pouero la carità. Ma poiche l'vdì parlar di Dio, con sì profondi sentimenti, e con sì gran pratica nelle cose dello spirito, ne rimase attonito, e, partito che sù, disse ad alcuni che quiui erano: Quest'huomo è vn Santo, & vn dì fonderà qualche Religione. Sì manifesti erano in lui, sin d'allora, i talenci d'operar cole grandi in seruigio di Dio, cheanche al primo trattarci, & al lume del solo giudicio humano, si poteua vedere, e predire ciò, ch'egli era per fare a suo tempo.

t'Ignatio.

E ben'il sapeua egli, come tante volte hò detto. E di què Mabilità, & nacque l'applicarsi che sece ad vna nuoua scelta d'huomini di de primica tali talenti, che idonei fossero ad opere non ordinarie di gloria di Dio, secondo il disegno che ne hauea conceputo. Hò detto,ad vna nuoua icelta, percioche i quattro, de' quali fino ad hora hò parlato, fecero come i semi, che mettono herba, poi nel più bello inuaniscono. Vedendo ess, di non hauer forze da tener dietro ad vn gigante, e perciò imarriti, l'abbandonarono. Quell'incontrare, douunque andauano, accusatori, calunnie, prigionie, e catene, nelle quali S.Ignatio hauea diletto, & essi da principio patienza (oltre alle necessità continue d'un pouerissimo viuere) riusci intollerabile ad vna, virtù sì, ma mezzana, ciò, che veramente non è da altri huomini, che perfetti. Per ciò, diuisi frà loro, riuossero gli animi, l'vn meglio dell'altro, ma però tutti altroue. Calilto fece il pellegrinaggio di Palestina; poi, come hauesse tocco il Cielo, si riuolie tutto alla terra; secesi mercatante, e per trasfricchire, nauigò si no alle Indie, e doue, seguitando Ignatio, haurebbe potuto riuscire vn'Apostolo, come il Sauerio, abbandonandolo, men ò, e finì la vita milero trafficante. Il fimile fù d'Artiaga: per guadagnarfi vn Velcouado, passò in-America, e quando già cominciaua a dire all'anima sua, come quell'altro dell'Euangelio, ch'era tempo digodersi li vi-

ta, Iddio glie la tolfe. Morì di veleno, ch'egli medesimo inauuedutamente si beuue. Diego de Cazeres, tornato a Segouia sua patria, trouò tante lusinghe de'suoi, che, il meschino, non ci si tenne; onde, come ad vn incanto, si trasformò in vn'huomo del mondo. Ma il mondo non si curò di lui, più, ch'egli si sosse curato di Dio. Fù prigione per ispia in. Inghilterra, in Francia, e nel campo dell'Imperador Carlo V. Fuggi due volte il capestro, ma vna n'hebbe sì crudi tormenti, che ne andò miserabile tutto il restante della sua vita... Giouanni, il Francese, ch'era il più giouine, su il più saggio; perche vestito habito Religioso, se mutò, almeno non lasciò il servigio di Dio. Di questi dunque niuno sù de gli eletti alla grand'opera, di cui Iddio hauea destinato S. Ignatio autore, e S. Ignatio desegnaua essi ministri. Ma neanco i secondi riuscirono molto più felicemente de' primi. Questi furono Giouanni di Castro Toletano, eccellente ingegno, e Dottore nel Collegio della Sorbona, il Peralta studiante, & vn giouine Biscaino de gli Amadori. Ignatio li tirò a Christo con gli Esercitij Spirituali, che in essi mostrarono subito l'ordinario effetto d'una gran mutatione di vita. Tutti trè vendettero quanto haucano, fino a' libri, e dato a' poueri il prezzo, fra' poueri si ritirarono a viuere nello Spedale di S. Iacopo; e quiui, con lunghe orationi, si andauano disponendo a risolutioni degne di così alti principij. Ma il mondo, che non hà altri occhi, che quelli della carne, mirò vna sì heroica attione, come altri farebbe vna solenne stoltezza. Giouani nobili, e ricchi (che tali erano i due primi) con infamja del Casaro, con vitupero della Natione, in vn Parigi, andare accattando, come tossero nati alla campagna, o diuenuti pazzi? Perciò furono subito loro d'intorno i compagni, a pregarli, a sgridarli, a farli rauuedere, e rimetterli in senno. Ma più sode erano le radici, che la gratia di Dio hauea messo loro nel cuore, di quel, che, per isuellerle, forti sossero les parole d'huomini, che quanto più si credeuano di parlare da saggi, tanto più si mostrauanosenza senno. L'vitima risposta, con che conuenne loro partire, su, che ancor'essi vna. volta hauean mirato le cose di Dio con quegli occhi, con che chi le guarda, le stima pazzie: ma hora (mercè d'Ignatio) M

non eran più ciechi com'essi, che pur si credeuano vederci meglio. Andassero a lui, e trà pochi di verrebbono a tarsa loro compagni. Che se non voleuano imitarli, almeno non gli sturbassero. Disperati dunque di sar loro cangiar, pensiero con persuasion di parole, si riuossero alla sorza: e con vna mano d'armati violentemente li trassero dello spedale, li ricondussero alle case di prima, vestironli honoreuolmente, e tanto tempestarono loro il ceruello, che in fin li ridustero a viuer di dentro come voleuano, di fuori a comparir come gli altri, almen fino a tanto, che compiuti gli studij tornassero in Ispagna. Così ancor questi surono sconciature, che non maturarono, benche in tutto, o tutti almeno, non si perdessero. Perche il Castro, diuenuto indi a poco predicatore, non sofferendo le sue medesime parole, con che esortando altrui a perseuerar nel bene, rimproueraua a sè medesimo la sua istabilità, s'andò a vestir Monaco nella Certosa. di Valenza, e di lui hauremo che dire nel libro seguente. Il Peralta, preso il viaggio di Terra Santa, incappò nelle mani d'vn suo parente, grande vsiciale di guerra in Italia, e condotto a Roma, hebbe dal Papa diuieto di proseguire il viaggio; e tornossene in Ispagna: del Biscaino, non si sà che se-

che l' hauea offclo.

Et ecco in piè la solita tempesta contra Ignatio, e le an-Carità singo tiche calunnie, ch'egli con incantesimi, e magie toglieua gli to verso vuo huomini di ceruello. Frà gli altri, che ne parlauano cond gran dispetto, vi surono due huomini di gran conto, amendue Dottori, Pietro Ortiz, e Diego Gouea, il primo appalsionato per li due Spagnuoli, l'altro per Amadore, che gli era scolare. Tanto dissero questi, e gli altri ch'erano del medelimo sentimento, che ne arriuò finalmente il romore a gli orecchi dell'Inquisitore, ch'era il P. F. Matteo Ori dell'ordine de Predicatori Questi ben'indouinando da gli effetti, di qual sorta sosse la magia, con che Ignatio in sì selice modo toglieua altrui di ceruello, il volle conoscere, ma. egli in quel tempo, non era in Parigi. Percioche lo scolare, di cui sopra dissi, che gli consumò il danaro, che gli hauea. fidato, nel ritorno che faceua in Ispagna, cadde insermo in Roano, e quiui ridotto ad vn'estremo abbandonamento d'o-

gni cosa, non hauendo onde sperare aiuto, se non dalla carità di quel medelimo, c'hauea tradito, gli fece intendere l'estremo delle miserie in che staua; e bastò ad Ignatio saperlo, per correr subito a pagare la scortessa dell'infedel compagno, con vn'atto di persettissima carità. Milesi in viaggio: e per giouargli, ancor prima di giungere, offerle a Dio il patimento di quel camino, ch'era di presso a nouanta miglia, che tutte volle fare a piè scalzi, e digiuno. Consigliossene però prima con Dio, nella Chiesa di S. Domenico, doue innanzi di partire si ritirò a sare oratione, per torsi di dubbio d'errare. Nè lasciò di sentire, sul primo auuiarsi, vna certa pigrezza, e pulillanimità della natura, che pareua mal volentieri si riducesse a prendere quella fatica, senza niun ristoro: finche arriuato ad Argiantul, noue miglia discosto di Parigi, mentre vincendo, o riprendendo sè stesso, si sà forza per sadire sopra vna collina, e rinuoua il proponimento di strascinarsi, le bisognasse per terra, e sempre digiuno, fino a Roano, Iddio in vn lubito gl'intule nel cuore vna così gran piena di consolationi celesti, e, con esso le consolationi, vna sì gran lena, e vigore, che in trentatrè altre miglia, che caminò quel dì, gli fembrò, anzi che d'andare a piè nudi per terra, esser portato sù l'ali per aria. Non sentì mai nè same, nè stanchezza, nè tedio, anzi nè pur sè medesimo, tanto rapito andaua in Dio, con continui affetti di carità. E sù questa visita celeste con tal vehemenza, ch'egli era tal volta necessitato a fermarsi, & a mandar alte voci, e grida, per isfogamento di quel troppo eccessiuo calore, che gli auuampaua nel cuore. Hebbe la prima notte ricouero in vno spedale, doue, insieme con vn mendico, nel medesimo letto, dormì. La. seguente, stette alla campagna sù vn mucchio di paglia. Il terzo di giunie a Roano; doue trouato l'amico intermo, l'abbracciò, il prouide, e seruì con estrema carità; procurogli ancora commodità d'imbarco, e diedegli lettere di raccomandatione a' conoscenti. Tali sono le nobili vendette, che i Santi fanno prendere delle offele, che altri loro fà, e tali i pagamenti, che rendono per le ingiurie, e danni, che riceuono. Ma mentre ancor'era in Roano a seruigi dell'insermo, hebbe da certi amici auuiso, che l'Inquisitor di Parigi, per

querele hauutene, il cercaua. Per ciò accelerata, quanto il più tosto potè, la dipartenza, venne si diritto a presentarsi, che non prima andò al suo albergo, che all'Inquisitore: al quale offertoli, di qualunque cosa il volesse richiedere, solamente il pregò, di farsi sì, ch'egli solle a tempo di cominciare gli studij, che s'apriuano a S.Remigi. Ma non gli sù d'impedimento per ciò questa chiamata: perche l'Inquisitore assicurato altronde della sua innocenza, non hebbe che dirgli. Et egli nel Collegio di S. Barbara, fotto Giouanni Pegna, cominciò il corfo della Filosofia.

Frutti che il Santo fa negli d'honore,

E già più gagliardamente lo stimolaua Iddio, a por da do-Scolari di Pa- uero mano a ciò, perche, dopo tante altre vie, prese tutte rigi. Il castigo, che per ciò gli in darno, qui ui finalmente l'hauea condotto. Per tanto, cofi prepara; e minciò a tenere frà gli scolari di quel Collegio, discorsi di lo libera con spirito, si per tirar tutti a Dio, e si ancora per iscoprire, e accrescimeto guadagnarsi quelli, che dal cielo gli erano destinati, e promessi, imitatori nella vita, e compagni nelle opere. Nè andò gran tempo, che, finite le scuole, gli si faceano intorno cir-Coli di scolari, e di maestri, per vdir da lui vna nuoua lettione di celeste filosofia, di cui egli era interprete, e maestro assai migliore, che non i Lettori di quella Academia, della. loro naturale, e terrena. Anzi, come le conseguenze, ch' egli tiraua dalle massime dell'Euangelio, erano d'altro interesle, che quelle della sterile filosofia d'Aristotile, & egli le esprimeua con tal'essicacia di spirito, che penetraua nell'anima di chi le vdiua, auuenne in poco tempo, ch'egli era più auidamente vdito, e i fuoi configli tenuti in maggior conto. che non quelli del Pegna, che haurebbe voluto scolari più filosofi, che santi. E di quì si leuò contra lui vna suriosa. tempesta, la quale però, mettendoui Dio sopra la mano, subito s'abbonacciò, e conuerti in vna tranquillissima calma... Si faceuano ogni festa dispute in S. Barbara, per esercitio, e per pruoua degli scolari; ma da che S. Ignatio cominciò ad auuiar frà essi la trequenza de Sacramenti, crescendo il concorlo alla Chiela, & a Dio, si vide mancare alla scuola, & al maestro: il quale sorte di ciò risentito (poiche di niunprò tù il dolerlene con Ignatio vna, e due volte) si riuosse a domandare, già non più rimedio, ma vendetta, dal Dot-

cor Gouça, allora Rettore di quel Collegio. Era iui costume di punire i disturbatori dello studio, con vn solenne castigo, che in publica sala loro si daua, e si ragunauan perciò a suon di campana tutti i maestri, con in manoverghe, e serze, per battere il colpeuole, e, con esso i maestri, tutti insieme gli fcolari allo spettacolo . Vn tal supplicio, se si riguarda la ... pena, daua poco dolore, ma era di grande infamia: & huomini di qualche conto, si recauano a dishonore, d'esser veduti con chi n'era stato vna volta punito. Hor niente meno di questo parue al Pegna, che ad Ignatio si douesse: nè tanto per ammenda, quanto perche gli scolari si suezzassero di conuerfare con chi era suergognato con quel publico vitupero. Nè gliel disdisse il Rettore, si come quegli, che, per cagione d'Amadore (come di lopra contammo) ltaua contra Ignatio forte inacerbito. In tal maniera concertaron frà loro: non pero sì legretamente, che non ne arrivasse sentore a gli orecchi d'Ignatio, per mezzo d'alcuni amici, che gli mandarono lubito auuilo, che non si accostasse al Collegio, perche correuz pericolo d'yna Sala. A così fatto annuntio, il primo fentiniento fù della natura, che con vn certo horrore, che tutto il corse, si dichiarò di repugnare vn sì indegno, & ignominiolo castigo. Ma subito la pagò: peroche egli sgridandosi, come fosse vn giumento reltio, e pungendosi con acerbe parole; Egli ti conuerrà, disse, asinaccio, a questa volta venirci: certo nò, non romperai il capestro, per tirare, o contendere, che tu tifaccia. Andianne pure, che, o tu ci vieni, o io ti ci strascino. Così seguitando a suillaneggiars, entrò nel Collegio, e ne furon subito chiuse le porte. Ma di quelta offerta d'Ignatio, Iddio altro non accettò, che la vittoria di sè medesimo. Il castigo, ch'era per riuscire più di danno altrui, che del Santo, non volle, che si eseguisse. Per tanto scopertagli chiaramente la sottil'arte, con che il demonio lauoraua quì sotto, e'l fine c'hauea di renderlo, con quell'ignominia, abbomineuole, e d'alienare, e ritirar da lui gli animi di coloro, co' quali sì vtilmente trattaua, mutogli pensiero, & in vece del desiderio di quell'aquilimento, & humiliatione, con cui entrò nello studio, vn'altro, come a ministro della sua gloria, glie ne infuse d'amore, e di zelo delle anime. Pertanto venuto

auto il Correttore ad auuisarlo, che si presentalle in sala, già che quella festa era per lui, disse, che volentieri: ma che in prima il conducesse innanzi al Rettore. Quiui egli così franco di volto, e di cuore, com'è chi parla, non per timore di sè, ma per puro zelo dell'honor di Dio, disse; che auuezzo hoggimai a più perigliosi incontri di carceri, e di catene, non hauca si poco animo, che ricufasse il leggiere caltigo, che gli teneuano apparecchiato, e per cui prendere, egli, non colto quiui, come credeuauo, alla sprouista, ma, per auuiso hauutone alquanto prima, era volontariamente venuto. Sè essere stato in altri luoghi, come hora quì, reo di questa medesima colpa, d'aiurar le anime a saluarsi, nè hauer però mai detto parola per sua discolpa, nè preso auuocato per sua difesa: percioche per vn così alto, e diuin ministero, patire, e, doue ancora fosse bisognato, morire, gli era, non che guadagno di merito, ma sommo accrescimento d'honore. Ma hora, che non più si staua tra termini del suo priuato interesse, ma il publico bene, e l'eterna falute di molti correua pericolo, parergli douere, di rimettere al suo giudicio, se sia giustiria da Christiano, punire come discolo, chi si affatica in guadagnare anime a Christo: (impercioche qual'altro delitto gli poteuano apporte?) o se per isuiare da lui quelli, che Iddio per loro salute gl'inuiaua, fi douea renderlo con publica pena abbomineuole, & intame. Così parlò egli, anzi per lui Iddio al cuore del Rettore; il quale aperto gli occhi a veder quello,che sì ciecamente faceua, diede ad Ignatio la prima risposta con le lagrime; poi prelolo per la mano, e condottolo nella sala, doue lo staua attendendo tutta la turba de gli (colari, quiui raddoppiando le lagrime, gli si buttò ginocchione a' piedi, e gli chiese perdono dell'ingiuria, che a lui, & in lui a'Dio, hauea conceduto, o permesso di farsi. E questi è quel Diego Gouea, che tanti anni dapoi, non ancor confermata la Compagnia, si adoperò con Giouanni III. Rè di Portogallo, perche alla conuersione delle Indie si valesse de' compagni d'Ignatio; il che si fece con quella gran messe d'anime, che si è raccolta dalle sariche dell'Apoltolo S. Francesco Sauerio, e de gli altri, che su le medesime orme, non tanto de' viaggi, come del zelo, l'han legui-

seguitato in Oriente. Che s'egli permetteua, che l'ingiusta sentenza si eseguisse contro d'Ignatio, forsi non si sarebbe. guadagnato il Sauerio, che allora viuea nel medesimo Collegio di S. Barbara, e, per quel punto di caualleresca riputatione, che teneua, non haurebbe degnato, non che di viuer di camerata co lui (come poi fece, e fu principio della fua couerfione) ma ne pur d'accostarsi, per vdire vn'huomo, notato có quel publico fregio d'infamia. Così della medesima arte, con che i nemici di S.Ignatio il vollero discreditare Iddio si valse, per accrescergli credito, & honore. Percioche il giudicio di così laggio, e pelato huomo, qual'era il Gouea, espresso con publiche dimostrations di tanto humile ossequio, mise Ignatio in istima, & ammiratione di tutti; onde gli crebbe da indi innanzi il feguito di molti, e la riuerenza di tutti. Il fuo maestro stesso, che gli hauea solleuata contro quella tempesta, non solamente gli si rappacificò, ma l'amò dapoi sempre teneramente, e rispettollo come huomo di Dio. Il simile saceuano il Molcolo, e'l Vaglio, primi Lettori di quella Vniuersità, e sopra tutti vn tal Martiale, maestro in Theologia: il quale entrato in istretta famigliarità con Ignatio, e riceuendo da lui ogni di nuoue cognitioni delle più sublimi cose di Dio, si persuale, che chi tanto sapea di Theologia, non intesa dalle catedre, nè speculata su' libri, l'hauesse studiata in cielo, e ne hauesse hauuto Dio per maestro, e perciò gli si offerse d'addottorarlo solennemente in Theologia, ancor prima c'hauesse compiuto il corso delle arti; il che Ignatio non sofferse ne pur d'vdire. Ma ben di qui si può intendere, di qual giudicio fosse la sentenza del Vicario d'Alcalà, che'l condannò a tacere fino a tanto, che fosse Theologo, doue pure il suo parlare era tale, che, ancor prima di studiar Theologia nelle scuole, a giudicio d'huomi tali, era meriteuole d'esserne creato maestro.

Così andauano le cose del Santo prosperamente: nè 1 confini del suo zelo, e delle sue fatiche in aiuto de' prossimi, si Alcune con. ristringeuano frà le sole mura del Collegio di S. Barbara; e uersioni opebenche non così publicamente, come in Ispagna, percioche to, con ma. non sapeua la fauella Francese, non tralasciaua però d'adope-niere ammirarsi, doue gliss porgesse occasione di giouamento. Conte-

ronne in sede alcuni successi degni d'eterna memoria, si per l'inventione, di che si valse per condurli a fine, e sì ancora per vn felice esito, che sortirono. Vn'huomo impudico amaua abbondantemente vna femina, che per esser d'altrui, il teneua in continuo pericolo di perder la vita, come haueua. per lei perduto l'anima. Ne sù fatto consapeuole Ignatio, & egli vi si adoperò con quell'ardore, che richiedeua il bisogno, di campare ad vn miserabile suenturato la vita temporale, e l'eterna. Ma nulla valle per farlo rauuedere, ciò, che adoperò con lui di ragioni diuine, & humane: che proprio della lasciuia è, render cieco ad ogni lume di verità, e sordo ad ogni ammonition di falute. Per tanto gli conuenne riuolgersi ad altro partito, che fù, di prendere il contraueleno, egli,ch'era sano, perche l'altro infermo, che'l rifiutaua, guarisse. Conueniua a costui, per andare alla casa dell'amica, passar per vn ponte sopra cert'acqua, che quiui correua. Era il verno, e qual fuol'essere in Parigi, freddissimo. Ignatio, spogliato ignudo, si tustò dentro a quell'acqua fino alla gola, e vi stette, fin che, al soprauenir della notte, quel lasciuo huomo, secondo l'vso suo passasse per quiui. In tanto pregaua Dio con affettuosissime lagrime, che spegnesse la smoderata concupiscenza nel cuore di quell'infelice, & accettasse per lui questo agghiacciar chi egli faceua á sè stesso le carni, e queste lagrime, che gli offeriua, mentre l'altro, non conoscendo il suo male, non curauz rimedio. Così pregando, e penando, sopragiunse l'amico tutto solo, e tutto ne' suoi pensieri. Ignatio, poiche il vide, con vna tremante, ma pur terribil voce, gl'intonò focosissime parole a gli orecchi, che veramente, a questa volta, gli penetraro fin dentro al cuore: Andasse pure, e si godesse s luoi fozzi diletti , cieco al danno della lua anima , & al pericolo della sua vita; egli intanto quì si starebbe, pregando Dio, anzi pagando a Dio, a colto della propria carne, le lasciuie della sua. Vel trouerebbe al ritorno, vel trouerebbe ognisera, ne cesserebbe fino a tanto, che ò la lasciuia nell'yno, o la منه vita mancasse nell'altro. Inhorridì quel meschino, parte عنه quelle voci portate da vn vehementissimo spirito, parte a quel compassioneuole spettacolo, d'vn'huomo, che quiui per lui tormentaua nel gielo; e aperti finalmente gli occhi sopra sè . stesso

stesso, e sopra il doppio suo male dell'anima, e del corpo, per cui fargli conoscere, vna sì strana, e tormentosa maniera si adoperaua, mutò in auuenire stradà, e vita; & hebbeda indi innanzi Ignatio, che a sì gran costo suo l'hauea liberato dal pericolo di due morti, in conto di itrettissimo amico. Non fù punto men nuoua, nè di meno efficace virtù riuscì l'arte, ch'egli adoperò per trarne da vna pessima vita di scandalose dishonestà, vn'altro, ch'era Sacerdote, e Religioso. Il grado, in che staua quel misero, non pareua, che permettesse ad Ignatio quella libertà di fauellare, che si haurebbe potuto interpretare a poco rispetto, se vn laico, ad vn Religioso, hauelle fatto auuisi di correttione. Per tanto, consigliatosi prima con Dio, come soleua per somiglianti affari, vna domenica, prelo occasione di confessarsi, si mise a piè del mal Sacerdote, e, come per rimedio, e per quiete della propria coscienza, cominciò a dar conto della fua vita, riandando partitamente tutti i tempi d'essa, e dicendone tutti i peccati. Nè questo era vno sterile racconto solo per dar ragguaglio di sè, ma vna dolorola contessione, per insegnare all'altro a confessarsi: percioche accompagnaua ogni colpa con lagrime di viuissimo dentimento. In tanto Iddio lauoraua nel cuore del Confessore, che, nella vita del penitente, cominciò a riconoscer la lua, e quelta tanto più rea, quanto maggiore è la malitia del peccare in vn Religioso, e Sacerdote, che in vn semplice laico. Ma sopra tutto il sentimento, e le lagrime, con che Ignatio esprimeua i suoi peccati, gli era vn'intollerabil rimprouero, per vedersi tanto lontano da quel dolore, che troppo più si conueniua a lui, che non a quel Santo: e se Ignatio sosse stato Sacerdote, si sarebbon veduti cambiati insieme gli vfici, e'i confessore mutato in penitente. Certo è, che Ignatio non finì la confessione, che il Sacerdote non era più quel di prima. Diede conto al suo penitente del pessimo stato della fua vita, e chiesegli aiuto per emendarsi, già che glielo hauea dato per riconoscersi. Egli, che altro non desideraua, l'accettò per suo, il mise ne gli Esercitij Spirituali, e nel cauò vn grande esemplare di vita penitente, più, che innanzi non era stato di libera, e dissolura. Questi due successi, che hò qui raccontati, furono inuentione pensata da Ignatio, a cui il

suo zelo ammaestraua l'ingegno per sì belli ritrouamenti. Ma quest'altro, che pur succedette in Parigi, gli venne some ministrato da quello stesso che conuertì, anzi più tosto, per mezzo d'esso, da Dio, che'l volea conuertito. Entrò dunque il Santo per non sò qual'affare nella cafa d'vn Signor Francese, Theologo, e Dottore, e'l trouò, che staua passando il tempo col giuoco del trucco. Fù riceuuto con accoglienze di corresia, indi, fosse per honorarlo, o per prendersi giuoco di lui, quel Signore l'inuitò a far seco vna partita. Ignatio, che non hauca mai maneggiato palle, nè magli in tal giuoco, si ritirò, con iscusa, di non sapere: ma non sodisfatto il Dottore, e facendogli nuoue istanze, il Santo, mosso internamente da. Dio; Monsignor ( disse ) accetto la ssida: ma io non vo' giucar da giuoco, perche i poueri, come me, non giuocano per palsatempo, ma per guadagno. Ma perche son pouero, e nonhò altro, che me medesimo, me medesimo giucherò S'io perdo, io vi seruirò vn mele; con obligatione, di fare quanto voi vorrete lecitamente comandarmi. Se vinco, voi per altrettanto farete una cola di voltro gran prò, di che io vi richiederò. Come Iddio mosse l'uno alla proposta, così ancor l'altro ad accettarla. Giucarono, & Ignatio menò la partita con tal felicità, che l'altro non guadagnò yn colpo, e fù sì maniteito, che Iddio guidaua le palle del Santo, tirate per altro senzaconfiglio d'arte, e senza maestria di mano, che il buon Signore cominciò ad intendere, che quel giuoco era vn miracolo fatto per lui, a qualche gran fine, che ancor non vedea. Così vinto, si rese, e si offerse pronto all'osseruanza de' patti i Onde Ignatio, datogli per vn mele intero gli Esercitij Spiritua. li, cauò da lui quel frutto, ch'è loro ordinario, di fare, d'vna... gran mutatione, di vita rea in buona, e di buona in persetta.



# 145 LIBRO SECOND

SOMMARIO.

Si parla della scelta, che S.Ignatio se in Parigi d'aleuni Compagni, per formarne Religione. Delle qualità loro; e come li guadagnasse a Dio, e li tirasse a sè. De' primi lor vou, con che abbozzarono la Compagnia di Giesù,nella Chiesa di N. Signora,al Monte de' Martiri : e si fà una digressione intorno alle Persecutioni della Compagnia, & al patrocinio, che ne hà la Madre di Dio, di che il luogo, e'l tempo del primo suo nascere le dieder presagio. Delle fruttuose fatiche di S. Ignatio, e de Compagni in varie parti d'Italia. D'una fiera tempesta, che loro si leuò contro, in Roma; dopo la quale il Santo formò interamente, e Paolo III. approuò legitimamente Religione la Compagnia di Giesù: e delle cagioni di questo nome,



L primo nodo di santa amicitia, che Ignatio stringesse in Parigi, tù con vn giouine Sauoiardo di Villareto, Terra della diocesi di Ge- primo de no. neura, per nome Pietro Fabro. Questi, ma- ue compagni di S. Ignatio. lagiato delle cose del mondo, si come nato sue virtu, assai poueramente, appena cominciò a reg-me il Santo

gersi in piè, che il padre suo il mandò a menar vita in cam- il guadagnas-se a Dio, & pagna, e gli diè in guardia vna picciola mandra di pecore, ase. Ma quello, che parue effetto di necessità, sù veramente consiglio di Dio, che in tal maniera il volle tirar come fuori del mondo, e darlo in conserua alla solitudine, perche, lontano da' pericoli di cadere, allicuralle quella prima innocenza, che. tra' fanciulli, che stattaccan l'vn l'altro sì facilmente la ruggine, rare volte auuiene, che immaculata, e semplice si conserui. In tanto però il padre suo, ch'era huomo timorato, e giusto, gli seruiua di maestro de' primi insegnamenti della. salute: & egli sì ben li comprendeua, e li saceua suoi, che potea

potea subito ammaestrarne altrui. E si mostra sino al di d'hoggi vn'alta pietra, sù la quale egli, fanciullo d'appena sei anni, salendo ne'giorni di sesta, chiamaua il popolo ad vdire i misterij della Fede: e dichiarauali, oltreche francamente, con tanta gratia, che non solo gli si ragunaua intorno buon numero d'vditori, ma gli portauano anco rultici presentuzzi, non meno per diuotione, she per mercede d'vn sì caro maeltro, che quali prima di laper parlare, era habile ad insegnare. Ma il meno, che in ciò fosse, era la felicità dell'ingegno: più da stupirsi, e con ragione, pareua il desiderio di giouare all'altrui salute, in un fanciullo, che appena inrendeua quel che sosse saluarsi. E ben parue, che Iddio volesse con ciò dichiarare, ch'egli era nato per altro mestiere, che per guidare animali alla pastura; e che l'hauer fatto nascer con lui il zelo de' prossimi, di che daua que' segni, che per allora portaua l'età, era presagio di quelle grandi conqui-Ite d'anime, che poscia a suo tempo douea sare. Si come già Dauid, ancor'egli pastore delle pecore di suo padre, preludeua alle sconfitte, che dapoi diede a' Filistei, ne' duelli, che, ancor fanciullo, faceua co'leoni, e con gli orfi, viciti delle selue a rubargli la greggia. Ma non percioche Pietro consumasse i primi anni in quel rustico trattenimento, gli si arrozzì punto l'ingegno, che pur, doue non habbia coltiuamento di scuola, per viuace, che altri nascendo il sortisse, suole da sè medesimo ingrossare: anzi il non hauere ssogo di studio gli riusciua all'ingegno d'vna intollerabile impatienza; onde tanti prieghi, e tante lagrime adoperò con suo padre, che in hnè, per ilcrupolo di perdere vna si bella indole, che ben vedeua esser da troppo più, che da sì basso affare, il tolse dalla campagna, e'l mise nel Collegio Rupese, alla scuola di Pier Veliardo. Era questi huomo di santi costumi, e di gran carità, e che indotto si era a quel notoso mestiere d'ammaestrar fanciulli, non per guadagno, che ne ritrahesse, ma per ben'auuiare quella tenera età, che suol dare come la prima voga, con che tutto il rimanente della vita s'inuia. Perciò era maeltro di virtu diuine niente men buono, che di lettere humane. A tal fine, oltre a gli altri mezzi, che vsò, per inlegnare la diuotione, e'l timor di Dio, hebbe vn fanto coitume,

stume, d'inserire srà ogni cosa, che dettando, o spiegando dicesse, esempi di virtù, e documenti di spirito. Tanto meno permetteua, che da' libri degli antichi Storici, e-Poeti, che sogliono leggersi nelle scuole, trahessero alcuna. infettione d'empietà, o di lasciuia, che anzi, come ci lasciò scritto il medesimo Fabro, in bocca sua, d'impuri diuentaua-. no calti, d'empij religiosi, e di profani euangelici. Qual profitto nella pietà, e nelle lettere, fotto vn tal maestro facesse on tale scolaro, non è difficile a concepirsi. E quanto alla... pietà, egli su'l toccare de' dodici anni, due de' quali hauea già speso nella scuola del Veliardo, arriuò a tal desiderio di piacere a Dio, che gli si consacrò con voto di castità, e gli offerse vna sedele promessa di seruirlo in vita migliore; benche allora tanto non lapelle determinarne più distintamente lo stato. Queste sono salite, che non si fanno, se non da chi si è auuantaggiato lopra i gradi più bassi d'vna, anco più che mezzana. virtù, con che l'anima si dispone a queste più nobili forme di perlettione. Quanto poi alle lettere: oltre alle lingue greca, e latina, che apprese perfettamente, riuscì ottimo Retorico, ch'era quello, fin doue il suo maestro il potè condurre. Ma sù l'andar più oltre negli studij delle scienze speculatiue, gli si attrauersò l'amore del padre, che troppo mal volentieri sotferiua di vedersi allontanare vn sì degno figliuolo. Benchequando pur hauesse voluto staccarsene, la scarsità del denaro onde mantenerlo allo studio, troppo gliel contendeua. Ma in fine nè la necessità, nè l'amore preualsero al voler di Dio, c'hauea eletto Pietro, non per consolatione d'yna famiglia. nè per priuato bene d'vna picciola Terra, ma per riforma, es salute di molte Prouincie. Perciò tale efficacia diede alleragioni, che D. Giorgio Fabro, Priore della Certosa di Requie, e stretto parente di Pietro disse per lui, che infine persuase il padre, vinto ogni contrasto, a mandarlo a Parigi; doue allora fioriuano, più che altroue in Europa, gli studij delle humane, e delle diuine scienze. Quiui hebbe maestro nel corso della Filosofia quel medesimo Giouanni Pegna, che su dapoi anco maestro d'Ignatio; e sugli scolare estremamente caro, sì per l'integrità de coltumi, e per le amabili maniere d'un candido, & innocente trattare; N

e si ancora per la persettione, e sodezza dell'ingegno, tale, che, aggiuntaui l'assiduità infaticabile dello studio, il se' riuscire fra' condiscepoli, senza pari. Anzi il maestro stesso, donce la forza dell'idioma greco potea dar qualche lume all'intelligenza di certi oscuri, e difficili testi d'Aristotile, ricorreua a Pietro, come a miglior'interprete de' proprij lensi del Filosofo. Così compiuto il corso delle Arti, ne prese il grado di Dotrore, lo stesso dì, che Francesco Sauerio: e già staua sul comineiare la Theologia, quando Ignario entrò nel medesimo Collegio di S. Barbara, per istudiarui Filosofia, sotto il maestro stato di Fabro, che ne ripigliaua la seconda volta il corso, e ciò sù l'anno 1530. Impercioche sebene nel registro de Dottori di quell'Academia, al partito della nation Francese (doue anche si arrolauano Spagnuoli, Nauarrini, e Portoghesi) si legge, che Pietro Fabro prese il grado di Dottore a' 15. di Marzo del 1529. nondimeno, perciòche in quel tempo in Parigi l'anno si cominciaua dalla Pasqua, il ventesimo nono d'allora, corrisponde al trentesimo del contar d'hoggidì. E ciò anco euidentemente si pruoua con quello, che d'altri due compagni di S.Ignatio si hà nel medesimo libro, doue si dice, che Claudio Iaio si te' maestro a' 6.di Marzo, del 1534. in sabbato, e Simone Rodriguez a' 14. pur di Marzo del 1535, nel martedì della seconda settimana di quaresima; il che alla maniera del contare secondo l'anno commune, non riesce vero, senon ne gli anni immediatamente seguenti del 35. e 36. di quel lecolo, nel primo de' quali, i sei di Marzo cadono in. sabbato, nel secondo, i quattordici, nel martedi sopradetto, Emmi paruto di douere accennar tutto questo, si per quel lume, che ne trahe la dispositione de gli anni, e sì ancora per giustificatione de tempi, che assegno alle cose di S.Ignatio, il quale venuto a Parigi il Febbraio del 1528, e cominciatoui il corso al S.Remigio dell'anno seguente, il compiè del 1533, e ne prese il grado di Dottore a' 13. di Marzo: indisalito alla Theologia, ne profeguì lo studio intero di quattro anni sino al 1537. come più innanzi dirò. Entrato Ignatio nel Collegio di S. Barbara per cominciarui il corfo delle Arti, folito a compirsi in que'tempi sol dopo trè anni e mezzo di studio, tù dal Pegna confegnato a Pietro Fabro, perche gli fosse come lecon-

secondo maestro, ripetendogli priuatamente quelle questioni, ch'egli, nella publica scuola, insegnaua: il che all'vno valeua per rauuiuargli la memoria dell'imparato, all'altro, per ageuolargliene l'intelligenza. Hor questo scambieuole conuersare, che insieme faceuano, in poco tempo diede loro commodità di conoscersi, e dal conoscersi nacque in ciascun d'essi marauiglia, & amore dell'altro; percioche haueano amendue quelle parti, che l'vnò amaua, & ammiraua nell'altro. Ignatio non haurebbe faputo trouare vn'anima più a luo disegno, nè Pietro vn compagno più a suo gusto. Stettero nondimeno gran tempo ritirati, cialcuno in sè medelimo, nè vsciron più oltre a discoprirsi, benche Ignatio hauesse bisogno del Fabro, per compagno dell'opera, che machinaua, e'l Fabro, d'Ignatio, per maestro dell'anima sua, che mal sapeua reggere da sè solo. Ma la necelluà crebbe nel Fabro tant'oltre, che gli conuenne rompere i rispetti, e'l silentio, e gittarsi nelle braccia, e conlegnarsi alla direttione d'Ignatio. Egli era tormentato da continue, e gagliarde suggestioni di carne, che tanto più insopportabili gli riulciuano, quanto era d'anima più pura, e di coscienza più dilicata. Stauagli, per vna parte, innanzi il voto che hauea di castità, per l'altra il parire sì laide imaginationi, e sì brutti mouimenti, come che ciò gli auuenisse contra ogni luo volere, pur gli parea, che fosse vn continuo imbrattarsi. Per ciò si diede a domar la sua carne,trattandola da nemica,con rigide penitenze: ma non che cessasse la tentatione che hauea, di più gli sene aggiunse vn'altra di gola. Non cedette egli mai nè all'vna, nè all'altra: ma questo stesso, che gli doueua. esser di somma consolatione, gli era di somma molestia; percioche anco per ciò il combatteuano gagliardi assalimenti di vanagloria: talche il vincere gli era di non minor pericolo, che il combattere: Dietro a tutto quelto, gli soprauenne (ciò ch'è proprio delle anime buone) vna si gran piena di Icrupoli, che il meschino non resse più a lungo al silentio fino allora tenuto; ma scoperte ad Ignatio, con rossore, e lagrime, queste tante necessità dell'anima sua, gli si gittò nelle braccia, perche gli fosse auuocato con le orationi, e medico col configlio. E perche gli scrupoli, doue montino in eccessi, sogliono essere consiglieri di strane risolutioni, dissegli d'hauer

pensiero, per torsi del cuore le imaginationi impure, di torsi de gli occhi tutti quegli oggetti, che glie le metteuano, e d'andarsi a nascondere in vn deserto, oue non vedesse, e non folle veduto; e quiui ad herbe, & acqua, smungersi, e domarsi fino a tanto, che la sua carne hauesse di gratia, di lasciarlo viuere in pace. Ma non hauea mestiere di tanto per riuscir vincitore, doue S.Ignatio, stato a maggiori cimenti in queste guerre, gli poteua insegnare maniere da disenders più sicure, e più facili, che non quelle, che seco medesimo diuisaua. Impercioche, quanto al ritirarsi in yn romitaggio; mentre douunque altri và, conduce seco sè stesso, non è mai lontano dal maggior nemico, che s'habbia: e la sperienza di S. Girolamo ( oltre ad innumerabili altri ) hà insegnato, che anço nelle solitudini di Palestina si truouano i teatri di Roma, anco doue non si stampano altre orme, che di siere saluagge, si veggono quelle delle fanciulle, che danzano; perche le viue imagini d'esse, scalpite nella mente, seco si portarono al deservo. Nè il consumarsi con estremi digiuni, è infallibile antidoto della lasciuia: e si sà d'huomini astinentissimi, che non hauendo indosso, si può dir, carne per viuere, nondimeno haueuano stimoli di carne per peccare. Pertanto Ignatio prese a guidere il suo nouello discepolo per quelle, vie, ch'egli, ammaestrato dalla pratica, e scorto dal lume, che hauca delle cose dell'anima, giudicò meglio confarsi ad vn. tal soggetto; e tràper quello, che con lui adoperò, e per les pregniere, che a Dio per lui offerse, gli riuscì di rendergli in poco tempo vna gran pace al cuore. Oltre che parue, che il medelimo discoprirsegli che il Fabro fece, sosse la metà dell'aiuto per liberarsi. O sia ordinaria mercede dell'humiliatione, che altri la, soggettandoss per consiglio, e palesando ad altrui le proprie miserie; o sia conditione del nemico, che, in vedersi scoperto, perda l'ardire, che hà, quando combatte nascosamente da solo a solo. Ben'è vero, che la cura, che S.Ignatio si prese dell'anima di Pietro, non hebbe per vnico sine il prouedimento al bisogno presente, ma mirò a tirarlo a più e più alto grado di perfettione, accioche conceputi spiriti, e deliderij di stato più sublime, venisse da sè medesimo a darligli per compagno, quando hauesse notitia di qual fosse, la fua

la sua intentione. Perciò contra le suggestioni della concupilcenza carnale, della gola, e della vanagloria, che gli erano si moleste, gli prescrisse certe sue maniere pratiche, di suellere, con esami particolari, ad vna ad vna le radici di quelle affettioni di noi medefimi, onde tali herbe velenofe fogliono pullulare. Che se era tutta istigatione de' demonij, i quali tal volta, anco fuor dell'inchinatione della natura, sopraseminan di cotali male sementi, gli dettò atti, & affetti interni, con che disendersi, senza sospetto d'inuanire per la vittoria. Quanto poi a gli scrupoli, egli, che a costo suo s'eratatto buon medico di cotal male, in poshi di il sece si franco, che potè configliargli vna confession generale di tutta. la vita: ciò che non si ardisce di sare, saluo se con persona, a cui non li tema d'intorbidar la quiete, con rammelcolargli la colcienza. Vero è, che ancor'in questo sù principal suo intento, dilporlo a risolver di sè in auuenire cole più alte, e più degne, che non le praticate per l'addietro; al che d'incredibile aiuto suol'essere lo spiegarsi innanzi, e considerare maturamente tutto lo stato, e tutti insieme i successi, e les colpe della vita passata. Valsegli ancora, per tirarlo più vicino a Dio, il metter, che spesse volte saceua con lui ragionamenti di cose celesti; nel che era sì grande il piacer d'amendue, che horamai pareua, che non sapessero altro linguaggio, che delle cose del Paradiso, e di Dio; e passò tant' oltre la colà, che su bisogno vi metressero qualche freno. Pereioche quando la lera si assideuano, per ripassare, secondo il coltume d'ogni di, le lettioni della Filosofia, a pena cominciauano, & o tosse la maseria, che facesse loro scala da falire. a più alti pensieri, o che l'un di loro dicesse ( quale spesso soleuano), qualche parola d'affetto verso Dio, come legne aride, a cui ogni scintilla basta per metter suoco, subito si accendeuano, e d'una in altra cosa, tutte celesti, e divine, passando, non si staccauan d'insieme, che già n'erano andate molte. hore della notte, parute vn brieue momento; come auuiene a chi occupando l'animo intorno ad oggetti di sommo piacere, ogni altra cola fuori di sè, & anco sè medefimo dolcemente dimentica. Ma ciò esa di troppo gran pregiudicio a gli studij d'Ignatio, che no perdea quel gran prò, che si trahe dal-

he dallo scambieuole conserire: il perche patteggiarono insieme, di non fare inframesse di qualunque cosà di spirito, nelle hore prescritte a ripassar le lettioni; e sedelmente l'os-Teruarono. In tali maniere andò S.Ignatio quasi due anni a poco a poco lauorando intorno all' anima di Pietro Fabro; finche vedutala horamai capace di più alti pensieri, vn dì, senza altro fare, che scoprirgli (quasi a titolo di considenza) che sua intentione era, nauigare oltre mare, e in Terra Santa impiegar le fatiche, e spendere la vita nella conuersione de gl'Infedeli (di che chi ama veracemente Dio non può dargli meno, e chi è amato caramente da Dio non può riceuer più: percioche qual vita migliore di quella, che hà professione d'Apostolo, e qual morte più gloriosa di quella, che hà corona di martire ? ) Pietro, che fino allora era stato frà mille ombre, e dubbi perplesso, nel risoluere a qual forma di vita douesse appigliarsi, quasi Iddio con ciò il determinasse, si sentì voltar tutto il cuore ad Ignatio, e strettamente abbracciadolo, gli si diede nella medesima impresa seguace, e compagno. E questo sù il primogenito di S. Ignatio, ben degno di tal padre, A come egli l'era tal figliuolo. Con ciò dunque trouandoss il Fabro vn miglior padre, che l'hauea generato a Dio, gli parue douersi staccare dall'altro terreno, che l'hauca messo al mondo. Per ciò tornato alla patria, doue troud morta la madre, e statoui presso ad otto mesi, più per quel srutto, che gli riuscì di sare in molte anime, che per confolatione de luoi, hauuta dal padre la benedittione, e la padronanza, per disporre di sè in seruigio di Dio Fritornò a Parigi; nè di casa sua, nè di tutto il mondo, portò con sè altro, che sè medesimo; onde sì pouero si rimile nelle mani d'Ignatio, che per campare, e mantenersi allo studio, altro sussidio non hauea, che le limosine ond'egli il sostentaua. Hor ritornato a Parigi il Fabro, parue al Santo stagione opportuna per dargli gli Esercitij spirituali, ciò che hauea riserbato fino a quel tempo, perche diuesto affatto dal mondo, e libero da ogni vil pensiero terreno, prouasse tutta intera la loro forza, per primo acquisto di quella perfettione, di che hauea l'anima sì capace. Ma la maniera, con che li tece su veramente ammirabile. Dal Collegio di S. Barbara, doue staua

staut in camerata con Ignatio, e con Francesco Sauerio, si ritirò solitario in una pouera casa nella strada, che chiamano Lecopea. Era la stagione del verno, e d'un verno che infierì quell'anno con tal rigidezza di freddo, che la Senna, fiume, che tramezza Parigi, e gelò, e induri si forte, che reggeua al peso de carri, che v'andauano sopra carichi di loro some. Pietro, perche vedere il cielo, l'aiutaua ad orare, viciua della. camera in vn cortile lastricato di ghiaccio, e di neue, e con lopra l'aere freddissimo della notte, così com'era poueramente vestiro, passaua alquante hore in oratione; e quello, che ad altri sarebbe insopportabile a sofferirsi, a lui non era ne pur d'impedimento ad orare; perche appena vi si applicaua, e già più ardeua di dentro, che non gelaua di fuori. Anzi, fino a tanto, che quiui stesse, era risoluto di non vedere scintilla di tuoco; e comeche pur'hauesse fatto apparecchio d'vna massa di carbone, d'essa si valeua a troppo altro vso, che di scaldarsi; cioè in vece di letto, coricandoui sopra in camicia, per prenderui alcune hore più di tormento, che di ripolo. A tal'eccesso di patimenti, vn'altro, niente minore, ne aggiunte, e fû, vn digiuno di sei giorni continoui, ne quali non prese mai altro riltoro di cibo, che il pane de gli Angioli, communicandosi: & era disposto a tirare anco più oltre sino a... tanto che la natura il patisse: ma Ignatio, che alla pallidezza del volto fmarrito, & al liuidor delle labbra, indouinò qualche stremo di penitenze, risaputo il digiuno, e l'intentione di proseguirlo, e satto sopra ciò oratione, gliel vietò, e volle, che il medesimo di si ristorasse con cibo, e con tuoco. Hebbe però il Fabro di quel digiuno, oltre alle altre mercedi, questa singolare, che gli suani del rutto certa same, che, fosse necessità di natura, o istigatione di vitio, gli rendeua. difficile il digiuno. Compiuti gli Esercitij, si risoluette di prendere il Sacerdotio, a cui quel ritiramento hauea seruito di primo apparecchio; e lo fece con abbondantissime consolationi, rinouando l'offerta di sè medelimo a Dio, e colecrandofigli, no folo Sacerdore, ma hostia, quando degno tolle di morir per suo amore. Offerse a Dio lesante primitie, il giorno di S.Maria Maddalena, di cui era singolarmente diuoto; e prosegul glistudij della scolastica insieme, e della mistica Theologia.

sti vsasse per

La seconda sorte toccò a Francesco Sauerio. Benche, a. Francesco Sa. dire il vero, io non sappia, se debba dirla sorte del Sauerio, nerio, prima dispregiatore più rosto, che d'Ignatio, il quale trouando in lui petto capepolicia com- uole del luo grande spirito, iltruendolo nelle cose di Dio, mefignatio. Che ritò quella gran lode, d'essere stato maestro, degno d'hauere vn'Apostolo per iscolare. E certo il Sauerio sempre il riconobtirarlo a Dio, be:onde colà in Oriente, mentre faceua il corso delle Apostoliguace: equa- che sue satiche, solea consessare, che quella forza, che per to ci si oppo-ne il demo. esse prouaua, era impressione dello Spirito insusogli da Ignatio, e ch'egli con esso, quasi strumento mosso da virtù superiore, operaua. Se poi Ignatio non hauesse satto acquisto di verun'altro, fuor che di lui solo, sarebbe stato niente meno fortunato, come chi inuenta vua pretiosa margarita, se per hauerla dà omnia sua impouerisce felicemente, e con vn sola, ma troppo vantaggioso guadagno, compensa il danno di millei picciole perdite. Così assai meglio, che se hauesse tirato a. Dio gran numero d'anime, scorrendo molte prouincie, riusci a Santo Stefano il meritare la conversione d'vn solo Paolo, allora persecutore, poscia pescatore d'vn mondo, come lo chiama Chrisostomo, e Ceterista, che accordò in vn concerto della confessione di Christo, le lingue domestiche, e barbare di tutte le nationi della terra. E Sauerio (o come dicon colà Xauiero, onde Francesco trasse il cognome) Castello della Nauarra, poco più d'vna giornata discosto di Pamplona, doue Ignatio riceuette il saluteuole colpo. E come che il padre suo D. Giouanni, fosse di samiglia Giassi, egli però, & altri suoi fratelli, presero il cognome della madre, che sù D.Maria d'Azpilqueta, e Sauerio: e ciò per mantenere ne' posteri viua la memoria d'una delle più antiche, & illustri famiglie della Nauarra, che, di Asnarez, che prima si nominaua; poscias'appellò di Sauerio, allora, che dal Rè Theobaldo, per ricompensa de' gran meriti con la sua Corona, hebbe la signoria di quel Castello, e per più di trecento anni il possedette. Nacque Francesco l'anno 1497. ancor'egli, si come S. Ignatio, vitimo di molti fratelli, ma tanto più auuenturolo di loro,quanto che essi all'ambitione, egli al disprezzo del mondo si consacrò. A ciò il dispose Iddio da lontano, con dargli yn genio diuerso da quello de'suoi fratelli, perche essi in-

chinarono alle armi, egli allo studio: Seguace in ciò delle orme di luo padre, che su grande huomo di lettere in Ciuile, Vditore del Configlio Reale, e sopra modo caro a Giouanni III. Rè di Nauarra. Passò Francesco a Parigi intorno al 1527. e quiui studiato la Filosofia, e fattone maestro, a' 35 di Marzo del 1530. la lesse per trè anni, e mezzo publicamente, con lode di singolarissimo ingegno. Hebbe inquesto tempo, come di sopra accennai, compagno di studio, e, per qualche tempo, ancor di camera, Pietro Fabro, nel medesimo Collegio di S. Barbara: e sù di non picciola marauiglia, che il Sauerio, che, oltre ad vna nobile nascita, hauea per genio di natura, secondo suo pari, spiriti alti, e sastosi, non isdegnasse hauer nella medesima stanza vn pouero giouane, venuto dalla campagna, e che ancora sapeua di pecoraio. Ma questo su vn de gli esfetti della particolar cura di Dio verso lui. Che troppo importa, nella libertà giouanile, e scolaresca, auuenirs in vn compagno, che, ancor sol veduto, persuada la modestia, e l'honestà. Benche, a dire il vero, sua virtù propria, e virtù grande fosse quella, onde nacque, ch'egli giouine, libero, e di natura sanguigno, e di maniere oltre modo amabili, si mantenesse sì guardingo da ogni laidezza di carne, che in fine, così come nacque, puro, e vergine, si morì, Per altra parte però, i suoi pensieri non gli portauano il cuore più alto, che a pretendere honori, stimati allora da lui il più nobil bersaglio, doue possa tirare vn'animo generoso. Per tal cagione quando Ignatio soprauenne per terzo compagno al Fabro, & a lui, in vederlo non curante della stima, nè degli oltraggi del mondo, e perciò male in arnese, e stranamente dimesso, l'hebbe in dispregio, e abborrendo come effetto d'anima vile, quella, ch'era finishma humiltà, non poreua indursi a mirarlo, senza vn certo chè disastidio: onde sì lontano era dal rendersi ad alcuni saluteuoli inuiti, che Ignatio tal volta gli faceua, d'entrar più în sè medesimo, e di farsi più da vicino a Dio, che anzi si prendeua giuoco di lui, e burlaualo con ischerno. Ma Ignatio che, come sempre si vide, sù laggiatore marauigholo de gli spiriti di coloro, con cui trattaua, si era, sin da principio, auveduto, quelta essere vaa di quelle anime grandi, che non-

sono da cose ordinarie; e come ne gl'interessi del mondo non sanno auuilirsi, e par che sdegnino andar per le vie trite del volgo, così doue s'alzin da terra verso le cose eterne, nonsanno sar se non altissimi voli: perciò quanto più il Sauerio si mostraua strano di lui,tanto più egli cercaua di guadagnarsi il suo affetto, a fine d'aprirsi la strada a mettergli Dio nel cuore. A ciò fare si valse della sua medesima ambitione, come Giuditta dell'amor d'Oloferne, per guadagnarselo prima, e dapoi trionfarlo; e con essa potè non poco per vincerlo: percioche, come il vide sì vago di comparire in cose d'ingegno, e di lettere, si diè a cercargli scolari, & vditori; & egli medesimo glieli conduceua, e consegnaua; & in ogni altro fimile affare, si mostraua interessato, e tenero dell'honor suo: onde il Sauerio, come d'animo nobile ch'era, allacciato di questi beneficij, il cominciò a mirare d'altr'occhio, & ad hauere in conto di buon'amico, fino a venirne a gran dimestichezza, e confidenza. Sapeua, ancora, che Ignatio era, per nascita, Caualiere, e che a lui pure la bizzarria, e le pretensioni di gloria, erano vna volta falite fopra il cimiero; onde apparire hora sì altro da quello, che prima sù, e ciò per lo solo amore c'hauea preso a Dio, cominciò a pensar, che nascesse ben'altronde, che da viltà, e da bassezza di cuore: anzi non. poter'essere, saluo che vn'animo maggior del mondo, quello, che disprezzaua il mondo come vile, & indegno di sè, Così a poco a poco la fantità gli andò apparendo d'altro sembiante più degno, che prima non faceua, e vide, che nelle cose di Dio v'è campo da grandi spiriti, e da generosità di pensieri, troppo maggior di quello, che fossero i suoi In tanto Ignatio non mançaua di dargli, quando glie ne veniua buon punto (ch'era parecchi volte) gagliardissimi assalti; e doue il Sauerio si faceua più forte, & era veramente più debole, qui egli più rinforzaua la batteria. Perciò gl'intonaua a gli orecchi spesse volte vna tal parola di Christo potentissima, se gli entraua vna volta nel cuore, a fargli cadere tutto il bollor de' pensieri di quelle sue inutili vanità; e gli diceua: Quid prodest bomini, si mundum Universum lucretur, anima verò sua detrimentum patiatur? Indi, come interprete di Christo, sopra sì bella verità ripigliando; D. Francelco, diceuagli, se altra vita non v'è

v'è fuor che solamente questa, che sopra la terra meniamo, se viuiam per morire, e non anzi per viuere in eterno, mi rendo, hauete vinto. Voi siete il saggio, che vi adagiate in questo mondo al meglio, cercandoui quello che non ci hauete, io sono il pazzo, che vi consiglio a gittare etiandio quello, che ci hauete. Ma se questo picciol tratto di vita, non è più, che vn brieue tragitto ad vn'altra sempre dureuole, & immortale, a voi stia misurarle amendue, l'vna con l'eternità, l'altra col tempo, perche dalla proportione d'vn momento ad vn'infinito corso di secoli, intendiate la disserenza di quanto importi il prouedersi per quello, o per questi. Voi vi distruggere per fabricarui qui giù vna tal felicità di vetro, secondo il disegno, che ve ne danno quelli, che voi, troppo bassamente sentendo, chiamate alti, e generosi pensieri. Dunque la vostra felicità non è già fatta? onde habbia bisogno, che voi medesimo vi consumiate per faruela? Se pur voi non credeste, di lauorarui con queste mani qualche cosa migliore d'vn Paradiso, e più dureuole d'vna Eternicà. E l'Eternità, e'l Paradiso non sono vostri? almeno, non sono per -voi? Quando vogliate acquistarueli, chi vel contende? Quando vna volta siano vostri, chi ve li toglie? Mancano forse col rempo? si sceman coll'vso? si perdono per dilattro? Hor'a che consumarsi, per fare vna beatitudine di terra,ad vn'anima celeste, & vna grandezza di sumo, ad vn cuore capace di Dio? E'cosa da ciechi, perche non veggono nulla lontano da sè, appigliarsi solo al presente, che toccano. Chi vede il Cielo, o perde di veduta la terra, o, se non tanto, almeno non la stima, nè pregia, altro, che come terra, cioè cosa indegna che per lei non si curi il cielo, e l'anima si pericoli. Impercioche quando ben il mondo vi desse quel suo grande Omnie, che tà vedere in vn momento, quasi al lume d'vn. baleno, tutti i regni della terra, e la lor gloria, starebbe egli perciò con voi, sarebbe egli voltro, le non per una scarsa mifura di pochi anni? ne godereste, al più che fosse, se non per quanto viueste? e viuiate cento secoli d'anni, non verrà il tramontare anche di quell'vitimo giorno, che vi finirà questa vita? E poi? Ricco d'vn picciol bene, vn brieue tempo, se rimaneste pouero di quanto val Dio vna eternità, sarebbe

questa permuta da farsi? Chi può registrare i nomi, o saire il conto di tanti, che il mondo hà, fino ad hora hauuto, ricchi, honorati, e grandi? E perciò non furono veramente tali, perche furono tanti. Prestanza era quella, che chiamauano signotia: e custodiuano per lasciare, quello, che diceuano di possedere. Euui stato niun di loro che s'habbia portato vn meschin denaro, per adagiarlene di là? Che s'habbia condotto vno schiauo, il più vile, e malnato, per accompagnamento, o per seruigio? che habbia serbato vn filo vecchio di porpora, per fare almen vedere di là, che qui vna volta fù Rè? Sù l'entrare, che fecero, nell'eternità, al morire, si riuolsero addietro, e videro tutti i beni già loro, tornarsi a cercare vn nuouo padrone, mentre intanto essi, con soli sè medesimi seco, entrauano a riceuere, non la permuta del posseduto, ma la mercede dell'operato. Nè pretendo io già con ciò, di ristringere, e d'abbassare l'ampiezza, o la sublimità de' vostri pensieri; anzi, all'incontro, di farli, d'angusti, & abbietti, che veramente sono, ampi, e siiblimi. Et angusti io chiamo que' pensieri, che, quantunque s'allarghino, mai non abbracciano più, che vn punto di terra: abbietti quelli, che quantunque si solleuino in alto, non sormontano alla terra d'un palmo. E quando ben giungeste ad hauer quanto mai sapeste. volere, non fareste perciò nè sodisfatto, ne pago. Nè direste mai alla felicità, basta, son pieno: nè alle delicie, non più son datio: nè a gli honori, che non vi portin più alto. Il vostro cuore non è di seno sì angusto, che ne pur con tutto il mondo si riempia. Solo il direte possedendo Dio, e non altro, che Dio. Non curerete nulla, che sia suori di lui, anzi nulla, che sia meno di lui; perche in lui solo trouerete ogni cosa... Allora voltandoui a veder quelto mondo, che hora vi sembra essere vn sì gran chè, trouerete, che tutto il suo buono in riguardo del vostro, non è più che vua stilla, a paragone d'vn' infinito oceano; tutto il suo bello, non più, che e vna scintilla di lume morto, in saccia ad vn sole d'immortali, & eterne bellezze. Francesco, voi siete saggio: 10 fuir supervi rimetto a voi medesimo, perche, visoluiate, se meglio sia bia, aut di-dire hora a ciò, ch'è nel mondo, Quid prodest? o pur goderne, assia quid a rischio d'hauere a gridare quell'inutile Quid profust? che bist Sap.5.

s'vdirà eternamente dalle bocche de' miseri dell'inserno? Questi erano i punti della filosofia dell'Euangelio, che S. Igna. tio daua a studiare a Francesco, per sarlo vn di que pazzi di Christo, che si burlano de saggi del mondo. Nè su l'uno miglior Maestro, che l'altro scolare; percioche Iddio, che mouea la lingua ad Ignatio, apriua gli orecchi al Sauerio; e si faceua strada per esti, da penetrargli al cuore. Cotali auuisi gli cagionarono primieramente quell'ordinaria turbatione d'animo, che suol'essere esserto del contratto, che insieme fanno la virtù con la gratia, e'l vitio con la natura: ma dipoi ne feguì vna faluteuole crisi, che gli portò suor del cuore, quanto v'hauea di terra, e di mondo. Haurebbe voluto Ignatio, metterlo ne gli Esercitij spiriruali, per quiui maggiormente raffinarlo, ma l'obligo della catedra, che Francesco haueua, e lo sturbo degli scolari, tanto non gli permisero. In questa vece però, sece, che seruissero spessi colloquij, che, ritirati amendue in luogo segreto, saceuano, sopra alcune delle più sode massime di nottra salure : ch'era al Sauerio si come prendere da Ignatio il latte dello spirito, fino a tanto, ch'egli da sè medesimo si potesse aiutare col cibo. Ma quella gran parola Quid prodest? prouata da lui di che gagliarda virtufolle (poiche fù la machina, che lo dinelle del mondo, diuenne poscia in bocca sua vn de' più esticacs Arumenti, che vsasse, per operare in altrui quel medesimo effetto, c'haueasperimentato in sè. E v'è in vna delle sue lettere scritta a Simone Rodriquez, fin di Cocino nell'Indie, espresso vn gran desiderio di mettere in Giouanni III. Rè di Portogallo alma maggior cura di propagare la Fede nell'O2 riente, e ciò con solamente raccordargli queste poche parole, Quid prodest? [Se io mi credesti (dice egli) che il Rè non abborrisse i sedelissimi miei consigli, il pregherei di meditare ogni dì, per vn quarto d'hora, quella diuina sentenza, Quid prodest homini, si mundum Universum lucretur, anima Verò sua detrimentum patjatur? E di chiederne a Dio la vera intelligenza, congiunta con interno sentimento dell'animo. Ne altravorrei, che sosse la conchiusione d'ogni sua preghiera, che quetta, Quid prodest homini Grc. Tempo è horamai di trarfo d'inganno; percioche, più, ch'egli non si dà a credere, vi-

cina è l'hora, in cui il Rè de' Rè, e Signor de' Signori, il chiamerà a dar conto di sè, intonandogli quel Redde rationeir villicationis tua. Per tanto, adoperateui con esso lui, perche mandi qua gli aiuti, che necessarij sono per la conuersione de gl'Infedeli. così egli. Fatto perdita d'vn tal soggetto, qual' era il Sauerio, il mondo, e l'inferno se ne risentirono; non tanto per lo danno, che loro ne veniua, mancando lui, che in fine era vn solo, quanto, perche forse da riuelatione tattane ad vna serua di Dio, compresero, che questo solo douentorre loro delle mani vn mondo d'anime, che conuertì,& aprire la porta all'Euangelio in lontanissimi regni, doue peranco huomo non s'era trouato, che vel portasse. Per unto non aspettarono, che s'assrontassero insieme nel Collegio di S.Barbara, Ignatio, e Francesco, a sar lor arti per distornarli: solo essere Ignatio in Parigi, li teneua in troppo sospetto. Persuasero dunque a D. Giouanni, padre del Sauerio, che il mantenerlo allo studio, era vn gittare i denari senza speranzadi coglierne verun frutto; e conciò l'indussero a richiamarlo. E sarebbe riuscita la frode, se Iddio non hauesse contrapolto alle perluafioni del demonio quelle d'vna fanta Vergine, e deluss l'arte del loro inganneuole stratagemma. Questa su D.Maddalena Saueria, sorella di Francesco, già Dama frà le prime della Reina Carolica, dapoi, più telicemente passata dalla corte al monistero, serua, e sposa di Christo, im-S. Chiara di Gandia, doue visse, e morì con opinione di fansità, autenticata da singolari sauori del cielo. Hor'ella, mentre quiui era Badessa, con lume di prosetico spirito, antiuedendo, di qual seruigio di Dio, e della sua Chiesa, sosse per essere a suo tempo il Sauerio, scrisse a D. Giouanni suo padre; che quanto gli era caro la gloria di Dio, non s'inducesse a richiamar D. Francesco di Parigi, ma proseguisse a somministrargli denari, e quanto altro gli era bisogno, fino a tanto, ch'egli y'hauesse compiuto il corso della Theologia; e ciò, perche Iddio (disse ella espressamente) se l'hauea eletto per suo Apostolo nelle Indie, e per colonna sermissima della sua Chiesa, La lettera di questa serua di Dio, lungamente si conseruò, e su letta da molti, i quali poscia, come testimonij di veduta, il deposero ne' processi. Hebbe alla figliuola credito il pa-

dre, si come a donna, già in opinione di fanta; e dipose ogni pensiero di ritirar Francesco da glissudij, e da Parigi. Non riuscita questa a demonij, ne tentarono vn'altra peggiore, istigando con la disperatione, e col surore, un certo Michele Nauarro, huomo egualmente di nascita, e d'anima vile, che yiuea alle spese del Sauerio, e vedendolo darsi rutto ad Ignario, & indouinando, che non si sermerebbe, che a trassormarsi in vna simigliante maniera di viuere, pouera, & abbietta, con che a lui mancherebbe il foltegno da mantenerli, e ne tornerebbe gran dishonore ad vna tanto honorata famiglia, risoluette di sare in un sol tiro due colpi; assicurare a sè il pane, & alla Casa Saueria l'honore, togliendo ad Ignatio la vita. E troppo gli farebbe riuscito, se Iddio, che, al contrario, vedeua, che yn colpo solo haurebbe ferito due, e non men l'anima del Sauerio, che il corpo d'Ignatio, non si sosse frapolto, come scudo alla difesa d'amendue, accioche l'yno non perdesse la vita, e l'altro il maestro. Per tanto, mentre colui, con l'arme alla mano, faliua chetamente le scale, per giungere d'improuiso sopra Ignatio ritirato nella sua stanza, senti vna voce di terribil suono, che l'arrestò, con dirgli; Doue vai intelice? e che pretendi? di che egli smarrito, e già dubitante di sè, andò tremando, a buttarli a piè d'Ignatio, gli confessò il mal'animo, e la cagione del pentimento, e glie ne chiele perdono.

Dietro al Sauerio, si diedero seguaci di S. Ignatio due Diego Lainez giouani Spagnuoli di rarissime parti. Vno si Diego Lainez Alsonso Sald'Almazan, Terra del Vescouado di Seguenza, l'altro Al-colò Bobadi. fonto Salmerone, di presso a Toledo: il primo d'anni 21. il se glia, e Simone Rodriguez condo di 18. ma d'ingegno, di studio, e di sapere, amendue si danno 2. sopra l'ordinario di quella età: percioche Diego era già mae- Compagni. stro in Filosofia, Alfonso, oltre a ciò, franco nelle trè lingue greca, hebrea, e latina. D'Alcalà, doue studiarono l'arti, li tirò a Parigi, non tanto vn commune desio, c'haueano, di pellegrinare in paesi forestieri, per acquistarsi, secondo la maniera de gli antichi filosofi, la conoscenza, e'l sapere di molti valenti huomini, quanto l'odore della santità d'Ignatio, di cui tali memorie eran rimase in Alcalà, e tali nuoue veniuano di Parigi, che per vederlo, & per farsigli scolari nella pracica.

dello spirito, mentre haurebbono atteso alla speculatiua delle altre scienze; determinarono di passare in Francia. E piacque a Dio, di far loro conoscere, che hauea no indouinato il fuo volere: peroche al primo entrare in Parigi, appunto s'auuennero in S. Ignatio; e benche Lainez già mai per l'innanzi non l'hauesse veduto, perche però cercaua quiui vn Santo, tale Ignatio gli parue all'andare, & all'aspetto, che giudicò, lui esser detto: onde, come Iddio glie lo hauesse mandato incontro ad accettarlo, si come egli era venuto a darsigli, gli si consegnò subito per amico, e discepolo, con iscambieuole allegrezza sua, e d'Ignatio, che ogni di meglio vedeua sauoriti dal cielo i suoi desiderij, con nuoui acquisti di gente scelta, & inuiata alle sue mani. Nè gli hauea Iddio in questo giouane dato solamente vn compagno in aiuto dell'opera, che machinaua, di fondare vna Religione, ma, fatta ch'ella fosse, vni successore ne l'carico di Generale. Impercioche questi è quel Diego Lainez, che sparsi in Europa, e in Africa, semi d'heroiche fatiche in seruigio della Chiesa, comparso ammirabile, nel sacro Concilio di Trento, doue più volte interuenno Theologo de' Pontefici, disesosi dal Cardinalato, con che Paolo IV. volle honorare i suoi meriti, non potè disendersi dal Generalato della Compagnia, che, morto S. Ignatio, come più d'ogni altro a lui simile, in suo luogo l'elesse. Ma, quel che più rilieua, huomo era non folamente da tanto, ma di merito, e di senno pari a' maneggi del primo gouerno del mondo; che forse l'haurebbe hauuto Sommo Pontesice, s'egli con l'arte d'vna profondissima humiltà, e con la fuga, non si sosse sottratto da quel gran carico, che dodici de' primi Cardinali,nel Conclaue tenuto dopo morte di Paolo IV. tentarono d'addossargli: con esempio rare volte veduto, di chiamare al Ponteficato, chi Cardinale, nè Prelato non era. Poco stette il Salmerone a seguitare i vestigij, e l'esempio del compagno: onde,a suo tempo,amendue presero gli Esercitij da Ignatio, e vi si applicarono con tal seruore, che, oltre al passare i primi trègiorni in vn totale digiuno, il Lainez, di più, quindici altri ve ne aggiunse in pane, & acqua, & ciò oltre alle altre penicenze del cilicio, delle discipline, e del prendere sù le nude tauole poche hore di riposo la notte.

Altra maniera vsò Iddio, per tirare ad Ignatio nel quinto luogo, Nicolò Altonio, detto Babadiglia, peroche era nato in. vna Terra di questo nome presso a Palenza. Egli hauea insegnato in Vagliadolid il corso delle Arti, con lode di non. ordinario ingegno, poscia il desiderio della Theologia, il portò a Parigi, e quiui la pouertà il tirò ad Ignatio: percioche, mancatogli diche mantenersi, & inteso, a lui, per la stima, in che era, d'huomo santo, venire spesse, e grandi limosine alle mani, gli si raccomandò, ma con sorte d'assai miglior vantaggio, che quella non era, per cui solo hauere, a lui si era condotto. Conciosiache, oltre a'danari, che ne riceuette per lo fuo viuere, vn'altro più pretiofo auanzo facesse, di santi configli, e d'essicaci aiuti, per la salute dell' anima: onde, conosciuto, Ignatio esser ricco di miglior moneta, ch'egli non cercaua, a lui tutto si diede: e preso, come gli altri, vn mese d'Esercitij spirituali, gli rimase perpetuamente compagno. Prima di questi vitimi trè, hauea con. S. Ignatio legato stretta amicitia Simone Rodriguez d'Azeuedo, natiuo, e principale di Buzella, Terra del Vescouado di Vileo in Portogallo. Questi, che sosse per riuscire quel feruo di Dio, che dapoi fu, parue, che il padre suo, che si chiamò Egidio Consaluez, sù l'hora del morire, l'antiuedesse; percioche chiamato in quello stremo i figliuoli per dar loro l'vltima benedittione, e speditosi da' maggiori, riuolti per vltimo gli occhi in Simone, ch'era bambino in braccio di Catarina d'Azeuedo sua madre, e miratolo lungamente senza. dir nulla, in fine; Signora, disle, io vi raccomando questo piccolino: alleuatelo con cura particolare, perche Iddio se l'hà scelto per cose grandi di suo seruigio. Parue, che il buon padre, prima di chiuder gli occhi, vedesse il grand'vtile, che, per la conuersione de gl'Insedeli, e per la riforma de'costumi ne'Christiani, doueano a suo tempo riceuer da quello, allora bambino, non poche prouincie dell'India; e d'Europa. Alleuollo dunque la madre come cosa di Dio, e Iddio, che Io alleuaua per sè, gli diede purità Angelica, e zelo Apostolico. Della prima, furono testimonij le vittorie, che, ancor giouinetto, hebbe, più d'vna volta, di pericolossismi assalti, dati alla sua honestà da semine inuaghite di lui. Del secondo, l'ha-

l'hauere hauuto i medesimi desiderij di S.Ignatio, di pellegrinare in Palestina, e quiui spendere tutto il capitale del suo sapere, e della sua vita, nella conuersione de gl'insedeli. E ciò fù quello, onde finì di stringersi con Ignatio, doue, come hò detto, prima di Lainez, e di Salmerone, gli era in conoscenza, & amicitia. Perche confidandogli vn di i suoi pensieri, per hauerne consiglio, & indirizzo, poiche da lui intese, questo medesimo essere il suo disegno, e che perciò, hauea già fatto il passaggio d'oltremare, e raccoglieua compagni per ritornarui, vedendosi come accordaro all'vnisono d'yn medesimo spirito, stimò, che Iddio per darlo ad Ignatio, hauesse mosso il suo Rea mandarlo a Parigi, perche quini studiasse, come saceua, a spese regie : e senza più disserire gli si diede per seguace, e compagno. E consermouuisi maggiormente, quando, fatti gli Esercitij spirituali (comeche la debolezza rimafigli da vna lunga intermità, non gli permettesse quegli eccessi di penitenze, che secero gli altri) conobbe più chiaramente, voler di Dio essere, ch'egli nel tenor della vita d'Ignatio il seruisse,

Questi surono i sei figliuoli, e compagni, che il nouello Patriarca accetto in Parigi, e sece suoi : gli altri trè, che loro Vocatione III fi aggiunsero, nol secero prima della sua dipartenza. Vero rale alla Com- è, che yn'altro egli bramò d'hauere, ma Iddio, se non dopo pagnia di S.Ignatio, non alquanti anni, non gliel concedette. Questi su Girolamo Jui se sontrale, Maiorchino, di cui, come in prima contrastasse, e codi, e con per-petuo penti, me poscia si desse vinto a S. Ignatio, mi conviene sar qui in-petuo penti, tera mentione: sì perche anco questa è parte delle cose del Santo, come perche il dimezzarne, e rapportarne altroue quella metà del racconto, che su d'altro tempo, tornerebbe a grande sconcio d'yn si bel tutto. Era dunque il Natalei huomo, a cui, per sar gran cose, in seruigio di Dio, pareua. non mançasse altro, che vn'Ignatio, di spirito apostolico, che l'adoperasse: e veramente egli non lasciò d'inuitarlo, e prima di luiPietro Fabro, e Diego Lainez, gli diedero gagliardissimi assalti; ma egli, chiudendo gli orecchi, brauamente se ne difese. Perciò vi si mise intorno Emanuello Miona, confessore del Santo, e gran pescatore d'anime; e glic stediede commodità il Natale Itesso, col prenderlo per contessore : ma poiche

posche si senti richiedere, criandio da lui, di ciò, di che non. voleua vdir parola, non hauendo come ripararsi con la ragione, si disese con vn'atto di sdegno, e disse al Miona: perche douer' egli tar ciò, che non vedeua far lui? Se sì gran bene era seguitare Ignatio, se ne valesse egli il primo, e si auuiasse innanzi, poi sel chiamasse appresso, e allora ci penserebbe. Così, riuscite vane ancor queste speranze, volle, per vlțimo prougruifi Ignatio stesso, a cui troppo doleua, che si perdesse nel mondo vn giouine, che sarebbe stato da tanto per Dio, Per ciò auuenutosi in lui vn certo dì, e condottolo, con destrezza, in vna antica chiesetta, doue, senza disturbo d'altrui, potesse parlargli alcuna così di Dio, dopo alquanto, che glie ne disse, tratta suori vna lunga, & efficacitima lettera, che scriueua ad vn suo nipote, inuitandolo a cambiare la seruitù del mondo con quella di Christo, quasi a confidenza d'amico dimestico, glie la lesse, non iscorrendola, ma posatamente, e sermandosi tratto tratto a chiosare certe più importanti verità; e ciò a fine di prendere ad vn hamo due pesci, il Națale prima, e poscia il nipote. E veramente egli cominciò a sentirsi pungere il cuore: ma non prima se ne auide, che, per non rimaner preso, singendosi insospettito dell'arte, in fatti però resistendo a Dio con di Dio, tratto suori il libro de gli Euangelij, c'hauea seco, e mostratolo ad Ignatio: Io, disse, mi stò con questo, e questo mi basta: se voi non hauete di meglio, non vi seguiterò io, ciò, che m'auueggio, vorreste. Fino ad hora, quel che vi siate voi, e i vostri compagni, io nol sò; che con pochi ve la fate, e sol frà voi v'intendete: quel poi, che vi siate. per essere, molto meno: e ciò detto gli si tolse d'auanti, nè, da indi in poi, si lasciò auuicinar mai più nè lui, nè verun'altro de' suoi partigiani, temendo non l'incantassero, Tornò dipoi alla patria, doue più di dieci anni visse con l'animo sempre ondeggiante, & inquieto, si come quegli, che non poteua sodistarii della mediocre bontà, con che viueua, nè sapeua risoluersi ad abbracciarne vna migliore. E già non gli bastaua più, come disse ad Ignatio, l'Euangelio, haurebbe voluto anco vn'Angiolo, che glie lo interpretasse, e gli giurasse, che l'inuito a seguitar Christo con la croce, alle

alle spalle, era fatto per lui. E questa è, d'ordinario, la pena. aggiustata alla colpa di coloro, che spregiano gl'inuiti, che Iddio loro sa per mezzo de gli huomini; aspettarli indarno da gli Angioli, o da straordinarie, e miracolose apparitioni: il che mentre non viene, si rimangono nella misera seruitù de'figliuoli del secolo. Quasi sia si gran pericolo seguitar Christo più da vicino, che, per non errare, ci vogliano ordini euidenti, spiccati immediatamente dal paradiso. Pur'il Natale si cominciò a valer de'consigli di certo Anacoreto, chiamato Antonio, huomo, appresso lui, in istima di Santo: non se ne valse però più oltre, che per darsi a qualche interno raccoglimento d'oratione. Ben'è vero, che non istette fra'termini del suo proprio profitto, lo spirito, che ne trasse, ma cominciò a machinare vna scelta d'alquanti compagni, perche disposto sè, & essi, con buona coltura di spirito, poscia vnitamente s'impiegassero nell'aiuto de'prossimi. E non vedeua, che gl'inuitati da lui haurebbono ancor'essi potuto, si come egli hauca satto ad Ignatio, e molto meglio, mostrargli il libro de gli Euangeli, e dirgli, che non voleuano altra guida di perfettione, che quella, di cui, al certo, egli nonhauea cosa migliore. Intanto si era e tondata e stesa fino alle Indie la Compagnia, e'l Sauerio di colà Icriuea ad Ignatio, & a'compagni d'Europa, lettere, con auuisi delle migliaia d'insedeli, che, per man sua, ogni di si conduceuano alla Fede. D'vna tal di queste, piacque a Dio, che la copia, capitata... non sò come, in Maiorca, e quiui corsa per le máni di molti, giungesse a farsi vedere anco al Natale, il quale auidamente la lesse, e vedendo, che il Sauerio, da lui troppo ben conosciuto in Parigi, per vn di que'compagni d'Ignatio, de'quali disse, di non saper qual sosse per essere la riuscita, l'hauea fatta da Apostolo: & oltre a ciò, intendendo per la medesima lettera, che la Compagnia era già formata Religione, per autorità del Pontefice (di che quiui pure il Sauerio rendeua gratie a Dio) tornandogli alla mente ciò, che in Parigi hauea. detto ad Ignatio tanti anni prima, battè col pugno la tauola, e gridò: O questo è qualche cosa: e riscossosi, senza punto intramettere, prese il viaggio di Roma, a che anco il suo Anacoreto il contortò. Verò è, che non con pensiero di re-Itarli

starficon S.Ignatio, ma folo di riuederlo, e d'hauerne, per le cose dell'anima, qualche saluteuole indirizzo. Anzi, perche Diego Lainez, e Girolamo Domenichi, giunto che vi tù, il vollero tirare a sar gli Esercitij, egli ne se doglienza col Sauto, poiche indurlo a gli Esercitij, gli pareua altrettanto, che tirarlo alla Compagnia, per cui imaginava di non haver virtù, nè talenti, che nel rendessero degno. Ma Ignatio, quanto a gli Elercicij, gli se' cuore: della Compagnia, soggiunse, non vi diate pensiero, che il muouerui ad entrarui, non èche di Dio, e quando Iddio vi ci chiamasse, non mancherebbe doue impiegarui. Lunghi, & ostinatissimi surono i contrasti, ch'egli hebbe con sè medesimo, entrato che sù negli Elercitij, percioche vi si pole, poco meno che risoluto, di non fi rendere per qualsiuoglia ordinaria chiamata, che sentisse; fermo pur'anco sù l'antico proponimento, ò più tosto capriccio, di volerne indubitata certezza, con qualche sensibile. auuiso di sopra. Ma pur Iddio, che'l voleua nella Compagnia, e non altrimenti, che per l'ordinario mezzo delle ilpirationi interne, con che parla segretamente al cuore, non lasciaua. di farglielo intendere. Egli, all'incontro, disputaua con Dio, e litigaua con sè medelimo, empiendo i togli di molte ragioni pro, e contra, sopra il punto del rimanersi, o nò, con Ignatio. Alla fine, giunto alla meditatione de'due stendardi, di cui hò parlato a suo luogo, gli conuenne rendersi vinto, e ciò allora appunto, che ne parea più lontano. Percioche messosi innanzi i motiui di leguitar la bandiera di Christo (ch'è il sine di quella meditatione) sul risoluerne il sì, tali perplessità, e turbationi il sorpresero, che non reggendogli nè il capo alla stanchezza, nè il cuore all'angolcia, Itaua per abbandonarne ogni pensiero: quando in vn'hora della notte, che pur ci vol-'le spendere intorno, quasi per visimo sforzo, piacque a Dio mirarlo con quegli occhi di pace, che, doue metton lo sguardo, portano la serenità, e la calma. Nè più ci volle, per sar che in vn momento fuanissero le ombre, e si abbonacciassero le tempeste, che tenean sottosopra il cuore di quel meschino. Anzi, in vece degli affanni fino allora prouati, tal piena di consolationi lo inondò, che, così come staua ginocchio-

chioni innanzi a Dio, preso la penna, scrisse queste parolei: J Questa si è la risolutione di ciò, sopra che sino ad hora hò meco medesimo disputato; che nulla di quanto mi ritraheua da seguitar Christo, val tanto, che meriti, che ne pur'io m'adoperi per confutarlo. Anzi, quello stesso, che prima mene ritiraua, hora mi ci spinge, e consorta: percioche, posto il tutto ad esame, hò finalmente compreso, che non altro, che l'amore di me medesimo, & vn certo abborrimento del senso, mi saceua in ciò dubbio, e contrasto. Hora tanto più veggio esser voler di Dio, ch'io'l faccio, quanto meno ci viene la carne, e ci consente il mondo, in cui non cape gusto di spirito, nèstima del Regno di Dio. Per tanto, se non le sole difficultà, che mi si attrauersauano innanzi, ma quanto di malageuole, e d'aspro ad huom del mondo possa mai accadere, e quanto suggerirmene i Demonij, tutto mi venisle incontro per atterrirmi, io, ciò non ostante, in nome della. Santissima Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito santo, propongo, e risoluo di seguitare i consigli Euangelici, e l'osseruanza de'voti nella Compagnia di Giesù: e son presto di taro quanto in essassi dee, eriandio, che me ne richieggian di voto. In tede di ciò, con somma riverenza, e tremore, confidato in quella gran misericordia di Christo, di che hora hò tal pruoua, con tutta l'anima, con tutta la volontà, e con tutta la mia virtù, ne sò voto. Siagliene gloria. Amen. Quelto di ventesimo terzo di Nouembre, e diciottesimo degli Esercitij. 7 Come risoluette, e promise a Dio, così eseguì. Entrò nella Compagnia, e, secondo il detto del Santo, non gli mancò che tare in essa, aprò dell'Italia, della Sicilia, della. Spagna, di Portogallo, e dell'Africa, doue, con grandissimo trutto dell'anime, faticò. E poiche non volle la prima lode, che potè hauere, d'essere vno de compagni di S. Ignatio nel piantare la Compagnia, o stabilirne le Costitutioni (di chepoi sempre si rammaricò, perche, ancor fra'primi, non sarebbe stato de gli vltimi ) hebbe la seconda, d'essere coadiutore di S. Ignatio nel gouernare la Compagnia, & interpretedelle Costitutioni, che portò, e dichiarò per vna gran parte d'Europa.

Parue

Parue ad Ignatio d'hauere horamai tal numero di scelti,e valorosi compagni, che all'intentione sua bastar potrebbono, Primo tratquando così tutti insieme fossero in accordo, d'vnirsi frà lotar che Sant'
Ignatio fece
ro con vn medesimo fine, come già ciascuno in particolare,
era vnito con lui: impercioche, fino ad hora, niuno sapeua.
gni, per seguire vna me nulla dell'altro, ma ognuno si credeua esser solo. Hor, per desima forma di viuere. farne lo scoprimento, il quale douea riuscire di marauiglia, e di consolatione estrema a ciaschedun de compagni, e per legarli frà loro, e seco, e con Dio, intimò ad ognuno certo numero di digiuni, d'orationi, e d'altre simili penitenze, da farsi sino ad vn determinato dì, che segnò. In tanto, con sermo proponimento stabilissero il tenor della vita, che loro pareua prendere, come più adatto a fare (fecondo il defiderio, che ne haueano) cose grandi in seruigio di Dio, & a conuersione delle anime: ciò tatto, venissero il tal giorno con la risposta, e per hora sapessero, che non eran soli, ma che si trouerebbono hauere altri compagni. Passato il tempo, e dato da tutti compimento all'obligo delle diuotioni prescritte, vennero il di stabilito con la risposta, bramosissimi ognundi sapere quali altri sossero i compagni di questa impresa. E poiche si videro insieme, Ignatio, Pietro Fabro, Francesco Sauerio, Diego Lainez, Alfonso Salmerone, Nicolò Bobadiglia, e Simone Rodriguez, persone tali, che ciascuno si miraua frà essi come il minimo, e singolar fauore gli pareua esfer di questo numero, sù tanta la consolatione, che, ancor trima di scoprirsi, non poteuano trattenere le lagrime. Proitraronsi tutti a terra, e secero alquanto d'oratione, dopo la quale rizzatisi, Ignatio parlò il primo: Loro esser quelli, che Iddio, frà tanti altri, hauea scelti per imprese, come il cuor gli diceua, di non ordinarij successi, per la salure del mondo. Mirassero, che compagni haurebbono, e che animo doueano. prendere, anche sopra quello, che il proprio zelo, e'l desiderio di seruire a Dio, metteua in ciascheduno. Che se bene in essi eran talenti per sar cose grandi a gloria di Dio, & a. seruigio della Chiesa, doue però di tutti insieme si facesse quasi vn solo (il che sarebbe, se hauessero vn medesimo scopo d'intentione, & vn medesimo cuore di scambieuole vnione) troppo maggior sarebbe il vantaggio d'ognuno, e'I frut-

to di tutti. Perciò hauer loro prescritto tempo da risoluere, e giorno da dichiararli. E quanto a sè, per incominciare nel Santo nome di Dio; sua intentione essere, conformare, quanto più gli era possibile, la sua vita con quella di Christo. Ben veder'essi, che nè più pertetto, nè più sicuro elemplare potea prendersi ad imitare; è che tanto altri può dirsi migliore, quanto più l'assomiglia. Hor come Christo, oltre alla propria. santità, tutto si sece d'altrui, consacrando alla publica salute del mondo,ciò, che sece viuendo, e ciò, che morendo sostenne, lui ancora (quanto lecito era prefumere alla debolezza di nostra humanità) aspirare al conseguimento di questi due, altissimi sini, della propria pertettione, e della salute altrui. Ben saper'egli, che il serrarti frà i confini del solo profitto dell'anima sua, e godersi Dio nelle sante delicie della contemplatione, e nella pace imperturbabile d'vna sicura coscienza, era vita, come men faticante, più deliciosa, come men contrastata da pericolosi incontri, più placida, e tranquilla. Ma che? al grande interesse della gloria di Dio, che non riceue accrescimento maggiore altronde più, che dalla saluezza delle anime, per cui egli impiegò il fommo del fare, e l'estremo del patire, de' preualere il proprio gulto, e la priuata consolatione? Ch'io arda di carità, e possa accendere chi n'è gelato; ch'io habbia luce delle cose della vita eterna, e possa illuminarne chi ne và cieco; ch'io camini le vie del paradiso, e possa stender la mano, e tirar sù la strada medesima chi ne trasuia, e mi ritenga di sarlo, per non perder del mio sacendolo? S'intepidisce il caldo della carità, con accendere altrui? Scema il lume delle cognitioni diuine, communicandolo? Si esce della strada della vita eterna, sacendosi guida? Che perdita è cotesta? Anzi pur, se si vuole hauer l'occhio al proprio guadagno, che guadagno non è, e che accrescimento di meriti, e d'honore? Che altro fecero i primi Santi della. Chiesa? non è questa vita d'Apostolo? e che altro sece Christo? non è questa vita diuina? Ma, toltone ogni proprio interesse ( a cui l'amor di Dio, se sia qual dee, nobile, e generoso, ne pur degna mirare) a noi vaglia per tutto, l'esser ciò di sua gloria, e l'adempirsi i desiderij di Christo, trafficando il suo sangue nella compra delle anime, per cui hauere egli

tutto lo spese, e sborsò sul Caluario. Hor quanto all'esecutione di ciò, di che apprello lui era immutabile proponimento, loggiunse: hauer girati intorno alla Terra gli occhi, per trouar campo, doue di più gloria di Dio, e di più frutto de' prossimi tossero per riuscire le sue satiche, nè hauer incontrato luogo più bilognoso, e che anche sia più facile ad ottenersi, di Terra Santa. Esserui stato, alquanti anni prima, non senza suo estremo dolore, in vedere schiaua di Lucisero, e priua di redentione quella terra, che a tutto il mondo hauea. dato libertà, e redentione. Quiui hauer'animo di sparger'i semi della Fede: o quanto selicemente, se in fine gli venisse. fatto, di sparger per si bella cagione il sangue, sù quella medesima terra, che, per dir così, ancor rosseggia nel sangue del Redentore! In dir queste cose, Ignatio auuampaua nel volto, si come veramente ardeua nel cuore, Dipoi soggiunse, e con questo sinì: che in tanto, sin che venisse il tempo di sare il passaggio, e di mettersi all'opera, hauea risoluto d'offerirsi a Dio, e di consacrarsigli, per non essere in auuenire più di sè medesimo, ma di lui. Ciò farebbe offerendo voto di tal passaggio, di pouertà volontaria, e di perpetua castità. Così detto si tacque: & aspettaua, che gli altri per ordine seguitassero a dire, ognuno ciò, che di sè hauea determinato, Ma nella lingua d'Ignatio hauea parlato il cuore di ciascheduno, & egli, in riferire i suoi, hauea appunto espresso i sentimenti communi di tutti: perche Iddio, opera delle cui mani era stata l'unione de cuori di questi sei compagni, con quello d'Ignatio, perche l'hauessero anco fràloro, a tutti ispirò i medesimi sentimenti. Vero è, che non frà gli angusti conini di Terra Santa, doue essi, non vedendo allora luogo più opportuno ad entrarui, si ristringeuano, ma, come huomini pari ad ogni grande impresa di gloria sua, a più larghi spatii Il destinaua. Consegnaua alle lor mani, & aquelle de'loro posteri, e figliuoli, tutta la Terra, e ad vn di loro, che sù il Sauerio, vna sì gran parte d'essa, che, doue egli solo operò, poteuano hauer campo basteuole le satiche di molti Apostoli. Pertanto, la risposta d'ognuno, tù vn commune applauso di tutti, interprete de'cui cuori era stato la lingua d'Ignatio. Così compagni e leguaci perpetui gli si consegnarono, Indi

con lagrime di tenerissimo affetto tutti insieme si abbracciarono, e strinser tal nodo di scambieuole carità, che da indi innanzi, si mirarono come fosser nati fratelli, senza altra differenza frà loro, che di portare ad Ignatio, oltre ad vn'eccessuo amore, riuerenza come a maggiore, & ossequio come a padre. Ciò fatto, valendosi Dio del zelo, che loro ardeua nel cuore, per disporli a quello, a che li voleua finalmente condurre, venne in pensiero ad alcuni di loro, di muouer dubbio, se, non riuscendo il passaggio d'oltremare, o, passati che sossero, il poterui, o douerui restare, per qualunque accidente sopraprendesse, doucan cercare altre terre, altri popoli da coltiuare. Sopra ciò si tennero lunghi discorsi, infin de' quali, restarono in accordo, d'aspettare vn'anno ini Venetia, e se frà tanto non v'è imbarco per Palestina, s'intendano prosciolti, & assoluti dal voto: ma di quiui passino a Roma, e si presentino al Sommo Pontesice, con assoluta. proferta, d'andare in aiuto delle anime, douunque a lui meglio parrà. E percioche la più parte di loro non hauean compiuto il corso della Theologia, che pur'era necessario finire, si determinò, che da quel tempo, ch'era il Luglio del 1534. proseguisser la stanza, e lo studio in Parigi, fino a' 25. di Gennaio del 1537. allora passassero a Venetia. Così risoluettero, anzi Iddio, a cui presente è tutto l'auuenire, e vedea, che in vn corso di tanti anni, e prima, e poi, quel solo ch'essi determinarono all'aspettare in Venetia il passaggio di Terra Santa, douea esserne senza, volendoli in mano del Pontefice per istabilirui la Compagnia, a quello appunto li mosse ad appigliarli.

Restaua horamai solo, per vltimo compimento del risc-Primi voti di luto, il fare a Dio la promessa de' loro voti, per cui niun ci signation parue più adatto, del decimoquinto d'Agosto, solennissimo nella Chiesa per l'Assuntione di N. Signora al Cielo. Sperarono, che met-di N. Signora tendo nelle mani sue questa prima offerta, senza che essa la, nelmonte de Martiri presso fauorirebbe in auuenire, come cosa sua, porterebbela anche a Parigi: che su lu Figliuolo, tanto più accetta, quanto più degno persoabbozzatura naggio la presentaua. În tanto per quel rimanente de giorgnia di Gie- ni, che correuano fino alla festa, si andarono disponendo con digiuni d'ogni dì, con orationi di molte hore, e con grandi

Digitized by Google

penitenze, ognuno alla misura del suo seruore: e perche non vollero altri che sè consapeuoli de' loro proponimenti, scelsero all'offerta de' voti, vna Chiefa posta sopra vna collina, solitaria, si come appartata dal publico, e fuor di Parigi mezza lega, ma di grandissima dinotione, detta N. Signora al monte de' Martiri. Quitti il di prefisso dell'Assuntione, si ragunarono insieme tutti in vna cappella, che stà sotterra nel basso della Chiefa, nè, suor ch'essi, verun'altro vi sù. Celebrò Piecro Fabro, che solo era Sacerdote, e giunto alla communione, riuoltossi verso loro, con in mano il corpo del Signore, e eutti, l'un dopo l'altro, con voce alta, s'obligarono a Dio con voto di pouertà, e di castità perpetua, d'andare a Terra Santa, di presentarsi al Sommo Pontesice, secondo le conditioni già dette, e di non accettare per amministratione di Sacramenti, stipendio, nè prouissone. La pouertà intesero a quetto modo, che, compiuti gli studij, facessero assoluta rinuntia di quanto possedeuano, serbato solamente tanto, che bastalle al viaggio di Palestina. Ma ne pur questo, truouo, che alcun di loro si ritenesse; peroche di altrui limosine surono proueduti. Il voto di non accettare stipendio per amministracione de Sacramenti, oltre all'essere compimento della volontaria pouertà, sù da essi satto, sì perche sossero più volentieri adoperati, mentre altro vtile non pretendeuano, che la salute delle anime, e sì ancora, per contraporsi alle calunnie. de' Luterani, che, contra, ogni verità, e ogni douere, infamauano gli Eccleliattici, come ingrafiaffero col fangue di Chrito, vendendo le cole facre, per arricchire. Fatti i voti, si communicarono, con tanta abbondanza di lagrime, e con sì gran Encimento di diuocione, che Simone Rodriguez, vno di lom, che ne l'ariue il racconto, ancor trenta anni dapoi che ciò figui, ne sentiua le influenze, e in solo ripensarlo, si riempiun di foauissima consolatione. Ma non è da paragonare la consolatione de gli altri con quella di S. Ignatio, che n'hebbe folo più che tutti i compagni infieme: conciotofiecola che quel felicitlimo di cogliesse le prime trutta delle satiche, e i primi adempimenti delle sue lunghe speranze; fatto padre d'yna, se il numero fi riguarda, piccola famigliuola, ma, fe la sceltezza, d' huomini tali, che a come da poi lu, ognun di loro valeua per

molti. Hor quì nổ è da trapassarsi in silentio, ciò, di che granissimi Scrittori di quelto, e del passato secolo han fatto memoria, come d'vn de più euidenti testimonij della Diuina prouidenza verso la Chiesa, e'l Capo d'essa, il Romano Pontesice; che appunto quell'anno del 1534. nel quale si gittarono i primi semi della Compagnia, consacrata con ispeciale offerta di sè stessa all'ubbidienza del Pontefice, & al seruigio della Chiefa, tù il medefimo, come dicemmo al principio di questa opera, in cui Arrigo Ottauo Rè d'Inghilterra, di Difenfor della Fede, fattone impugnatore, e ribello della Sede-Apostolica, publicò crudelissimi bandi contra il Pontesice, fino a far colpa di supplicio capitale, anco il non cancellare il titolo di Papa, douunque in iscritture, o in libri si leggesse. Bontà inestabile (dice Sandero) e misericordia di Dio verso noi d'Inghilterra, e tutta la sua Chiesa; che in questi tempi appunto, ne'quali, per opera della bestemmiatrice lingua di Lutero, altroue, e in Inghilterra per l'inaudita crudeltà del suo tiranno, pareua affatto estinta ogni prosession di Religione, e di viuer perfetto, e tolto ogni riuerenza al Vicario di Christo; e quel nome a tutti i Fedeli venerando, di Pontefice, e di Papa, diuenuto affatto esecrabile; eccitò lo spiritq dell'huomo di Dio, Ignatio di Loiola, e d'alquanti altri compagni suoi, i quali inuiatisi per vna purissima, e purgatissima strada di Religione, a gli altri istituti di persertione aggiundero, con particolar dilegno, e per istinto di Dio, vn quarto lor voto, contra l'empietà di Lutero, e d'Arrigo, confacrando in ogni ministerio di pietà, e di religione, se, e l'opera. loro al Romano Pontence, pronti a qualunque fatica, e pencolo a lui piaccia esporli, per ingrandimento della Religione Catolica, e per conuersione, & ammenda di qualunque terra d'infedeli ingannati, o di peccatori; senza contraporui parola, nè chieder neanco sussidio di viatico. Questi, in tal guisa, e per tal fine raccolti, e coltiuati da'bellissimi istituti d'Ignatio, si chiamarono Compagnia di Giesu, il cui santissimo nome, e la cui Fede, nell'vnione della Chiefa Romana, concelerità, & industria, han portato non solamente a' lontanissimi popoli, e fino a gli vltimi confini delle Indie, ma anco a'miserabili souvertiti da gli Heretici nel Settentrione, & agli

Inglesi staccati a forza dalla communicatione col mondo christiano, per crudeltà de'loro tiranni; e ve l'han recata, e sparsa a rischio delle lor vite, e con ispargimento del proprio fangue, nel tempo che Elifabetta figliuola d'Arrigo, regnaua, e perseguitauala Chiesa. Così Iddio posuit nobis semen pro Abel, quem interfecerat Cain.] Fin qui la storia del Sandero. Sodisfatto alla propria diuotione, e reso affettuosissime gratie a Dio, passarono il rimanente di quel giorno presso ad vna sonre, che sorge a piè della collina, doue è posta la chiesa, & è, oltreche amenissima, di gran diuotione, per esser state, come dicono, confacrate le sue acque col sangue del Martire S.Dionigi Areo. pagita, che , portata nelle mani la propria telta recifa, a quella fonte se le lauò. Quiui si ristorarono con vn pouero desinare, ma condito d'vna saporitissima allegrezza, e di ragionamenti spirituali, parte de'quali su consertare la maniera del viuere, che farebbono in quel rimanente di tempo; che Li fermauano in Parigi. Nel che Ignatio, il quale, come in: quel di riceuette viicio di Padre, con esso anco hebbe muouo spirito di Dio, per gouernare i suoi figliuoli, perche non intepidissero, nè rallentassero dal seruor conceputo, a tutti determinò vna misura vnisorme di certe opere da sarsi, che non toglicse loro i tempi da darsi allo studio, e li mantenesse in diuotione. Ciò furono, orationi, e penitenze d'ogni di s communicarsi le domeniche, e le seste solenni (che in que tempi era troppo più, che hora non pare: ) oltre a ciò, rinouare ogni anno nel medelimo giorno dell'Assuntione, e nella medesima chiesa, i voti già tatti; il che si eseguì ne' due seguenti Agosti del 35.e 36. Finalmente, che insieme si hauelfero in conto di fratelli, amandofi, come se ognun di loro trouasse ne gli altri sè medesimo. E perche viucano in diueria alberghi, ii vnissero spesse volte, come i figliuoli di Giobbe; quando a cala dell'uno, e quando dell'altro, in giro, e quiui, con semplici pransi, e con santi ragionamenti, rauusuassero quella scambienole carità, che col viuere insieme, e con l'viar domestico, si mantiene. Con questi mezzi, quel nodo col quale Iddio gli hauea stretti, tanto sortemente sitenne, che, non che rallentalle mai in niuno il primo proponimento, ma cercaro, no d'acquistar compagni, e crescere il lor numero, come pur fuc-

succedette. Prouarono aucora vn'insolito vigore d'animo, & vna ammirabile chiarezza, & illustratione di mente negli esercitij dello studio; percioche hauendo indirizzato ogni loro sapere alla salute de prossimi, pareua, che l'habilità dell'ingegno per intendere, fosse migliorata dal zelo delle anime per operare. Ea dire il vero, in altra maniera riesce. lo studio a chi lo prende per valersene in seruigio di Dio, iualtra a chi solo per interesse, di pascer con esso la sterile. curiosità dell'intelletto: peroche i primi, oltre al tramutar che sanno vna satica da sè nè buona nè rea, in operacione di merito (ch'è l'alchimia della retta intentione) & oltre al durarla con più costante patienza, riceuono anco dal padre de' lumi, a cui finalmente appartiene fauorir le cose di suo seruigio, speciali insussoni di luce, che loro rischiara la mente, e conduce i pensieri al ritrouamento delle cognitioni, ches cercano. Da questa offerta, che secero i Padri insseme adunati, che fù la prima abbozzatura della Compagnia, che quiui allora si cancepì, la Città di Parigi, prese verso lei nome, di Madre: e ne sa restimonianza, oftre ad altri scrittori, checosì l'hanno chiamata, vna iscrittione latina, in bronzo, po-Ata nella parte superiore della sopradetta chiesa de' Martin, percha qui ui sia più publica e più vedura che non se tolle ttara polta nel proprio luogo, doue li fecero i primi voti; che in come hodoro, soucerra, al sepolaro de Martiri aluggo escoro e men praticato. L'inscrittione è la seguente. D. O. M. Sute spectator, apque in hoc Martyrum Sepulchro, probati Ordinis cunas loge, SQCIETAS IESV, Que S. Ignatium Loyalam Patrem ognofeit, Lutetiam Matrem, Anno salutis M. DXXXIV. Augusti xv. hic nata est: cum Ignatius, & Socit, Davis sub sacram, Synaxim religiose conceptis, se Deo in perpetuum consecrarunt, Ad Aluiorem Dei Gloriam. Di qui anco il pijssimo Rè Luigi XIII, prese motivo di supplicare con vna lunga lettera, tutta di luo pugno, a Gregorio XV. Sommo Pontefice, per la canonizzatione di S. Ignatio, recandosi a proprio honore l'ingrandimento, che ne haurebbe la Compagnia, la quale ogli scome nata in casa sua, sua cosa stimaun.... [Il mio Regna i dice egli ) merità questo honore, che vntal ferno di Dio venifie a questo mio Parigi, per apprendenti

le scienze, e che qui raccogliesse i compagni, e cominciasse nella Chiesa del Monte de' Martiri la sua Compagnia. 1

Hor quì mi sia lecito di fare alquanto d'intramella, con due considerationi, che non faranno nè suor di luogo, nè senza qualche piacere di chi leggerà questa historia. L'vna è l'opra La Compail luogo, l'altra sopra il tempo della prima formatione della gnie di Giesti Compagnia. E quanto al luogo, io stimo, che, come Iddio con re de Martiri: manifelta assistenza del suo gouerno, guidaua tutte le cose d'hauere di S.Ignatio, e de suoi compagni; in risguardo del fine, per cui spargere molto sangue, e li ragunò, non senza cagione, e mistero, d'innumerabili Chie- d'hauere a pase, che sono dentro, e suori di Parigi, li consigliasse ad eleg- tir grandi per-secutioni. gere, anzi che verun'altra, quella del Monte de'Martiri; e ciò, le io mal non auuifo con euidente presagio, che vna Religione nata nel Monte de'Martiri, douea aspettarsi influenze conformi al luogo, cioè grande spargimento di sangue, e siere tempeste di persecutioni. E nel vero, i successi sono stati fedelissimi interpreti del pronostico. Impercioche, se dello spargimento del langue parliamo, nel corso a pena d'vn secolo, de' figliuoli della Compagnia, vecisi, chi seminando la Fede fra'Gentili, e chi difendendola fra gli Heretici, fi contano al di d'hoggi, assai più di trecento; abbruciati lentamente a due, e trè hore di fuoco sommersi nel mare, squartati viui, saettati, trasitti con lance, messi in croce, decapitati, vccisi col freddo delle acque gelate, e col caldo delle bollenti; morti di veleno, di capestro, e del crudelissimo stento della fossa Giapponese. E benche il solo viaggio, e l'apparecchio per giungere a coltiuare gl'infedeli delle Indie, si possa dire a guisa d'vn lungo martirio, per vna penosissima vita. menata nelle grandi tempeste, e nelle ostinate calme dell' Oceano, nelle nauigationi di dieci, quindici, e più mila. miglia di mare, ne'caldi estremi della zona torrida, ne'barbari trattamenti di popoli inhumani, nell'incresceuole, es lungo stento d'apprendere difficilissime lingue, nell'habitar molte volte peggio che fiere, in tosse sotterra, in cauerne, e boschi, e nel mantenersi stentatamente con vn pugno di riso abbrustiato; dietro a che poi sieguono molte volte le morti di sì barbare inuentioni di supplicij, che, il meno che s'habbiano di terribile, è il morire; con tutto ciò sono sì essicaci, e copio-

copiose quelle prime influenze per muouere a dare in testimonio della fede, la vita, con che pare, che la Compagnia nascesse, che se si mandassero alle Indie quanti ne han desiderio, scemerebbe, si può dir, per metà la Compagnia in Europa.

Quanto poi alle persecutioni; io non sò, se altra Religio-Scacciamen- ne sia stata mai, in cui si lontane, anzi si contrarie cose, si ti, e libri di sieno, con vno strano miracolo, accordate, come in questa. rala Compa Esser tanto seguitata, e tanto perseguitata, riceuuta in tanti gnia, due luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scrigra parti del luoghi, e da tanti scacciata, che parli in tante lingue, e scriptioni. per publico consentimento, scriuano tante penne, e tante lingue straparlino. Chi leggerà i successi delle sue historie, vedrà il suo crescere simigliante a quello delle mura di Gerusalemme ne' tempi di Neemia, quando i lauoratori d'esse, conueniua, che tenessero vn'occhio all'opera, & vn'altro a' nemici; con vna mano adoperassero l'archipenzolo, e'l martello, nell'altra hauesser pronto l'arco, e la lancia; e, se metteuano yna pietra some fabri, la difendessero come soldati. La predicatione dell'Euangelio fra' Gentili, le dispute, e i libri contra gli heretici d'ogni setta, la disesa del Concilio di Trento, si per i dogmi della Fede, e sì per la riformatione de' costumi, il sostenimento dell'autorità del Pontesice, la promulgatione del Calendario corretto, e simiglianti altrecagioni, ci han fatto vscire di tanti luoghi del Giappone, del-Ja China, dell'Ethiopia, di Congo, dell'Inghilterra, della Scotia, della Transiluania, dell'Ungheria, della Liuonia, della Boemia, della Fiandra, della Francia, de' Grigioni, e d'altronde. E ciò, spesse volte, con publicare obbrobriosi arresti di scacciamento, con ergere colonne infami, e piramidi di vergognose iscrittioni, con solenni applausi di scherno in onta, e vitupero; e con dare i luoghi nostri a ruba, e le vite alla discretione del popolo infuriato. I soli libri poi publicati fino ad hora contro alla Campagna, & in ogni farta di componimenti, poelie, hiltorie, romanzi, mercurii, informationi, centure, processi, cartelli, satire, filippiche, e profetie, bastano a far da sè una più che mediocre libraria. E ciò è sì vero, che quaranta anni hà, quando comparue alle stampe il Catalogo degli Scrittori della Compagnia, raccolto da

to da Pietro Ribadeneira, vi su fra gli heretici c hi vn'altro ne contrapose, e stampò, de gli scrittori contra essa, e sin d'allora, de' soli tiroli si potè formare vn libro. Vero è, che l'astuto compilatore, non imitò il Ribadeneira nel meglio, di loggiungere a' nomi yn riltretto della vita de gli Autori, onde formaua quell'indice; nel che pur nondimeno porta lode di non male auueduto: percioche pretendeua, non d'honorare la Compagnia, si come degna d'hauer nemici di sì mala fatta, ma di renderla odiola, con dimostrarla sì odiata, Esorta poi il medesimo, e priega i Principi, e gli stati d'Europa, a contribuire danari alla grande opera di ristampare tutti insieme i libri vsciri in biasimo della Compagnia. Già nella Roccella essersi cominciata si saluteuole impresa, con istamparne sei tomi: benche con troppo più animo, che potere ; peroche que buoni raccoglitori, ammassauano ogni cola, non cerneuano il meglio, per cui folo (dice egli con intollerabile ingrandimento) abbisognare il commun sussidio de' Potentati d'Europa. E ciò fin da quel tempo. Poscia n'è cresciuta. la turba a tal'eccesso, ch'è più difficile sarne il numero, che le risposte. Anzi come quell'indemoniato, che richiesto dal Saluatore, Quod tibi nomen est? rispose, Legio: quia intrauerant damonia multa in eum, così talun di questi Autori potrebbe risponder di sè: peroche, essendo pur'vn sol'huomo, e scriuendo contra noi molti libri, con varij titoli, e nomi polticci, quasi tossero opere di altrettanti compositori, hà mostrato d'hauere vna legione di spiriti, che gli guidauan la penna, parlando cadaun di loro in suo linguaggio, diuersamente, senon quanto tutti, in dir male, andauano di conserto. Altri poi (come di certi suoi emuli dicea S. Girolamo) in tantum. imperiti, ve ne maledicta quidem habeant propria, trascriuendo il già stampato, & inebbriandosi del vomito altrui, alienis vocibus blasphamant. Ma i pellegrini, e capricciosi titoli, che questi libri portano in fronte, e le non mai più intese cole, e tutte di grandissima lieua, e necessarie a sapersi da' priuati, e da' principi, che si proferon di riuelare, metterebbono ad vn pazzo voglia di vendere il suo patrimonio per competarli, Chi strauolge, chi interpreta, e chi condanna il nostro nome, chi figura i misterij, chi suela lo specchio della dottrina,

£4464.84

Præm.li.1. Com.in leyem.

chi spiega i caratteri, chi spone il catechismo, chi delinea la. fisonomia, chi notomizza lo spirito, chi spia se interiora, chi esamina gli astrusi, e reconditi studij, chi riserisce i colloquij, chi publica gli auuisi priuati, chi diuulga le istruttioni segrete, chi dichiara gli aforismi, chi pruoua lo scadimento, chi descriue il modo di procedere, chi fabrica la. vera historia dell'origine, e degli accrescimenti, chi spiana. l'arte, chi racconta le sceleratezze. Tali sono, peschiere con entro ossa di bambini a centinaia, natici in casa con sacrilegio, e poscia mortici con parricidio: armerie sopra le volte, delle Chiese, serbate ad vso di mettere in riuolta il mondo, oue ci venga in acconcio: notturni trattari d'ognun col suo demonio tamigliare, per apprendere il magistero di trarre, con incantamento, di ceruello i protessori delle religioni riformate, e ridurli all'ubbidienza del Papa: tesori adunati daslo spoglio di tutto il mondo,e sotterrati nelle sepulture: consigli tenuti ogni settimana sopra gli andamenti del gouerno politico di tutti gli ltati , per trarne modo da condurre in porto i propri nostri interessi, a qualsiuoglia punto di vento, che spiri; mille seicento quaranta due concubine tenute, & vccise das Cardinal Bellarmino; accioche s'intenda quali sieno gli altri di minor virtù, mentre vno de gli ottimi era tale; ribellioni di stati, morti di Rè, prede, e rouine dell'vniuerso. In somma, de Iesuitis, scrisse settanta anni sono, Nicolò San- zas, a dero, plures fortasse sabula feruntur, quam olim de monstris. De ori-sabis gine enim horum hominum, & genere Vita, & instituto, de moribus, āc doctrina, de consilijs, & actionibus, varia simul, & contraria, ac somniorum simillima, non privatis tantum colloquijs, sed publicis concionibus, librisque impressis publicantur.

Mali effetti, che cagiona-

Nè può già manco cotal lorta di libri, per quello esfetto, che gli scrittori d'essi pretendono, di quel che già si pono i libri d'in tesse, per mettere all'abbominatione del mondo Giesù Chrifamia publi. cati contro a sto, e i suoi sedeli, quella pestilente opera, composta, e satta spiegare nelle publiche scuole di tutta la Monarchia di Roma, d'ordine dell'Imperador Massimino, con titolo di Acta Pilati. che si singeua essere vn sedele trasunto del processo, che Pilato sabricò nella causa della condannatione di Christo, preso da gli Archiuij del l'retorio di Gerufalemme, e pieno d'innu-

merabili ribalderie, apposte all'innocenza di lui: credute poi tanto, che appena compariua Christiano in publico, che tutti non gridassero, Al tuoco, ond'hebbero il sopranome di Sarmentitij. Edi questa arte di mettere in odio al mondo i sedeli di Christo, con publicar contra essi scritture, e libri, pieni di quanto ad ognun piaceua credere, o fingere sopra essi, appena v'è scrittore antico d'apologie, che non si dolga, e da cui non possa la Compagnia prender gran parte delle parole, quando anch'essa voglia, o dolersi, o consolarsi. Illi verò (dice Atenagora) etiam epulas detestandas, & concubitus incestos singere de nobis audent; partim ne temerè nobis infensi videantur, partim quòd ita existiment, vel nos metu perculsos, a nostra professione abduci, vel Principum animos propter flagitiorum magnitudinem, aduersus nos concitari, & exasperari posse. Nos verò illudi vos intelligimus, & non contra nos tantum, sed omnibus retro seculis morem hunc fuisse scimus, divina quadam lege, ac ratione, vt, contrariam sibi virtutem, improbitas impugnaret. Ben l'impararono a lor co? sto, per pruoua, che vn tempo ne secero, le più degne, & illustri Religioni, ancor'esse d'ordine mendicante: dalle quali la Compagnia, come prende elempij di fantità, può anco riceuer motivi di conforto: e Gregorio XIII. Pontefice, contolando, e prendendo a difendere con Apoltolica autorità la Compagnia, nella bolla Ascendente Domino, addusse l'elempio de'due, che chiama, Sanctorum Dominici, & Prancisci praclarissimos Ordines: perseguitati anch essi vn tempo, e perciò das Sommi Pontefici, per interesse publico della Chiesa, costantemente difesi. Ognuno sà ciò, che quel Dottor Parigino, e capo di fattione, Guglielmo dal fanto amore, scrisse contra. este, & operò; e pur'erano si vicine a' loro principij, e, se dapoi sempre, allora più che mai, nel primiero spirito de' fanti loro istituti. Seppe il mal'huomo far comparire sì probabili le sue calunnie, e sì rea, e condanneuole l'innocenza di quelle due congregationi di santi, e dottissimi huomini, che le mile in odio, e in vitupero della Francia, e ne schiule i maestri dalle catedre, c'haueano in Parigi ; e giunse fino a iperare, che, come piante di velenola semente, s'hauessero a sterpar dalla Chiesa, e torre dal mondo. Ecco le accuse di quel Dottore contra le Religioni Mendicanti, tratto

da quel, che ne scrissero in disesa de gli Ordini loro, i due Santi Dottori della Chiefa, Tomaso, e Bonauentura. Che si vsurpan le prime catedre delle Academie, togliendole a' legitimi posseditori, che le godeuano ab antico. Che con apparente pretesto d'Apostolici privilegij, si sottranno dall'vbbidien- 19.5. za, e dalla suggettione de' Vescoui. Che, come lupi si cacciano in tutte le case, per quiui sar preda dell'altrui hauere. Che, superbi, e sastosi, per comparir sra' grandi, pratican.

sein. Opt.

nelle Corti, e quiui astutamente riposcano le amicitie de' de Panpre.

Christica. Principi. Che si framescolan nelle cose altrui, e sotto sem- era Mas. biante di dar consigli, negotiano i proprij interess. Che Apol. Para insegnano con alterezza, predicano con vanità, e le co- perma-ón de de gli Ordini loro, vantano con superbia. Che scorrono vagabondi, e lono l'empre in ogni luogo, e non mai in niuno. Che,a chi loro contrasta, resistono, e sanno testa; & in vece di porgere la sinistra guancia a chi loro percuote la destra rendono cento per vno. Che vanno a caccia di plauli, d'honore, e di stima, e si seruono della gloria di Christo, per tratficare la propria. Che compaiono ne' tribunali a litigare. e voglion vederla in puncto iuris, sopra qual si sia differenza di roba, o di fama. Che cuoprono sotto sembiante modelto. animi senza vergogna, sotto maniere ipocrite, spiriti di Faritei. Donersi dunque loro le celle, e non le corti, i Chori, non le Academie; le stuoie, le sporte, e i lauorij di mano, non le scienze, e gli studij; il silentio non le prediche; il piangere i proprij peccati, non il condannare gli altrui. E ciò guando tossero di coltumi non rei, e di vita non condanneuole: ma percioche iono pieudoapoitoli, pseudochristi, e precursori dell'Antichristo, douersi sueller del mondo, dittruggere, & annientare. Potrebbe dirsi peggio d'una setta d'heretici? Si cieco, e maligno su l'odio conceputo contra tutti, per colpe anco leggieri, d'alcuni pochi; sì furiosa l'inuidia. nata dal vedere eclissato il suo sapere, e guadagnate le sue catedre dal merito d'alcuni gran Religiosi di quegli Ordini; e finalmente sì dannoso l'abbassamento, che, per altrui istigatione, Innocentio IV. sece della Religione di S. Domenico; rea veramente non d'altro, che d'essere troppo cresciuta in. tapere, fantità, estima: onde gli emuli fuoi, vedendola quasi

perseguitata, da chi solo la poteua disendere, presero animo per ardir tanto: a gran pericolo, o di far nella Chiesa vna. scilma, o di mettere in irreparabil ruina, Ordini sì benemeriti del Christianesimo. E certo, mas per essi, se Alessandro IV. Pontefice, non era verso loro di cuor più beneuolo, e se S. Tomaso d'Aquino, e S. Bonauentura, che, come hò detto,scrissero a disesa dell'Ordine, erano,quali costui, e gli altri suoi partigiani, gli haurebbon voluti, mutoli, e senza penna. Non haurebbe hauuro sì presto bonaccia vna sì cruda. tempesta, nè Guglielmo dal santo amore, sarebbe stato condannato al filentio, e cacciato in efilio: Ma in fine, sono ammutoliti i cani, che abbaiarono a queste gran Religioni, & hora in premio d'vn lungo patire, si viuono in pace, nè v'è chi apra loro incontro bocca, nè metta vn'apice in carta per oltraggiarle: sopra noi adhuc manus extenta. E pur v'è chi vorrebbe, che, trattati peggio di Giobbe, da mani niente più discrete di quelle del Demonio suo carnefice, non hauessimo nè pur, come lui, derelicta labia circa dentes, per dir parola. d'innocente difesa; ma che, come Nazianzeno disse del filosofo Christiano, a chi ci batte, porgessimo non solo la seconda guancia, ma anco la terza, benche non l'habbiamo. Così, o parliamo, e siam vendicatori, o tacciamo, e ci contelsiamo rei: interpretandosi il tacere, non a mansuetudine, che non voglia, ma a confusione, che non sappia dir nulla. persè; come quel reo dell'Euangelio, che al primo rimprouero della sua colpa, obmutuit.

Anche persecutioni della Compagnia (doue se ne rintraccil'origine)si truouano essere le solleuate contra il Fondatore Altre persecudi essa: che l'odio verso i figliuoli, ringorga singolarmente alla Compe-fino alla sonte del Padre. Gabriello Lormeo, Simone Mise-de nascono. no, Elia Halenmullero, Ridolto Hospiniano, Pascasso, Arnaldo, & altri, si sono tatti tamosi, coll'infamia, che si hanguadagnato in questo argomento; chi chiosando la vita d' Ignatio, scritta dal Ribadeneira, con mille, in parte heretiche, e in tutto sciocche, e puerili censure, e chi mettendone il nome in dispetto, e i fatti in vituperio. L'essersi poi da certa vita della S.Madre Terela, rillampata non hà gran. tempo, leuato quella parte de gli aiuti, che nel profitto dell'

Digitized by Google

anima sua, e nell'inuiamento alla persettione, ella stessa, ne' fuoi scritti, confessa hauerle dato molti figliuoli di S.Ignatio, i quali le furono consessori, e guide nella via dello spirito, io termamenre mi persuado, ciò non potersi recare, suor che ad vn cotal capriccio dello stampatore; che forse mirando ad accorciar quell'opera, più volentieri che null'altro, quello, che alla Compagnia ne proueniua, trascurasse: benche il riserirlo, sì come a lei era di sommo honore, non ricadesse punto a diminutione di gloria sopra niuno. [Lodato sia il Signore ( dice S. Teresa nel sine del capo ventesimo terzo della sua vita) che m'hà dato gratia d'vbbidire a' miei Contessori, ancorche impersettamente: e questi quasi sempre sono stati di quegli huomini benedetti della Compagnia di Giesù: ] e il turono chi quattro, chi sei, chi dieci, e chi dodici anni, il P. Ripalda, e quel fanto huomo, il P. Baldassaro Aluarez, e il P.Girolamo Perez, e il P. Egidio Gonzalez: &, oltre a più altri, fullo gran tempo il P.Francesco Ribera, che poscia neicrisse la vita, stimata vgualmente degna di tal'Autore, e di tal Santa. Lo stesso altresì è aunenuto nelle cose del grande Arciuescouo di Milano S. Carlo; che chi ne hà scritto, dopo altri, la vita, doue pur volle farla nel rimanente accrefciuta, e maggiore, non sò come, n'escluse, ilpiù che si potè, la Compagnia, passando a chius'occhi quello, che in prò dello spirito del Santo, e in seruigio, e risorma della sua Chiesa, operò; 📚 haffi a parte a parte in historie sedeli, composte, e publicate. da chi visse col medesimo Santo, e come testimonio di veduta ne scrisse. Cotali seruigi, con qualunque intentione si facciano, al certo, punto non aggradiscono a'Santi, che volentieri, fin dal Cielo, tarebbono, ciò che altri disse de gli arbori, che piegano verso terra i rami carichi di lor frutta, per additare, e ringratiare la radice nalcosa, onde sugo, & alimento trassero per produrli. E mentre vissero in terra, il secero in più maniere; ed anco per ciò ne tornerà sempre gloria alla loro virtù. Veggasi da queste poche particelle d'una lettera, che la Vergine S. Teresa scrisse a Christosoro Rodriguez de Moya, di qual sentimento, & affetto ella sosse verso la Compagnia. [Si potrà (dice ella) afficurar di questo, da alcuni della Compagnia di Giesù, che sono stati qui, e mi conosco-

no, e l'han veduto: peroche essi sono miei Padri, a'quali, dopo Noltro Signore, la mia anima deue tutto il bene, che hà, se ne hà alcuno. Non tutte le persone spirituali mi sodisfanno per i nostri Monisteri, ma quelle solo, che i detti Padri confellano, e quelle, che trattan con essi: nè mi souviene d'hauer, fino ad hora, accettata veruna, che non sia loro sigliuola, peroche fono quelle, che più fanno per noi ;e come essi haucano alleuata l'anima mia, Nostro Signore m'hà fatto gratia, che il loro spirito si pianti in questi Monisteri. E le, V.S. hà cognitione delle Regole loro, vedrà, che, in molte cole, le noltre Costitutioni sono conformi alle loro: perche hebbi Breue del Papa di poterle fare, &c. d'Auila 8. di Giugno 1 568] Io, perme, confesso, d'hauer con particolarissimo godimento, siterito fino ad hora, gli aiuti, che nello spirito . hebbe ne suoi principij S. Ignatio, dal P. D. Giouanni Chanones Monaco di S. Benedetto, da alcuni Religiosi dell'Ordine di S.Domenico, che gouernazono l'anima sua in Manrela, dal P.F.Diego d'Alcantara, e dal P.F.Teodosio, amendue Religiosi di S. Francesco, de quali l'vno il confessò in Barcellona, e l'altro in Roma: e se più hauessi in ciò saputo, più anche haurei scritto: sicuro, che, oltre alla sedeltà, ch'è la linez delle directioni dell'historia, m'haurei anco con ciò guadagnato appresso il Santo maggior beniuolenza, si come grato per conto suo, verso coloro, del cui spirito profittò. Nondono poi solamente i Chemnitij, gli Osiandri, i Lermei, gli Motpiniani, i Lauseri, i Cambiloni, i Misoni, e mitte altri tali, chi Apostata, chi Heretico, e chi l'vno, e l'altro, che ci facciano degni dell'honore delle loro ignominie; come di Giuliano Apostata suo persecutore, disse il Nazianzeno. Se ciò sosse, felices lesuita, potremmo dire col Rescio, quòd ab ijs visuperantur, qui nihil unquam, nisi grande aliquod bonum vituperure consueuerunt. Hauuenne di molti altri, e questi tanto più noceuoli degli scopertamente nemici, quanto l'esser d'una medesima sede, e sorse ancora d'una simile prosessione di vita, non permette loro mostrarsi appassionati, se non con appatenza di carirà, e con pretelto di zelo.. La dissomiglianza. de Religiosi Istituti, che pur'è vn de belli ornamenti della. Chiela, che si veste di varietà, sà taluolta giudicare, e condan-

dannare per istrauolti, e fuor di regola, quelli, che Iddio incaminò per altre vie : con errore simigliante a quel di coloro, che imaginan, che gli Antipodi stiano nel mondo al rouescio, perche sono in paesi a loro per diametro opposti: e pur tutti hanno il medesimo sito, e tutti si reggono sul medesimo centro. V nus quidem sic, disse l'Apostolo, alius verò sic: e questo no è sconserro, ma aggiustatissima harmonia, di corde varie, ma non discordi. Il vestito di questa bella Reina, la. Chiesa, descritta da Dauide nel Salmo quarantesimo quarto, diche orditura è egli, dice S. Agostino, e di che trama? Non vile di materia, per decoro; e per beltà, non semplice di colore: pretiosus, & varius. Dunque, siegue egli, in veste in Pfalse ista, varietas sit, seissura non sit. Ma, all'incontro, ecco dalla simiglianza de'medesimi ministerij, sì di spirito, come di lettore, l'emulatione, cioè Schismatum mater, come la nomina some Tertulliano, e qu'el velle ditescere aliena paupertate, che a S.Ago-diners. stino parue estrema iniquità. Al certo, contra ogni legge di quel puro zelo dell'honor di Dio, che dourebbe anzi cagionare allegrezza, per ciò, che altri sa in suo seruigio, poco, o molto che sia, e muouere ad aiutarsi insieme; nella maniesache i Cieli, per narrare alla Terra la gloria di Dio, s'imprimono l'vno all'altro la velocità, e'l moto, con che tutta d'intorno la girano:

che ne parli.

Che se poi, senza la fatica di ricercarcele da noi, trouas pur volessimo le varie cagioni, onde concetti della Compasene cagioni griia si fliauvlei, & affentioni verso lei tanto sinistre prouendel periegui-tar che molti gono, ce le offerirebbe il P. Iacopo Gretseri, huomo, che, fanno la Com pagnial. E prima: il non co. cuit, out naturam scrutaretur: alineno con la lunga pratica di rinoster le cose spondere ad infinite calunnie, e libri d'infamia publicati coperquello, che tro di noi, toccò mille volte il polso a gli autori, che manegda chi chessa, giaron la penna scriuendoli, e conobbe ne loro principij originali, le vere cagioni del male, onde poscia sarneticauano tanto alla pazza: e sono (dice egli) principalmente sette. E prima; non conoscere le cose nostre, suor che da quello, che se ne intende dire da qual si sia, che ne parli; senza ne pur mettere in dubbio, se sia più di douere, persuadersi, che male parli vno, che a tutta fua libertà il può fare, tanto fol che gliene for-

ga talento, o che male operi, chi per tante humane, e dinine

ragioni, nè vuol farlo potendo, nè può farlo volendo. Ne primi lecoli della Chiefa, netande, & elecrabili ribalderie erano apposte a'Christiani: Che adorauano vn teschio d'asino; che duenauano ogni di presso al sar dell'aurora, vn bambino inuol. to nel farro, e fattone facrificio, ne magnauan le carni, e ne becano il sangue: poscia spenti, per ministerio d'vn cane, a ciò Ammaestrato, tutti i lumi, s'infozzauano, alla confusa, con ogni più abbomineuole dishonettà. Tal concetto hebbe la Chiefa nel più bel fiore della sua età dell'oro, quando esser Christiano, & esser Santo, era vno stesso. Ma, quel che sembra miracolo, è, che sì atroci sceleratezze, credute di tanti, t pur mai non prouste di niuno, al solo riserirle, che si sacena, s'haueano per si indubitatamente vere, che per condanmar quegl'innocenti alle bestie, al serro, e al suoco, bastava, Come diffe Tertulliano, Confessio nominis, non examinatio criminis. Tutto l'esame onde si formaua il processo della loro codannatione a morti sì tormentose, si riduceua alla sola interrogatione del nome. Tanto sol, che si confessassero Christiani, s'haucano per conuinti di facrilegio, d'homicidio, d'incelto, di lesa maestà; e la pruoua, che il sossero, altra nonera, tuor che il publico dirsi, che l'erano. Quindi le communi doglienze, che in tante apologie degli scrittori di quel rempo, si leggono: che ne'Christiani non si trouauano le mon que misfatti, che non si cercauano: e per ciò non si cercauano, perche cercati non si trouauano che, chi per odio li volez condannati, non li cercaua colpeuoli, per non ginuenirli innocenti. Ancor si vedeua, che huomini sra' gencili, conosciuti per di vita suergognatamente vitios., oue rocchi da vn raggio di lede, vscissero di cecità, e, conosciuto Christo, ne diuenisser seguaci, repentemente si trasformauano in altri, e d'empij, religiofi, di micidiali, mansuezi, d'inganneuoli, veritieri, d'adulteri, casti, di rapitori dell' altrui, dimentauano limolinieri del proprio. Tutta volta non si credeua a quello, che se ne vedeua. La presuntione, che, come Christiani, tossero scelerati, preualeua all'euidenzadel fatto. Dal palese, che non potetta negarsi, s'appellata al legreto, che non poteua vedersi: con che a gl'innocenti era tolta

tolta ogni maniera di disendersi, & a'maleuoli data ogni libertà d'accufarli: percioche doue il segreto, co che si presume coprirsi le colpe, scusa dall'obligo di prouarle, tanto si puote apporre ad altrui, quanto d'altrui finger si vuole. Tal'eras la misera conditione de gli antichi figliuoli della Chiesa processari su l'opinione, e condannati sul pregiudicio. Mal grado però di tanca ingiustitia, massimamente in Roma, doue a si grande scempio de Christiani si praticò, non moriua la Fede, benche raluolta, a migliaia il di, s'vecidessero i fedeli: anzi, l'veciderli, era seminarli; per vn che ne cadesse, ne surgeuano cento, e dal sangue de morti, pullulaua vna nuoua messe: di viui. Pur non è, che inhumanità da barbari non tolleus dar sentenza della testa sopra vn mondo d'huomini , a testimonio, e pruoua, non de fatti, ma del pazzo dire del popolaz-20. [ Il genio della Fama a chi non è noto? ( disse Terredliano.) Ella non è perciò mala, perche in ispargersi è veloce più che null'altro, ma percioche, il più che sia, è menzognera; talche ne pur sà raccontare il vero, senza framescolarisi del suo alcuna mondiglia di falso. Ond'è, che permatura tanto si mantiene, quanto mentisce, tanto solvine, quanto non pruoua. Perciò, il crederle, non è che di gente incontiderata: che laggi non si rendono all'incerto. Sanno, lei, comeche ampiamente si stenda, & allarghi, pur in fine eller nata dalla bocca d'alcuno, che ne sù primo seminatore; indi poi si dirama per sante lingue, e serpe per tanti orecchi, e come d'vn puciol seme se ne sa una gran pianta: peroche ognunv'aggiugne, e la sa tanto grande quanto salsa; hor sia per genio d'emulatione, hor per libertà di sospettare, & hor per vna tale, non nuoua, ma ingenerata ad alcuni, dolce baldanza. di fingere, e montire. Hor questa è la sola consapeuole delle sceleraggini de Christiani; da questa si prendono gl'indicij contra essi: e pur quello, che seppe vna volta singere, mon hà saputo mai, dopo tanti anni, provare : Fino a qui Tertulliano: dolendosi a'Romani por la libertà dello spargere, e in segreto, e alla scoperta, e per la facilità del credere ogni peggior cosa de Chrustiani. Hor come della morte dell'innocente Nabute, lapidato a forza di calunnie, come reo di maesta offela, S. Ambrogio disse: Historia Nabuch, tempore anciqua est,

vsu quotidiana; così dir si può di questo publico condannare a forza d'vn pazzo credere ciò, che, a chi che fia, torna in. piacere, o a conto di riferire: di che qual parte nè tocchi alla Compagnia, non è di questo luogo, ne sarebbe sattura di poche carte raccontarlo: basti per congettura dire, che nella Sassonia, & in altre Prouincie heretiche della Germania, s'alleuano fin da bambini, con indubitata credenza, che noi (si come anche il Sommo Pontesice) habbiamo volti di demonio, ali di vispistrello, e coda, e corna, e piè di caprone: ritrouamento degno dell'ingegno de' Predicanti, che tali ci dipingono a gli occhi, e ci stampano nella mente de' semplici ; i quali per ciò, come in simil caso de gli antichi Christiani, disse Minutio, ante, nos incipiunt odisse quam nosse. Hor se alla maliuolenza dell'odio è lecito ardir tanto, doue pure in vno sguardo si può con euidenza conuincere la menzogna, che libertà non hà ella di figurarci nell'animo, che non si vede, tanto deformi, e moltruosi quanto le aggrada di fingerci? principalmente, le quel, che di tuori appare, si rechi ad arte d'ipocrissa, perche non vaglia a congettura fauoreuole dell' interno. Tanto più che pochi si truouano, che, a chi loro rapporta ciò, che vdì, imaginò, o finse di noi, sappia rispondere come Arrigo II. Rèdi Francia, a chi per attizzarcelo contro gli diceua, ch'erauamo ipocriti: Si giudichi, disse egli, di loro secondo i fatti: che l'intentione, solo Iddio la vede: e il dir sinistro de gli huomini, non tà colpeuole vn'innocente.

Non molto dissomigliante da questa è la seconda ragione. Hauui de gli Heretici, che contra la Compagnia scriuono da Seconda. Leg Catolici, hauui de' Catolici che ne scriuono da heretici. I ti contrala. primi il fanno ad arte: e per trouar fede, si trauestono da fedefar giudicio
li: benche mai non sappiano così ben nascondersi sotto la d'essa secondo il loro di le condo il loro di le pelle del leone, che al suono non si discuoprano per giumenti, parlando da huomini lenza anima, doue pur si vorrebbono fingere pieni di zelo delle anime. I secondi il fanno per astio, per vendetta, per interesse, per istigatione d'alcuna. passione vehemente, che gli strabocca suor de' termini dell'ordinaria maliuolenza. Inuentione ordinaria, massimamente de' primi, e nascondere i nomi proprij, a fingerne de' non proprij: e ciò, a fin che il riconoscerli per Luterani, o Caluinisti, o di qualunque altra setta d'Heretici, non pregiudi-

giudichi a quello, che pretendono, d'esser creduti parlar da Catolici. Per ciò, a chi si prende a conuincerli di menzogna, vien subito sù la penna per primo periodo: Atheus sis, an ludaus, Hareticus, an Schismaticus, ater, an albus, Iesumastix procacissime, ignoro. Catholicum esse non credo: Christianum vix puto: che così appunto cominciò Stanislao Rescio la Spugna, con che nettò la Compagnia dalle macchie, onde volle imbrattarla certo giouinastro mezzo Scismatico, mezzo Zuingliano, e niente Catolico, che, taciuto il suo nome, s'intitolò, Caualiere Polaco. Anco lor proprio è, vsare iscrittioni, che protestano armi di giustitia per disesa del publico bene, e sior di sincerità, per corona del vero; tal è l'Oratio sincera al Rè di Francia, sincera veramente tutta, perche non framescolaverità con bugie; essendo tutta vgualmente bugiarda. Tale il Patrocinium veritatis, pieno di sì euidenti menzogne contra noi, che, per risponderui adeguatamente, più non abbisognò, che mutar solo vna lettera, e scriuere in fronte al medesimo libro Latrocinium veritatis. Similmente, loro inuentione è fingersi d'essere stati vn tempo nella Compagnia: onde vscitine, e scriuendone il peggio, che ne sapian dire, quasi riuelassero misteri di sede, da non dubitarne, dicono con-S. Giouanni, Quod audiuimus, quod vidimus oculis nostris, & manus nostra contrectauerunt, testamur, & annuntiamus. Contal'arre ingrassarono due Giouanni, Cambilone, o Schlosso, l'un Tedesco, l'altro Inglese, i quali fingendosi stati (ciò che mai non furono) Catolici, e Geluiti, in sembiante di risuggiti, ricorsero a gli heretici, da' quali accolti con mani piene di ricche mercedi, polcia cantarono al suon delle monete, cose stupende della Chiesa Romana, e della Compagnia. Per vltimo, anco ritrouamento de' medesimi è stato, dare alle stampe, come cosa nostra, vna pratica di pestilente gouerno, con titolo, d'Auuisi priuati, e d'Istruttione segreta della Compagnia di Giesù: come noi hauessimo due Iltituti, l'vno publico, e santo, lasciatoci dal Fondatore, e da mostrarsi per pompa, l'altro priuato, e politico suggerito segretamente. dal Generale a' Superiori, pieno di ribalde inuentioni per ridurre la religione a guadagno, e tirare ad interesse il maneggio delle anime. E per meglio colorir la fauola, cotali Auui-

si si singono publicati da' RR. PP. Cappuccini, alle cui mani (dicono) giunsero, quando l'heretico Duca di Bransuik, detto Vescouo d'Alberstad, messo a ruba il Collegio nostro di Paderborna, ne donò loro vna parte dello spoglio, cioè i libri, e gli scritti. Ma chi hà per vsicio di trar la maschera alle menzogne, quando si traueltono da verità, scoperse il volto anche a questa, e nè publicò al mondo, se non il nome, almeno l'infamia dell'Autore. Perciò, e in Polonia dal Nuntio Apostolico, e dal Vescouo di Cracouia, e in Ispagna dal tribunale della sacra Inquisitione, si prohibì, come opera pestilentiosa, a falsamente attribuita alla Compagnia: e sopra. tutto, in Roma da gli Eminentissimi Cardinali della sacra. Congregation Generale dell'Indice, se ne publicò in condannatione il seguente decreto. Die 10. Maij anno 1616. in sacra Indicis Illustriss. S.R.E. Cardinalium Generali Congregatione, habita in Palatio Illustris. & Reverendis. D. Cardinalis Bellarmini, fa-Eta relatione cuiusdam libri, cui titulus: Monita priuata Societatis lesu. Notobrigia anno 1612. sine nomine Authoris: Illustriss. 'DD.Cardinales decreuerunt, prafatum librum, vtpotè falsò Societati Iesu adscripcum, calumniosum, & dissamationibus plenum, omnind esse prohibendum, prout de factoillum prohibuerunt, & mandarunt, ne cuiquam în posterum licitum esset eum legere, vendere, vel apud se detinere. Oc. Horse di cotal sorta di componimenti, alcuno capita a mani d'huomo, più curiolo, che cauto, sì rei concetti v'imprime di noi nella mente, che, miracolo è, se poscia ne apologie, ne ditese, se pur mai giungono alle medesime mani, bastano a cancellarli: percioche troppo più volentieri si credono le accuse, che le discolpe: oltreche non rade volte auuiene, che la menzogna col finto, è più persuasibile, che non la verità col fincero: onde, anco dell'innocenza infamata dalle calunnie de' malidicenti, riesce, il più delle volte, vero, ciò che S. Ambrogio dille del giglio, che fe altri lo sfronda, e lo straccia, que tanti est artisicis manus que possit lilis specieno reformare? qual maestra arte di scriuere apologie v'è si felice, che con tutto l'ingegno del dire, adoperandosi, sappia interamente rimettere nel suo primo siore vna opinione di virtù, e d'innocenza, messa in discredito, e vitupero da publiche imputationi d'infamia?

Zi3.beka.

Ter-

Terzo. Vanno framescolati co' Catolici, molti, che hanno rerra. Chi la Fede sù la punta delle labbra, cioè fol quanto fi chiaman Cama viue, o-dia, & ha per tolici; che, se non temessero d'accendersi il suoco col siato, spunemico chi trebbono ancor questa, e si dichiarerebbono alla scoperta, chi suo malviue per Machiauello, chi per Epicuro chi per Diagora, cioè senza re: comun-que seltaccia Religione, o senza Anima, o senza Dio. Praticar maniera contraria alla loro, fenza altro offenderli, è vn grande offenderli ; percioche par loro, che in solo incontrarui li riprendiate, e come dal palio filosofico disse Tertulliano che ipse habitus sonat vn' acerbo rimprouero del loro mal credere,e peggior viuere.Protessar poi apertamente, e per istituto, guerra co' vitij, è di gran lunga peggio; peroche han per loro nemici quelli, che sono nemici de'vitij loro. Certamente, quell'ingiustissimo Circumue. sap. capia. niamus iustum, che appresso il Sauio risoluettero i mali huomini, non hebbe altra ragion mouente, fuorche, Contrarius est operibus nostris, Es improperat nobis peccata legis. Hor lasciate dire, e scriuere a coltoro: se non li trouate, quali S. Agostino ci rappredenta le rane, de paludibus personantes, tantò tumultuosius, quan- mossiles. tò sordidiùs, ex delictorum cæno. Ma l'vltimo tratto è, se per calo auuiene , che si pretendano , in cosa di loro interesse , qual ch'ella sia, maltrattati, & ossesi. Le risse mortali frà Giacobbe, & Esaù, cominciarono fin dal ventre materno, doue l'vnione del luogo non preualfe alla contrarietà della inchinatione, e del genio: perche vn feluaggio, e mezzo animale, qual'era Elaù, non poteua fentirsi vicino, entro vn medemo corpo, vn'angiolo, qual fembraua Giacobbe : ma fi compieron dapoi allora, che questi, gli tolse con arte, quello, che hauea già fatto suo con giustitia. Quì si determinò la morte, e gli si cagionò l'esilio, per riscattarsene: Per tutte insieme. queste cagioni, sorse anco viue hoggidì vno, che contro alla. Compagnia hà scritti, e publicati in varie lingue, e con varij titoli, da quattordici libri, de' quali niuno è men cattiuo dell'altro, perche tutti sono vgualmente pessimi. Tali sono, Mysteria Patrum Societatis Iesu: Actio Perduellionis in Iesuitas. Anatomia Societatis Iesu: Iesuita exenteratus: Arcana Societatis: Relatio Alphonsi de Vargas: Consultatio Fratris Iuniperi: Relatio Fratris Ludouici Soteli: E simili. A tal satta d'huomini, par che hauesse singolarmente riguardo Paolo IV. Pon-

Digitized by Google

tence; allora, che ne' Padti della prima Congregation Generale, che gli stauano innanzi, parlando in essi a tutta la Compagnia, nata non molti anni prima, ne putetis (disse con queste espresse parole) vos melioris esse conditionis, quam legis viriusque sanctos Dei legatos. Similiter vobis continget. Multi enim non recipient vos, nec doctrinam vestram, sed persequentur vos, & intersicient, obsequium se prastare Deo arbitrantes. Perturbatissimum enim seculum hoc est, quo Dominus vocaust istam beatam Societatem. Ecclesiam Dei diris modis vexari, & vique serè oppugnari videmus. Oppugnant Christissonsam, non tantum a side alieni, barbari, & qui in nouis insulis Christianum nomen hostiliter inscellantur, sed etiam illi, qui communi nobiscum Christianorum nomine gloriantur.

Quarto. I disetti d'alcuni particolari de' nostri, vengono appropriati, con ingiustissima liberalità, a tutti; e per vn
strutto marcio, si condannano i sani, con esso anche l'albero, setti d'alcuni
alla scure. Vna Communità d'huomini, sempre, & in ogni
cosa incolpabili, non accade darsi fatica in cercarla altroue, siutissimame
che in Paradiso; doue i Beati, che sono, ognun d'essi, sette volte vn Sole, non ponno buttar da sè vna menoma ombra di
nostrie disetto. Quì giù, habbiamo il lume, come auuertì S. Am-

che in Paradilo; doue i Beati, che lono, ognun d'estissette volte vn Sole, non ponno buttar da sè vna menoma ombra di disetto. Quì giù, habbiamo il lume, come auuertì S. Ambrogio, a guisa delle lucerne, che non solamente si spegnono, doue manchi loro alimento per viuere, ma spesse volte, auuiene, che quando si spegnono, ammorbino il mondo col puzzo. Religione cattiua non è quella, doue non manca, chi pecchi, altrimenti non ve n'è niuna buona; ma quella, doue si pecca senza cassigo. Che selchi erra, la paga, i mancamenti (dice S. Agostino) diuentano ornamenti; perche, nella maniera, che le ombre, adoperate come si dee, seruono alla dipintura per la distintione, ch'è madre dell'ordine, anco i disetti, che allora s'adoperan come si dee, quando si puniscono come son degni, seruono a mostrare, che v'è buon'ordine, e regola di viuere osseruante. Nella qual maniera anche Iddio, da' peccati altrui, caua gloria per sè, mentre congiustitia li gastiga, ch'è vn tal saggio disporne che sa; sì che, se non specie, almeno ordine placeant: con che, solo saciente, pulchra

giustitia li gastiga, ch'è un tal saggio disporne che sa; sì che, deses im le non specie, almeno, ordine placeant: con che, ipso saciente, pulchra rerf. c. 5. Sunt singula, ipso ordinante, pulchra sunt omnia. Ma se uno è il cospeuole, il condanneuole sia uno: e facciasi, come solea dire di sè Ferdinando II. Imperadore: alicui è Societatis hominibus

Digitized by Google

irasci possum: Societati uniuersa non possum. Non si sententij al capestro tutto il Collegio de gli Apostoli, perche Giuda n'è degno; nè si creda, che tante migliaia d'huomini, la più parte de' quali mai non si videro, nè sanno gli vni de gli astri, sieno così tutti insieme nel cuore di ciascheduno, come già tutti gli huomini erano ne' lombi d'Adamo, onde quello, che vno d'essi, tuor di ragione, parla, o scriue, o sà, debba essere a gli altri di pena, e tenderli odioli. E se non si hà tanta benignità, che con le virtù di molti si voglian coprire i disetti di pochi, habbiali almeno tanto douere, che co' difetti di pochi non si voglian coprire le virtù di molti. Questo hà ben dell' intollerabile, dice S. Agostino, in vna lettera, che scrisse al suo popolo, in parte lcandalezzato, perche di due suoi Religiosi, l'vno acculatore, l'altro acculato, non potea di meno, ches Yvno non fosse impudico, ol'altro calunniatore. [Hautti mis.137. gente (dice egli) che di questo gode, e questo cerca sapere, fe alcun Vescouo, alcun Prete, o Monaco, o Vergine a Dio confacrata e trabocca in alcun fallo, per quindi perluadersi, che tutti sieno tali, ben che non di tutti si sappia. E pur'eglino stessi intendono gli adulterij delle maritate, e non perciò ripudiano le proprie mogli, e non accusano le proprie madri. Ma le d'alcuno; che professi un fanto istituto di vivere, odono buccinar qualche fallo fentore di colpa, o alcuna vera caduta intendono y qui aguzzan l'ingegno, in questo s'affaticano, e quelto battono, che il medesimo di tutti si creda]. Hor'odasi con la lingua d'un solo, come parlan di noi, coloro, che, o con la colpa d'alcuno ci an tutti vgualmente colpeuoli, o de propris sospetti ci sanno rei: Nec causa, nel culpa earum retum, quarum leswicz insimulantur, ita partiri, & separari potest, #441.4 ve alter altoro mitius, aut durius tractandus sit. Sic enim secta hat 32. tam artie inter se computta est, Ut totum corpus, & cum hoc omnia cias individua membra, in unum conspirent, Grad unum scopumio mente, & corpote feransur. Alcerto così sarà: non v'haurà differenza frà vna miniera di metallo, & vna communità d'huomini, onde, fatto il saggio d'vn solo, s'intenderà la lega di tutti. Supposta l'vnione commune, e prouata la colpa particolare, come tutti sono vniti, così sutti saranno indifferentemente, colpeuoli. E perche non anzi tutti egualmente innocenti,

se, l'innocenza d'alcuno si pruoui, e l'vnione medesima si supponga? Così l'argomento, per troppo stringere, nulla abbraccia. Ma sia così. Sia pregiudicio, sia pruoua, che, per la vicendeuole communicatione delle parti col tutto, il mal d'vna sia mal di tutte: dunque, se a chi sì giustamente sententia, naicerà sù la punta d'vn dito vna apoltema, conuerrà di ragione, tagliargli, o abbruciargli tutto il corpo, le cui membra, al certo, son più congiunte, communicanti, & vnite,. che non gli huomini d'vn corpo ciuile; de' quali ognuno hà il fuo proprio volere, fpesse volte diuerso, non poche, contrario. Niente meno ingiusto è poi, argomentare da intendere ad intendere, che da volere a volere. Di tanti Scrittori, che hà la Compagnia, scegliere il detto d'alcuno, sia come si voglia, o mal prouato, o non ben confaccente al fapere, o a gl' interessi di chi il condanna, e darlo per dottrina commune di tutti, fra' quali molti saranno, che il rimpruouano, moltissimi, che non l'appruouano; questa è equità? Atorismi de' Geluiti, chiama vn certo calunniatore anonimo, quello, che tù componimento d'Emanuello Sà, e di ciò, che quiui a lui dembra peccato, tutti condanna: come tutti a guisa de' Settanta Interpreti, ci accordallimo fin ne gli apici di quanto da ognuno si stampa, e l'ingegno di quanti sanno nella Compagnia, tutto stesse sù la punta della penna di ciascheduno, che scriue. Lascio poi, che come opinioni proprie nostre, si condannano quelle, che prima, che noi imparassimo a leggere, eran già publiche al mondo. Ma gli altri autori si tacciono, perche l'odio sia tutto nostro.

Quinto. Ordinario di chi viue male, è, non si saper porsuadere, che altri viua bene: si come a chi patisce vertigine, Quinta. Chi pare che ogni cosa, che incontra, s'aggiri. E ciò maggiormenpensa. E crete riesce allora, quando per vn mal'habito di gran tempo, si de che tutti
fiano come è fatta vna certa libertà necessaria, che, doue si tratti d'vscir-sè. ne, fà prouare vn non volere, somigliantissimo ad vn non potere. Così vna gran parte di chi pecca, mailimamente d'impurità, si consola, e si disende, col credere, che tutti, che han carne, sieno vgualmente carnali, e che chi meno il dimostra, sia ben più cauto, ma non già più casto. Quindi mirano sè, come chi hà la lebbra in fronte, e la palosa, gli

altri, come chi l'hà nel seno, e se la cuopre. Hor questi, parte giudicando altrui da sè, parte (cio che S. Ambrogio auuerti esser proprio de' vitiosi) non volendo, che altri paia. innocente, ben vede ognuno, come possano, di chi professa vita alla loro dissimile, scriuere, o parlare. Mentre la. causa di Susanna si sà da due Giudici dishonesti, ella, che pur'è sì calta, come fosse adultera, si condanna alle pietre; parline a difesa vn vergine, cioè Daniello, Secura est de victoria Castitas, cum est iudicatura Virginitas.

Sesto. La vista di qualunque ingrandimento, sia di let- Apad Am. sessa. Bmula, tere, sia di virtù, sia di credito, a chi ci vede male, è vn gran 67. 49. tione, & in. dolor d'occhi, che suol sar'odiare, e maladire chi lo cagionò, e prendere per rimedio quella miserabile consolatione, di chiuder gli occhi, per non vedere, e non vedendo, credere, che non vi sia quello, che si vorebbe, che non vi sosse. Quella, che vn dotto scrittore del sacro Ordine de' Padri Cappuc- Marcellia cini, sauellando di tanti libri stampati contro alla Compagnia, Pise tom. chiamò Typographiam Inuidia, dalla quale (siegue egli) libelli tot och fumosi in Ignatium, & Socios eius prodiere, diabolo exagitante, eloquio, & scriptis Societatem, è vna stamperia, che sempre metterà in torchio quante communità d'huomîni alzin la telta sopra que' termini; che sofferir non può, chi non vorrebbe nè superiore, nè pari. E certo non v'hà lingue peggiori di quelle, che Sidonio chiama, cote linoris zib.8. ep. 1. acuminatas; sì perche, ferendo, fanno piaghe mortali, e sì anço, perche doue ficcan la punta, infondono il veleno, di che l'inuidia ha il cuore sempre pieno, e ridondante. Hor'il volerne ridire gli effetti, etiandio solamente abbracciandoli a molti insieme, per ridurli a lor capi, al certo, impresa oltre modo spiaceuole, & a me scriuendolo, e sorse anco ad altrui, vdendolo, riuscirebbe. Perciò tralasciatone ogni altro racconto, d'vn folo, mi fò lecito di non tacere: & è quello, che certo Autore, hebbe, gli anni addietro, ardire, di mettere alla stampa in vn suo libro; cioè, che S.Francesco Sauerio, non sosse Religioso della Compagnia, ma solamente Cherico secolare. Il qual colpo, se ben si mira, cade principalmente sopra la Compagnia. Impercioche, quel vedere, che i Sommi Pontefici a sì gran pregio d'essa.,

danno al Sauerio ritolo di [ nuouo Apostolo dell'Indie , per gloria di santità, e per isplendore di meriti singolarmento. illustre: ] Quell'ydire il racconto, che i medesimi sanno; di tanti regni, fin di là dalle Indie, doue egli, prima d'ogni altro, portò la luce dell'Euangelio: e che il numero di que' barbari, che vi battezzò di sua mano, si conta, a centinaia. di migliaia: e che le nauigationi, e i viaggi à piè, che vi fece, basterebbono per circondare più volte tutta la terra: e i tanți morti, che rifulcitò: e l'apoltolico dono delle lingue, che v'hebbe; e i continui, e grandi miracoli, con che Iddio sà ogni di più celebre il suo nome: questo, dico, è vedere nella Compagnia troppo più splendore di quello, che ad alcuni gli occhi lostrano di mirare. Quindi poi è nato, l'aguzzarsi l'ingegno, che altri hà fatto, per trouare almeno onde possamettersi dubbio in ciò, che prima s'hauea per indubitato. Dal che, le non tosse seguito in molti di coloro, che più oltre non cercano, almeno in parte, quello, che i seminatori di cotali menzogne pretendono, nè ad huomini di gran senno, nè a me, sarebbe paruto cosa da curarsene, sì che ne sacessi, in queste scritture, publica mentione: succedendo taluolta.» meglio il rifiutare le troppo enormi, e maniseste calunnie, con trascurarle, tacendone, che con volerle conuincere, argomentando; percioche il solo proporre il dubbio, apprello alcuni de'più semplici, genera taluolta sospetto, che quella. non sia cosa sì certa, che pur non possa hauersene dubbio. Ma se a ciò tanto, si douesse hauere alcun riguardo, il bestiale ardimento degli heretici, ne andrebbe trionfante. Impercioche quali cose più certe degl'insegnamenti della Fede Catolica? e quali più impugnate, non che richiamate solamente in dubbio, delle medesime? per opera di coloro, che iltigati da alcun mal talento, qual d'inuidia, qual d'ambitione, e qual d'amore di libertà, si hanno assortigliato l'ingegno: con la malitia, e le hanno empiamente preso a contrastare. Nè perciò punto si deroga all'infallibile loro verità, percho, o si mettano in campo gli argomenti degli auuerlarij, o con ragioni ben disputate, si conuincano di falsità. Ma d'onde. prenderò io pruoue, che rendano, più di quello, che da sè medesima è, maniselta, e certa, vna si diuulgata, e notoria. R

verità? Impercioche v'hà certe cose da loro stesse tauto indubitate, e chiare, che iono come la luce, la quale, a chi per auuentura negasse di vederla, appenav'è altra suce, con che poterla mostrare; onde medicar si vorrebbe la potenza, anzi che rischiarare l'oggetto. Che S.Ignatio duque desse al Sauerio nelle Indie carico di Prouinciale: che gl'inuiasse di qua spessi ordini da eseguire; che, come a suddito, gli comandasse con espresso precetto d'vibidienza, etiandio, che, lasciate le Indie, tornasse in Europa. Parimenti, che S. Francesco si gloriasse d'essere Religioso della Compagnia, ciò che in tante fue lettere egli sà, e ne rende a Dio continue gratie : che, secondo il debito dell'vficio, la gouernasse, accettando inessa nuoui soggetti, cacciandone gl'indegni, etiandio Superiori, e imponendo precetti obliganti a colpa mortale: che a S. Ignatio scrivesse, offerendos a tornare dall'Oriente a Roma, tanto sol, ch'egli, come suo Superiore, gliel comandasse: che rinouasse ogni mattina i voti della Religione: che nel suo reliquiario portasse, col nome d'Ignatio, tratto da... vna sua lettera, e con vn pezzetto d'osso dell'Apostolo S.Tomalo, la formola della solenne sua protessione, quale nella. Compagnia si tà, scritta di proprio pugno: non v'è niuno sì ardito, che il nieghi. Hor che l'essere egli stato Nuntio Apostolico, a ciò punto non deroghi, per hauerne euidente certezza, più non ci vuole, che leggere i Breui Apostolici, che Nuntio il crearono. Percioche, come in essi è manisesto, a tal fine solo gli surono conceduti, perche senza nessun contrasto, e co certe facultà a tal'effetto gioueuoli, esercitar potesfe in Ethiopia, se vi sosse ito, e nelle Indie, que'ministeri, che sono proprij dell'Istituto della Compagnia; cioè a dire, della predicatione, dell'amministratione de Sacramenti, e di quanto altro fà per la falute eterna delle anime. Pur furono'Nuntij Apostolici, Salmerone, e Codurio, due de'primi compagni di S.Ignatio, creati da Paolo III. nel Marzo del 1540. sei mesa prima, che dal medesimo, la Compagnia si formasse Religione: nè prima dell'anno leguente partirono per Ibernia, doue erano destinati, surrogato con vn'altro Breue, Pascasso in, vece di Codurio, che intanto morì: e non fecero essi perciò la tolenne loro protessione in Roma?o per sarla, chiesero niuna licenza al Pontefice, o hebbero sopra ciò vn nuouo Breue? Che se si vuol dire, che il Pontesice Paolo III. nominandoli espressamente nella Bolla, con cui formò la Compagnia, Re. ligione, con ciò desse loro vna tacita, e virtuale dispensa; percioche con essi vgualmente s'annouera anche Francesco Sauerio, adunque egli altresì n'hebbe dispensa. Ma che sarebbe, se il Sauerio sosse stato Religioso e Prosesso della Compagnia, prima che Nuntio? E fullo indubitatamente. Hebbe S. Ignatio da Paolo III. Pont. comandamento d'inuiare, in Portogallo per le Indie, quali à lui tosse meglio paruto 3 due de'suoi compagni, in vece de'sei, che il Rè D.Giouanni III. ne domandaua. Egli perciò elesse Simone Rodriguez, e Nicolò Bobadiglia: ma perche Iddio hauea destinato il Sauerio, Apoltolo di quel nuouo mondo, mandò al Bobadiglia. tale, e sì lunga infermità, che il rese in tutto inhabile a viaggiare, Quindi forzato il Santo Patriarca, a prendere altro partito, in vece d'esso, surrogò il Sauerio. Intimogli l'andata a' 15, di Marzo, del 1540. ed egli il dì feguente partì. Ma. percioche si staua sù le speranze, d'hauer quanto prima, per autorità Apostolica, la confermatione dell'Ordine, egli, prima d'vscir di Roma, scrisse in un foglio trè determinationi della sua volontà, da douer valere allora, che la Compagnia tosse autenticamente formata Religione. La prima era; ch' egli acconsentiua a tutte le regole, e costitutioni, che Ignatio, ei suoi compagni, rimasticon sui in Roma, scriuerebbono; e le daua per ben'ordinate, e ne prometteua l'intera. osseruanza. La seconda; ch'eleggeua Ignatio Generale; la terza, che fin d'allora si obligaua co'voti religiosi, per quando, formata la Compagnia, haurebbon potuto valere; esustituiua Diego Lainez, perche in sua vece presentasse lo scritto; il quale, tutto di pugno del Santo, habbiamo in questo Archivio di Roma, & io dal medelimo trascriuo qui l'vitima parte, cioè quella de'Voti, trasportandola fedelmente dallo Spagnuolo, a verbo a verbo, nell'idioma nostro Italiano. [Similmente, (dice egli) dapoiche la Compagnia sarà confermata, e ne sarà eletto il Prelato, io Francesco, prometto, adesso per allora, perperua vbbidienza, pouertà, e castità. E così, Padre mio in Christo carissimo Lainez, vi priego, per seruigio

uigio di Dio Nostro Signore, che, in mia assenza, voi per me presentiate questa mia volontà, co' trè voti di Religione, al Prelato, che eleggerete; perche da hora, per lo giorno, che si sarà, prometto d'osseruarli. E perche è vero, so la presente sottoscrittione, segnata di mia propria mano, scritta in Romal'anno 1540. a' 15. di Marzo. Francesco.] Hor dopo questo, veggasi, come la Compagnia era confermata con-Bolla Apostolica, ben sette mesi prima, che il Sauerio hauesse il Breue di Nuntio. Quattro Breui truouo io ne' Registri di Paolo III, tutti spettanti alla Nuntiatura di Francesco Sauerio, e di Simone Rodriguez ( che per amendue insieme tutti si secera.) Il primo spedito a' 27. di Luglio del 1540. e diretto a Giouanni III. Rèdi Portogallo, in cui mano staua. darli ad amendue, o ad vn solo d'essi, o a niuno, si come più gli fosse stato in grado, di ritenerne in Portogallo, vno, amendue, o niuno. In questo si dichiarano Nuntij, e si da loro autorità di predicar l'Euangelio, di spiegar le scritture, &c. Il secondo, sù spedito a' 2. d'Agosto del medelimo anno, & hà l'aggiunta d'alcune nuoue facultà, di riconciliare heretici con la Chiesa, di dispensare in irregularità, e in certi gradi d'affinità, e di confanguinità, e simili. Gli vltimi due, sono entrambi de' 4, d'Ottobre del medesimo anno; & altro non contengono, che vna calda raccomandatione, che de' due Nuntij sa il Pontesice, all'Imperador dell'Ethiopia, & a' Rè delle Indie. Hor di qui primieramente è manisesto, che il Sauerio non su creato Nuntio su'I partire, che sece di Roma, già che i Breui, che tale il dichiarano, si spedirono solamente, quattro, e cinque mesi, da che se n'era partito. In Porto: orleite, secl gallo poi, non gli si diedero dal Rè, a cui poco prima eran giuno nò, se non nell'ultimo commiato, che il Sauerio prese da amelia lui, poco prima di mettersi in mare per le Indie; che segui a unit nel sette d'Aprile del 1541. sette mesi da che la Compagnia era, sette bil. Religione. Così affermano concordemente tutti gli Itorici, che hanno scritto di lui: e ve n'è, ostre ad essi, in pruoua, vna lettera, che habbiamo in questo Archiuio di Roma, tutta di pugno del Santo, e sottoscritta dal P. Simone Rodriguez, a cui era commune: & egli in tanto, auuilato della Conter-

ma-

matione della Compagnia, vi sece prosessione. Ma che occorre, che io mi stenda per ciò in altre pruoue, mentre ne hò evidente la dichiaratione del Sommo Pontefice? e non di qualsiuoglia, ma di quello stesso Paolo III che Nuntio il creò. Eglı dunque annouera Francesco Sauerio con gli altri nou compagni, fra' Primi Padri della Compagnia, nella Bolla della prima contermatione d'essa, che incomincia Regimini militantis Ecclesia. E nella seconda Iniunctum nobis, del 1543. mentre già il Sauerio era nelle Indie, messolo di nuouo, come da prima, insieme con gli altri, li chiama tutti vgualmente Religiosi della Compagnia. Cum itaque (dice egli) nos alias, postquam dilecti filij, Ignatius de Loyola, & Petrus Faber, & Iacobus Lainez, & Claudius Iaius, nec non Paschasius Broet, & FRANCISCUS XAVIER, ac Alfonsus Salmeron, & Simon Rodericus, nec non Ioannes Coduri, & Nicolaus de Bobadilla, SOCII SOCIETATIS IESV nuncupata Presbyteri &c. La qual dichiaratione sece dapoi anche Giulio III. nella Bolla Exposcit debitum, spedita l'anno 1550. in contermatione dell'Istituto. E se ancor ne cerchiamo giudicio, & autorità di Pontefici più moderni: Gregorio XV. vdì, & approuò la Relatione fattagli in Concistoro dall'Emin. Card. Francesco Maria del Monte, nella quale egli pruoua, e dichiara il Sauerio Religioso, e suddito di S. Ignatio, con le testimonianze de' publici atti della canonizzatione. Onde poscia conchiuse quell'Eminentissimo, la sua Relatione, con queste espresse parole. Hac sunt, Pater Beatissime, qua ex legitimis Actis huius Causa, dicenda suerunt, de vita, & moribus Serui Dei Francisci Xauerij, Societatis lesu. E il medelimo Gregorio XV. e Vrbano VIII, nella Bolla della canonizzatione di S. Francesco Sauerio, dichiarano S.Ignatio suo Preposito, e Superiore. San-Eto verò Ignatio (dice la Bolla) tunc Praposito suo (mentre il Sauerio era nelle Indie) non nisi flexis genibus scribebat. Finalmente (ciò che vale per vna publica definitione, e sentenza, da chiuder la bocca a chi che sia) per autorità di cui ciò appartiene, si è posta nel Martirologio Romano la memoria del Santo, con quelte formate parole: In Sanciano Sinarum Insula, S. Prancisci Xauerij, Societatis Iesu, Indiarum Apostoli. Etanto basti hauer detto, perche si vegga la mala radice onde pullulan

lulan sì grandi, e maniseste menzogne, non perche vna veri-

17 Settima La malignità de gli apottați, e degli scac-ciati per loro demerito.

tà tanto euidente, hauesse verun bisogno di pruoua. Finalmente: la malignità de gli Apoltati, e de gli scacciati: alcuni de' quali, mentre vissero nella Religione, doue

stettero nobiscum, sed non suerunt ex nobis; neque enim pudet dicere Eria 82. quod dicit Euangelista Ioannes: disse il Vescouo S. Ambrogio, l'amarono poco più, di quanto speraron di giungere a qualche humano disegno, doue hauean posto la mira; ma, ite le speranze a vuoto, & abbandonata perciò la casa di Dio, di poi, a guisa di que' due vecchi calunniatori, e giudici di Sulanna, ex amatoribus accusatores effecti, come parlò S. Zenone, ser.de Pa per discolpar sè del non esserui restati, condannano lei, come dicie. luogo da non poteruisi stare. Il Cielo non hà maggiori nemici de' demonij, che ne caderono, nè le Religioni, peggiori auuersarij de gli Apostati, che ne suggirono: perche mettendole, con ogni loro arte, in discredito, sanno sì, che altri non saglia, onde essi precipitarono. Perciò, come chi per suo mal gouerno ruppe al hanco d'una isola, vi rizza un tronco d'antenna, per infamia del luogo, più che per auuifo de' passaggieri; ancor'essi, trauestendo l'odio da pietà, con le penne, e doue tanto non sappiano, con le lingue, auuisano, che, chi non vuol perire com'essi, maladica quel luogo, e prenda altro camino. Quali, doue vno per suo demerito naufragò, niun'altro sia per incontrare se non iscogli da rompere. Vna gran parte delle calunnie, che ne' primi fecoli fi leuarono contro della Chiesa, e de' suoi figliuoli, sù machina della malignità de' suoi Apostati; e conueniua bene spesso rispondere con le parole del Martire S. Cipriano: Hoc de Apostatarum. fictis rumoribus nascitur: neque enim possunt laudare nos, qui recedunt. Ancora in quelta parte de' falsi fratelli, non manca alla Compagnia di che rifentirsi; percioche, per quel credito, che gli scacciati, o i suggiti da essa, possono hauere, doue vogliano farne vendetta, e nuocerle a lor talento, vendendosi come testimonij di veduta, di qualunque cosa piaccia loro apporle, le sono, più che niun'altro estraneo nimico, dannosi. [ lo Este. 139. contesso sinceramente alle Carità vostre (scrisse S. Agostino al suo popolo) e me ne sia testimonio Iddio, innanzi a cui sono, e parlo, & a' cui occhi è scoperta l'anima mia, che da che

cominciai a seruire a Dio, si come difficilmente hò trouato mai gente miglior di quella, che ne'monisterij profittò, così neanco peggiore no ne hò trouato di quella, che ne monisterij rouinò.] Percioche sentédosi intonare a gli orecchi quella cocente parola di condannatione, Non es aptus regno Dei, ordinaria cosa è, che la facciano in tutto da disperati, cioè alla peggio; a guisa de gli antichi gladiatori, destinati a morir di ferro, e per-'augun, ciò insopportabilmente insolenti, perche, Quid timeant non. in lean. 33. habent, & vehementer timendi sunt. Legge loso ordinaria è quella, che il medefimo Santo, descriuendoli per minuto, August in nella spositione d'vn salmo, registrò, cioè absterrere intraturos, quia ipsi, cum intrassent, perdurare non potuerunt. E cotesto sbigottire, e spauentare altri, perche non entrino ond'essi cadettero, il fanno, (fiegue egli) dicendo de particolari il peggio che sanno, e del commune il peggio, che possono". Quales illi? Inuidi,litigatores, neminem sustinentes, auari. Ille illud ibi secit : & ille illud ibi fecit. In tal maniera, non habendo quod in causa sue divisionis Epist. 137. defendant, non nisi hominum crimina colligere affectant, 🚱 ea ipsa plura falsissime iactant, ve adducant in odium, de quibus singere. quiequid in mentem venerit, possunt. Hor quanto alla Compagnia; trutta della malignità di costoro per lei sono state, il libro intitolato, Historia Iesuitica, e quello, De modo agendi Iesuitarum, & oltre a simili, altri d'vn medesimo stile gli stampari da poi, da certi elteriormente dimeltici, ma occultamente nemici, i quali fanno la Compagnia tanto rea, e condanneuole, quanto colpeuole ad esli è paruta, per non hauerli, secondo loro pretensione, esaltati, doue non v'eramerito, che li portalle. Se questi, che sotto apparenza di riformatori, condannatori del nostro Ordine si son satti, mentre visser frà noi, sossero stati assunti alle preminenze, & alle catedre, doue saspirauano, la Compagnia sarebbe stata vna... Religione, nell'Istituto, la più santa, nel sapere, la più prosonda, nel gouerno, la meglio regolata del mondo: hora, a lor dire, ella è vno sconcerto d'ordini, e di disordini, e, quel ch'è l'vitimo d'ogni peggio, bisognosa, che gli sregolati le diano regola, e che la correggano quegli, che, per non foggiacere alle correttionisue, da lei si ritolsero. Chi si mette col capo interra, e co piedi in aria, vede tutto il mondo al rouescio, e

non

non è già, che nulla sia disordinato nel mondo, ma egli solo è lo itrauolto: onde, per mettere a lor luogo i cieli, & al suo la terra , basta raddirizzar lui, e con ciò lolo si raddirizza il mondo. Così dal non giungere ad hauere vn gouerno, o vnacatedra, si giunge a farne vendetta, fino a riuolgere indegnamente contra la Religione quel miserabile ingegno che in essa elercitar non si volle entro a' termini del sapere 🔑 ne sì potè, suor de termini del douere. E sorse, gran magistero, o forza d'oltramirabile scienza, si richiederà, per tessere vn libro, lauorato di pezzi di lettere de'Prepositi Generali, e di canoni, e decreti delle Congregationi vniuerfali, accozzandoli infieme fopra vn nuouo dilegno; appunto con l'inuentione, che S.Ireneo, in simil caso descriue, di prender le perle, i diamanti, gli imeraldi, i rubini, & altre simili pietre componenti la pretiola imagine d'vn'Imperadore, e figurarne vn cetto di volpe, affinche, doue negar non si può, che, quelle non siano le medesime gemme, credere anco si debba, che quello sia il medesimo volto. Fù nella Compagnia, o Religiolo, o come anzi egli vuole, spia de gli Heretici, Elia Haienmullero: ne prouò il viuere alcun poco tempo; che, per poco che tosse, hauendosi intanto a fingere huomo di spirito, ad vn Luterano come lui, che hà l'anima per sale della carne, parue troppo moltissimo. Andonne in fine, e ne portò le Regole, per farui sopra que' be' commentarij, che poscia nella. dua Historia Iesuitica, publicò. Hor frà le altre Costitutioni, ch'egli quiui elamina, e condanna, vna è quella, che habbiamo, d'vbbidire a'Superiori, come a Christo, in tutte le cole e la cita ben'egli fedelmente, con le medelime parole del telto, ma no lenza l'arte propria d'vn suo pari, già che l'heretico, come disse Tertulliano, Ex veritate accepit, quod ad mendacium sum struat; impercioche egli sclama quiui, come a'figliuo- Praxes li d'Ignatio non bastino le proprie sceleratezze, se anco noi si consacrano ad eseguire le altrui, quelle cioè, che a qualsiuoglia superiore tornerà in concio d'ingiungere; peroche chi s'obliga (dice egli) ad vbbidire in ogni cofa, non n'eccettua, non n'esclude veruna: sia homicidio, sia latrocinio, sia ipergiuro. La quale sciocchissima chiosa, se habbia trouato tede, il sà chi hà letto tanti libri di vitupero, e d'accuse, scritti

contra la Compagnia, in vna gran parte de quali, la total dipendenza dal gouerno de'Superiori, che frà noi si professa, si chiama suggettione da bestie, vbbidienza da Assassini. Tanto si può ad insamia d'vn'Ordine, vsando del suo proprio Istituto, appresso chi non vede altro, suor che quel solo, che se ne cita con trode. Che se l'Hasenmullero hauesse interamente trascritto la regola, soggiungendo ciò, che immediatamente prosegue dopo le sopraposte parole, non haurebbe potuto darci al mondo per couinti dal nostro proprio Istituto, come huomini di mal'affare, cioè, alla cieca pronti all'adem: pimento d'ogni più rea volontà, che cada in cuore di chi ne gouerna; peroche quiui espressamente si dice, che s'ybbidisca a'Superiori in tutte le cose, doue non si conosce peccato. Altretanto può farli, dal citare in simigliante maniera, lettere, e auuisi di Generali. Essi stanno come alla veletta in alto, e vegghiano, e consideran tutto d'intorno l'Ordine a sè commesso: indi taluolta alzan la voce, e si fanno vdir per tutto, hor'elortando, hor'auuertendo, hor comandando; ma non aspettano a farlo allora, che alcuna inosseruanza siafatta commune, ancorche sgridandola, parlino in commune. Egli si vuol, che non entri, e se in alcuna parte pose piede. se ne discacci; e perciò se ne mandano publici auuisi, perche se ne tragga publico giouamento; a cui ne abbisogna, di rimedio, a cui nò, di preservativo. Il medesimo dee dirsi delle Congregationi Generali, allora, che con saluteuoli decreti, o ristorano, o stabiliscono, o migliorano l'osseruanza; e il così tare, non è testimonio di rilassamento, nè di sconserto, anzi vnico mezzo per non isconsertarsi, per no rilassarsi: e chi sà quel che sia debito di buon gouerno, e vede, che ad ogni picciol germoglio di mal'herba, che pulluli in vn sì grani campo, qual è vna Religione sparsa per tutto il mondo, si corresubito con la mano a diradicarlo, intende, che nè ciò si può sare doue non è molto spirito, nè può lasciarsi di sare, oue si voglia, che, essendoui, si mantenga, o pericolando si rassicuri. Certe cose poi più rileuanti, che con precetti, e conmodi d'insolito rigore si vietano, quanto più graui sono, o in loro stesse, o in altrui risguardo considerate, per le conseguenze, che ne deriuano, al certo di tanto più pochi lono state:

e non è, che perciò saggiamente non si saccia, accorrendo con risoluto prouedimento a quello, che tanto non è male per esser male di pochi, quanto per esser danno di molti. In fine tutto il corpo della Religione, nello suellere de'disetti, sa non altrimenti, che vn corpo humano per trarsi del dito d'vn piè yna spina; che, al sentirne la trafiggitura, la lingua, che pur n'è si lontana, e non è offesa, grida, oimè: e l'occhio ne piange, e tutto il corpo si ferma, e siede, e s'incurua, & inarca. Topra il piè ferito, e le dita cirusiche ne suellono la punta, che vi restò, e ne medican la ferita: così totum corpus (dice S. Ago- 1 Ps. 130 stino) contrabitur, & sédet homo. Curuatur spina dorsi, vi quaratur spina, que hesit in planta. Omnia membra, quicquid possunt, faciunt, vt de infimo exiguo loco, spina qua inhaserat, educatur. Ma se l'application del rimedio è opera di tutto il corpo, non è già, che il male sia in tutto il corpo, se non in quanto per con- serm. 79. cordiam charitatis (come altroue dice il medesimo Santo) l'vn de semp. membro, ancorche sano, consente nel dolore dell'altro infermo, e le ne lagna, e ne cerca ristoro. Ma, lodato Iddio, che in fin tutti gli huomini non sono sì corti di veduta, nè sì poueri di senno, che non sian per conoscere, come arte propria de' calunniaturi, è fingere la medicina, perche si creda il male; e non sian per vedere, che più sà per istima della Compagnia, l'essere ella tale, che il viuerci con ambitione, è men tollerabile, che buttarsi viuo nell'inferno (poiche Quid Bill.1). est Clau stralem redire ad seculum, disse il Blesense, nisi cæli habitatorem cadere in Infernum?) che non per suo discredito, hauere accozzati in vn libro varij testi del suo Istituto, adoperati con maniere da farla comparir moltruola, nel modo, che gli specchi concaui sconciano in sì satta guisa i lineamenti delle cofe, che raffigurano, che vn volto d'angiolo, che loro si pretenti innanzi, vi compare dentro diforme come vn cesso di demonio, seruata similitudine in peius. Sarauui chi giudichi, se seneculi nouanta huomini, scelti da tutta la Religione, e raccolti da tutto il mondo, in questa virima Congregation Generale, del 1646. come i più habili per integrità di vita, per zelo d'ofseruanza, e per pratica dell'Istituto, dopo tanto pensare, e discutere, ci videro nelle cose nostre, si poco, che loro sacesse bisogno la luce d'vno, che allora sù illuminato a vedere

Digitized by Google

le macchie dell'habito, che portaua, quando se lo gittò miscramente di dosso: e'l senno d'vno, che allora diuentò tutto fale di sapienza, quando si riuosse al mondo, da cui Iddio l'hauea ricauato. Che se intanto non mancherà chi voglia leggere cotali suoi libri, e giudicar di noi sù quello, che in essi vedrà; ciò non farà di maggior marauiglia, che quello, di che si dosse Clemente Alessandrino; che i Gentili, per credere a lor modo, si persuadeuano, che vn coruo, gracchiando, pro-In printes, fotasse, e non credeuano, che vn'huomo discorrendo, dicesse il vero. [ Miserabili, & inselici ( dice egli) vi fate a credere, che vna gracchia, & vn coruo gracitando, e crocitando fauellino cose messe loro in bocca da Dio, e come nuntij di Dio li riuerite, el'huomo, che non parla da animale, ma con ragione, e con discorso fauella, non che vdiate, ma di

vantaggio perleguitate?)

Quelto, che mi è stato lecito d'accennare, in pruoua di quel, Persecutioni che di lopra hò detto, che la Compagnia, nascendo sul monte gioueuolissi-me alla Com. de' Martiri, hebbe la Croce in Ascendente, non è più che vn pagnia. parte di quelle influenze, ch'ella ne significò & impresse: ma pur tanto basti all'intento. Hor'auuerto, che quelle doglienze di compassione, che alcuni taluolta sanno sopra le cole nostre, mentre ci veggono sì mal conci, come che nalcano da vna cortese pietà, non è però, che non sia da vna pietà ingannata, come quella del buon Giacobbe, che piangeua sopra gli squarci della vesta del suo Giuseppe, credendo rompimenti del corpo quelli, ch'erano oltraggi folo della tonaca; & opera non delle fiere de' boschi, ma de gl'inuidioss fratelli. E certamente, quanti incontri di persecutioni, e quanti oltraggi, e danni potran venirci di fuori, non faranno mai più che strațij della vesta, e forse anco per merito di guadagnarci maggiore assistenza, e sauor di Dio, anche qui sù la terra. Noi habbiamo osseruato (scriue in certe sue memorie il P.Girolamo Natale) fin dal primo nascere della Compagnia, che quando Iddio l'hà voluta innalzare, e farla degna d'alcun. nuono sauore, l'hà in prima abbassata, e messa sotto le percosse di qualche siera persecutione. S. Ignatio niuna maggior tempesta temeua alla Compagnia, che la troppa bonaccia, niuna più fiera persecutione, che il non essere perseguitata.

Fù vna volta veduto con faccia di malinconico, e sospiroso; cosa notata per miracolo in lui, che sempre hebbe così inuariabile il volto, come imperturbabile l'animo: e di questa... insolita tristitia era cagione il vedere, che in vna certa Prouincia, le cose della Compagnia andauano con troppo lunga tranquillità, e con aura commune della corte, e del popolo: e di quello, onde gli altri di più corta veduta, faceuano festa, e ringratiauano Dio, egli , che da più alto , e più lontano scorgeua, era fuor di modo dolente; e disse, che sospettaua molto, che in quella Prouincia, le cose del seruigio di Dio nonandassero di buon sesto. E non hauea egli con ciò solamente il lume della prudenza de' Santi, che glie lo scoprisse, malunga sperienza di sè medesimo glie n'era stata fedele maestra. Impercioche quando egli curaua solamente sò stesso, e'l profitto dell'anima sua, anzi che vi sosse chi il maltrattasse, era riuerito con ossequij da Santo; quando vsciua a trattare co' prossimi, si daua alle armi contro di lui, & hauea subito pronti accusatori, carceri, catene precetti di silentio, e publici castighi di solleuatore. Gran triegua è cotesta, che vi godete (gli disse vna volta vn'amico in Parigi; mentre, per non hauer la lingua Francese, non trattaua publicamente co' prossimi, nè v'era chi gli torcesse vn pelo. Gli è vero, ripigliò il Santo; il mondo hà fatto triegua con me, perche io non fò guerra. a lui. Lasciate ch'io possa vscire in campo, e vedrere Parigi in armi, e me in battaglia) Questo medesimo era il sentimento di que' due gran Franceschi, che hà hauuti la Compagnia, il Sauerio Santo, e'l Borgia Beato: quegli tremaua. in veder sè, e la Compagnia senza persecutioni, questi gioiua vedendola, e sperando vederla dal Cielo, sempre perseguitata. Dunque ella non hà a prendere spauento di quello, onde anzi de' trarre argomento d'essere hora la medesima, che sù, quando nacque; poiche verso lei dura quel primo tenor di forruna, che fin d'allora incominciò. Quel solo, di che le Religioni ponno temere, sono esse medesime. Le spade de gl'infedeli, ci daranno de' Martiri. L'odio de gli Heretici, ci prouerà tanto migliori, quanto da essi più diuersi, e più contrarij. Les persecutioni de' Catolici, ci renderanno più purgati, e più cauți; ci faranno più stretti frà noi, e più dipendenti da Dio. Al

peggio de' mali, i turbini di fuori, ci potranno scuotere, e sbroncare, ma con quel guadagno, che sarebbe (come diceua il P. Baldassaro Aluarez ) se vna gragnuola di perle tempestasse sopra vna vigna, con vna rouina la più selice, e convn danno il più pretioso del mondo. Di dentro solo può nascere quel che può nuocere: come a dire, se l'amor priuato, padre delle diuisioni, e machinator delle scisme, snodasse l'ordine, escarenasse l'vnione del publico, mettendo lingua di separatione, doue le parti non si mantengono, se non congiunte al lor tutto. Se il crescere sopra gli altri, sosse guadagno d'industria, non frutto di meriti. Se le amicitie, o le protettioni de' Grandi, guadagnate a costo della Religione, si adoperassero contra essa, in disesa delle proprie inosseruanze; onde entrasse quella lagrimeuole necessità, di tollerare vn. male, perche non ne venga vn peggiore. Se per interesse di quel prà, che da certi si caua, o di publico honore per gran talenti, o di priuate speranze, per vtil proprio, si chiudessero gli occhi sopra il lor viuere, rallentando con essi quel rigore di disciplina, che poscia da gli altri di minor leuatura, seueramente si riscuote. In fine, se, come il Nazianzeno disse, mentre shà di suori tempesta, i marinai stessi, mal'vniti frà loro vna peggiore ne facessero dentro la naue; e simili. All'incontro doue vn trattare incolpabile, e vn viuere innocente, sia... quel che ci sostenga, e porti, non hauremo a temere nèturbini, nè tempeste, più di quel, che S. Agostino disse, si faccia vn'isola, la quale, se ben, perche è intorniata dal mare, non sorge burrasca, che non percuota, e rompa ad alcun de' suoi sianchi, pur'ella è sì serma in sè medesima, che tundi potest,

franginon potest. L'altra cosa, che risguarda il tempo della prima sondatione della Compagnia, ne quella, che Simone Rodriguez, vno gnia di Giesu de primi compagni di S. Ignatio, lasciò scritta in vn brieue racinata in cala. conto, che di ciò fece; che concependosi la Compagnia in guardata da lei come cosa casa di Nostra Signora, e nella più gloriosa, e solenne delle sua. sue seste, i Padri, di commune consentimento, la presero per Madre, e Protettrice, e sè, e quella prima loro offerta, e le speranze in auuenire, riposero in sua mano, considando, che col fauore d'essa i loro disegni sortirebbono selicemente a quel

fine, che si hauean presisso per gloria del suo Figliuolo. Hor chi per vna parce mira, la diuota, e fedele seruitù della Compagnia verso la Madre di Dio, e per l'altra le grandi ricompense, che ne hà riceuuto, intenderà facilmente, che fin d'allora si stabilì vnione d'affetto, come frà Madre, e Figliuoli, e scambieuol permuta d'ossequij, e di gratie, come srà Signora, e serui. E a dire il vero, si come certa cosa è, che alla Reina del Cielo più cale dell'honore del suo Figliuolo, che non del suo proprio, e i seruigi fatti a lui, ella accetta per , fuoi, e li paga come fosser fatti a suo conto, non è da dubitare, ch'ella non raccogliesse con particolarissimo assetto, vna-Religione, che ciò ch'è, tutta è ad ossequio, & a gloria di Giesù; la cui fede, il cui fanto nome, e le cui diuine grandezze, tanti suoi figliuoli (per vsar le medesime parole, con che il S, Pontefice Pio V. parlò della Compagnia in vna sua bolla ) [ lasciari tutti gli allettamenti del secolo, sì strettamente si legano al Saluatore, che, conculcati i tesori, che la ruggine, e le tigniuole consumano, e stretti i lombi con la volontaria. pouertà, e con l'abbassamento di sè; non contenti de termini del nostro mondo, han penetrato fino nelle Indie dell'Oriente, e dell'Occidente, doue l'amor diuino hà sì fattamente infiammato alcuni di loro, che gli hà resi prodighi del proprio langue; onde, per quiui piantare più efficacemente il conoscimento di Dio, si sono esposti a volontario martirio; con tal frutto de' loro spirituali esercitij, che han tirato alla Fede di Christo i regni interi.] Horse, come hò detto, a pari passo vanno le grandezze della Madre, e gl'ingrandimenti del Figliuolo, e quanto a quelto cresce di gloria, tanto quella diuenta più gloriosa, al certo la Vergine Beatissima troppo caramente accettò per sua la Compagnia, per mezzo di cui vedeua fin d'allora quanto largamente si donea stendere il conoscimento, propagare la Fede, & ingrandir la gloria del suo figliuolo, con vn'acquisto senza numero d'anime conuertite.

Effetti della feruitu che la Compagnia, professa alla Madre di Dio

20

Ma oltre a questi vsici di seruitù, che satti dalla Compagnia al Figliuolo, sono di commune ossequio anco alla Madre, hauni i particolari d'essa, e questi non leggieri, e nonpochi. E primieramente; non è sacile a dirsi, quanto vaglia

ber

per accrescere il numero de'diuoti della Madre di Dio, l'alleuare, come dalla Compagnia si tà per tutto il mondo, la... giouentù, in tal maniera, che non men che le lettere, per istruttion dell'ingegno, apprenda la pi<del>c</del>tà, per coltiuamento dell'anima; & in ispecie la dinotione verso N. Signora; conlacrandoles: fin da principio con formola di particolare offerta a seruirla mai sempre, & ad hauerla in pregio, e riuerenza di madre. A tal'effetto seruono le Congregationi, istituite in tutti i Collegij nostri, sotto varij titoli delle principali feste della Vergine. Che se ciò non valesse a più, che a condurle i piccolini, come Christo desiderò, che con lui si facesie, pur farebbe non poco: poiche ogni festa ella vede raccolti a lodarla, & ad vdir le sue lodi, molte migliaia di giouinetti, e ne riœue gli ossequij delle lettioni de'libri santi, delle visite degli spedali, della communione, almeno ogni mese, e d'altre tali opere, e penitenze, di che capeuole è quella. tenera età. Ma oltre a ciò, la sperienza dimostra, che questi primi femi di diuotione, non muoiono, ma mettono radici, che durano, e crescono, e sanno srutta di benedittione per tutta la vita, di cui l'età puerile suol'essere l'inuiamento. E v'è ben materia per vn gran volume, a chi si prendesse a scriucre i legnalati fauori fatti da Nostra Signora a giouinetti delle sue Congregationi, in testimonio di quanto lingolarmente ella gradisca, e liberalmente paghi la lor seruitù. Talisono, liberationi miracolofe da grandi pericoli dell'anima, e del corpo: mutationi di costumi, con marauiglia, & allegrezi za incredibile de padri, e de parenti, che ne disperauano. Atti d'heroica fortezza, in difesa, massimamente dell'honestà. Vocationi singolari ad Ordini Religiosi, a' quali le Congregationi mandano ogni anno gran numero di rari soggetti: Apparitioni manifeste di N. Signora, abbassata per tal'uno, fino ad insegnargli domesticamente lettioni di grammatica: e sinalmente morti da fanto, frà le braccia della medesima. Hor se la Madre di Dio tanto gradisce la seruitù di questi fanciulli, quanto l'è cara la Religione, che glie li sà serui? Al certo, se vna delle ragioni, che Arrigo IV. adoperò col Parlamento di Parigi, per rimettere nel suo Reame di Francia. la Compagnia, cacciarane parte dalle calunnie, e parte dalla

forza della fattione Vgonotta, fù, l'essere in pochi anni vsciti delle nostre scuole più di cento mila giouani, applicati, chi alle leggi, chi alla filosofia, chi alle matematiche, chi alla medicina, chi alla morale, o alla scolastica theologia, consì grande vtile del suo regno, con sì bell'ornamento della. sua corona; non può di manco, che gran protettione nonhabbia della Compagnia la Reina de Cieli, per fauorirla, e per difenderla, poiche, per suo seruigio, e per gloria del suo Regno, si alleua vn' innumerabile numero di giouentù, intutti i regni del mondo. Niente meno di questo, è fruttuosa la seruitù, che la Compagnia sà a Nostra Signora, con innumerabili libri, che hà fino ad hora stampati, quali per eccitare i sedeli alla diuotione d'essa, quali per dar materia di lodarla a' facri Oratori, quali per mantenimento d' alcun suo pregio singolare, e quali anco per difenderla contra i moderni heretici, impugnatori della sua gloria. E in ciò si è benveduto, che quando S.Ignatio, la notte dell'Annuntiatione di Noltra Signora, tece la vegghia delle armi innanzi alla fua imagine di Monserrato ella lo accettò per suo Caualiere, 🕒 da lui prendendo la spada, che male hauea voluto adoperare contra il sacrilego Moro, impugnatore della sua Virginità, in quelta vece, altre glie ne somministrò di più fina tempera, e di miglior vso: cioè a dire le penne, e le lingue de Padri Canisio, Torriani, Riccomo, Cottone, Pelletario, che si guadagnò il gloriolo lopranome di Dottor della Vergine, e d'altri fuoi figliuoli a gran numero, i quali hanno valorofamenre combattuto contro ad alcuni heretici di questa età, arditi di mettere la scelerata lingua nelle glorie della Madre di Dio, per oscurarle. Al qual genere di seruitù, per dir così, militare, ponno anco ridursi due braue difese, fatte per mantenimento di due singolarissimi pregi di Nostra Signora. L'una tù del P. Francesco Torriani, grande, & erudito Theologo, a persuasione delle cui ragioni sù rimessa nel Calendario la. felta della Presentatione della Vergine, che a tempi di Pio V. n'era stata ritolta, come nouitio ritrouamento; & egli dimostrò esser solennità d'antichissima memoria, e di prouata veneratione in tutta la Chiesa. E ben parue, che N. Signora volesse con segno di singolar ricompensa dare a vedere, quanto accetto le fosse cotal seruigio, chiamando da questa vita il Torrianí, nel di medesimo della sua Presentatione. L'altra, del P. Francesco Suarez, in pruoua, anzi per non poche contradittioni, che in publicarla, incontrò) in difesa della maggioranza de'meriti di Nostra Signora, ad incomparabile eccesso sopra i meriti di tutti insieme i Predestinati. Del qual seruigio la medesima Reina del Cielo ringratiò il P. Martino Guttierez, che hauea indotto il P. Suarez a scriuer di lei.

Hor con quali testimonianze d'affetto ella habbia mostrato di mirare la Compagnia come sua Religione, e famiglia, si Effetti dell'a-può ottimamente vedere da quello, in che ella si adoperò, more dellaprima per formarla, e poscia per crescerla. E quanto al pri- Madre di Dio verso la Commo, certo è, che noi dobbiamo in gran parte il nostro Fonda- pagnia. tore alla Vergine, da cui, conuertito che su, hebbe la prima visita, le prime gratie, ela prima impressione della santità: e segnalatamente quel sì raro dono di purità, che gli suelle dal cuore tutti gli affetti, e gli cancellò dalla mente tutte le imagini d'oggetti men che honesti; e lo rese, per fin che visse, come impassibile a'suggestioni di carne. Il qual dono, almen quanto alla sustanza, di viuere in questa parte irreprensibilmente, non si termò già in S. Ignatio, ma si trastule, come heredità, nella sua Religione, i cui figliuoli sembrano posti in possesso, di guadagnarss con la seruitù, e con la diuotione di N. Signora: vna gratia sì necessaria, a chi, come essi, tratta, e conuersa con ogni grado d'età, e con ogni condition di per-Ione; etiandio in paesi di gente barbaramente ignuda, e doue la solitudine de gli operai, e la libidine de gli habitatori, sarebbe di gran pericolo al cadere, se la particolare assistenza della Madre de'Vergini (il cui fauore, chi meglio l'intende, più si procaccia) nó fosse, in questo genere, gran parte di quella, che chiamano Gratia della vocatione; ed è sufficienza, anco abbondante, d'aiuti per viuere, & operare giulta la prosessione del suo istituto. Quindi le affettuose benedictioni di lode, che vno de' più antichi Padri della Compagnia dauasouente a Dio, in ringratiaméto per trè singolari iniracoli della sua gratia, ch'egli diceua di vedere in essa; de'restarne memoria appresso i posteri, perche sia loro d'eterno incitamento a mantenerlisi: e sono: Tanta varietà di nationi, con tanta. vnio-

vnione di cuori, Tanta nobiltà, e sapere, con tanta humiltà, e ritiramento da ogni preminenza, e Tanta Giouentù, contanta honestà. Crebbe dapoi sempre S.Ignatio, e quasi si alleuò alle poppe di Nostra Signora, riceuendone continue, e rileuantissime gratie. Testimonio ne sia, l'essergli satto per tutto il tempo, che visse, molto domestico il comparirgli N. Signora, hor fola, & hor col suo Figliuolo; altre volte trattando famigliarmente con lui, & altre introducendolo alla diuina Trinità, come vedremo nel quarro libro; e sempre con nuoue aggiunte di quelle gratie, che seco portan le visite di tal Signora, in dimostratione di tanto affetto. Frà le altre cose, di che S. Ignatio si prouide, per mettersi in habito di penitente, due furono, e queste le più care, portate da lui sopra il petto, e ricoperte col sacco, che vestiua. L'yna sù vn Crocifsso d'vn palmo e mezzo, che, o gli sosse per diuotione rubato, o egli il donasse per gratitudine, rimase in casa Pasquali; e quel Giouanni, che hò raccordato più volte nel primo libro, se'l tenne, come yn tesoro di casa sua. L'altra, sti vna imagine di Nostra Signora a pennello; e questa egli portò leco, indiuidua compagna, da che si conuertì, fin dopo fondata la Religione. Priuossene nondimeno vna volta, per consolatione, & aiuto del P. Antonio Araoz suo parente, che mal si riduceua a partire da lui: onde il Santo, che cortesissimo era, non sosserendo di vederlo dolente, trattosi del seno la detta imagine, glie la donò, con quel sentimento, con che altri darebbe il cuore; e sì gli agginse; che non la desse a veruno, e sapesse, ch'egli l'hauea portata seco, da che cangiò habito, e vita, fino a quel di; e in tanti bisogni dell'anima, e in tanti pericoli del corpo, n'hauea prouate infinite mercedi d'opportunissimi souuenimenti. Tanto gli bastò dire, per eccitarnelo a diuotione. Ma non fù permesso goder gran tem. po la detta imagine al P.Araoz: percioche in quel medesimo viaggio, che faceua in Ispagna, ito, per certi affari, a Loiola, D. Marina nipote del Santo, vedutala, se la volle; almeno in prestanza, fino a tanto, ch'egli al ritorno, per colà ripassalle: e percioche mai più, fin che visse non ci tornò, l'imagine si rimase libera alla nipote. Ella poi, vedendosi già d'80. anni, perche, morta lei, non rimanesse vn tal tesoro in mani, che nol

nol pregiassero com'era degno, mandolla a'Padri della Compagnia del Collegio di Saragoza. In detta imagine Nostra. Signora stà dipinta in atto di addolorata, con sette spade al petto: i colori sono assai suaniti, per lo lungo portar che la. fece il Santo Padre, e tanto più è in veneratione, e stima, quanto più su da lui, e con si gran giouamento su adoperata. Ma il principale aiuto, che Nostra Signora desse a S Ignatio, sù nel sondare la Compagnia. Impercioche le Costitutioni, o Regole, e gli Esercitij spirituali, due singolarissime parti, delle quali, la prima è come la radice, la leconda l'alimento, onde viue, e fruttifica questa pianta, sappiamo, che furono in gran parte dettatura di particolari ilpirationi, che mentre egli icriueua l'yna, e l'altra di queste opere, hebbe dalla Vergine, che perciò ipello gli compariua. Onde Paolo III. squissimo Pontefice, che in legger la forma dell'Istituto della Compagnia, disse quelle memorabili parole, Digitus Dei est hic, poteua vgualmente dire, che, col dito di Dio, v'era ancora la mano della Madre di Dio. Nè mi pare fuor di ragione auuertire, che il luogo, doue nacque la Compagnia, che sù il Giesù di Roma, era prima dedicato a Nostra Signora, detta della. Strada. Corrispondendo il suo nascere in Roma, al suo concepirsi in Parigi, in maniera, che l'vno, e l'altro si facesse incasa della Vergine: senza che, pareua, che altroue meglio non si potesse riccuere la Compagnia di Giesù, che in casa di Maria. Quanto poi a gli accrescimenti d'essa: se si tratta dello stenderla in varie regioni del Mondo, ne dà subito testimonio del fauore in ciò hauuto da Nostra Signora, S.Francesco Sauerio, il quale, presa la Madre di Dio per guida del suo viaggio a' lontanissimi Regni del Giappone, perche nonrestasse luogo a dubitare, ch'ella stessa il conducesse a quella apostolica impresa, guidò sì fattamente la sua nauigatione per que' burrascosissimi mari, che aputo quel medesimo giorno della fua gloriofa Assuntione, in cui, quindici anni prima, la Compagnia era nata a' fuoi piedi, lo fece metter piè nel Giappone, e quiui aprire la prima porta alla Fede, alla Compagnia, al zelo di tanti Martiri, che fino ad hora vi si son fatti. Niente meno aiutò il P. Confaluo Silueria a portare in Africa la Compagnia, e la Fede, fino a conucrtire il Rè di Monomo-

nomotapa, e la Reina Madre; il che egli fece per mezzo d'vna imagine della Reina del Cielo, che gli die marauigliose forze per quell'impresa. Moltissimi poi sono quegli, ch'ella, etiandio con apparitioni, con espressi comandi, o con gratie miracolose, hà chiamati alla Compagnia, o aiutati ad entrarui, perche la facessero crescere, non solo in numero di soggetti, ma in istima di santità, e di lettere. Così alla gran. Madre di Dio dobbiamo i due Beati, Stanislao Kostka, e Luigi Gonzaga; e quel venerabile huomo il P. Bernardino Realini; e quell'altro operatore di tante marauiglie il P.Giuseppe Anchieta; e il primo fra' nostri assunto al Patriarcato d'Ethiopia, il P.Giouan Nugno Barretto, e Tomaso Sanchez, quello che sì dottamente scrisse del Matrimonio, e parte della Somma; e Sebastiano Barrada, scrittore anch'egli illustre, e Diego Ledelma, & altri come essi, de' quali a pieno si dirà, oue il tempo in che vissero, farà loro luogo in questa historia. Hor per finire questa digressione: Tante pruoue hauute di si affertuola protettione della Reina del Cielo sopra la Compagnia, sua, e del suo figliuolo, hanno sempre dato grande animo a'luoi Generali, di fare a lei ricorso nelle tempeste, che le si leuano contro: e i successi non hanno mai fallito le sperınze: e ce ne tiene ancor'hoggidì viua la memoria vn picciol tributo, che diamo ogni giorno alla Vergine, d'alcune orationi, che furono vna volta preghiere di tribulatione, hora. sono debiti di ringratiamento, e motiuo di confidenza. Quindi le lettere pastorali scritte a tutta la Religione da alcuni suoi Generali, con caldissimi inuiti ad amare, come Madre, & a., seruire come Signora, la Reina de gli Angioli, per mantenerci quella protettione, ch'ella mostrò d'hauere della Compagnia, quando al P. Martino Guttierez la fece vedere tutta raccolta, & allogata fotto il suo manto. Hor ripigliamo il filo.

I compagni di S.Ignatio, fatto i loro voti, & vniti in vna, fe non commune, almeno simile forma di viuere, attendeuano ad auanzarsi di pari nello spirito, e nelle lettere. Egli però non contento di quel solo, che hauea prescritto a gli altri, più largamente sodissaceua al suo seruore in ogni maniera d'opere di proprio prositto; e d'aiuto de' prottimi. Fuor di Parigi vna mezza lega, verso N. Signora de' Martiri, v'era

Vita & operedi S. Ignatio in Parigireluo viaggio ad Afpeitia, & alle patrie d'alcuni de' fuo cópagni.

yna

vna miniera di gesso, che si cauaua d'vn monte, rotto perciò con varie, e l'unghe fenditure, che gli penetrauano in. molte parti. Quiui Ignatio si hauea scelta vna cauerna, nascola più addentro, done lontano da gli strepiti della città,come in vn solitario romitaggio, passaua i giorni in penitenza, e le notti in oratione. Altrettanto faceua in certa Chiefa detta N. Signora de' Campi, ne' borghi di S. Germano, luogo ritirato, e divoré. E quelto lu ordinario luo costume, massimamente quando le occupationi dello studio gli toglieuano buona parte delle hore, che haurebbe speso nell'oratione, zitirarli a certi tempi in luoghi solitarij, & ermi, e quiui, datoli tutto alla contemplatione, & alle penitenze, rimettere in certa maniera lo spirito nella sucina, e rinsocarlo. A' proffimi poi non mancaua de foliti aiuri. Ridusse molti heretici al conoscimento della verità, e li menò all'Inquisitore., perche si riconciliasse con santa Chiesa. Moltissimi altri indusse a vestire habiti di varie Religioni osseruanti. Seruì ancora ad vn'appeltato, medicandogli con le lue mani le piaghe, onde subito nè contrasse sierissimi dolori, principij, o segni di contagione: e gli conuenne starsi alquanti giorni lontano da gli altri, & esiliato suor del Collegio. Ma Iddio miracolosamente nel liberò. In fine, tal vita menò in Parigi, e tali opere da Santo vi sece, che vn famoso Donore, suo già conoscente, e discepolo, detto il Peralta, dando autentica, e giurata testimonianza del merito della vita d'Ignatio, disse; che, quando non vi fosse di lui altro, suor che quel folo, di che eglisti testimonio di veduta, nel tempo, che conuersò conlui domesticamente in Parigi, quel solo gli pareua di vantaggio per canonizzarlo. Così viuendo piacque a Dio di visitarlo con acerbi dolori di Itomaco, che rintorzando ogni di più, il ridussero ad vn'estremo suigorimento, senza habilità a null'altro esercitio, che d'una inuitta patienza, con che li sosseriua: e percioche vani erano riusciti tutti i rimedij, nè altro restaua, in che i medici hauessero speranza di giouamento, che il ridursi per qualche tempo all'aria nativa, i compagni suoi tanto ne lo scongiurarono, che alla fine gliel persuadettero. **Vero è** , che a ciò egli non s'indusse,tanto per rimedio del suo male, per cui non haurebbe sosserto d'allontanarsi da' com-

pagni,

pagni, quanto per vtil loro, e per assicurarli da quel pericolo, che alcuni d'essi ( se così è lecito di parlare d'huomini di quella virtù, di che essi erano) haurebbono potuto incontrare, s'egli per loro non prendeua il viaggio di Spagna: impercioche il Sauerio, il Lainez, e'l Salmerone, haucan ne cessirà di tornare alle patrie, per aggiustar le rinuncie de lorobeni, secondo il voto, che ne haucano. Ma, oltre checiò sarebbe riuscito a grande sconcio, se tanti di loro si sosse ro sparsi, e diuisi, Ignatio, che troppo sapeua quanto tenace sia il vischiodelle commodità della casa paterna, e quanto patenti gl'incantesimi delle persuasioni de' parenti, per istraudgere, e mutare vn cuore, volentieri si ridusse a prender o come per sè, quello, che, più veramente, faceus per i compegni. Ma sul partire ecco yn'improviso ritegno. Il demonio che il vedeua andar come triopfante, arrabbiando non tanto d'inuidia, che di sdegno, per non essergli riulcito di deatenar quella copagnia, di cui troppo temeua in auuenire, prima ch'egli partisse, si prouò a sar sopra ciò l'yltimo sforzo. Per tal cagione mise sospetto in alcuni, che qualche mal privair pio di letta d'heretici coualle sotto quella vnione de cuori. ch'era frà serre compagni, viuenti in maniera suori dell'ordinario. Nè più ci volle, perche essi dessero all'Inquisicor di Parigi, come huomo da claminarsi, Ignatio, che sapeuano esserne autore; senza però saper dire di lui altro se non che da nuoui effetti, si vedeua, ch'egli infegnaua nuoua dottrina. ? qual'ella si fosse, buona, o rea, di ciò non hauer contezza. 3 sospetto sì, che sosse non buona, percioche amaua troppo il segreço, e si teneua da compagni nascosa. Potersi però tener sicura traccia, per arriuarne a più chiara cognitione, esaminando un certo libricciuolo, componimento d'Ignatio, ond'egli cauaua tutta la forza di quel mutarese tirare a sè tanti discepoli, come faceua. Questa su in ristretto l'accusa: la quale, se si hà risguardo a chi la diede, potè nascere da buon zelo, mase a' demonij, che la procurarono, non venne, come hà detta, se non da timore di quello, che poscia cadde. loro sopra la resta, dalla compagnia di S.Ignatio, e da quel tan. to odiato libricciuolo, ch'era non altro, che i suoi Esercitij spirituali. Ma Iddio a più alto disegno guidaua il sospetto

degli vni, e la malicia de gli altri. Imperoche douendosi, dopo alquanti anni, folleuare in Roma contra S. Ignatio, e i suoi compagni, vna sicrissima persecutione, fondata in gran parte sopra questa menzogna, loro esser nascosimente suggiti di Parigi, per non ellerui abbruciati, si come conuinti d'heresia; & estersi fatto nelle loro statue ciò, che in essi hondi era potuto; volle Iddio, che quiui si facesse sopra ciò va pienissimo elame, perche trouandoli dipoi in Roma, a' tempi di quel bisogno, quel medesimo, che l'hauea satto, poresse dar testimonianza della loro innocenza, ciò che per altro farebbe stato difficilissimo ad hauersi. Era dunque Inquisitore in Parigi il P. Maestro Matteo Ori, di cui vn'altra volta hò fatto mentione. Così il chiamano le antiche nostre Historie: verò è, che la restimonianza, che l'Inqusiror seguente diede della purità della vita, e della fede di S. Ignatio (e men'è venuto alle mani il proprio originale) altrimenti il nomina: cioè Frà Valentino Lieuin Domenicano. Hor questi ben'aflettionato era alla virtù del Santô, in particolare al zelo della tede, ond era nato il condurgli, come dicemmo, molti heretici, perche li riconciliasse con santa Chiesa. Nondimeno per sodissare al debito dell'vsicio, & alle istanze degli accusatori, sece segreti esami della vita, de gl'insegnamenti, e d'ogni altro trattare d'Ignatio se de compagni: e trouato, come appunto aspettaua, materia d'ammiratione; onde altre caualua sospetto d'errori, sodistitto con ciò balteuolmente allas causa, senza più, si risterre? Ma non già Ignatio, che il tutto riseppe; & ottimamente vedendo, che la partenza, che staua per fare a necessità di rimedio, postrebbe esser presa a sospetto di fuga, & a pregindicio di colpa, andò egli stesso non chiamato, a presentarsi all'Inquisitore; & a dar conto di se, qualunque cosa restasse a sapersi, o a farsi di lui : Ma al saggio Inquisitore non era restato altro, che vna fanta curiosità di legger quel si possente librerto, con che egli guadagnava tante anime a Dio, e sì strettamente glie le legaua; onde il pregò a fargliel vedere, non a titolo d'esame, ma di diuotione. Hebbelo, & auidamente il lesse: è come huomo ch'era, non solo nella speculativa delle scienze, ma nella pratica della; perfettione eccellente, întele, & ammirò la torza, dello spi-

rico di Dio, che in quelle poche carte hauea ristretto tanta. virth, per purgare, per illuminare, e per tirare vn'anima dalle fraccamento del mondo, all'unione con Dio, Da che mosso egli, cornato che su Ignatio per rihauere il libro, il pregò a consedergli, che se lo trascriuesse per suo prò, e d'altri, quando sapesse valersene; e l'ottenne, Ma il Santo, che non più solo, come in Barcellona, nè con appresso compagni liberi, & in tutto padroni di sè, come in Alcalà, e Salamanca, ma era fatto padre nouello d'una, allora picciola famigliuola, ma ch'era il seme di quella, che reneua conceputa nell'animo, sapendo per ilperienza, quanto, a chi s'impiega in aiuto de profilmi, sia necessaria la riputatione, e'l buon credito, & indouinando, che il demonio, douunque egli s'andasse, non lascerebbe di seguitarlo, e di muonergli guerra, su più volte a pregare l'Inquisirore, che gli piacesse compire giuridicamence la caula, e venirne a senrenza; percioche douendo egli ternare in Ispagna, e i compagni suoi, sià non molto, partir di l'arigi, non voleus, che restasse disloro sospetto, nè di rea dottrina, nè di vita contaminata; ciò che facilmente auuerrebbe, done sirispessero le accuse, e le inquisicioni fatte sopra esti, e non l'esto, el'innocenza. Ma sì chiara era. riuscita all'Inquisitore la vanità delle accuse date contro di lui, e nate non altronde, che dal non sapere la forza dello spirito di Dio, maneggiato da chi ne hauea la pratica, come Ignatio, che non si riduceua a spendere in vna causa, che, a lui tanto, sembraua totalmente inutile,, quel minimo tempo, che ci voleua; & appagaua Ignatio, con dirgli, che gli douea esser d'ambitique la anzi che di timore, l'essere accusato, percioche gli esami, che si saccuano contra lui, riusciuan per lui processi di lode. Má non si appagaua egli no sol di tanto; onde preso vn di il notajo, e con esso alquanti Dottori d'autorità, su A pregare l'Inquisitore, che, poiche le accuse hauute non gli pareuano degne da farne causa, onde si venisse a sentenza, che'l dichiaraffe innocente, almeno si compiacesse di sar sede di questo stesso, sì che per autentico atto, ne apparisse la verità; che ciò haurebbe egli per altrettanto, che se sosse per sentenza dichiarato innocente. Fecelo di buona voglia l'Inquisitore, con tale aggiunta di lodi del Santo;

che nel mandò confuso, non solamente contento.

Libero dunque da quest'vltimo ritegno, raccomandato i compagni a Pietro Fabro, che folo frà essi era Sacerdote, e gli altri l'haueano in conto di fratello maggiore; e determi- ceuuto in A. nato per di prefisso a ritrouarsi tutti insieme in Venetia, il ven- santo, ci viue tesimoquinto di Gennaio del 1537. dopo scambienoli ab- tre mesi dabracciamenti di tenerissimo affetto, parti per Ispagna. Se cotal dipartenza leguì, come si hà nella storia manuscritta del P. Polanco, ful fine dell'anno 1535. (ciò che poscia da lui trasportarono nelle loro, l'Orlandino, e'l Massei) è manisesto, che non prima, che sul cadere dell'anno seguente potrà giungere a Venetia. Percioche, viaggiare nel peggio della vernata, vn huomo cagioneuole, e mal concio della persona, nonmen di settecento miglia, quante ne sono da Parigi ad Aspeitia ; e in Aspeitia sermars, come fece, trè mesi; indi spedire i negorij de'compagni in varie cirtà, e finalmente passare di Spagna in Italia, punto meno di tanto non richiede. Vero è che il tempo della partenza del Santo da Parigi, non sù verb il fine, ma ne'primi mesi dell'anno istesso: onde sorza. è, che nella storia del Polanco sia vno scorso di penna. E priouass chiaramente: percioche se il Santo era nella patria (come più innanzi vedremo) ne'dieci giorni frà l'Ascension, e la Pentecoste del 1535. (al che và conseguente il testinonio giurato de'Padri della Certosa di Valle di Christo, che atestano, ch'egli quiui visitò vn de'lor Monaci, il medesimo inne, e quando già hauea spedito i negotij de'compagni) esidate cola è, che non pote partir di Parigi sul fine di quell' annoprima del cui mezzo, cioè verso il principio di Maggio, a già nella patria. Che poi egli giungesse a Venetia, sul fire escremo dell'anno 1535, col testimonio autentico d'una la lettera, a suo suogo il renderò indubitato. Hor benchignatio per alcun tempo si allontanasse da si santi, e sì congnti compagni, ch'erano il tondamento delle sue speranze ndaua nondimeno allegrissimo, si come ben'assicurato da virtù, che sapeua qual sosse in tutti, che niuno d' essi , lussente, gli mancherebbe. Nès'ingannaua punto, percioc li lasciaua si forti di spirito, e si costanti ne conceputi pronimenti, che , come vn di loro ne lasciò scritto,

se fosse auuenuto mai, che o per morte loro Padre Ignatio, o per altro accidente, disciolto il nodo, che li teneua insieme vniti, sosser rimast ognuno da sè, erano nientemeno disposti di sare il pellegrinaggio di Terra Santa, e d'impiegar quiui le fatiche, e la vita in aiuto degl'insedeli. Era il viaggio, che S.Ignatio faceua da Parigi in Biscaia, troppo più di quello, che vn'insermo, come lui, potesse sare, se hauesse preso quel camino a piedi: perciò i compagni l'haueano proueduto d'vn cauallo di poca leuatura, e da pouero, e tale, che donato poscia da lui allo spedale d'Aspeitia, serui a caricar legna per i poueri della Terra. Con questo si condusse alla patria: & haurebbe egli voluto entrarui sconosciuto; così per suggire ogn' incontro de'suoi, come anco perche non gli contendessero il ricouerare nello spedale; ma non gli pote venir satto. Percioche mentre staua in vn'albergo due leghe lontano d'Aspeitia, vi sopragiunse vn tal Giouanni d'Equibar, molto samigliare di Casa Loiola, e chiese, come si costuma, se v'hauea forestieri: & inteso dall'hoste, che solamente vn pouero, mal' in arnese, mà di buon'aria, e che, alla fauella, sembraia di que'contorni, sì però, che non sapean rauuisar chi si tose, Giouanni, tratto da curiosità di prouarsi, se il conosceta, andò a spiare per le sissure della porta, dentro alla cameia d' Ignatio; e'l vide ginocchioni orare con un profondo raccoglimento tutto assorto, e fisso co l'anima in Dio. Subito, alex fattezze, il raffigurò per quello, e ch'era senza fargli motte di nulla, rimontato a cauallo, corse con gradissima allerezza a portarne la nuoua a'Signori di Loiola, & a tutta la erra d'Aspeitia. Fù incredibile non solamente la sesta de se ne sece, mà il sentimento di diuotione, che tal annur o cagionò: onde, come si hauesse a riceuere, quale verafentes egli era, vn Santo, tutto il Clero d'Aspeitia si racca per vscirgli incontro in processione. Anco i suoi fratelle nipoti, che si erano apparecchiati al medesimo rice inento con vna nobile caualcata, entrati in sospetto, che se conquella dimostratione d'honore l'atterrirebbono sì he fuggirebbe della patria prima di giungerui, cossigliati dimore di perderlo, si ristettero, e solamente gli spedirono l'albergo vn Sacerdote di rispetto, che, da loro parte, adesse il

Digitized by Google

ben venuto, e gli raccordasse, che Loiola, sua, hora si come, sempre, lo aspettaua. E percioche saggiamente auuisarono, ch'egli insospettito di qualche honoreuole incontro, per can. sarlo, haurebbe potuto, in vece della via commune, prender quella di certe montagne, oltreche rouinose, mal sicure per i ladroni; anco per quella parte spedirono seruidori armati, che, sotto sembiante di sar lor camino, l'accompa. gnassero per disesa. Et appunto l'indouinarono: perche Ignatio, rifiutato modestamente l'inuito de' fratelli, sattogli dal-Secerdote, e licentiato lui ancora, perche non gli contendesse i suoi disegni, s'auuiò solo per la strada de' monti, che il portaua, non a Loiola, ma ad Aspeitia, com'egli voleua, per quiui prendere albergo nello spedale. Ma pure incappò negli honori, che si credette suggire. Peroche giunto presso alla Terra, si vide vscire incontro in processione tutto il Clero, e con esso vn gran numero di parenti, quello riceuendolo corre Santo, con segni d'humilissima riuerenza, e questi come lel sangue, sacendogli mille inuiti, per condurselo a Loiola. Ma se non pote suggire ciò, che non indouino douergli incontrare, quello che staua in suo potere, non sù già ches'inducesse mai ad accettarlo, per prieghi, e scongiuri che gle ne facessero. Da che vscì di Casa sua non pensò giamai pii d'hauer casa propria nel mondo; perciò era indarno a tal tiolo inuitarlo: e da che si sece volontariamente pouero per Christo, si tenne come aperte da lui tante case, quanti spedali l'riceueuano: perciò niente curando il risentimento de' fratei, che sel recauano ad affronto, ricouerò nello spedale della Maddalena. Ciò dunque, che solamente restaua a poter fare quoi, sù mandargli vn letto honoreuole, e prouissone da viuer Ma, quanto al letto, egli mai nó l'vsò; ben sì lo scomponeu ogni mattina, quanto bastaua a sar credere, che se ne valle; in tanto prendeua il suo ripososù la terra; e ciò, fino a aro, che accortisene i seruenti dello spedale, rimandaronc padroni il letto, e in vece d'esso, vno glie ne apprestaronosto dal commune de gl'infermi, & egli se ne valse. Del piat, che ogni di gli veniua, non prese giamai boccone: anzi di seguente al suo arriuo, che su vn sabbato, comparue pa Terra a chieder limosina di porta in porta; cio-

che dipoi profeguì a fare ogni altro dì, di que' trè mesi,che dimorò in Aspeitia. Così viuea e di pouertà, e co' poueri, sedendo con essi alla medesima mensa, e dando loro il meglio dell'accattato, di che solo serbaua per sè i tozzi più vili, e più da mendico. Solamente vna volta si lasciò persuadere ad entrare in casa sua, e ciò a prieghi della cognata, che dopo mille scongiuri sattigli indarno, inginocchiatasigli innanzi, ne lo pregò per la passione di Giesù Christo; egli cedette, più per insegnare a lei a sar conto di quello, onde il pregaua, che perche hauesse risguardo, nè a consolar lei, nè a prender per sè agio yeruno della fua cafa: perciò andatoui la fera, dormito in terra la notte, la mattina, prima che alcuno si risentisse, tornò allo spedale.

Già le languidezze, e i dolori dello stomaco haucano in Opere,e frut.

ri del zelo di gran parte rimesso, etiandio prima, che giungesse all'aria na-S.Ignatio in tiua: per tanto potè ripigliare l'antico vso delle sue penitenze, cingendo sù la nuda carne vna catena di ferro, oltre al cilicio, che vi portaua, digiunando, flagellandosi, e dormendo spelle volte sopra la terra. Anco migliori sorze hebbe per adoperarsi in aiuto delle anime, ciò che subito comincò a tare. Infegnaua a' fanciulli la dottrina christiana; nè iltratello suo maggiore D. Garzia, che miraua le cose di Diocon gli occhi della prudenza mondana, potè distorlo dal pensero di farlo, con dirgli, che non haurebbe anima, che lo sentisso: gli rilpose il Santo, che quando non hauesse più che va bl fanciullo, a cui inlegnare, farebbe stata ottimamente inpie gata ogni tatica. Ma non tù nè d'vn solo, nè di pochi, il oncorso de gli ascoltanti; peroche gli si saceua intorno yngran ragunanza di persone, etiandio principali, alle quali stre daua palcolo proportionato, d'infegnamenti per sapere e di pratiche spirituali per viuere christianamente. In tal'estcitio gli auuenne d'antiuedere, e predire ciò, che douea dere di due fanciulli. Chiamauali il primo Martino d'Halarti. Questi nel rispondere alle interrogationi de catechismo percioche era di volto deforme, & alquanto scilinguato mosse vna volta frà le altre, a ridere alcune delle Signore chostanti; alle quali riuolto Ignatio; Voi, disse, vi burlate si questo innocente, perche non mirate più oltre, che a quelo, che di lui

Digitized by

di lui vi dicomo i vostri occhi. Sappiare, ch'egli è assi più bello nell'anima, che non è diforme nel corpo; e tal bellezza crescerà sempre in lui. Riuscirà gran seruo di Dio, e nella. sus patria farà cose grandi, & illustri in aiuto de' prossimi: e così appunto legui. Eli vn santo, e zelantissimo ecclesiastico, e si adoperò, fin che visse, con gran frutto de' suoi cittadini. L'altro si chiamana Francesco d'Almare, fanciullo d' otto anni. Presentoglielo la madre, perche il benedicesse, e pregasse Dio, che gliel conservasse per sua consolatione, & aiuto. Ignatio, alquanto il mirò filamente; poi riuolto alla Madre ; andateui, diffe, consolata: Questo vostro fanciullo haurà lunga vita, e molti figliuoli: e l'yno, e l'altro si aquerò, Hebbe quindici figliuoli, e morì d'ottanta anni. Predicaua ancora, oltre alle feste, trè giorni della settimana, il dopo pranso, e ciò etiandio quando per yna sebbretta lenta, e continua, che gli soprauenne, staua grandemente indebolito; e duraua ogni predicadue, e trè hore seguite, ciò, che anco a' più robulti rielce di gran satica. Ma il seruore dello spirito, & yn particolare, e miracoloso aiuto di Dio, gli daua lena, e vigore per farlo: perche essendo forzato di predicare alla cam. pigna, a cagione del troppo gran popolo, che da Alpeitia,, e dathe Terre d'intorno concorreus ad vdirlo, e non capiuin niuna delle Chiele (anzi ancor in campagna era tanta la. moltitudine, che alla più parre conuenina vdirlo di lontanifsimo sonde saliuan sù gli arbori più vicini) doue nel santo predicatore mancaua il vigor natumle, per farsi l'entire, Iddio Suppliua con guidente miracolo; percioche parlando da debole, & intermo, fiaccamente, era inteso più di trecento palsi dicosto, si spiccatamente, come da quelli, che gli stauan. da presso. Ma pisibel miracolo stimo io quello, che sece l'humilà d'Ignatio, nella prima di quelle prediche; e fù dichiarare, on moltra, e sentimento d'estrema consussone, e dolore, che yna delle cagioni, che l'haucano indorto a ritornare alla paria, onde canti anni prima era partito, con pensiero di non nai più riuederla, era liata, va continuo rimordimento di cotienza, che glitenea sempre detto, che quì, doue giopane, e sciolto di vita, era stato ad abruí di mal'esempio per peccae, doues anco esserlo di buono, per emendarsi. Per tanto

tanto sapessero, ch'egli da che parti, sino ad hora, non haueà intermesso mai di chiederne a Dio, con ispargimento di lagrime, e di langue, il perdono. Glie lo dessero ancor'essi; e per quella pietà, che a miseri peccatori, come lui, si vuole hauere, l'aiutassero con calde préghiere, a scontar con Dio i suoi debiti; E se veran qui di quelli, che l'haueano con lor danno, imitato nelle colpe, hora, più faggiamente, l'imitassero nella penitenza. Oltre a ciò (soggiunse) vn debito di giustitia richiedeua, ch'io ritornassi quà, per ristorare dell'honore, e della roba, persona, che per mia cagione, n'era stata con danno. Questo innocente (e nominò, e notò col dito certo huomo, ch'era iui presente) su carcerato, e condannato a rifar del suo, le rouine d'vn'horto, fatteui, non già da. lui , che contra ogni douere ne fù incolpato , ma da me, e da alcuni compagni giouani, e pazzi come me, con cui ne tolsi di nascoso le frutta. Hora sappia ognuno la sua innocenza, e la mia colpa : e perche lia rifatto del danno, che ne patì, habbiali due poderi, che mi rimangon del mio; che io quì, a publico testimonio di tutti, che mi sentite, per titolo di debito, e nel sopra più, di dono gliesi cedo, e consegno. Il trutto poi, che sece nelle anime, corrispose veramente allo spirito, con che vi si adoperò. E in prima, risormò il Clero, che n'era bilognosissimo; peroche molti, etiandio Sacerdoti, si teneuano in casa le concubine; e d'vn sì brutto, e sacrilego viuere, haucan perduto la vergogna, in tanto, che le mandauano, secondo l'vianza di quel paese, vestire a foggia di mogli. Questi dunque ridusse all'honestà, alla purità dounta a quell'angelico grado. Predicò de' danni del giuoco, e della perdita, che vi si sà, del tempo, e della coscienza, dtre a quella de' danari in distruggimento delle samiglie. L'effotto, che ne segui, su , che per più di trè anni seguenti, son. si videro in Aspeitia carte, nè dati: e quelli, che v'erano, quando ne parlò, furon giunti, come hauea configliato, nd fiume. Parlò della vanità del vestire, dell'adornarsi, e delcomparir poco honesto delle donne: e si leuò in vdirlo, vn gran pianto delle colpeuoli, e con osso, vn battersi il volto, scarmigliarsi, e buttar da sè ogni abbellimento di vanità. In. que dieci di, che sono frà l'Ascensione, e la Pentecose, si prie

prese a spiegane i disci preservi, vno per ciascun giorno: e gli riusel di sare scédere le Spirite sante in molte maniere nel cuore di chi l'ydium, ancor prima, che se ne celebrassela soléne y nuta, per cui quelte prediche le ruirono d'apparecchio. Nel secondo di , leuò da quella Terra i giuramenti vani, e falls, che, per invecchiato abuso, si eran fatti famigliarissimi. Nel lestouridusse a penisenza alcune meretrici : e le toccò Iddio si viuamente, per mezzo dello ipirito, e delle parole del Santo, che non contente di sè, si diedero a conuertir le compagne. Trè di loro, per vicir del pericolo di ricadere, e per pagare a Dio qualche particella de'loro debiti, andarono a piè pellegrine in longani pachi; yn'altra di manco forze, si ritirò in vno spedale solitario, a sponder sua vita in seruigio delle interme. : Istituì vua Contraternità del Santissimo Sacramento, a la diede in curai poueri vergognosi; per prouedimento de quali nassegnò egli del suo, un buon capitale, che si amministra per lo Reggimento di quella Terra; & ogni Domenica, dall'Economo d'essa, se ne dispensano a poueri le limofine. Introdusse vsanza di pregare a mezzo di per quelli, che viuono in peccato mortale, e stabili la mercede in perpetuo, a chi no douea date il legno con la campana del Commune. Rinouò il costume di fare oracione ogni sera per i desonti. Obligo la casa di suo fratello a questo carico di pietà, che, ad honor de gli Apostoli, ogni Domenica, si dispensassero nella publica chiesa, a dodici poueri, altrettanti pani. In somma, quanto bramò per seruigio di Dio in Aspeitia, tutto vi sece: che queste appunto iono le parole, con che compilano tutto il loro esame i restimonij di quella Terra. Vero è, che a poter tinto, oltre alle fatiche della sua carità, cooperò in gran parte Iddio, col credițo di Santo, in che lo mise, sacendo per Iui dimolti, e segnalati miracoli. Fugli condotta, anzi strascinara, da una Terra lontano, una donna, già da quattro anni sosseduta dal demonio, nè gli scongiuri adoperati per liberala, haueano potuto più che assicurate, lei essere veramente spiritata. Riserbaua Iddio il sarle la gratia per interceissore d'Ignatio, il quale, messale la mano sul capo, e segnatala con la croce, senza più, la mandò libera, e prosciosta. Mossi la ciò alcuni altri, una glie ne presentarono, che menaua

naua grandissime smanie; & in tutto pareua, & era creduta, indemoniata. Il Santo però, in yederla, afficurò, per lume che n'hebbe da Dio, ella non essere inuasata dal nemico, ma solamente con esterne imagini di spauento, postele innanzi dal demonio, messa in que surjos agitamenti: e da quelto medelimo, col segno della croce, la liberò. Più mirabile su la sanità, che rese ad vna misera donna, consunta da vna incurabile, e disperatatissichezza, onde pareua, che non le restasse altro, che lo spirare. Pregato a benedirla, le ne ritiro, come da vsicio di Sacerdote, e non da lui, che peranche non l'era. Ma furon tanti i prieghi dell'inferma, e de'circostanti, che conuenne, che l'humiltà cedesse alla carità. Diedele la benedittione, e con essa le insuse tal vigore di sorze, che da sè ritornò a Gumara sua Terra, onde l'haueano portata: poco dapoi sana, e ben'in carne, si presentò di nuouo innanzi al suo medico celeste, con pouera offerta d'alcune frutta, ch'egli, forzato ad accettare, per non rimandarla iconsolata, comparti fubito fra poueri dello spedale. Niente meno marauigliosa fù la salute, che rese ad vn pouero huomo detto Bastida, che da molti anni patiua spessi accidenti di mal caduco, e staua nel medesimo spedale della Maddalena y done anco Ignatio ricoueraua. Soprapreselo vn di il solito male, sù gli occhi del Santo, il quale mosso a pietà di quel meschino, e con vn breue alzar d'occhi verso il cielo, satta oratione per lui, gli pose la mano sù la fronte. A quel saluteuole toccamento, colui subito si risenti, e rinuenne, e rizzatosi, ne ando allora, e lempre dapoi, per fin che visse, libero di quel male. Nè sola virtù del rocco delle mani di S.Ignatio, era recar falute: anco le cose sue operaron miracoli. Così il prouò vna donna, a cui, per rihauere vn braccio già perdito, e secco, bastò toccare alcuni panni del Santo, presi da bi a. lauare per diuotione, e speranza di douer esser pagata diquel piccolo vficio di carità, con la gran mercede di ricouerate, si come fece in vn momento, la fanità. Ma mentre per meriti di S.Ignatio, molti impetrauano miracolofo rimedicallo loro infermità, piacque a Dio, per dare a lui accrescimento di meriti, & a gli altri esempio di patienza, sarlo cadereinsermo; onde hauesse a valersi dello spedale, non solamente per cửa.

cura. Imperoche le preghiere di D.Garzia suo fratello, e gli scongiuri delle parenti, per ridurlo dallo spedale in Loiola, niente più valsero in questa occasione, che quando da principio venne ad Aspeitia: onde, per non mancare, nè alla diuotione, nè all'affetto loro, que' di cala sua, veniuano ad assistergli nello spedale: e frà gli altri, D.Maria d'Oriola, e D.Simona d'Alzaga, sue cugine, vi stettero alcune notti: in vna delle quali auuenne cosa di marauiglia; e sù, che volendo esse nel ritirarsi alle loro stanze, per riposare, lasciar nella camera dell'infermo vna candela accesa, per qualunque bisogno soprauenisse, egli la sè loro spegnere, con dire in fine alle molte istanze, che glie ne faceuano, che, bisognando, Id. dio non gli mancherebbe di luce. La spensero, e se ne andarono. Egli, la cui anima per vnirsi con Dio, non dipendeua da qualunque si tosse, buono, o tristo, lo stato del suo corpo, messosi in oratione, vi durò alcune hore; e gli si accese sì gagliardamente il cuore di quel santo suoco dell'amor di Dio, che altre volte lo hauea ridotto a non poterne sofferire l'ardore, senza sfogarsi con voci alte, e con gagliardi sospiri, che allora pure diede alcune grida. Corsero immantenente le due cugine, e trouaron la camera piena d'vno splendore celeste, e'l Santo confussismo, per vedersi, suor d'ogni suo pensiero, scoperto con quella luce: onde con gran prieghi le richiese d'vn'eterno silentio.

Rihauuto del male, si dispose alla partenza; il che, quan- Abboccamendo si seppe, hebbe d'intorno tutto il Clero, e'l popolo d'Aspei- con vu Certo. tia, a pregarlo con lagrime, che si rimanesse con loro; nè antiponesse il bene di qualunque altro luogo, a quello della sua communicar patria, doue pur vedeua, che non seminaua le sue satiche gno, c'hauea di sondare la indarno; poiche quanto hauea voluto di bene, tutto hauea di tondare la Compagnia. raccolto. Ma egli se ne ritirò, con dire (ciò che veramente era) che Iddio il chiamaua altroue: & oltre a ciò, che Aspeitia non era buona Itanza per lui, perche Itando quiui in mezzo a' parenti, ci viuea come tosse nel mondo. Hebbe in oltre a litigare con D.Garzia suo fratello, il quale hauendo sino allora ceduto all'humiltà d'Ignatio, con permettergli lastanza nello spedale, e'l viuere mendicando, pretendeua di douer'essere, almeno in quest'vltimo, consolato, con prouederlo

fino già suo maestro, per

derlo di caualcatura, e di seruidori, se non più oltre, almeno fino al porto, doue si hauea ad imbarcare per Italia. Così richiederlo, oltre all'affetto di fratello, che gli era, anche vna certa honoreuolezza, nel cospetto de gli huomini, a' quali mal si persuaderebbe, che non sosse mancanza d'amore in lui, quello, ch'era eccesso d'humiltà in Ignatio; tanto più, ch'egli non era ancor sì franco della persona, che, senza pericolo di ricadere infermo, si potesse arrischiare ad vn si lungo viaggio, in tempo, che già la stagione voltaua in verso il verno. Igha. tio, nè potè vincere, nè cedette: accettò la compagnia del fratello, e de gli altri parenti fino a' confini della Biscaia, ch'era tratto di non molte miglia: indi licentiato da essi, per non mai più riuederli, prese a piè il camino verso Sauerio, Almazano, e Toledo, per quiui spedire i negotij di Francesco Sauerio, di Diego Lainez, e d'Alfonso Salmerone, natiui di questi luoghi. Poscia, ito da Valenza a Segorbe, visitò D. Giouanni di Castro già suo maestro, e strettissimo amico, che si era reso di fresco Monaco nella Certosa di Valledi Christo. A lui, per quella antica confidenza, ch'era stata frà loro in Parigi, scoperse di venire in Italia, per passare a Terra santa, e quiui, o douunque fosse stato voler di Dio, fondare vna Religione di tale istituto, che alla salute de' prossimi, niente meno, che alla propria persettione, attendesse. Dissegliene anco l'idea, in quell'abbozzamento delle parti sustantiali, che Iddio fino allora gli hauea riuelato. Scopersegli i compagni per tal fine raccolti; vn Sauerio, vn Fabro, vn Lainez, e gli altri da lui ben conosciuti; e per vltimo il pregò di consiglio, se nulla hauea che dirgli, e d'orationi. Prese il Castro a rispondere per la mattina seguente, in tanto tutta quella notte trattò sopra questo, con Dio, La mattina, tutto sesteggiante, si come reso certo per lume particolare, che ne hauca hauuto di sopra, questa essere opera della mano diuina, animò Ignatio a proseguire l'impresa; & aggiunse, d'esser tante sicuro, che ciò douea riuscire di somma gloria di Dio, che non. dubitaua d'offerirsegli per compagno, pronto a lasciar per lui la Certosa, doue era Nouitio di pochi mesi. Ma il Santo nol consenti. Consermollo nella vocatione d'un si santo istituto, doue Iddio l'hauea chiamato, e con iscambieuoli promesse di

tener sempre appresso Dio memoria l'vno dell'altro, partì. Che quanto hò scritto esser passato frà S.Ignatio, e'l Castro, habbia pruoue d'indubitata certezza, ne fanno fede gli antichi manuscritti dell'archiuio di quella Certosa di Valle di Chritto, che ne serban memoria; e la testimonianza di molti di que'Religiosi, che l'vdiron di bocca del Castro, huomini, hauuti in istima di singolar santità; & vltimamente la sede di trè di que' Padri, formata giuridicamente, con atto publico, a gli 8. di Gennaio del 1641, come appare nel proprio originale, di cui piacemi riferire almeno alcune particelle, che osprimono immediatamente la maniera del fatto. San-Etum Ignatium (dice il P.D. Antonio Martino d'Altarriba) anno millesimo quingentesimo trigesimo quinto, e Ciuitate V alentia, in regium V allis Christi Carthusianorum Conuentum, acce sisse, ve suum Videret dilectissimum Praceptorem P.D. Ioannem de Castro, & suum insuper aperiret animum, de fundanda Societate Iesu, antea conceptum: in eius ad Deum precibus felicem tanta rei exitum collocabas. Annuit D. Ioannes de Castro votis Ignatij, & illo vespere, nocteque proxima, Deum ardentissime, super hac vna re, precatus est. Sequenti die, sic est Ignatium allocutus. Ita, o Ignati, tua de fundanda Societate Iesu, arrident vota, vt, si lubet, Carthusiam deseram. Nouitius sum nondum votis adstrictus: meam opem, operam, vires, consilsum in te Unum transferam, dummodo tanta molis negotium, felicem. exitum consequatur. Ad qua Ignatius: nequaquam Reuerende Pater : sta incaptis : tuis me precibus Deo commenda & c. V'aggiunge il P.D. Andrea Soler, del medesimo Ordine, nella sua testimonianza, alcune particolarità: S. Ignatium accessisse hanc Carthusiam V allis Christi, vt vider et prafatum P. D. Ioannem de Castro, anno 1535. Or Ut conferret cum illo conceptum de condenda Societate Iesu animum. Tunc S.Ignatius expectans P.D.Castro Nouitium, vespertinis horis adstantem, cum reliqua Religiosorum familia, sedit ad Crucem Cameterij Conventus Grc. E finalmente, oltre al sopradetto, il P. D. Nicolò Bonet testifica: se insuper audiuisse a dictis Patribus S.Ignatium, nunquam habuisse animum ingrediendi aliam Religionem, nec Patrum Carthusianorum. Che dunque S.Ignatio, venisse in Italia, con disegno di sondare la Compagnia, si hà con la certezza, che qui si è veduta, dall'abboccamento col Castro: anzi, che, molti anni prima, ne hauesse chiarissima

riuelatione da Dio (per tacerne molti altri testimonij, chepotrei riserirne in pruoua) si hà euidentemente dalle due autentiche profetie, contate nel primo libro di quest'opera, l'vna tatta in Barcellona a Michele Rodès, a cui predisse, che vn suo figliuolo vestirebbe l'habito della Religione, ch'egli hauea a mettere al mondo; l'altra in Anuersa a Pietro Quadrato, che tonderebbe alla medesima sua Religione vn Collegio in Medina del campo: e l'yna, e l'altra di queste predittioni, sedolissimamente si auuerò 👵

Imbarcato in Valenza, dopo il ritorno dalla Certofa., Viaggio del Santo a veSanto a venetia: el frutto che quiui fi mise in mare per Genoua. Correua allora vn nauigare pefece nelle aniricoloso, peroche vna grossa armata di Galee Turchesche., menata in corso dal Barbarossa, faceua continoue prede di legni, e d'huomini, che ne andauano schiaui. Ma da queito pericolo il riscattò un pericolo assai maggiore, d'una suriola tempesta, che più volte hebbe a mettere in sondo la... naue, e tù miracolo vicirne, fatto getto delle mercatantie, falue le vite, e'l legno: percioche spezzato il timone da vn colpo di mare, e rotte le farte, che comandano alla vela, furon torzati a mettersi a corso di vento, & a discretion di fortuna. Le grida, e i voti de miseri passaggieri, erano, come di chi, ad ogni (contro d'onda , si crede affondare : all'incontro Sant' Ignatio, auuezzo a ritrouarsi sempre in mano di Dio, staua. senza niun pensiero, nè timore di sè, col cuore tranquillissimo, e col volto sereno. Solamente, com egli disse dapoi, dentiua pungersi l'anima da vn amorolo dolore, di non hauer corrisposto, come gli pareua esser tenuto, a tanti doni riceuuti da Dio. E questa è l'afflittione propria de' Santi, che bene intendono, che i gran beneficij sono vgualmente gran debiti; onde, quanto più se ne veggono accresciuti, tanto più tremano al pensiero del renderne conto. In tanto piacque a Dio d'allentare la furia della tempesta, con che riarmato il legno al meglio che si pote, si condustero in porto a Genoua. Ma Ignatio trouò maggior pericolo in Terra, che non hauea fatto in mare, e ciò fù sù i gioghi dell'Apennino, per doue dal Genouese si cala in Lombardia: percioche smarrita. quiui la Itrada, & auuiatosi per vna sassosa spaccatura di mon-

Digitized by Google

te, che pareua andasse alla stesa in vn piano, e siniua a precipitio sopra vn torrente, tant'oltre, senza auuedersene, s'impegnò, calando sempre a falti giù per le pietre, che quando si riuoltò per risalire, prouò il sarlo si difficile, e pericoloso, che oltre all'andar carpone afferrando i lassi, non alzaua volta la vita per guadagnare un passo, che non temesse, fallendogli il piè, o i lassi, di precipitare. E questo egli soleua contare per lo più horrido, e pericoloso di quanti altri rischi di morte hauesse corsi in sua vita. Era già sopragiunto il verno, e le vie di Lombardia, per inondatione di continue piogge, eran sì rotte, che il viaggiarui a piè, com'egli faceua, gli riufciua. d'incredibile patimento, onde giunto a Bologna infermò; e finì di dargliene occasione vna pericolosa caduta, nella fossa. di detta Città, doue, all'entrarui, rouinò giù dal ponte, e nevsci tutto inzuppato d'acqua, e lordo di tango: e ciò tanto maggiormente gli nocque, quanto più si portò addosso quel-I'humido, e quel treddo. Rercioche recandosi tal caduta a... gran ventura, per l'occasione, che gli porgeua d'entrare in-Bologna triontante dell'honor del mondo, si diede a girarla. tutta a suo bell'agio, accattando per le strade più publiche, e più frequentate. E veramente trouò la limosina, che cercaua, che sù vna gran copia di besse, e di morti: non già di denari, che in vna città sì correse, e limosiniera, non colle, per miracolo, vn quattrino. Fù però raccolto dalla carità d'alcuni Spagnuoli, che quini hanno vn ricco Collegio, e curato del tuo male, che fù di solo vna settimana di sebbre, e dolori di stomaco. Indi ricouerate le forze, passò a Venetia: doue giunse sù gli vlumi giorni dell'anno 1535. & hollo indubitatamente da vna lettera di suo pugno, scritta in Venetia a' 12. di Febraio del 1536. all'Arcidiacono di Barcellona, in cui, Fà, dice, vn mele, e mezzo, ch'io sono in Venetia: e siegue a dire, che vi continoua gli studi della Theologia, e farallo fino alla quaresima dell'anno vogente; poscia rimanderà alla Rofella i libri, di che, per cotale ltudio, si valeua. Il che anco ripete in vn'altra,scritta pur di quindi,il Nouembre del medesimo anno. Lo studio però delle lettere, come in ogni altro luogo, così ancor quini, vnì con la cura de' prossimi; e non sù ienza guadagno. Erano in Venetia due fratelli, tornati nonmol-6-12

molto prima dal pellegrinaggio di Terra Santa, natiui, e nobili della Nauarra, e chiamauansi l'uno Diego, e l'altro Stefano d'Eguia. Questi, auuenutiss in Ignatio, di cui haueano hauuto in Alcala conoscenza, non solamente gli fecero allegre accoglienze, ma il riceuettero come inuiato da Dio, perche togliesse loro dall'animo vna gran dubbiezza, e perplessità,in che amendue si trouauano: percioche hauendo, per mercede di quella sansa peregrinacione, riceuuti da Dio gran desiderij d'vscir del mondo, e seruirlo più da vicino, e non sapendo risoluerne il modo, si raccomandarono ad Ignatio, perche desse loro perciò indirizzo di consigli, & aiuto d'orationi. Fecelo, col solito mezzo degli Esercitij, in cui Iddio dichiarò loro quel, che voleua, e fù, rimanersi compagni d'Ignario, il che per allora fecero, seguitandolo da lontano, fin che dapoi, formata la Compagnia, ne vestirono l'habito. Non così facilmente tirò alla medefima rifolutione vn Baccel, liere natiuo di Malaga, per nome Diego, che traheua il suo nascimento dalla nobile schiatta de gli Hozes, samiglia diramata in molte parti dal ceppo originale di Cordoua in Andaluzzia, e già ab antico, per gran meriti con la corona de'Rè di Castiglia, honorata col titolo di Signori dell'Albaida. Hor questo illustre, e dotto huomo, se ben ancor egli staua conaccelulimi desiderij d'auanzarsi nella strada di Dio, & hauea per ilperienza offeruata in molti, conosciuto, di che efficacia fossero perciò gli Esercitij spirituali d'Ignatio, nondimeno, ranto hauca in lui potuto il vederli calunniati, e messi ad esami d'inquisitori, come sospetti di rea dottrina mascherata di spirico, che, dubitando d'insettarsene contra suo volere, non sapeua risoluersi a domandarglieli. Ma pur finalmente, non gli parue ragione, per vn'ombra di dubbio, perdere va ben cervo: tanto più sch'egli poteua, quando vi fosse veleno d'errori, prepararli con buoni antidoti; i quali furono vna. gran massa di Concilija di Santi Padri, e di Theologi, che apparecchiò. Ma poiche egli hebbe passato non più di trè, o quattro giorni delle prime meditationi, e sentendosi trassormare in vn'altro, vide, che, virtu delle nude verità Euangeliche era quella, ch'egli hauea sospettato esser torza di strani, e pellegrini inlegnamenti, ridendoli de luoi timori, anzi piangendo

gendo la sua sciocche za, che l'hauea per tanto tempo tenuto lontano da vn così gran bene, e messo in pericolo di non hauerlo, scoperse ad Ignatio i suoi antichi sospetti e gli mostrò l'apparecchio de' libri, con che s'era posto contra sui in disesa; e chiedendogliene perdono, proseguì gli Esercitij con frutto niente minore, che di rimanersi sin d'allora suo compagno, e leguace del medelimo iltituto: in cui, vero è, che visse poco, ma hebbe con ciò vna sorte da inuidiarsi, che fù, d'essere il primo della Compagnia non ancora ben piantata in terra, che andasse a traspiantaria in Cielo. Oltre a. questi, tirò col medesimo mezzo de gli Esercitij, a Dio, & a sè altri compagni in Venetia. Ma fopra tutto, guadagnò vn gran protettore, e padre suiscerato della Compagnia, che sù il Signor Pietro Contarini, allora deputato dello Spedale di San Giouanni, e Paolo, e poscia Vescouo di Basso: anzi non lui solamente, ma tutta quella Illustrissima Casa, li Signori Zaccheria, Marco, Filippo, & altri, da' quali la Compagnia, e per fondarsi, e sondata che sù, riceuè singolarissime gratie di paterna protettione. Sarebbe stato miracolo, se l'interno così in Venetia, come lempre altroue, non si tosse risentito contro d'Ignatio: nè tardò molto a farlo, con maniera tanto peggiore, quanto più difficile a conuincersi di salsità surono le calunnie, con che si diede a combatterlo. Impercioche si trouò chi andasse spargendo, lui essere vn'astutissimo seminator d'heresio. Hauerne empiuta la Spagna, e la Francia, & hora esser venuto ad appeltare l'Italia. Riuscirgli l'impresa felicemente, perche legretamente adoperaua. Che le pur veniua scoperto, all'auuiso che ne hauca da qualche demonio famigliare, essersi messo in saluo con la suga per tempo, lasciati delusi i tribunali dell'Inquisitione, e i castighi, che gli erano apparecchiati. Così hauer fatto in Alcalà, in Salamanca, in Parigi; doue, ad eterna infamia, poiche altro non era rimaso che fargli, gli si era abbruciata publicamente la statua. Cominciarono a trouar credito appresso molti, queste, horamai publiche, dicerie: ma non prima ne su auuisato Ignatio, ch'egli, senza punto marauigliarsene, si come chi ottimamente lapeua d'onde venissero, & a che bersaglio mirassero, andò a Monsignor Girolamo Veralli, allora Nuntio di Paolo III. a...

quella Serenissima Republica, e dapoi Cardinale: e pregollo a fargli giuridicamente la causa, se era accusato, come a reo, altrimenti, come ad attore; non già contra i suoi calunniatori, che ciò non pretendeua, ma contra le loro calunnie. Fecelo il Nuncio compiutamente, col solito guadagno d'Ignatio d'vna publica sentenza, che dichiaraua lui innocente, e i suoi accusatori rei di calunnia, e di salso.

compagni.

Così passaron le cose sue in Aspeitia, e in Venetia. Intanto Pietro Fabro in Parigi, mentre si aspetta il tempo prefisso alla partenza, e i compagni prosieguono i loro studij, cominciò ad addestrarsi nell'arte di guadagnare anime a Dio, tio trè nuoui ad imitatione del suo maestro, in cui vece era quiui rimaso. Nel che con quanto frutto si adoperasse, e quali acquisti sacesse, meglio che contandone a minuto i particolari, s'intenderà tutto insieme da questo solo, che quando si riseppe, ch' egli trattaua di partir di Parigi, per leguitare Ignatio, vn famolo Theologo di quelle academie, & huomo di gran coscienza, gli mosse dubbio di colpa mortale, se, al seruigio, che faceua a Dio in quella città, con l'acquisto di tante anime, che conuertiua, hauesse antiposto vna dubbiosa, e lontana speranza, di fare in compagnia d'Ignatio, cose, che, per grandi, che fossero, non sarebbono mai altrettanto: & aggiunle, che le a lui in ciò non daua fede, si offeriua a far sottoscriuere il medesimo suo parere da Theologi di Parigi . 🕒 certo, se Iddio non hauesse ben annodati i cuori di que' ser auuenturosi compagni, & vnitili ad Ignatio con vna tal sicurezza d'auerli per mano del suo seruo, eletti a cose non ordinarie di luo leruigio, vn gran crollo haurebbe hauuro il Fabro, per diuellersi da lui, con pericolo, o di tirarsi dietro gli. altri, o di riuolgerli altroue. Peroche troppa apparenza, fenon di gran colpa, almeno di gran perdita, pareua che hauesse, lasciare vn mondo d'anime in Parigi, che sì selicemente rispondeua, con la ricolta del frutto, alla satica del coltiuamento, per passar di là dal mare ad isconosciuti paesi, a gente di non-inteso linguaggio, e di religione non men barbara, che profana; con vna troppo incerta speranza di poterui operare, & operandoui, di cauarne altro, che il merito della fatica, non già la corrispondenza del trutto. Ma in-somma,

la machina d'Ignatio era disegno, clauoro delle matri di Dio, nè mai le potè contro, ne questo, ne quanti altri contrasti le furon fatti Iper metterla in fassio, o indebolirla, scemandola d'alcun de compagni. Anzi più rosto se ne aggiunser de nuoui: e se ne dee l'honoreje la mercede al medesimo Fabro. Egli era d'una lingolarissima destrezza in framettere ne luoi discorsi samigliari, ragionamenti di spirito, sauellandone côri vua sua tal maniera schiettamente dimessica pe senza mostra di niuna arte, ma pur d'una si fina arte, ed un far si possente, che pareua mettesse le mani nel cuore di chi l'ydina, e vi stàpasse la notitia, e gli affetti delle cose di che parlauz. Perciò fare, entraua destrissimamente ne medesimi discorsi chetrouaua essere frà coloro, in cui si auueniua, come se ancor egli si mettesse nella medesima naue, per ire con essi a diporto. Ma poscia a poco a poco mettendo la mano al timone ( checosì chiamò Clemente Alessandrino gli grecchi, si come quelli per cui tutto l'animo si maneggia) torceua i ragionamenti al suo disegno, ch'era sempre della salute dell'anima, e sacèua, che senza auuedersene, si trouassero, doue da principio meno pensauano. Quindi nasceua, che il non hauer sospetto di lui, quasi di chi vien con l'arme scoperta, risoluto d'inuestirui (ch'è vn certo inuitare que'medesimi, che si vorrebbon vinti, a mettersi in guardia, & in parata ) faceua, the niun si ritirasse dal suo conversare, ch'era, ancor per altro, amabilissimo. Et egli, intanto, infondendo, come olio, che penetra insensibilmente, molte cognitioni di efficacissime verità non prima pensate, operaua con ciò frequenti, e marauigliose mutationi di vita. Oltre a questo si manieroso, e destro trattare di spirito, maneggiaua gli Esercitij di S. Ignatio con tanta maestria, che, a giudicio del medesimo Santo, non hebbe niun altro eguale. Hor con quelte arti guadagnò moltiflime anime a Dio, e di più ancora acquistò ad Ignatio trè compagni, Claudio Iaio, Pascasio Brouet, e Giouanni Codurio; huomini tutti trè sceltissimi, maestri in Theologia, & i primi due, Sacerdoti. Era Claudio di presso a Gineura; d'una indole angelica, e d'un rarissimo ingegno: Palcasio da Bertamcour, Terra, mezza giornata discosto da Amiens: e Giouanni, da Ambrun castello del Delfinato. Così i primi Padri

1.Padag. sap. 1.

Padri della Compagnia surono in tutto dieci : numero, che hà dato a gli Heretici argomento da fare strani milteri; benche alcuni d'essi non in tutto lontani dal vero. [ Il numero dieci (disse Miseno Caluinista) appo i Pitagorici, hebbe soprahome d'Atlante: onde non senza mistero i primi, che s'adumarono a icomporre la Compagnia, furono Dieci, peroche così in Geniti sollengono il Papato, come Vertice supposito sidera fulcir Atlas J. Ma più saggiamente scherzò sopra tal numero Florimondo Remando, erudito, e catolico scrittore, nel libro delle origini dell'Heresse. [Come Iddio (dice egli) tutte le cote dispone a peso, numero, e misura, così anco in quelta. prima Deca d'huomini, siche fondarono la Compagnia, nascolo vni prelagio delle marauiglie, che per essa s'haucano ad operare. Cioè, che questo sarebbe quel maroso decumano, alla cui percossa la fusta di Lutero ladrone, e corsale, hauea. da affondare.] Hor'ancor questi trè nouamente aggiunti; fecero i loro voti, mentre gli aleri li rinouarono, nel di dell' Assuntione di Nostra Signora, e nella medesima Chiefa del Monte de Martiri, i due anni del 1535, e 36. ne quali 11 termarono in Parigi .

Viaggio de' Compagni di S. Ignatio da Parigi a Venetia.

Intanto, per la morte di Francesco Sforza Duca di Milano, nacque lite, a guerra sopra quello stato, frà l'Imperador Carlo Quinto, e'l Christianissimo Rè Francesco: e già l'Imperadore: stesso con vn poderosissimo esercito di Tedeschi, Spagnuoli, e Italiani, era entrato nella Prouenza; per la qual cagione i compagni d'Ignatio, che, secondo l'accordo satto quando partì, doueano non prima de venticinque di Gennaio del 1537. inuiarfi a Venetia, fi configliarono d'anticipar la partenza, prima che si chiudessero i passi, per enrrar dalla. Francia in Italia. Per ciò, rimasi alcuni di loro per rassettare le cole communi, e dare a poueri ciò, che quiui haueano, gli altri s'incaminarono a Meaus, Città Iontana di Parigi 30. miglia, doue si douea far la massa di tutti, per inuiarsi insieme: e su questa prima partenza a' quindici di Nouembre del 1536. Di questi venuti innanzi, vno su Simone Rodriguez, a cui Iddio volle dare intanto, mentre aspettaua i compagni, vn pegno di particolare affetto, inuiandogli vna improuilaintermità, e liberandonelo contra ogni iperanza marauigliofamen-

samente. Impercioche, per vn subito concorso d'humori, gli si ensiò stranamente una spalla, e con esso l'ensiatura, il sopraprese vna gagliardissima sebbre : onde trà per essa, e per lo spalimo, che quell'infiammato, e duro tumore gli menaua, tutta vna notte non fece che smaniare, e rauuostarsi sù per la terra, ch'era il letto, doue esso, e i compagni posauano, in vn pouero albergo. Ma più assai del male assiiggeua l'infermo, il vedere, che mentre si coceua quella cruda materia, fin che stogasse, o con apostema da sè, o con apertura di taglio, eranecessario trattenere i compagni, con pericolo, che intanto si finisser di chiudere i passi, o egli si rimanesse quiui solo, in. vn totale abbandonamento. Per ciò, doue per altro gli era carissima quella occasione di praticare la patienza, perche nodimeno gli metteua in rischio vn troppo gran bene, si diede a pregar Dio con lagrime d'humilissimo affetto, che, percioche egli ben vedeua, di non esser degno di quella santa. compagnia, nè di quell'apostolica impresa, a che Ignatio lo guidaua, mirasse almeno al merito de gli altri, e, in gratia. d'essi, passasse ancor lui per loro seruo; che a ciò di buon cuore si offeriua. Similmente gli altri supplicauano a Dio, che rendesse al suo seruo Ignatio il compagno, che gli hauca già dato, e non permettesse, che ò restassero tutti, o partissero sconsolati: e surono esauditi i prieghi loro sì marauigliosamente, che parue, che Iddio mandasse a Simone quel male, perche, contra ogni ragion di natura, sanandolo, intendessero tutti la cura, ch'egli hauea, che di loro non si perdesse vn solo, mentre per ciò taceua sì volentieri vn miracolo. Passata dunque l'infermo quasi tutta la norte in eccessiui dolori, nel sar del di prese yn brieue riposo; e suegliato si trouò senza febbre, e fenza enfacura, anzi fenza alcun fegno d'hauerla hauuta; onde sopragiunti di lì a poche hore i compagni, ch'erano rimasi in Parigi, potè con essi mettersi allegramente in viaggio. Rimale con ciò Simone sì confermato nell'antico proponimento di seguitare, per qualsi uoglia ditficile strada, le orme di S.Ignatio, che gli riusci vn giuoco il vincere vn nuouo, e per altro possente contrasto, che di lì a due giorni gli fecero, vn suo fratello, ed vn suo paesano, & amico, che con lui insieme studiauano in Parigi. Questi,

auuedutisi, che la partenza di Simone, non era da brieue ritorno, come haucano imaginato, ma per leguitare i veltigij, e le maniere della vita d'Ignatio, prese le potte, gli andarono dietro: e sopragiuntolo, il fratello al primo incontro abbracciandolo, e piangendo, adoperò con lui le più calde preghiere, ei più gagliardi motiui, che gli dettasse l'assetto in così grande occasione: Ch'egli non haurebbe cuore da, ritornarsi mai più in Portogallo, a vedersi innanzi a gli occhi consumare in lagrime la dolente sua madre, e sentirsi mille volte rimprouerare, d'hauerle latciato perdere vn figliuolo, raccomandatole a maggior cura, con le estreme parole, e con l'vltimo sforzo dell'affetto del loro padre moribondo. A'motiui di pietà del fratello, aggiungeua l'amico quelli di giustitia: non poter lui ingratamente tradire le speranze, e destraudare le spese, che il Rè gli hauea fatto, mantenendolo sino a quel dì allo studio, per fini di suo seruigio, non perche andasse dietro ad vn'huomo, cacciato, o suggito da tutto il mondo, e che lui ancora tiraua, doue Iddio il sà. Manè s'inteneri per lagrimare, nè si mosse per apparenza di ragioni il costante huomo, a torcere vn passo suori del camino, per doue Iddio l'hauea inuiato; e rispose all'amico, & al fratello in maniera, che si vide, ch'era più facile, ch'egli persuadeile loro il feguitarlo, che non essi a lui il torcere addietro; perciò dolenti, e confusi, tornarono a Parigi.

Neanco al Sauerio mancarono i suoi incontri, e suron. Feruore ec- due ; benche il primo, veramente, non degno di lui. E iù vn cessivo di San Canonicato di Pamplona, la cui speditione gli giunse appunto rio in tormé-mentre egli staua sù l'vscir di Parigi. Ma quel gran cuore, ecome iddio che hauea attaccato alla Croce vna piena rinuntia di ciò, che con miracolo il sanasse in... uesse hauuto in pugno; non degnò ne pur di mirare vna tale offerta, non che se ne mouesse. Ben grande sù il pericolo di perdere Ignatio, perdendo la vita, in che egli medesimo per eccessivo feruore si pole. Convien dire, che il Sauerio, riandando minutamente tutto il corso della sua vita, e notato i debiti, che hauea con Dio, per le colpe commesse, si tosse preso a sarne minutamente il saldo, pagandogli ( come pur' altri Santi han fatto) per ognuna d'esse, altrettanto di peni-

tenze.

tenze. Hor perche egli, si come di vita dispostissima, & agile a marauiglia, si era dilettaro di correre, e di saltare, che soleua essere l'ordinaria ricreatione de gli scolari in Parigi, & egli sorse, ci hauea hauuto qualche vanità: in pena di ciò (ma con gran pruoua, ch'egli non hauesse colpe graui da scontare, mentre si largamente pagaua le leggerissime:) con certe funicelle inasprite di spessi nodi, si legò, e strinse fortemente le braccia, e le coscie al ginocchio; e con quel tormento, di che ad ogni passo, che daua, sentiua il dolore, s'inuiò co' compagni in Italia. Durolla in tal modo alquanti giorni; ma in fine non andauan di pari in lui le forze della natura, e't seruore dello spirito: onde abbandonandosi d'improuiso, con vno shumento, che il mile a terra, sconsesò, di non hauer forze da regger più oltre il viaggio. Ma dirne la cagione, gli era di più tormento, che il male istesso: peroche gli conueniua scoprire cola, ch'egli hauea fatto a debito di peccarore, e gli altri haurebbon presa a seruore di Santo. Pure gli connenne codere alle preghiere de' compagni, & alla necessua di presto rimedio, per non trattenersi inutilmente inviaggio. Ma poiche egli scoperse loro la cagione di quello accidente, restarono, con eguale marauiglia, e dolore, atterricie percioche la carne, oltreche tutta d'intorno rosa, era di più sopracresciura canto, che le funicelle intondate, & incarnmo dentros non si vedeuano .. Sel recarono su le braccia, el condustero, come il meglio poterono, alla più vicina Terra, e v'adoperarono vn Cirufico Francese, che quiui era: il quale poiche vide per vna parte la necessità, e per l'altra il poricolo del raglio, si perdè d'animo, e diffidando di poterni adoperare incorno il terro, fenza toccargli qualche neruo, e Proppiarlo, o mercerlo in apalimo, non volle porui mano; e diffe, che la cura di quel male toccaua a Dio, per cui amore quel buon giouane l'hauca prelo. Tolle coltui in vn medefimol, e diede animo a compagni, ne quali tanto crebbe di confidenza verso Dio, quanto minore speranza restaua loro nella eura de gli huomini. E ben ricordeuoli della gratia, farta non molto prima a Simone, si diedero tutti a raccordare a Dio con caldissimi prieghi, la fua solita pietà verso loro, e la cura, che hauca, che muno d'essi, per accidente di male nè

di corpo, nè d'anima, si perdesse. Tanto più, che quiui pareua, che il male stesso, preso volontariamente per solo amor -di Dio, gli domandasse da se qualche rimedio. Ne bisognò molto pregare, per impetrar da Dio quello, ch'era, per dir così, suo interesse di concedere: che non doues mancare nol primo viaggio vn'Apostolo, ch'era per andare fino a gli vitimi cofini del mondo, a portarui il conoscimento, e la Fede di Christo. Perciò dato all'infermo la notte riposo, il se' comperir la mattina con tutte le funicelle rotte da sè in più pezzi-Îgonfiata e faldata la carne, e fenza fegno, non folo di piaga, 🧋 ma anco di legatura. Per questo accidente del Sauerio, non intimidi punto Diego Lainez, si che s'inducesse a trettars meno rigidamente, che non faceua; ma vn'alpro cilicio, che pariando di Parigi, si pose su le nude carni, portò, senza crenselo mai, fino a Venetia: e pure, oltreche dilicatissimo, di Parigi parti più infermo, che conualescente.

Incontri pericolafi, che giare,

Il rimanente del loro viaggio, pieno di dolcissimi paricompigni di menti, d'incontri con heretici, e di pericoli, da' quali Iddio S. Igmetio heb. con miracolosa providenza li trasse, segui in questa maniera. Heretici nella Andauano cutti a piè, poueramente veltità, in arnele di pel-Germania : e legrini, con habito alquento lungo, qualo vauno gli Acaneunoinvisa demici di Parigi: un bastone in mano, & alle spalle un fardellesso di scritti: & andauano con si rara modeltia, e raccoglimento, the quanti in loro s'incontravan per via: li fermana no a mirarli, e ne concepiuano riueronza. Et auuenne, che la prima giornata del viaggio, abbattuoili in alquanti foldati Franceli, chieran di guardia de palli, & incerrogati, chi folleno, e d'onde venillero, mentre vu di loro nisponde, e i sodati, in oltre, domandano la patria d'ognuno (ciò ch'era per essi di pericolo, essendouene alquanti Spagnuoli) va huomo susticano, che si era fermato a guardarli, nimolto a' soldario e questi gilpandendo per esti i Lasciateli, disse che questi puoni huomini vanno a riformar qualche paele. Il che in bocca d'vno, che non sapea quelche dicesse, sù veramente species ma farche paruta profetia, se non hauesse ristretto a quelchea paele quella riforma a ch'essi andauano a dare ad vna granparte del mondo. Hauenno poi compartite le hore del loro viaggio tanto aggiultatamente, che alcune ne dauano alla i

meditatione delle cose di Dio, altre a recitare, etaluolta anco a cantare, con voce sommessa, i falmi; & altre a communicare insieme, con santi discorsi, i sentimenti di spirito tratti dall'oratione. I Sacerdoti, ch'erano trè, ogni di diceuano messa, gli altri si communicauano. Così ognun prendeua, come in sua compagnia, Christo, e per lui insieme, e con lui pellegrinaua. Giunti all'albergo la sera, e prima di mettersi in viaggio la mattina, tutti insieme ginocchioni, spendeuano qualche tempo in oratione, ringratiando Dio de' beneficij riceuuti, e supplicandogli per la sua protettione: il che era miracolo a vedere nelle hosterie. Si haueano ritenuti alcuni pochi denari, per lo necessario prouedimento del vitto: ma la loro tauola era sì sobria, e parca, che sembraua vn digiuno d'ogni dì. A' volontarij patimenti, s'aggiungeuano i necesfarij delle vie difficili, e de' freddi della stagione. Per tutta la Lorena, per doue s'inuiarono, hebbero ogni di piogge dirotte: nell'Alemagna poi, doue entrarono, incontraron neui sì alte, che conuenne loro aspettar taluolta trè giorni, fin che si battesse qualche sentiero nelle publiche strade, e sosse praticabile il paele. Ma nondimeno per grandi che sossero i patimenti, evolontarij, e necessarij, che sosseriuano, riusciuano leggerilimi al teruore dello spirito, & all'allegrezza d'vna dolcissima carità, con che tutti insieme andauano d'vn medesimo cuore. E certo, ognun di loro poteua dire d'hauere, nell'amore, otto fratelli per compagnia, e nell'ossequio, altrettanti serui per aiuto; sì sattamente ciascheduno era a cuore a tutti, e sì volentieri, per seruire a gli altri, dimenticauano sè medelimi. Erano nell'autorità tutti pari, perche non vi sù di loro chi volesse comandare, come superiore de gli altri: e doue era bisogno di prender consiglio, correuano i voti di tutti, & alle più voci si risolueua. Presero, come dissi, il viaggio della Germania, per non hauer incontro della soldatesca Imperiale, se per la Prouenza fossero passati in Italia: non andarono però liberi dall'incappar nell'esercito Francese, che per la Lorena entraua negli stati di Fiandra; e per le continue rube, che i soldati sbandari saceuano, era sì pericoloso il viaggiare, che ne pur que' del paese, ardiuano d'vicir delle loro terre: e doue i nostri pellegrini compariuano, metteuano

tanta marauiglia, come Iddio ben li guardasse, che v'era chi domandaua loro, s'eran venuti per aria, già che per terra, sembraua impossibile. Ma singolarmente si vide la protettione del Cielo sopra essi, vn dì, che si auuennero in tutto il grosso dell'esercito Francese, e mille volte esaminati, chi fostero, e doue inuiati; rispondendo per tutti vno della lingua, ch'erano scolari di Parigi, e che andauano per diuotione à S. Nicolò (che stà sù' confini della Lorena, e vi doueano veramente passare) non tù mai satta loro altra richiesta, onde sa scoprissero gli Spagnuoli, ch'eran trà essi, che riconosciuti, sarebbono rimasi in mano de' nemici. Passati nell'Alemagna, altri incontri hebbero, e d'altro pericolo: che sebene nonmancaron loro taluolta cortelissimi riceuimenti di Catolici, che s'inteneriuano, fino alle lagrime, in vedere noue huomini, che con le corone di N. Signora al collo, si dichiarauano apertamente Catolici, in paele pieno d'heretici, nondimeno hebbero spesse volte a prouare gli estetti dell'arrabbiata insolenza de' nemici, e ribelli della Chiesafino a vedersi in manifesto pericolo della vita. Appena entrauano in vna città Luterana, e subito veniua loro sopra vna truppa di Predicanti a sfidarli a disputa: non per desiderio di mettere in chiaro la verità, (che per cercar verità niuno mai lasciò la Fede Romana) ma per quella baldanza, ch'è propria loro, e quiui era attizzata dallo sdegno, parendo vn venire a sfidarli, almeno vn non temerli, l'entrare in casa loro con quella publica protesta di Religione contraria. Nè riculauano i nostri di venir con essi a disputa, come che poco trutto sperassero da gente, che a difelà d'vn mal'intelletto, hauea vna peggior volontà; e che, i più d'essi, credeuano a lor modo, perche a lor modo volcuano viuere. Ma il disputare seruiua almeno a disender la riputatione della Fede, e della Chiesa Romana, & a riscattarsi anco da gli improperij, che i ribaldi haurebbono lor fatto, con dire, d'hauerli resi mutoli, con solo inuitarli a parlare; d'hauer conuinta di falsità quella Fede, per cui, chi la disende, non hà che rispondere. In tal cimento d'ingegno spiccaua marauigliosamente frà gli altri Diego Lainez, la prontezza delle cui rispolte, e la forza delle cui sode istanze, cra. intollerabile a' Predicanti. Vno però ve ne su, che non si

vergognò di consessarsi publicamente vinto: benche si arrendesse al Lainez sì, ma non alla verità, restando nella prima. credenza de' suoi errori, o almeno nella libertà del viuere della sua serra. Ma se a lui non giouò, almeno valse per gli altri, che v'eran prefenti, & impararono a non credere a colui, che, vedendosi disingannato, non lasciaua perciò nè gl'inganni suoi, nè l'vsicio d'ingannare anco altrui. In tutti poi riluceua, non meno chel'ingegno, la modestia, e l'humiltà, che compariuano tanto più belle, quanto veniuan poste all' incontro della scompostezza, e dell'orgaglio de' Predicanti, che sogliono, doue manca loro ragione, aiutarsi con ingiurie, e schermirsi con maniere di dispregi, da' colpi, da cui non sanno altramente disendersi; conche, se bene appresso gl' ignoranti, che prendono la baldanza di chi disputa, per segno di vittoria, guadagnauano applausi, non vi mancau però de' più saui, che ortimamente vedeano, che i loro Predicanti, vinceuano con le ingiurie, i nostri, con la ragione, e con la modestia: con che restauano loro assettionatissimi, & anche co'fatti si mostrauan cortesi,sino a dar loro limosine, albergo, e guide per indirizzo, e ficurezza de' loro viaggi. Giunti da ledici miglia presso a Costanza, ad vn Castello tutto heretico, vn Ministro Luterano, che prima era Pastore delle anime di quel luogo, e poi, apostatando, se n'era satto lupo, vedutili entrar nell'albergo, e conosciutili troppo ben per Catolici, chiamati alquanti de' migliori del luogo, perche fossero spettatori d'vna, com'egli si prometteua, illustre virtoria di noue Papisti, senza lasciar loro vn momento di riposo, sù subito a ssidarli a disputa. Accettaronla di buona voglia; e Diego Lainez, quanto quiero di natura, tanto ar+ dente di zelo, si te innanzi il primo ad attaccare la mischia, che durò alquante hore, fremendo il Predicante, che, doue s'era vantato di vincerli tutti in vn fascio (peroche era di grande ingegno; ) in tanto tempo, non potesse liberarsi dal primo. Finalmente stanco, o assamato che sosse; sacciamo triegua, disse, intanto mentre si cena, e ceniamo insieme d'accordo; indi ripiglieremo la zusta; e per domani v'inuito a vedere meos libros, disse egli, & meos liberos. Acconsentirono all'inuito della nuoua difputa dopo cena, ma non già a quel-

lo di cenare con esso lui, onde mangiarono in disparte, essi sobriamente, e da poueri, doue il Predicante s'empiè di cibo, e di vino fino a restarne vibriaco. Leuate le tauole, si ripigliò la disputa; e v'era vn gran cerchio d'vditori, concorsi al primo gridare, & aspetranti il fine del secondo assalto; il quale riusci suor di modo più acre; percioche nell'heretico parlauano insieme l'ingegno, e'l vino, che gli daua parole, e caldo da troppo più, che da disputa. E veramente frà il Lainez, e lui, v'era la differenza, ch'è frà vn sobrio, & vn'ebbro. Ben'è vero, che il Ministro non erasì fuor di sè, che non intendesde d'esser tanto stretto dalla forza de gli argomenti, che l'altro gli faceua, che, per quanto si dibattesse, non ne poteua. vscire. Onde, operando in lui il vino, ciò, che S. Ambrogio disse esser suo proprio, di sar come gli equulei, e la tortura, confessare la verità senza dolore; cominciò a dire: Voi hauete vinto: io non hò che risponderui: volete di più? Anzi sì; ripigliò vn de' compagni; ci vuol di più; che vicito voi d'errore, ne cauiate queste anime, che ci stanno per voi .: Perche disendete, perche insegnate voi ciò, che non può stare a fronte del vero? e pur sapete, che l'errar nella Fede, molto più l'ingannare, si paga a Dio con la morte eterna. A queste parole entrò quell'ubbriaco in tanta imania, che mutando linguaggio di latino in tedesco, cominciò a dir cose sconce, minacciandoli heramente, e dicendo, che intenderebbono a colto loro la mattina leguente, s'egli hauea altra manieri. da disendere sua ragione, che col disputare: che sarebbe metterli in ferri; e poi, del resto, se ne auuedrebbono: e conciò se ne andò bestemmiando. Vi su subito chi interpretò a' Padri le parole del Predicante, e li configliò a fuggirsene quanto prima, peroche colui era huomo possente in quella. terra, e haurebbe fatto più di quello, che minacciaua. Ma. non vollero dar, con la fuga, quelta nota di viltà alla Fede Catolica, quelli, che ne haueano dato così buon testimonio con le dispute: e quado anche sosse stato bilogno di morir per essa qual maggior ventura, che trouare nella Germania quello, per cui cercare, andauano a Terra Santa? Perciò offersero le loro vite a Dio, e gran parte di quella notte passarono facendofi infieme animo, & orando. La mattina, al primo spun-

tar dell'alba, mentre l'heretico ancor digeriua l'ebbrezza della iera passara, comparue all'albergo de' Padri vn giouine di -bellissimo aspetto, e di persona alta, che mostraua vn trenta anni. Questi, con sembiante allegro, in fauella tedesca (ف, poiche s'auuide di non essere inteso) co'cenni, gl'inuitò a leguitarlo. Andarongli dietro tutti insieme, senza verun contrasto, conducessegli douunque voleua. Egh sinuiò suor della Terra, per certi fentieri fuor di mano, e dell'habitato: e voltauasi spesso addietro, e , sorridendo , saceua atto di confortarli a non temere, nè sospettar di nulla. Ma non era inessi timore, ma ben si vna gran marauiglia, peroche vedeuano, che, per doue eran condotti, non v'era nè via calcata, nè vestigio d'orma; e sembrando da prima, luogo impraticabile, poscia riusciua ageuolissimo. Okrea ciò, con esser tutto il paese coperto d'altissime neui, solo quel sentier suor di mano, ch'essi saccuano, era scoperto, & asciutto: Con tal guida fatte otto miglia, si trouarono sù la strada commune, doue giunto il cortese conduttore, e mostrando sero il camino, che douean tenere, e con nuoui segni d'affetto accommiatatoli, li lasciò. Questi, se non sù vn'Angiolo in sembiante d'huomo, come alcuni di loro credettero, almeno, fu vn' huomo, che sece vsicio d'Angiolo, liberandoli dal pericolo della morte, di che l'ubbriaco, e furioso ministro li hauca. minacciato. Passati oltre a Costanza, città altresì tutta a diuotion di Lutero, vn miglio vicino a non sò qual Castello, s videro vicir incontro da vno spedale, vna donna di tempo, la quale, al segno de rosarij, che portauano al collo, conosciuto questi esser Catolici, con mostra d'incredibile allegrezza, veniua quali a riceuerli: e fatta loro da presso, incrocicchiando le braccia, & alzando gli occhi piangenti al cielo, mille segni di riuerenza verso loro faceua: poi accostatasi, cominciò a baciar le corone, e i rolarij, che portauano al collo, parlando in tedesco cose da loro non intese, se non quanto congetturauano, questi esser'assetti di sede, e diuotione, in vna donna Carolica: e tanto più se ne assicurarono, quando ella, pregatili con cenni, ad aspettarla, corse nello spedale, indi tornò con in seno vn gran fascio di corone, rosarij, e frantumi di Crocifissi, e statue di N. Signora, spezzate da Lute-

rani, e da essa raccoste, e serbate. Mosse a lagrime i serui del Signore quello stratio fatto delle sue imagini, e prostrandosi sù la neue, di che era coperta la terra, le adorarono, e baciarono, come reliquie della Fede quiui stata, & hora cacciata. da' leguaci dell'herelia. La donna, riportato in casa il suo tesoro, s'auuiò innanzi, & entrata nel Castello, e mostrando a dito i Padri, cominciò a dire ad alta voce, a quanti incontraua (com'essi da poi seppero da vn interprete:) Mirate ribaldi, che non è vero ciò, che voi dite, che tutto il mondo hà presa la sede del vostro Lutero, e che non v'è più vestigio dell'antica Religione Romana. Questi d'onde vengono? di suor del manda? e doue vanna? fuor del monda, a cercar pacle doue si viua Catolico? Buon per me,che non vi credetti. Ma voi credete me pazza, perche non mi ion lasciata ingannare, e i pazzi li siete, e li sarete voi. Intesero dapoi i Padri, che quelta era vna coltantissima donna Catolica, la quale, perche a tirarla al Luteranelimo, non haueano giouato ne perluasigni , nè minacce de' Predicanti, come pazza, haueano cacciata fuor di quella Terra, e ridottala allo spedale de gli appeltați. Tale accidente tirò lopra i pellegrini da tutto il luogo molti Ministri, che gli ssidarono a disputa, & essi la tenziero prontamente con tutti; ma fenza verun guadagno; peroche gli heretici, done si vedenano stretti dalla ragione, ricorrenano al testo della scrittura, e ributtauano ogni altrass Juor che la sola tradotta in tedesco, salsificata, e tronca.

3 I golar carita, spedali di Ve-

Tal sù il viaggio de'noue compagni, da Parigi, fino al-Opere di fin l'entrare in Italia; in che spesero cinquantaquattro giorni, frà mornifica continui pericoli, e patimenti. Ma di tutto si ristoraro in pagni di S.1. solo arrivare a Venetia il di ottavo di Gennaio del 1537. gnatio negli quiui riuedere il loro Padre, e Maestro S. Ignatio, che conlagrime d'allegrezza li raccolse, & abbracció, benedicendo mille volte Dio, che, non che sani, e tutti, ma con acquisto di trè nuoui, pari a gli altri sei, glieli rendeua. Non volle. che s'inuiallero lubiramente verso Roma, ma che, fino a migliore itagione, prendessero alquanto ripolo, ma ripolo da... Santi, ch'è mutare, non lasciare le satiche. Perciòsi diuisero in due spedali, l'vno de gl'Incurabili, che toccò frà gli altri al Sauerio, l'altro di S. Giouanni, e Paolo, doue già S. Igna-

tio praticaua. Quali opere di publico esempio, e di privato merito facessero in quelle due scuole di carità, e di mortisicatione, non v'è stato chi di loro ci habbia lasciato memoria, onde si possa scriuerne vn pieno racconto. Ma pur quel poco, che n'è giunto a notitia, e d'onde si potrà sar congettura del rimanente, e tale, che ancor frà huomini di non ordinaria virtù, trouerà più ammiratori, che imitatori. Vi sù di loro chi richielto da vno stomacheuole infermo, che tutto era coperto di croste di mal contagioso, di fargli certo seruigio intorno alla schiena, mentre vi mette mano, e sente vn certo horrore della natura schifa di quelle laidezze, si colse sù le dita di quegli sfilacci di marcia, e le li pose in bocca, con heroica vittoria di sè medesimo. Più sece Francesco Sauerio, che mise la bocca stessa, e la lingua in una piaga verminosa d'vn'incurabile, e vi leccò la marcia, di che era piena. Vn'altro, peroche per mançanza di letto nello spedale di S.Giouanni, e Paolo, l'Infermiere rimandaua vn pouero lebbrolo, venuto la notte a chieder d'esserui ammesso si offerse a targli parte del suo letto, e in satti vel riceuette: ma la mattina si trouò egli tutto infetto di lebbra, e'l lebbroso sparito dallo spedale. Non perciò ne senti rammarico, nè pentimento hebbe della carità vsata con quel meschino, anzi si stimò ben pagato da Dio, con quella occasione di patienza; la qual nondimeno pochissimo durò; percioche la seguente mattina si troud sand, e mondo, come prima, che s'intettasse. Tali sono alcuni de gli atti della carità, e della heroica mortificatione di que santi huomini. Benche l'ordinario servire, che quiut faceuano, fosse vn'esercitio continuo di straordinaria virtù. Rifare i letti, medicar le piaghe, lauare, e recarsi in braccio gl'intermi per le più schise necessità, nettarli d'ogni immondezza, d'ogni lordura: oltre al vegghiar con essi la notte, cosolarli con discorsi delle cose di Dio, aiutarli d'orationi, e di saluteuoli auuisi, per prendere il male con frutto, e la morte con rassegnatione; finalmente, trapassati, seppellirli con le proprie mani. Quelte cose satte da essi con quell'allegrezza, modeltia, e diuotione, con che sà farle chi si prende a seruire a tali infermi, riconoscendo in ognun di toro la persona stessa di Christo, a cui si sa quel, che si sa suoi poueri, tiraro-

no a sè ben presto gli occhi di tutta Veneria; e veniuano principalissimi Senatori di quella Republica, a vedere vn sì nuouo spettacolo; nè lo vedeuano senza lagrime di tenerezza... Dall'altra parte il demonio ne arrabbiaua: e se ne dichiarò co la lingua d'vna spiritata, la quale, quante volte i Padri entrauano nella cucina d'vno di quegli spedali, dou'ella seruiua, torceua loro incontro il viso, con sembiante dispettosissimo, e li guardaua in torto, borbottando seco medesima parole non intele, e da principio non credute nascere dal demonio, che l'hauea inuasata, percioche ancora non si era scoperto: fin che vn di in vederli, diede improuisamente in altissime strida, e tutta ribustandosi, cominciò a gridare: Ahi, quanto hò io fatto, perche costoro non capitassen quà: e tutto indarno. Maladetto chi ve li tirò. Sapea ben'io perche. Voi non li conoscete. Sono huomini da molto più, che non paiono: di lettere, e di virtù troppo grande. Da quel dì in poi, ogni volta, che ne vedeua alcuno, imaniana; e perche vna. volta non sò qual di loro la volle acquetare con parole piaceuoli, montò in tal furore, che corse verso il suoco, per gittaruisi dentro: e ritenuta a torza, nondimeno tanto s'inarcò sù la schiena, piegando verso la fiamma, che v'hebbe a cacciar dentro la testa, e prosegui a mandare vrli spauentosissimi; finche lopragiunto il Sacerdore dello Spedale, e fattala a forza di molti huomini tirare in Chiesa, la cominciò ad esorcizzare. Nel qual fatto, non è da tacersi (come che sia fuor del mio propolito) vua parola di gran sentimento, che, per bocca di lei, disse il demonio, mentre forzato a recitare il Credo, e facendolo interrottamente, & a falti d'uno in altro articolo, poiche pur giunse a quello, Inde venturas est iudicare viuos, & mortuos, mettendo vn'altissimo grido, con voce, e sembianre compassioneuolissimo, disse: Ahi disgratiato me! che farò io in quel giorno tremendo? e buttando con ciò a. terra la donna come morta, si tacque. Stettero i Padri inquesti spedali seruendo, fino a tanto, che, passato il verno, fosse più comportabile il viaggiare. Indi verso la fine della quaresima, due mesi, e mezzo da che erano giunti a. Veneria, ne partiron per Roma, tutti insieme, trattone. Ignatio.

Cagion del suo restarui su vn saggio auuedimento, di non arrischiare ad vna poca selice riuscita l'intento, per cui i compagni prendeuano quel viaggio: e ciò poteua ragioneuol- Compagni di S. Ignatio a Ro mente temersi, se ancor egli frà loro sosse comparso in Roma ma pieno di gran patimen. Impercioche hauendo incontrato in Venetia poco sauoreuo- ti: eritorno ti: eritorno le l'animo di D. Gio. Pietro Carata, & essendo questi allora in di cola a Ve-Roma, e Cardinale, haurebbe ageuolmente pocuto, in rifguardo di lui actrauctfarli al commune negotio de Compagni. E nel vero, che ragioneuole sosse temerne, i successi che ne leguirono, chiaramente il mostrarono. Percioche per iscritto, che ne habbiamo del P.Diego Lainez, ch'era. vno di que'noue Compagni, sappiamo, che infatti il Carafa. con incolpabile intentione di zelo, loro li contrapole. Intanto i Compagni presero verso la santa Città il camino, che secondo i loro desiderij di patir molto, riusci, como null'altro. fortunatissimo, cioè pieno di mille occasioni di merito. Percioche, primieramente, venuti da Venetià in terra ferma., e caminando lungo il mare verso Rauenna, per trè di, non trouarono di limofina, ne pur'vn pane, con che rompere il digiuno; onde, indeboliti già per grandi penitenze, e fatiche tollerate in Venetia, cadeuano su la terra hor l'vno, hor l'altro, senza poter dare vn passo più oltre, con estrema compassione de compagni. E giunse a tale la necessita, che entrati la Domenica di Passione in una pineta si diedero a corre alquante pine ancor acerbe, & a trarne, e romperne i noccioli: benche tosto lasciassero quella satica, ch'era troppo maggior del guadagno. Hauean poi addosso acqua continua perche quella stagione correua pionosissima : e così molli, & inzuppati, alcune volte passaron le notti allo scoperto, & hebbero per grande agio vn mucchio di pagliariccio da coricaruisi sopra . Ma per passare i fiumi, non hauendo denari, con che pagare il porto, bisognaua che dessero quando vn calamaio, quando vn coltello, & altre tali coserelle di loro vio; e per fin'anco parte delle pouere vestimenta di sotto. E frà Rauenna, & Ancona, per sodisfare ad vn surioso barcaiuolo, bisogno, che vn di loro, che non era in sacris, vscisse ad impegnare il breuiario, restando gli altri, come per sicurtà, nella barca, finche cornato quegli col prezzo di riscattasse, e do--1001

po essi il breuiario, spargendosi tutti per Ancona, a cercare d'vscio in vscio, limosina. E perche con le continue piogge i fiumi, e i torrenti viciti delle ripe haucano allagato granpaese d'intorno, vi su volta, che caminaron per le campagne vn miglio intero, con l'acqua fino a mezza vita, & anco al petto; di che piacque a Dio dare ad vn di loro vna mercedel łuori d'ogni speranza; peroche hauendo vna gamba inserma, per sobbollimento di sangue, vscl di quello strano bagno guarito. In Rauenna hebbero alquanto di ristoro, perche alme. no riposarono al coperto dello spedale. In letto nò, se non. due, che perfarlo, hebbero più mortificatione. Percioche essendo davo loro un letto, e disposto di riposarui tre i più bifognosi, poiche videro la lordura delle lenzuola stomacheuodissime, s'accorlero, che per viarle, ci volca più virtì, che necessità: onde Simone Rodriguez, ch'eravn di loro, se ne ridrò, e, per ripolare, gli parue, se più dura, almen più decente la terra : Main'hebbe poscia sì gran rimordimento, co+ me di poca mortificatione, che la segnò, per iscontarla con Dio; necardo molto a veningliene opportuna occasione; las quale non m'è paruro di douer nacondere, per men decentte che sembri a riforirsi; peroche il bello della virtù, ch'è 🗯 esta prorse non tascerà, che si badi a quel poco di sordido, che vi ha la materia i Dunque in yn altro spedale dou hebbero afbergo, vna donna, per cui lo dpedale, di gouernada, deufando la pouerra del luogo, perche non hauca lenzuola, loggiunte: Anzi pur ve ne fon due di bucato, ina percioche han feruito ad inuolgore un pouero huomo, che hieri si mon di mal di pidocchi, & hor hora glieli han tranidi dosso per sepellirlo, monardirei io mai d'offerirueli. Et ora verissimo, si come a gli occhi il mostraueno intmiti di que' stomacheuoli animali, che bollicausno su per quelle lenzibla. Parue s Simone questi occasione da non perdersi, e l'accettò, come inviata da Dio, perche contacte la coppa dilicatezza , còmed à lui pareun, dell'altra volta. Perciò de li prese, & ignudo vi le pole les mezzo, evi lierce tutta la notte, pagando con va convinuo e molestissimo cormento allai più di quello, ches l'obligatione del debito richiedesse. Hor chi vedeua inottri Pellegrini, huomini dottre monti, e tutti in in medolimo

habito, andar verso Roma, credeua (e se l'inteset dire più volte) loro esser gente di mal'affare, venuta in Italia per chiedere al Pontefice d'esser prosciolti da qualche censura, o assoluti da qualche enorme delitto: e quello ch'era effetto d'apostolico zelo, veniua interpretato come sodissacimento di qualche gran colpa. Essi però, in tanto patire, erano consolatisimi, sì con le interne visite di Dio, per cui solo amore patiuano, come anco per la scambieuole carità, ch'era frà loro; Andauano ripartiti a trè a trè, vn Sacerdote, e due, che per ancora non l'erano; Spagnuoli, e Francessi insieme; sì vniti di cuore, come fossero non solo vsciti d'vna patria, ma nati d'vn medesimo ventre. E certo, ognuno sentiua più il male de gli altri, che il proprio, e gli aiuti ne' bisogni, e i prouedimenti nelle necessità, si cercauano prima per i compagni, e poscia per sè. E riferice vn di loro, che quando, in Ancona si sparsero a cercar limosina, per riscattare il breuiario impegnato, gli venne veduto nella piazza vn de compagni, che con la vesta alzata fino al ginocchio, e i piè nudi per terra, anda: ua dalle donnicciuole del mercato, con estrema humiltà accattando, da quale vna frutta, e da quale altra vn pizzico di herbe: si fermò a mirarlo, e considerando la nobilià, le rica chezze del secolo, e i gran talenti di lettere, e d'ingegno, oltre a quelli delle virtu, che hauea, onde haurebbe potuto esser più che di qualche lieue conto nel mondo, sentì grandemente intencrissi, e chiamò sè medelimo indegno, d'esser compagno d'huomini come questi. E soggiunge, che questa era riflessione, che spesse volte faceua, e da cui sentiua animarsi ogni di più a stimarli, e seruirli. Anzi, perche questo era. fentimento commune di tutti verso ciaschedun de' compagni, ne nasceua il sentir poco i proprij patimenti presi in compagnia d'huomini, stimati tanto maggiori di sege il diportarsi ciascuno con gli altri, come sosse loro non fratello, ma seruidore. Piacque anco a Dio di confolarli taluolta con fegni di particolar protettione, e dimostrar che hauea cura d'essis et bastimi riferirne in pruoua vn caso solo. Stati in Lorero trè giorni, che furon loro di doppio conforto, con la diuotione all'anima, e con alcuna quiere al corpo, s'auuiarono verso Roma; e giunsero a Tolentino di notte senza ne pure va pane

con che riftorarsi della same, e del viaggio di tutto il dì; nè s'incontraua a chi poter chiedere limosina, nè albergo; senza che piouea anco dirottamente. Andauano innanzi trè di loro, e due d'essi si reneuano sotto le gronde de' tetti, per qualche riparo dell'acqua, il terzo per lo bel mezzo nella strada; perche (dicea) non pollo nè immollarmi d'acqua, nè lordarmi di lango più di quel che mi lono: e mentre appunto pensaua così frà sè medelimo, si vide venir incontro vn'huomo, ancor egli per mezzo la strada, e'l sango, di statura grande, d'intorno a trenta anni d'età, e quanto potè vedere, di bellissimo volto. Questi il sermò, e presagli la mano, & apertagliela, vi pose dentro alquante picciole monete d'argento, eglie la serrò, e parti, senza aggiunger parola. Con ciò arriuati all'albergo, hebbero onde comperarsi pane, vino, e sichi secchi; che sù lautissima cena per essi, e per altri mendici, con cui rouarono a compartirla. Giunti a Roma, ricouerarono ognuno nello spedale della sua natione; benche dapoi tuttiba Spagnuoli, e Franceli, follero cortesemente accolti nello spedale di S. Iacopo, e mantenuti da poueri, ma basteuolissimamente, a chi era auuezzo a viuere da mendico. Videli, e riconobbeli quel Pietro Ortiz, che già dicemmo essere stato in Parigi sì contrario alle cose di S.Ignatio, & hora in Romhapprello il Papa, difendeua per Carlo V. la caula del matrimonio di Caterina eriprouata a si gran torto da Arrigo VIII. Rèd'Inghilterra. Ma egli non era più verso Ignatio quel d'allors; peroche in fine la virtù del Santo, da lui poscia ben conosciura, prevalle ad ogni sinistro giudicio, o affetto d'interesse, che glie lo hauea fatto contrario: e perche Ignatio non era con essi in Roma, in suo risguardo, volle sauorire i suoi compagni introducendogli a Paolo III. allora Pontesice: onde glie ne parlò, lodandoli come huomini nella virtù, non meno, che helle lettere eccellenti; osseruatori d'vna estrema ponertà, zelantissimi della salute delle anime, per la qual sola cagione bramauano da lua Santità la benedittione, e la licenza di passare a Terra Santa, per quiui predicar l'Euangelio. Volle il Papa vederli, & vdirli: e perche hauea in coltume, mentre stata a tauola, d'ydire hora discorsi, & hora diipute d'huomini letterati, ordino, che il seguente di venisse-

ro a farsi sentire. Comparuero, e ve li condusse il medesimo Pietro Ortiz: e riusci la cosa in modo, che il sauio Pontesice non sapeua che più ammirare, o la modestia, e compostezza nella maniera del disputare sopra le questioni loro proposte, o l'acutezza dell'ingegno, e la profondità del sapere; & ad essi stessi il significò, con queste precise parole, che allegrissimo in volto, e rizzato in piè, loro disse: Ci sentiamo consolarissimi dal vedere tanta eruditione di lettere, congiunta contanta humiltà. Richiefeli poscia se nulla domandauan da luis & vdendo,che non altro,tuor che quel medesimo, di che gli hauea supplicato l'Ortiz, allargò le braccia, e sece sembiante di stringerseli tutti in seno, e li benedisse. Indi, percioche già si negotiana vna lega, trà la Chiesa, l'Imperadore, e la Republica di Venetia contra il Turco, soggiunse; che non. credeua, che il passar quell'anno a Terra Santa, sosse loro per i riuscire. Hebbero oltre a ciò, per ordine del medesimo Pontefice, settanta scudi di limosina, e licenza, che i non ancor Sacerdoti, compresoui anco espressamente Ignatio assente, potessero prender gli Ordini sacri da qualunque Vescouo, & a titolo di volontaria pouertà, e di bastante dottrina. Soprache il Cardinale de Santi quattro, die loro lettere di Penitenvieria, lotto i ventilette d'Aprile del 1537. nelle quali anco 11 dispensaua nell'età Alsonso Salmerone, e gli si concedeua di potersi ordinar Sacerdore quanto prima toccasse de ventitre anni. Con ciò si rimisero in viaggio per lo ritorno a Venetia, a piè come prima, e mendicando: percioche della limosina hauuta, si come ancora d'altri cento quaranta scudi, donati loro da alcuni diuoti Spagnuoli, non si valsero per prouedenss di nulla,serbandoli a fin solo delle spese necessarie per nauigare a Terra Santa. Giunti a Venetia, ritornarono alle fatiche di prima negli spedali, finche, fatto a piè del Nuntio Veralli, voto di perpetua Pouertà, e Castità, il giorno di San Giouanni Battista dell'anno 1537. si ordinarono Sacerdoti, con sì gran piena di celelte contolatione, che ne ridondò la. sua parte anco nel Vescouo, che li consacraua, che su Mons. Vincenzo Nigusanti; che in tante ordinationi da lui tenute, disse, non hauer mai prouato sentimenti di sì tenera diuotione. Celebrarono poi i nouelli Sacerdoti le sante loro pri-

mitie in varij di solenni, ognun secondo suo desiderio: trattone S. Ignatio, che a quel grande atto destinò per nuouo apparecchio vn'anno intero. Anzi ne pur di tanto si sodissece, ma il prolungò fino a diciotto mesi, e solo il Decembre dell'anno seguente, nella Cappella del Presepio di Christo in S. Maria Maggiore di Roma, il solennissimo di del Santo Natale , offerse a Dio i primi sacrificij, e con esti sè medesimo , hostia di volontaria oblatione ad ogni ossequio della sua gloria. Intanto le speranze del passaggio a Palestina, andauano ogni di più scemando, perche Solimano Imperador de' Turchi, e la Republica di Veneria, rotta insieme la guerra, apparecchiauan di mettere in mare vna poderola armata.

del Venetiano a viuere solita rij, e poscia a predicare.

I Padri dunque, mentre per obligo del voto, più che per ifperanza di nauigare, che hauessero, si trattengono in Venes Ignatio e i tia, giudicarono di fare vn commune apparecchio, per disporsi a celebrare con maggior sentimento, e diuotione, le lor prime messe: e ciò secero ritirandosi in varie solitudini, doue, lontani dallo strepito, e come suori delle cose del mondo, potessero meglio entrare in sè medesimi, & vnirsi con-Dio. Per ciò se ne andarono, Ignatio, Fabro, e Lainez a Vicenza, Sauerio, e Salmerone, a Monfelice; Codurio, & Hozes (che hauca presa affatto la medesima maniera di viuere de glialtri dieci) a Treuigi; Iaio, e Rodriguez, a Bassano; Pascasso, e Bobadiglia,a Padoua. Intorno a queste Città, e Castelli,doue trouarono qualche tugurio lasciato in abbandono, quini ricouerarono. Il letto commune, era la nuda terra, o doue più agiatamente, vn mucchio di strame: il vitto, quel poco pane, che, entrando nell'habitato, accattauano, e semplice acqua: l'oratione di molte hore; le altre penitenze a misura. del feruore d'ognuno. S. Ignatio, per quello, che a lui tocca, ritrouò Manresa in Vicenza; la medessma frequenza di visioni celesti, le medesime delicie dello spirito, con tanta. copia di loauissime lagrime, che quiui gli occhi cominciarono a patirgliene, cio che dapoi seguitò tutto il rimanente della sua vita. Stati in questo santo ritiramento più di quarantagiorni, cominciarono ad vscire per compartire anche coil gli altri lo spirito, di che Iddio li hauea riempiuti. Perciò entrati nelle città, si diedero a predicare; nè bisognaua loro prouederii

## Libro Secondo

-uedersi perciò ne di pulpiti pae di chiese: chiese erangle pu-· bliche piazze, e pulpiti, qualche panea, che quiti troustano. Sopra essa, col cappello, e con la voce murcauan le genti, ché, da prima, ci vennero, credendo loto este e giocolieri, e saltambanchi; ma la forza dello spikito, che in essi parlaua, benche con la lingua Italiana mal pronta, e guafta, fece ben toto, che partissero molti d'essi con le lagrime a gli occhi, di colà, doue eran venuti solo per ridere. E nel vero comparidano tali, che, per esortare a penitenza, ch'era quello, doite battevano, si vedeva, che occimamente si accordava in essi la fare, col dire; sì fattamente erano pallidi, e smunti, appunto come chi veniua per allora dal deserto. Ciò satto, si ritornaua! no a' loro rugurij. Piacque poi a Dio, di visitare alcumi di loro con graui, e pericolose malarie, fruiti de gran patimenti, che tollerauano: e fra gli altri ne toccò la forte à Simone Rodriguez. Staua egli con Claudio Iaio in vn Romitorio pres To a Bassano, detto S. Viro, e se gli hauea raccolti nella sua 🗓 pouera stanza vii santo vecchio, per nome Antonio, che viuea quiui solitario: & ad accettarii s'indusse, per interno autil so, che n' hebbe da Dio; pereioche hauendo per l'innanzi accolti alcuni, che si erano offerti a viuer con lui, e come lui, perche dapoi non potendo reggere all'asprezza delle penitent ze, ch'egli saceua, l'haueano abbandonato, era risoluto di viuere dase folo. Hor'a questi due diede, in vn cantone della fua cella, vna nuda tauola per letto, che ad huomini auuezzi a dormir sù la terra, non fu di poco agio. Si rizzauan la. notte ad orare, & a cantar de falmi; digiunauano, e faceusno altre penitenze tutti trè di conserto.

Intanto, nel mese di Settembre, cadde insermo Simone; è montò il male fino a pericolo di morirne, sì che vn medico, condottoui dal Romito, il diede per disperato. Seppelo S. Carita grande Ignatio in Vicenza, e subito, preso seco Pietro Fabro (poiche verso va suo Lainez staua infermo nello spedale) s'inuiò verso Bassano: compagno infermo: e verso fermo: e verso Qual lena gli desse la carità, massimamente verso i suoi si- vno che il vol. gliuoli, ben si vide anco in questa occasione; che essendo de- re. bolissimo di forze, anzi egli ancora intermo di tebbre, nondimeno fece quel viaggio da Vicenza a Bassano, di sì granpasso, che Fabro sano, e gagliardo, non gli potea tener die-

tro, e bilognaun che Ignatio, per non si dilungar da lui, s'atrestasse valuolta ad aspectarlo, Effecto di teruencissima carità, domigliante a quello, che vicalira volta mostrò verso Diego Lainez, soprapreso da vn subito assalimento di sebbre, mentre amendue insieme viaggiauano a piè, Percioche Ignatio, altre a prouederlo di caualcatura. & a spogliarsi de propeji panni, per ricoprirlo, scordato della sua debolezza, che male il tenena sù le gambe, gli correua innanzi al cavallo, sì yslocemente, che appena l'altro, affrettandoli, il seguiua, Hor queste posate, che Ignatio faceua, aspettando il compagnozgli feruiuano a raccogliersi tutto in Dio, & a viuamente pregatlo per la salute dell'insermo; o ne su esaudito; onde sopragiunto yna volta dal Fabro (che lo trouò con la faccia infogatan allale foleus hauer quando orana) gli porè dire, con quelle sicurezza, che na hauea hauura da Dio, che Simone, al car-19. non morrebbe. Nè solamente gl'impetrò la vita co' suoi Prieghi, ma gli rese anco in gran parte la lanità: allora che giuneo all'albergo, e quini, al primo arrivare, abbracciatolo ffreuamente - & afficuratolo della vita, con ciò, plere al conforto i l'innigori, tanto i che da quel punto gli diede volta il male, e cominció a guarire. Receglianço mutar le dure tauela, sopra le quali giaceua, con un pouero letticello, per cui hauere, si valse della carità del Romito. Ma Ignatio, riacquistato il compagno, che la morre gli coglicua, su costo per perdere, nansò le mi dica il medelimo (lecondo il sospetto, che di lui è rimato) o pur'vn'altro de due, staccato dal Santo, per sorrile astutia d'una inganneuole illusione. Percioche un di loro, allettato dalle dolcezze del viuere ritirato, cominciò a. paragonare la quiete del Romito, co' pellegrinaggi d'Ignatio, il raccoglimento della folicudine, con le distrattioni del conuersare, il non hauer'altro pensiero, che di sè, e di Dio, conla faticola cura de proisimi; e messe in bilancia queste due vite, di ciascuna delle quali hauea prouato il bene, e'l male, parendogli trouare in quella d'Ignatio più spesa di satiche, che guadagno di meriti, in questa del Romito, manco pericoli, e più riposo (oltre che con Ignatio era, si potea dir, su'l cominciare, col Rominostaua come nel termine, e nel centro: ) già piegaua assai più verso questa, e si riciraua dall'altra, Pur nondimeno

dimeno la sedeltà della promessa, il voto fatto a Dio, e l'esempio de compagni, huomini intendenti di spirito, e bramosi della perlettione, niente meno che lui, gli metteuano vagran contrapeso alla sua inclinatione. Così dubbioso, e perplesso, non sapendo risoluer da sè, pensò per virimo, di metter l'anima sua in mano del Romito, e stare al suo consiglio. Per ciò sourattos vn di furtiuamente da compagni, da Bassano (doue Ignatio con esti si era raccolto) s'inuiò versà il Romitorio di S. Vico. Ma Iddio, il quale guidaua le cosè di quella lua piccola Compagnia, ancor'in elempio della grande, che di essa si douea formare, perche da' figliuoli di lei s'intendesse, che chi egli chiamana alla silute delle anime nella... Compagnia d'Ignatio, non gli piaceua, che per attendere a... sè solo, l'abbandonasse, attrauersò il camino di quell'ingannato, con incontro tale, che a gran mercè hebbe di correre publicamente nelle braccia del suo male abbandonato Maeitro. Percioche appena vicì di Bassano, che gli comparue innanzi vn'huomo armato, di fierissimo aspetto, che con lo iguardo terribile, e con la spada sguainata il minacciò. Riitette egli alquanto, lospesò da turbatione, & atterrito; mapur, non indouinando il fine di quell'incontro, si fece anima a romperlo, e tentà di prolèguir più oltre: ma l'altra, fatto vn sembiante adiratissimo, venne in atto d'auuentarsigli sopra per inuestirlo: si che, il meschino diè volta, e verso la Terra, e l'albergo corse precipitosamente; marauigliandoss ognuno dello ipauento, e della fuga d'vno, che non vedeano, nè di che temelle, nè da chi tolle cacciato. Intanto S. Ignatio, a cui Iddio hauea riuelato tutto il successo, era vicito incontro all'intedele compagno, & allargando verso lui le braccia, come per riaccettarlo, con vn certo forrifo, gli disse quelle parole, con che Christo dolcemente corresse l'istabilità della fede di S. Pietro: Modica fidei, quare dubitasti?

Ma non ristettero qui gli auuenimenti trà Ignatio, e'l Ro. mito di Bassano. Egli era veramente vn santo huomo: e mi convien farne qui alcuna mentione, si per mercede della caforegia s. Igna
rità, che vsò col Rodriguez, e si principalmente, per quello, mente, e Dio
il converge. che nel medesimo tempo gli accadette con S. Ignatio. I pae- il corregge. sani dunque di quel contorno, & altri, che vissero alcun tem-

Va Romito di

-po con lui, ne riferiuano cose stupende: mássimamente d'vn lungo orare, e d'vn'estremo patire, ch'egli soleua dire essere il grasso de gli cremiti. Ma, tacente ogni altro, parlano a ba. stanza di lui i suoi detti, sicome regole formate sù la pratica del suo viuere: e d'alquanti di questi ne ha lasciato sedele memoria Gasparo Groppelli, già suo discepolo, e poscia della-Compagnia, (benche non ci durafle gran tempo; percioche auuezzo alla padronanza, che di sè hà il viuere iolitario, nonpotè mai rendersi maneggeuole alle dispositioni dell'ubbidienza.) Riserironne alcuni pochi,scelti frà gli altri, e parutimi i più degni. Egli dunque diceua: che quello, che sa morir di freddo l'anima, è il non ispogliarsi assatto di sè medesimo : e che la più alta, & vtile sapienza del mondo, è il mon saper sare la propria volontà. Che chi non hà pace con-Dio, hà sempre guerra con sè medesimo; e che indarno s'inuia per giungere a Dio, chi prima non parte da sè stesso. Questa vita, la chiamana un continuo riscuotere, e pagar debui: 'e diceua, che non è ricco, se non chi, per guadagnar Dio, perde sè stesso. Si rideua della maggior parte de gli huomi-'ni, che si consigliano con vn pazzo, e con vna pazza: il pazzo è il Mondo, la pazza è la Carne, & essi, in ciò sare, lono pazzilsimi. Per morir bene, diceua, che conueniua prima. esser morto. Per sar cose grandi, bisognaua conoscersi da. 'niente. Per viuer con la felicità di vero Christiano, saper cauar bene anco dal male. Ringratiaua Dio, che non gli hauesse lasciato parenti in Bassano, onde era natiuo; perciòche i più domestici sono i più nemici; e trouerebbe frà loro più disturbatori, che imitatori. Il Paradiso, diceua, che Iddio 'non vuol darlo a quelli, che Itimano, che costi caro, ma a... quelli, che, quantunque caro il paghino, sempre par loro d' hauerlo a buona derrata. Spiegaua quel luogo di Dauid: In circuitu impij ambulant; che gli huomini del Mondo fanno vn. cerchio, che dall'amor di sè medesimo cominciando, e girando per le creature; nel medelimo amore ritorna: al rouescio de Santi; che il lor cerchio cominciano dall'amor verso Dio, girano a quello de' prossimi, e per essi, e con essi ritornano a Dio. Ad vn ricchissimo huomo, che vna volta gli disse, chi era vn bello stare in questo Mondo: ripigliando l'Eremita; se la stra-

la strada è si bella, disse, il palagio qual sarà? Ad vn'altro gentilhuomo di carne, che gli signisicò, che torrebbe a. patto di viuere lempre di qua e rinuntierebbe a tutti i Paradifi del mondo; vna di queste due, disse, e vera: o voi non credere, che vi sia altra vita, che questa, o vi trouate sì carica la. coscienza, che con ragion temete d'andar dopo morte in luogo peggior di questo. Tale era il suo dire, e conforme ad es-To il suo viuere: il suo viuer dico, che non hauca altro maggior conforto, che la speranza d'un presto morire: onde a non sò chi, che, per consolarlo insermo, gli prometteua venticinque anni di vita: Se me li voleste vendere, disse, io nonve li pagherei vn quattrino. Vicino poi alla morte, che seguì il venerdì innanzi la Pentecoste del 1552. sentiua vna estrema allegrezza; e spesso diceua; O morte, tu hai aspettato me tanto tempo, hor io aspetto te: & abbracciaua assettuosamente la Croce, vnico conforto del suo morire, si come vnica. compagna era stata del suo viuere. Di tal persettione, e santità era quelto leruo di Dio, albergatore vn tempo di Cladio Iaio, e di Simone Rodriguez. Ma pur, com'è si facile, che chi mena vita penitente in austerità, e rigori, si persuada, che altro che in queste spine Iddio non arda, o almeno, che quiui solo stia il midollo della persettione; il buon Romito, che d'Ignatio hauea inteso dir da' compagni gran cose, vedendolo d'vn'habito commune, e d'vn trattare, che non hauea. mostra di cosa singolare, il dispregiò nel suo suore, e lo passò per huomo niente più che ordinario. Ma piacque a Dio di prouedere in vn medesimo tempo a due, disendendo l'honore di S.Ignatio, e cauando d'errore il Romito. Per ciò mentre questi vn dì staua diuotamente orando, vide al lume d'vna celeste riuelatione, in che sublime grado di straordinaria santità fosse appresso Dio quegli, che da lui veniua stimato non più che huomo ordinario. E contanal dipoi a fua confusione, il buon vecchio addottrinato dal cielo, per intendere, chela scorza non è altrimenti il midollo.

Risanato Simone, S. Ignatio tornò a Vicenza, e qui ui spartono per varie Città: chiamò tutti i compagni, sì perche di consenso commune si prima però si che soccessa all'impossibilità del panisare a solutiono di risoluesse ciò, che toccaua all'impossibilità del nauigare a chiamarsi del Terra Santa, come anco, perche i nouelli Sacerdori, offerif- la Compagnia

I compagnidi

fero a Dio le loro sante primitie, per cui principalmente haueano preso quel ritiramento in apparecchio. Riceuetteli ruri nel supalbergo, ch'era vn'antico monistero suor delle. mura, diroccato già in tempo di guerra, & allora timaso in, piè con solo alcune pareti, & vn coperto rouinoso. Porte, non v'erano, nè finestre; nè altro, con che adagiarsi, che vn po'idi strame, che serviua per letto. Non mancò già loro pane, & acqua per viuere; perche le bene in quaranta giorni, che S. Ignatio, e i due compagni, Fabro, e Lainez, itettero quiui, poco altro facendo, che oratione, era necessario, che ogni di due volte girassero per la città, cercandosi ognuno vii pane, poiche finì il ritiramento, e cominciarono a predicare, trouarono tanta amoreuolezza, che della carità, che, boro veniua facta, poțeuano viuere tutti vndici insieme, Nondimeno, tanto era il disagio della stanza aperta all'aria, 28 al vento, che due d'essi infermarono, Francesco Sauerio; & vn'altro: e conuenne, perche non si morisser quiui di stento, conduili alla spedale de gl'incurabili, anzi ad vno sfasciume di case quasi deserte, vicine allo spedale, doue sterrero, d'habitatione pocoimeglio, che doue prima erano: ma pur vi hi vn pouero letto; benche vn solo per tutti due. Quiui si batoeuano amendue le loro sebbri molto gagliarde, e spesso auuemma, che mentre vno ne ardeua, l'altro, che ne hauea i primi riprezzi, tremasse; nè si poteua dare all'uno rinfresco, & all'altro calore. Ma tanto più concorreua Iddio con abbondanti consolationi dell'anima a ristorarli, quanto meno haucano d'humano sussidio alla necessità del corpo. E su smgolare quella, che toccò a Francesco Sauerio: se bene, perche fosse consolacione degna di lui, non gli leuò i patimenti, che sofferiua; anzi gli diede speranza, di douerne sofferir de' maggiori. Apparuegli dunque di mezza notte S.Girolamo, di cui era sommaméte diuoto, e come seppe sarlo en tal personaggio, il consolò, e rinuigorì con parole di paradiso; dipoi gli predisse il ripartimento, che si douea sare de'suoi compagni, per alcune città principali (e tutte glie le nominò) e che a lui toccherebbe Bologna, doue l'aspertaua vna croce, che gli darebbe altrettanto da meritare, quanto da patire. Come il Santo predisse, così appunto auuenne. Percioche messa suor

d'ogni dubbio l'impossibilità di passare a Terra Santa, per sodisfare all'altra parte del voto, risoluettero, che Ignatio, Fabro, e Lainez andassero a Roma, ad osserir sè, & i compagni al Pontefice: intanto gli altri si dividessero per alcune città, doue sossero Academie di studenti, a fine di guadagnare a. Dio molte anime, & a sè qualche nuouo compagno. Prima però che si separassero, vollero prender, per legge commune, qualche vnisorme maniera di viuere : e stabilirono da osseruarsi le cose seguenti, doue però non dettassero altramente, la necessità, e la prudenza. Che si mantenessero di pura limofina, & albergassero negli spedali. Che fossero scambieuolmente superiori l'vno dell'altro, ciascuno vna settimana, e ciò perche non si prendesse il patire a misura del proprio seruore, ma a discretione della prudenza del compagno superiore. Che predicassero per le piazze, e douunque loro si concedeua; e della bellezza, e premij della virtù, e della bruttezza, e castigo de vicij, parlassero con più efficacia di spirito, che artificio d'eloquenza. Che insegnassero a' fanciulli i principij della Fede, e le maniere de' buoni costumi. Chequalunque altro mezzo si offerisse loro per giouamento de prostimi, l'adoperassero come proprio; ma di quanto facessero a prò d'altrui, non prendessero nè pur'vn danaro per ricompensa; sodisfatti, e paghi solo, di dar con ciò gloria a. Dio. In queste leggi tutti d'accordo conuennero. Indi, percioche spesse volte erano interrogati, chi sossero, di che regola, e come si facesser chiamare? si cercò qualche vnisorme risposta, con che appagare, chi ciò loro domandasse. Ma queita non su proposta, che andasse a partito; percioche S. Ignatio già ne hauea la determinatione, non d'allora, nè di sua, mente, ma, come si è sempre tenuto per costante, da quanti han praticato con lui, fin da che in Manrela Iddio gli mostrò i primi lineamenti della Compagnia, nella meditatione degli Stendardi. Perciò egli disse, e tutti v'acconsentirono, che, percioche eran Compagni raccolti insieme solo per amor di Giesù, e folo a gloria di Giesù, non altrimenti, che, della. Compagnia di Giesu, si chiamassero. Così risoluto frà loro, e fatto scelta delle città, doue hauessero a saticare, abbracciatisi insieme tenerissimamente, s'auniarono, Ignatio, Fabro, e Lainez

Lainez, a Roma, Sauerio, e Bobadiglia, a Bologna, Rodridriguez, e Claudio, a Ferrasia, Pascasio, e Salmerone, a Siena, Codurio, & Hozes, a Padoua.

Ma i successi delle loro missioni surono varij, e diuersi: Muore il pri- perche altri hebbero più da patire, che da operare; altri, con mo della Co- riuscita selice, raccolsero frutto d'anime pari alle satiche. Copagnia, e Sant' durio, & Hozes in Padoua, pochi giorni da che cominciarono de l'anima in a farsi sentire negli spedali, e nelle piazze, il Suffraganeo del Vescouo, a sospetto, che sossero huomini di mal'affare, che per meglio ingannare altrui si singessero Santi, sece publicamente prendere, e mettere in serri. Qual sosse il loro sentimeto per così nuouo accidente, lo mostra il modo, con che passarono quella prima, e vnica norte, che vi stettero: e la passarono tutta recitando salmi, e parlando di Dio, contanto giubilo, che il buon'Hozes era molte volte forzato a sfogar l'allegrezza con dolcissime risa. Risaputa la prigionia, andarono al Suffraganeo, tali, e tante testimonianze della loro innocenza, e virtu, che il di seguente surono rilassati, con ampia sacoltà d'operare a prò delle anime quanto loro piacesse. Ma non; poteron valersene a gran tempo, perche vn di loro, si può dire sul cominciar delle sariche, su da Dio chiamato al riposo. Questi sù il Baccelliere Hozes, il quale hauendo vn di predicato sù la piazza di Padoua, sopra quelle parole di Christo; Vigilate, & orate, quia nescitis diem, neque horam; appena finì, che il sopraprese vn gagliardissimo parosismo di sebbre, e senti subito auuitarsi dal suo cuore, che, questa volta, egli hauea. fatto la predica per sè: onde ritiratofi al publico spedale, tutto si diede ad apparecchiarsi alla morte, mostrando sempre tanta allegrezza per la speranza della vita eterna, che nulla sentiua la perdita, per dir così, innanzi tempo, di questa temporale. Morì felicemente, e gli toccò la buona sorte di quegli operai, ch'essendo venuti gli vltimi alla vigna, suron chiamati i primi a riceuerne la mercede. Intanto S. Ignatio si trouaua in Monte Casino, per dare gli Esercitij spirituali a quel Pietro Ortiz Agente di Carlo V.di cui più sopra hò satto mentione. Quiui egli hebbe auuiso della pericolosa malatia del compagno; e mentre il raccomanda caldamente a Dio, confauore simigliante a quello, che il gran Patriarca S. Benedet-

Digitized by GOOGLE

to nel medesimo luogo riceuette, quando vide l'anima del Vescouo S. Germano salire in Cielo; egli ancora vide quella dell'Hozes intorniata di raggi di chiarissima luce, esser portata da gli Angioli in Paradifo. Nè fù cotal veduta d'una fola volta: percioche andato, indi a non molto, ad vdir Messa-(che ancor non la diceua, benche già Sacerdote) in dirsi quelle parole del Confiteor, & omnibus Sanctis, vide con gli occhi dell'anima il Paradiso aperto, e quiui, in vn gran cerchio di Beati, il compagno, luminoso, e bello come vn di loro. Di che rimase si consolato, che per molti giorni non potè frenare le lagrime, sempre parendogli vedere la medesima. gloria, e l'auuenturoso Beato in essa. E certo parue, che il corpo stesso del desonto desse alcun segno di qual fosse lo stato della sua anima: peroche essendo egli, mentre era viuo, di color bruno, e di fattezze alquanto desormi, poiche morì, doue anco i belli si sformano, e diuentano horridi a vedersi, prese vn sembiante Angelico; sì che il Codurio appena il riconolceua per dello, e non poteua fatiarli di mirarto, di piangere per tenerezza, e di baciarlo.

Morto il Baccelliere, Simone Rodriguez, da Ferrara passò Sante opere, e

a Padoua, per consolatione, & aiuro del Codurio, che rima- patimenti dal fo quiui solo, non bastaua a tante satiche: anzi, dopo non pagni d'Ignamolto, tutto il peso rimase al solo Rodriguez, perche il Cotio in Ferrara, e in Bologna. durio infermò. Iddio però provide a tempo di buon sussidio al male dell'vuo, & a patimenti dell'altro. Percioche vn. ricco, e nobile Ecclesiastico, a cui il Codurio hauea fanato l'anima da vna inuecchiata lalciuia, fino a quel difficilissimo sforzo, di scacciar di cata la concubina, con cui era viuuro molti anni in tenerissimo amore, e da cui hauea hauuto sigliuoli; per mercede del beneficio, il leuò dello spedale, e in casa sua il tece curare con esattissima diligenza. Parimenti a Simone non fù permesso di viuere nello spedale, conuenendo. gli cedere alla carità d'vna principal Signora, due figliuoli della quale hauca aiutato, l'uno a morir fantamente, l'altro a santamente viuere, in vna Religione osseruante; conche ella, che vedoua era, rimala fola, in luogo de' due figliuoli perduti, volle prendersi amantener lui; massimamente, che l'vn de figliuoli morendo, e l'altro, partendo, l'haueano per e-

itremo

stremo amore, pregata ad hauer lui in lor vece. Ma prima ch'egli partisse di Ferrara, doue insieme con Claudio Iaio grauagliò in aiuto delle anime, hebbe a prouare vn'altro simile effetto della carità, e prouidenza diuina verso di sè. Viucuano amendue da principio in vn pouero spedale, doue hebbero stanza, e virto: benche di questo non si valessero; peroche prouedeuano a sè medelimi, accattando quel po' di pane, che loro bastana per vinere. Intanto predicanano per le publiche strade , e per le piazze , seruiuano negli spedali , e faceuano ogni altro efercitio, che loro era permello, in aiuto delle anime. Tutto ciò osseruauz vna donna attempata, e faggia, soprantendente dello spedale, e marauigliata, come huomini, che tanto faticauano per altrui, tanti patimenti prendeslero in aggiunta per sè, viuendo in va continuo digiuno, e in vna stanza si malagiata d'ogni riparo a freddi eccessiui della flagione, e del paese; volle spiare curiosamente, quel che si sacesser di notte, buona parte della quale, da gli spiragli della portas era auueduta, che teneuano il lume accelo. Perciò mellalene vna notte in ilpia, vide, che dopo breuissimo ripolo, battendo, il fucile, & accesa vna lucernetta, amendue ginocchioni, e tremanti del freddo, recitanano l'vficio diuino; qual finito, si stauano fino al leuar del di in vi profondo filentio d'oratione facta pur ginocchione; individuano a dir messa, e si spartiuano a' soliti esercitij di carità. Hor mettendo ella con quelto, c'hauea veduto, quello, che delle loro fruttuose satiche vdiuà di suori, cominciò ad hauergli in. istima d'hyomini santi. Intanto nientemeno li saceua stimare il grande elempio d'humiltà, di patienza, e di zelo, che dauano alla città; onde, frà gli altri, la Maschefa di Pefcara, che allora quiui era, desiderò di conoscerli, e di trattar con. essi le cose dell'anima sua, sì veramente, se li trouasse tali nel viuere, quali erano nel predicare. Perciò auuenutasi in vn. di loro, e domandatolo, s'egli per auuentura fosse vn di que' Sacerdori venuti in Italia, per passare a Terra Santa, e doue albergasse; inteso che sì, e che stauano nel publico spedale, ella, senza altro aggiungere, colà ne andò: e fattasi chiamar la vecchia, di cui poco innanzi hò parlato, la richiese molto da vero, che huomini tollero que' due Sacerdoti forestieri, che -

iui

iui albergauano. Ella, con mostra di grandissimo sentimento, cominciò a dire, ch'erano Santi. Che, tolte alcune poche hore della notte, tutto il rimanente vegghiauano orando, hor'insieme, hor taciti da per sè; e ch'ella n'era testimonia di veduta. Che non accettauano persostentamento, ne pur quella poca carità, che lo spedale loro offeriua, ma cercauano per limolina vn po'di pane stentaro; e tanto loro bastaua per viuere. Che così mal'in arnese di panni alla leggiere, come li vedeua, in tempi sì crudi della vernata, non si accostauano mai a veder fuoco. Che il loro viuere era incolpabile, e il loro parlare sempre di Dio. Le fatiche poi, e le opere di carità, tutta la città se le vedeua. Vdiua la Marchesa quello appunto, che desideraua: per ciò toltili dallo spedale, e data loro vna casa. vicina al suo palagio, quiui con simosine d'ogni d' li mantenne; e cominciò a valersene per quegli aiuti della sua coscienza, ch'ella desideraua. Diquiui ancora li portò più alto, e turono domandati in Corte, doue Claudio, rimaso solo in Ferrara, operò singolari cose di spirito, e gran frutto, massimamente nella periona del Duca Ercole, che se lo prese per padre dell'anima sua; e per rispetto di lui sauorì, e disese, con efficacissimi aiuti, la Compagnia, in vna siera persecutione, che poco dapoi contro le si leuò. Intanto a Francesco Sauerio non mancò il suo che sare, e che patire in Bologna. Sù i primi di, che vi giunse, volle dire la Mossa nella cappella del Patriarca S. Domenico, ch'è qui ui honoreu olissimamente sepellito: c come egli n'era iommamente diuoto, celebrò con istraordinario sentimento, e gran copia di lagrime. Osseruollo vna nobile, e fanta donna, monaca del terzo ordine di quella Religione, venuta di Spagna per menare, e finir sua vita apprello il suo Padre S. Domenico; e mossa da vn grandesiderio di conoscer chi sosse quel pouero Sacerdote, in cui hauea scorti straordinarij segni d'vnione con Dio, presa incompagnia vna sua amicissima, il domandò per sauellargli. Il discorlo sù di cose di spirito; di che il Sauerio ragionò con sì alti sentimenti, che la compagna, ch'era vna tal Suor'Isabella Calalini, ancor essa del medesimo ordine, conosciuto, que-Ito essere vn; huomo pieno di Dio, ritornata a casa, tanto ne disse a D. Girolamo Catalini da Forlì, suo Zio, Canonico di

S. Petronio, e Rettore della Chiesa di S. Lucia, che il persuase a torlo dallo spedale, & a darghalbergo in casa, Ne ci volle mosto a fare, ch'egli stesso, fin dal primo dì, conoscesse d'hauer preso in casa yn Santo; perche il Sauerio, anche al solo parlare, dimostrana chi era. Molto più poi quando vide il tenore della sua vita si mortificata nell'interno, e si austera. nell'vso d'asprissime penitenze; ma però allegrissima, e sempre giuliua, si come di chi godeua tanto di piacere a Dio, che pareua non hauesse senso d'alcun dolore ne' patimenti. Nol potè mai indurre il buon Rettore, a prendere altro cibo, che quel pezzo di pane, ch'egli si andaua cercando per limosina, ne a rimetter punto di quel rigore, a che pareua non potesse lungamente durare, massimamente aggiuntoui la farica del predicar per le piazze, e dell'adoperarsi in altri continui esercitij di carità. Intanto il Sauerio aspettaua con gran desiderio l'adempimento della promella, che S. Girolamo gli hauca fatța în Vicenza, d'hauere a patir molto în Bologna; ne tardò gran tempo a venire; e l'incominciamento fii da vna rincresceuglissima quartana d'alcuni mesi, a lui penosa assai più, che le hauesse hauuto yn corso di sebbri, senza alcuna intramessa, continoue: percioche, con essa, e patiua da intermo, e operana da jano; non parendo al juo teruore, vna quartana, male da cellar per ello il lauorare in feruigio delle anime, nè da rimetter punto del rigore delle solite asprezze. Ma per l'altra parte faceuagli la natura infiacchita, sentire pesanti al doppio le fatiche, e molesti i patimenti, che tolleraua. Ristoraualo nondimeno Iddio con interne consolationi, e massimamente con quelle delle conuersioni delle anime, che per suo mezzo operaua. Del che, le debbo dare alcun legno per congettura, già che non ci sono rimase di ciò memorie parricolari, mi conuien riferire ciò, che alquanti anni dapoi gli auuenne; e su, che conuenendogli nel viaggio, che sece da. Roma a Portogallo, e di colà alle Indie, passar per Bologna, poiche si riseppe la sua venuta, sù tanta l'yniuersale allegrezza. e'l desiderio di vederlo, e d'hauer da lui almeno gli vitimi ricordi, e la benedittione, che gran numero di gente concorse due hore innanzi giorno alla Chiesa di S. Lucia (percioche) era alloggiato in casa del sopradetto Canonico Casalini) e qui-

ui aspetto, che scendesse per celebrare; e poiche comparue, gli furon d'attorno con legni di tenerissima affettione; e gli conuenne vdirli, e consolarli tutti ad vn per vno. Disse la. Messa con gran copia di lagrime, e molti ne communicò, ciò che da poi anco fece altri giorni, che quiui stette con l'Ambasciadore: in sicontinue occupationi d'vdir contessioni, e di sodisfare alla pietà de'diuoti, che in vna sua dell'vitimo di Marzo scriuendone a S. Ignatio, dice, che in Bologna hauea assai più che sare, che non prima in S. Luigi di Roma, doue tanto fruttuosamente operò. Il di poi della partenza, gran numero di conoscenti, e diuoti, accorse a prender dal Santo lor Padre l'vitima benedittione: & egli raccomandandosi alle loro oracioni, foggiunfe, che non fifarebbono più riueduti in questa: vita:con che si leuò in tutti va gran pianto, e vi suron di quelli, che si offersero a seguitarlo douunque andasse, etiandio: per l'Occano fino alle Indie. Ma come non potè accettar veruno per compagno di quel troppo lungo viaggio, non potè ne anco vietare, che non l'accompagnassero per grande spatio di camino; benche con riuscita d'essetto contrario a quello, che hauean pretelo; peroche quanto maggiormente si confolarono, godendo più a lungo in vederlo, & vdirlo, tanto più sconsolari si trouaron dapoi, quando convenne lasciarlo, e ritornarsi addietro. Nè finì con tal dipartenza l'affetto di quella Città verso il Sauerio, nè del Sauerio verso lei : peroche in risguardo d'esso su chiamata la Compagnia in Bologna, e le su dato la medesima Chiesa di S. Lucia, doue poseia, la stanza, ch'egli hauea habitato, si conserò in vna diuota cappella. Egli poi non hà fino al dì d' hoggi intermesso mai di rendere ad vna Città tanto sua benemerita il contracambio, facendo miracolose, e continue gratie, per mezzo dell'olio della lampada, che sempre arde innanzi alla sua imagine indetta cappella.

Tali furon le cose delle quali ci è rimaso memoria, accadute in Padoua, in Ferrara, e in Bologna, a compagni di S. Viaggio di S. Ignatio. Ma egli ancor prima di giungere a Roma, doue Ignatio a Ro. dissi, che si era inuiato col Fabro, e col Lainez, hebbe dais maie promes-Dio vna stupenda visione, in testimonio d'essergli singolar colsuo fauore, che Christo mente accetto: e segui in questa maniera. Da che egli venne gli sece in vna singolar vitio: di Fran-

3

di Francia in Italia, rihebbe quell'intima vnione con Dios quelle delicie di spirito, e quella frequenza di visite celesti, che già hauca goduto in Manrela, e gli li erano in parte scemate, mentre tenne occupata la mente intorno alle speculationi; nello liudio di Parigi. Hor menando vna tal vita di Paradiso. e tatto, come dicemmo, Sacerdote, deputò vn'anno d'appareachio, per meglio intanto disporsi ad offerire a Dio le primitie del Sacrificio. Tutti gli affetti del suo cuore, e l'efficacia maggiore delle sue preghiere in questo tempo, spendeuain. supplicare alla gran Madre di Dio, che quanto era, e quanto esser poteux, tutto il sacesse del suo Figliuolo. I quali prieghi nasceuano da vn'accessissimo desiderio, che ogni di più si sentiua arder nel cuore, d'esprimere in sè, quanto possibil gli solle, vna viua imagine della vita di Christo; imitandolo masdimamente in tare, e parire cole grandi per accrelcimento del. la gloria di Dio , e per falute delle anime. Frà questo mezzo d'apparecchi, e di prieghi, prese il viaggio di Roma: nebquale, in rifguardo dell'offerta, che di sè, e de compagni andaua a tare al Pontefise, quanto più vi si auuicinaua, tanco più gli sinternoraua il cuore, e nuoui deliderij gli crefceuan nell'anima; onde raddoppiaua i prieghi, e le dimande, d'esser euto di Christa sperch'egli tutto a feruigi della fua gloria l'ados perasse. Con tali affetti nel cuore, incontrata fra Siena, e. Romanon molte miglia discosto alla santa Città, vna chieterra, o cappella mal ridotta, e carcante, che metteua sù la publica strada', sorrattosi da'due compagni, quiui, tuttosolo, si ritirà a raccommandare con brieue, ma infocata oracione al Figliuol di Dio quella piccola Compagnia, che gli veniua a conficrare, con menterla à piè del suo Vicario, e douea essere in cominciamento di quella grande, di cui tante volte gli hauer parlaro al cuore, con promessa di sarnelo istitutore, e padre. In così fare, si senti improvisamente sorprendere l'animo da vn dolcissimo rapimento, che tutto a sè il ritolse, e'l mise in ispirito & allora chiarissimamente vide il Padre Ererno, con vn volto di sembiante sopramodo amabile, riuoltarsi al sua divin Figlinolo, che quini era in imagine di dolore, con. la Croce alle spalle; e con parole di tenerissimo affetto raccomandarglielo, dargliel per luo, e, per vsar le parole stesse. di Igna-

di Ignatio, metterlo con lui, cioè consegnarglielo, e tutto farlo di suo seruigio. Indi il Figliuolo, accertatolo, come a tal raccomandatione si douea, vide a sè riuolgersi, con maniere di somma benignità, & vdi espressimente dirsi queste parole: Ego vobis Roma propieius ero. Ciò finito, rinuenne, e sornà in sè. Per cotal visione, gli nacquer nell'animo varij afferri, principalmente di gran confidenza, e di non piccol timore. Impercioche, quel farsigli Christo vedere in atto d' vnirlo non tanto a sè, quanto alla sua Croce, gli era vn sicuro presagio, di douer incontrare in Roma trauersie di non poco patire: ma il confortaua allai più la promella di Christo, onde era siçuro, che non potrebbe mai esser sì greue la Croce, che l'aiuto di tal compagno a portarla, non tosse per dargli forze di gran lunga maggiori del peso. Per tanto, vscito della Chiefa tutto infocato nel volto, e giubilante nel cuore, e sopragiunti i compagni, per animarli ad ogni incontro,che loro lopraltaffe, quanto hauea veduto, & vdito, loro raccontò, e loggiunie: lo non sò, se croci, o ruote sieno quelle, che ci si preparano in Roma, doue pare, che Iddio ci conduca, come vittime al ficrificio ma che che sia, andianci allegramente incontro; che non hauremo la croce senza Christo; e sempre più varrà l'affiltenza del suo fauore per difenderei, che per ostenderci, le congiure di tuttail Mondo.

Giunsero alla santa Città, l'Ottobre del 1537, e furono subito a fare secondo il voto, esibitione di sè, e de gli altri com- Acquisto, che pagnisal Sommo Pontefice: il quale accetto, e gradi l'offerta S. Ignatio fece di Francesco con singolar dimostratione d'affetto, e disegnò Fabro, e Lais strada. nez lettori nello studio della Sapienza, Fabro di Scrittura, e Lainez di Theologia scolastica. Ignatio più immediatamente attendeux all'aiuro delle anime. Diede gli Elercitij spirituali ad alcuni principalissimi personaggi, e scà questi al Cardinal Contareni: dapoi (come dissi di lopra) per lo medessi mo fige, stette con: l'Ortiz quaranta giorni a Monte Casino; donde, mentre ritornaua a Roma, fi compiacque Iddio di consolarlo, con rendergli vn compagno in vece dell'Hozes, che gli hauea tolto: benche la morte d'esso, Ignatio non la ponesse in conto di perdita, poiche hauendo veduro l'anima sua. fra Beati, speraua maggior intercessione in Cielo, che nonhaureb-

haurebbe hauuto dalle sue satiche aiuto in terra. Il nuouo: compagno, che guadagnò fù vn giouine Spagnuolo, di rari talenti, per nome Francesco Strada. Questi, venuto a Roma a cercar, come molti fanno, fortuna in Corte, poiche s'auuide d'hauere incontrato vn terreno sì lterile, che, le speranze sole gli costauano più, che non valeuano le sue fatiche, volto le spalle alla Corte, & a Roma, s'inuiò verso Napoli, per ren: dersi quiui soldato, e camparla alla meglio, se non ricco, almen libero. Ma volle Iddio, che prima di giungerui, trouafle miglior ventura, che non cercaua: percioche auuenutofi in Ignario, come logliono gli luenturati lagnarsi volentieri delle proprie disauuenture con gli amici, si termò alquanto a stogarfi con lui, che gli era conoscente: dissegli ancora il nuouo difegno c'hauea, e che perciò fe ne passaua a viuere a Napoli. Ignatio, stato al quanto sopra se, si come preso da ... compassione più della cecità, che delle disautenture di quel pouero giouine, gli rispose tutto altrimenti di quello, ch'egli aspettaua, e gli disse. Voi vi lamentate del mondo, e non ne hauete ragione, perche egli, ingannandoui, hà fatto quello, che suole. Anzi più tosto hauete a lodarui di lui, perche veramente non v'hà ingannato, mentre su'l bel principio v'hà scoperto chi egli è, e come tratta i suoi seruidori, e con che moneta paga le loro fatiché. Peggio faceua, se vi trattaua meglio; perche non l'haureste conosciuto, se non quando l'haureste hauuto a lasciare per necessità, morendo, doue hora, viuendo, potete lasciarlo con merito. Se hauere buoni orecchi per intenderlo, egli stesso vi persuade, che vi cerchiate vn' altro padrone, a cui seruendo, non perdiate, come con lui sareste, gli anni della vostra vita, e'l merito delle vostre sariche. Ma voi fare come chi hauendo rotto in vn mare, maladice la. fortuna, e và a cercarne vn'altro; e in vece di fuggire, muta il naufragio. Dalla corte, passate alla guerra, e da vna città ad vn'altra: come foste per trouare il mondo più sedele in Napoli, che in Roma. Ma, crediatemi, che se interrogherete i passaggieri di questa medesima via, ne trouerete di quelli, che da Napoli vengono a Roma, condottiui da pensieri simiglianti a questi, che hora portano voi colà; dico di cercare in vn'altro luogo quello, che più saggiamente sarebbono se il

suggisser da tutti. Per tanto io vi compatisco più per la speranza, che v'è rimafa, che non per quella c'hauete perduta: e le, come amico, configliar vi posso, o almen dirui quello, che amico ad amico dee, ciò lia, che il mondo non è per voi, e voi non liete per lui; e che indarno cercherete altroue quella contentezza d'animo, che, fuor che in Dio, in null'altro si truoua. Perchequando il Mondo vi sia, non che sedele, pagandoui la teruity con douuta mercede, ma più che cortele, vincendo i voltri desiderij, con farui maggiore d'ogni speranza, egli per molto che vi dia, se ben tutto vi desse, non vi sarà mai si pago, che ne andiate col cuor contento, e con l'animo sodistatto: doue all'incontro, con Dio haurete fin dal primo di, tanto di meglio, che non curerete nulla di tutto il mondo angi tutto il mondo vi parrà vn nulla. Futono sì opportune e si ethicaci quelle parole del Santo, che gli aperlero la strada al lume della verità: onde vedendo quegli maniteltamente, che nel mondo è male starui male, e peggio è starui bene, su'l medessimo passo si risoluè di voltargli le spalle; e lo tece. Tornò addierro con lui, prese gli Esercitij Spirituali, st tece luo compagno, e riusci vn' huomo di spirito apostolico, come il prouarono le grandi fatiche, che tollerò nella predicatione, e ne viaggi per tutta Italia, Fiandra, Spagna, e Portogallo, con innumerabili conuersioni d'anime, chelguadagno.

Così andauano le cose di S. Ignatio, e de due compagni in Roma; quando, parutogli cempo di dar qualche primo auuiamento alla Religione, che era quello, in che sempre de profimidi teneua fiso gli occhi, chiamò a sè con lettere tutti gli altri suoi Copagni compagni, per la Pasqua del 1538. Evi su ben che fare a stac- in Roma. carli di doue erano, percioche il grande vtile, di che riulciuano alle città, non lasciava sentir parola di loro partenza. Hebbero, alcuni d'essi, cortesissimi accompagnamenti di persone affertionate alla loro virtù: e frà gli altri Simone Rodriguez, e Giouanni Codurio, turono leguitati fino a Loreto, e sempre a piè, com'ess, da un principale Canonico di Padoua, il quale quiui lasciarono ammiratissimo, d'hauer veduto due huomini infaticabili, che oltre al digiuno d'ogni di, per ristoro del viaggio, prendeuan la notte il riposo sù la nuda terra, e questo di pochissimo tempo; perche spendeuano il re-Itante

stante orando ginocchioni, fino all'hora di rimettersi in camino. Staua in quel tempo S. Ignatio co' due compagni, Fabro, e Lainez, nella casa d'una vigna a piè della Trinità de' monti. Hora, per vna maggior famiglia, hauea bisogno di più ampio, albergo. Nè gli mancò la carità de' diuoti in prouederlo, sicome dell'altra hauea cortesissimamente fatto Quirino Garzonio gentilhuomo Romano, che n'era padrone. Giunti i compagni, e ristorati dalla carità del loro buon padre, massimamente Francesco Sauerio, che si condusse a Roma tanto disfatto, che il giudicauano inhabile a mai più rihauer sanità, non che forze da faticar come gli altri, S.Ignatio, poiche era disperato il passaggio oltremare, & essi disobligati dal voto, rimandò fino a Valenza quattro scudi d'oro, che Martin Perez gli hauea dato in limolina per tal viaggio, e que' ducento e dieci, c'haueano hauuri per lo medesimo sine, parte dal Pontefice, e parte da alcuni diuoti Spagnuoli refe all'Agente Ortiz, che loro gli hauea procurati, perche a suo giudicio ne disponesse. Dapoi, per licenza, che n'hebbe dal Cardinal Gio. Vincenzo Carrafa, rimafo in Roma Legato del Pontefice, che si era trasferito a Nizza, per comporui le disserenze trà Carlo V. e Francesco I. Rè di Francia; diuise i compagni per varie Chiese a predicare, ad insegnare a' fanciulli la dottrina Christiana, & a praricarui ogni altro lor ministero in aiuto delle anime. Prese S. Ignatio Nostra Signora di Monserrato presso a Corte Sauella, Sauerio, e Fabro, S.Lorenzo in Damaso, Lainez, S. Saluatore in Lauro, Salmerone, S. Lucia, Iaio, S. Luigi de' Francess, Rodriguez, S. Michele in Pescheria, Bobadiglia, S.Cello a' Banchi. Tirò da principio gran gente ad vdirli,la nouità di veder Preti con le cotte in pulpito predicare: dapoi, vditi che furono, l'efficacia dello spirito di Dio, che in essi parlaua, auualorata dalla forza dell'esempio d'vna santissima vita, aggiunse al numero de gli vditori il frutto d vna gran muratione, che ben tolto si vide in tutto il popolo di Roma. Si rimise in piè la frequenza de' Sacramenti, andata, da gran tempo prima, in disusanza, e dapoi mantenuta. hno a questo dì, e propagata per tutta la Christianità, con incredibile riforma de' popoli, e profitto delle anime. Si prouide alle zitelle pericolanti, a' fanciulli orfani, a' giudei ri-

dotti alla fede, & alle meretrici convertite dal dishonelto guadagno, d'opportuno rifugio, e mantenimento; principi) tutti d'opere, che dapoi S.Ignatio stabili, e fece, come hora tono, perpetue. Suegliossi ancora, ad esempio loro, vna santa, e tommamente desiderabile emulaçione delle altre Chiese, di tare ognuna d'esse altretranto in aiuto sì de' fanciulli, ammaestrandoli ne' principij della Fede, e sì anco di tutto il popolo, predicando per vío stabile, tutte le domeniche, e le teite. Ma conciotosse cosa che nel seminare la diuina parola, Lainez, Salmerone, e Bobadiglia, come grandi oratori, oltreche zelanțissimi, riuscissero con marauiglia, non vera però chi pareggiasse Ignatio nella vehemenza dello spirito, nell'etficacia de lentimenti, e nella forza delle ragioni. Onde huomini di gran fenno, che l'vdiuano, soleuan dire di lui, che in bocca sua la parola di Dio haueua il suo vero pelo; e doue gli altri, vestendola, egli all'incontro, spogliandola, la faceua comparir bella, e grande. Perche suo proprio modo era 711durre le ragioni, con che persuadeua, come l'arme per combattere, ad vna certa nudità, che le mostraua in loro stelles anziche nel suo dire, quali veramente elle sono. Era poi tanta la contentezza commune di tutti, in cogliere i srutti delle loro fatiche, che, occupați dalla mattina per fino alla fera, dimenticauano sè medefimi; e spesse volte auueniua, ridurh dopo tramontato il dì, non solamente a prendere vn po' di cibo, ma ad vscir esti stessi a mendicarlelo, poiche altro non. hauean di che viuere.

Tale era il prospero inuiamento delle cose di S. Ignatio, e della sua picciola Compagnia: quando, sul più bel fiorire, fierissima leua delle speranze, si leuò vn turbine di persecutione si violenta, ta contra S. Iche, se non che Iddio porse la mano e'l riparò, più non ci vo- me Dio conleua a mettere ogni cosa in sondo, con rouina irreparabile, particolar pro uidenza nel li-Primo mouitore di questa persecutione su vn tal Frate Ago-berasse. stino, di nation Piemontese, di prosessione Eremita Agostiniano, di tede, in apparenza catolico, copertamente però finissimo Luterano. Costui vedendo, che l'assenza del Papa, e della Corte, passata a' confini d'Italia, gli saceua buon giuoco per seminare in Roma la pestilenza dell'heresia, si arrischiò di prouaruisi per mezzo del predicare, nel che hauca vna tal dol-

dolce maniera di dire difinuolto, e naturale, che marauigliosamente allettaua ad vdirlo gran numero d'ascoltanti. Non ardì egli già nè da principio, nè scopertamente, di publicars: ma dapoiche si vide in possesso della stima, e della beniuolenza del popolo, cominciò a far comparire frà molte cose riceuute dalla Chiesa, alcun articolo Luterano, mostrandolo sol di passaggio; e perche niuno di leggieri il rauuisasse, mascheraualo artificiolamente di buona apparenza. Portò Iddio ad vdirlo alcuno de' compagni d'Ignatio, i quali, sì per lo studio fattoui, e sì ancora per le viue dispute tenute con molti heretici nella Germania, sapeuano ottimamente il tenore dell'heresie correnti: perciò s'auuidero subito, che in costui parlaua Lutero, benche con lingua tronca, come chi vuol sarsi intendere, e non osa spiegarsi. Tornaronui vna, e più volte, e'l trouarono sempre il medesimo, se non peggiore. Restaua solo a disenderlo l'ignoranza, sì che in lui l'essère ingannato, senza saperlo, sosse cagione d'ingannare il popolo denza volerlo. Per tanto l'andarono a ritrouare, e con amicheuoli maniere, come sosser sicuri d'vna sincerissima intentione, tutti, ad vn per vno, gli palesarono i suoi errori, mostrandogli ch'erano i medesimi di Lutere: e ciò perche sapendoli, prima sè, e poi, bilognando, disingannasse anco gli al. tri. Miracolo sù, che costui in vedersi scoperto, non ismarrisse, al timore di qualche suo danno: ma il sauore del popolo , e l'appoggio d'alcuni grandi, appresso i quali poteua non poco, gli diedero animo di prendere a dispetto l'auuiso, es d'incaricare chi gliel faceua, di malignità, o d'ignoranza,, mentre ardiuano di fare i maestri ad vno, che de' pari loro non degnerebbe hauere scolari. Se non sapeuano, imprendessero: se non eran da tanto, per loro meglio, tacessero. Nè volessero fare i saccenti, condannando, non tanto lui, quanto vna Roma, che lenza trouar che apporgli, si volentieri l'vdiua. Che se forse era inuidia del suo bene, nè poteuan, se non con pena, vederlo in quella stima, in che essi non erano, hauesser per loro meglio d'ingegnarsi anco essi di sare altrettanto, e non cercassero di giouare a sè, con nuocere a lui, appuntandogli per disettosi i suoi insegnamenti, che altro che di dottrina, santa & incorrotta non erano. In tanto perche vedef-

vedessero in che grado li hauca e in qual conto reneva fimiglianti auuili, venissero il primo di ad vdirlo, è intonerebbe loro a gli orecchi più alto, quelle medesime cose, onde il faceuano, quali per auuentura essi erano, heretico: e doue pur, mal grado loro, vedessero millo altri da più di loro, applaudergli, imparassero essa confondersi, almeno a non contradite. Come il promite, così il mantenne. Onde accortisi i Padri, che l'auuilo prinato era riulcito si stranamente inutile, stimaronsi obligati di mettersi, ad ogni lor potere, in riparo del danno, che poteua venirne al popolo... Esfaliti essi ancora in pulpito, nelle Chiele loro assegnate, cominciarono ad intrecciar gli argomenti morali delle lor prediche, con discorsi, e questioni, del valore delle indulgenze, dell'autorità del Pontefice, del pregio della continenza, della necessità delle buone opere oltre alla fede; che erano gli articoli, doue il Luterano copertamente preuaricaua. Punielo fortemente vn così fatto ardire; e perche vide di non potere, che per suo male, mettersi a publico cimento di disputa, e dichiarar ciò, che senon inuolto, e con maniere d'ambiguità non. potea dire; con vna contrarte suggeritagli dalla sua malitia, trouò maniera d'assicurarsi in opinione di buon catolico, con mettere i suoi nemici in sospetto d'heretici. Pertanto, ingrandita con moltra di fedelissimo zelo, la sincerità dell'antica religione, e l'obligo di mantenerla, calò dipoi iopra Ignatio il colpo, dicendo sche si guardasse ognuno da certo supo trauestiro, non che da pecora, ma da pastore; che non conosciuto per tale, se non tardi, era ito facendo per le prime Academie d'Europa, grandissimi stratij, e prede d'anime; & hora reso più ardito, e più sorte e con la compagnia. d'alquanti, tutti del medesimo pelo come sui, era venuto a Roma a farui L'vleime pruoue. Auuertissero, essere, arte ordinaria de' maestri dell'heresia; accagionarne altrui, perche in tal guila non si prenda sospetto noro hauer quello, di che, con finta di zelo, condannano gl'innocenti. Sapessero anco, che le più pericolose sette de rivelli nemici della Chiesa, erano state le nascose sotto ipocrissa di santità. Vestir pouero, digiunar rigoroso, parlar humile i viu cienustero, mostrarsi lontanissimo da ogni interesse, schissisma de ogni

egni maechia di colpa. Non fosse Roma meno auuedura, di quello ch'era stato (benche troppo tardi) Alcalà, Salamanca., Parigi, & vitimamente. Venetia, doue Ignatio, continto di marcie heresie, hor col disdirsi, & hor col suggire, si era sottratto dal fuoco, a cui egli, e certi fuoi scritti furono condannari: esserui di ciò in Roma testimonij della sua medesima. natione, huomini di fede incorrotta; anzi della fua ferta vno, che inescaro da lui con inganno, al primo conoscerlo, se n' era con horror del pericolo, ritirato. Per testimonij di tede incorrotta intendeua colui trè Spagnuoli, yn Pier di Castiglia, vn Francosco Mudarra, & vn tal Barrera, insettati da lui della sua medefima pece, e mandati per le corti, doue haueuano entrata libera, si come huomini ch'erandi qualche conto nel mondo, a dar per verissimo quanto egli ha aca detto. Il fuggito poi, era quel Michiele Nauarro, che perduto l'appoggio del Sauerio conuertiro, volle vecidere S. Ignatio; di che a suo luogo parlammo. Costui indi a non molto, o sosse tocco da buon pensiero, o copriste qualche speranza di ridurre il Sauerio allo staro di prima, in Parigi si offerse ad Ignatio per compagno; ma non resse a quella maniera di viuere, che era Toloda anime grandi, non come la lua, vile, e per così dirla, di carne: perciò, non che prouasse, ma appena vide come gli conveniua vivez con lui , e tolto l'abbandonò. Dapoi, nousò per qual nuovo fine, pentito del fuo medefimo pentimeneo, hebbe animo di venirgli dietro fino a Venetia, e di fargli la medelima domanda, distarsi con lui. Ma non vdito come istabile, e da non fidarsene più che d'un'huomo di vetro, prese ad ingiuria la ripulsa; e di seguace, e discepolo, che gli voleur esser, alla prima occasione, gli si cangiò in calunniatore, e nemico. Venne à Roma prima di lui, e quiui entrato, per mezzo degli altri trè che hò detto, in lega con l'heretico predicatore, gli serui di turcimanno a spargere, & autenticare, come testimonio di pruoua, e di veduta, quanto quegli diceua. Et arriuò fino a darne, per danari che n'hebbe, legitima accufa innanzi a Monlignor Benedetto Converlini, allora Gouernatore. Così giudicò il falso monaco, che hauendo i nostri che sar per sè, lascierebbono ogni pensiero di lui. Diuulgate cotali menzogne per Roma, non si può dire quanquanto presto mutassero scena le cose d'Ignario, e de'compagni. I prima vditi, e respettati per huomini gran serui di Dio, poscia, douunque si lasciauan vedere, eran mostrati a dito, e morteggiati come falfatori, heretici, & ogni cofa peggiore. Per tutto se ne parlaua con sama di gente scopenta per di cattiuo affare, e di peltilente dottrina. Ogni loro atto, e maniera di viuere, onde poco prima erano riueriti come Santi, hora interpretata a fintione d'ipocrissa, li rendeua più abbomineuoli. Nè solamente non v'era chi parlasse per essi, ma nè pur chi ardille di dire d'hauer mai parlato con essi: percioche aspettandoli ogni di di vederli da vn palco di giuffitia condotti alle fiamme, niuno voleua parer d'essere stato partigiano, o conoscente d'heretici. E potè tanto il timore di ciò in due Sacerdoti, che per espressa licenza del Cardinale Vicario, aiutauano S. Ignatio in vdir le confessioni del popolo (a che,per esser tante, nè egli, nè i compagni bastauano) che vedendo le cose irreparabilmente in precipitio, per non restarui ancor essi di sorto, abbandonato quahto hauenano in Roma, suggiron fuor dello stato della Chiefa, esti nascolero, non si sa doue. Conformi poi al concetto, che di loro correua, eran le nuoue, che se ne scriueuano in ogni parte. Chi li saceua scoperti, e conuinti d'heresia, e di mille altre enormi ribalderie; chi li daua per condannati, e pocomen, che per arli. Intanto pareua, che Iddio dormisse, come già nella nauicella. de'luoi Apostoli, per dar licenza alla tempesta di montare in sommo, perche poscia suegliandosi, e sgridando i venti, e minacciando il mare, si facesse, come d'allora disse Origene, de magna tempestate, magna tranquillitas. Trionfauano i nemici del Santo, en erano i ben veduti, e i ringratiati, come scopritori d'un morbo, che sol ramo può, quanto si nasconde, e ricuopre. Ma egli, alla cui testa principalmente mirauano queste rouine, non le mirò esse mai come rouine da atterrirfene, ma solo come pruoue da praticare quella confidenza in Dio, che hà il perfettissimo suo atto, in isperar tanto più inlui, quanto più i casi sembrano disperati. Rincorava egli Itelsoi compagni, le alcuno se ne mostrana smarrito; ed in tanto non cessaua di raccordare a Christo, con humilissime lagrime, la promessa sattagli nel suo venire a Roma; di cui es-A-a

sendosi auuerata quella parte, che gli presagiua tacitamente vna croce, adempiessessi homai anco l'altra, del fautore espressamente promessogli. Piacque a Dio esaudirlo, e perche si vedesse, ch'egli era il tranquillatore di quella tépesta, ne cominciò la calma appunto d'onde meno si poteua humanamente sperare. Non haucano abbandonato S. Ignatio tutti i luoi conoscenti siche almen frà tutti, vno no glie ne fosse rimaso sedele. Questi su quel Quirino Garzonio, che, come su detto, raccolle da principio in casa sua il Santo, e dal continuo, e dimestico trattar con lui, era entrato tanto dentro a conoscerlo, che, per fargli strauolgere il concerto, che ne hauea, non poreron nulla i giudiciji, e le dicerie di tutta Roma: & era huomo sì franco, e di cuor sì leale, che il cedere al rispetto degli altri, abbandonandolo, gli farebbe paruto viltà. Di quelto gentilhuomo era amico, e parente il Cardinale. Gio. Domenico de Cupis, Decano del Sacro Collegio, huomo gravissimo. Questi, inteso l'affetto, che Quirino protessaua ad Ignatio, vn di lo sgridò agramente; dandogli in fine per motivo da suilupparsi da lui, non solamente la macchia, che ne hauea la sua riputatione, ma il danno, che glie ne verrebbe all'anima, domesticandosi con vn'huomo impastato d'ogni feccia di ribalderie, di che sede, non si sapeua, ma non si poteua presumere altrimenti, se non che andassero in lui d'accordo, vn mal viuere, con vn peggio credere. Seguitò poi a dargli vna parte di quello, che ne sapeua, sceleraggini tutte grauillime, ma tutte commelle in altri paesi; in Alcalà, in Salamanca, in Parigi, in Veneria, doue si diceuano fatti giuridicamente i processi, e date contra lui le sentenze, doue di esilio, e doue di suoco. E percioche Quirino replicò al Cardinale, che non vedeua, perche douesse credere alle lingue d'alcuni, che contanano cosè lontane, anzi che a gli occhi suoi proprij, che gli erano restimonij delle presenti, egli sacendo verso lui sembiante di compassione; appunto, disse, v'è ancor questa frà le altre malitie di costui, che sà veramente incantare, e tor di ceruello chi vuole; così si hà legato alcuni compagni, e, quanto veggo, haurallo fatto anche con voi. Tutto minutamente questo discorso riserì il Garzonio lo stesso di ad Ignatio, il quale non se ne turbò, più che

se di lui non si fosse parlato: anzi lodò il Cardinale, di zelante, e tedele, mentre tenendo vno in conto d'huomo di così mal'affare, configliaua vn'amico a ltargli da lungi, perche la vicinanza non gli arraocasse la medesima scabbia. Del rimanente, tosse pur certo, che più potrebbe Iddio per lui, che contra lui tutto il mondo: e'l vedrebbe a suo tempo. E quanto al Cardinale; atteso l'huomo saggio ch'egli era, confidaua, che, tanto sol, che si potesse sar sentire da lui, il trarrebbe sieuramente d'inganno; perche, in fine, la verità è luce, e tenebre la menzogna, e perche questa si dissipi, basta che quella compaia. Accettò l'amico d'ottenergli l'vdienza, &, indi a non molto, ne fece parola al Cardinale, e ve l'indusse ageuolissimamente, con dirgli, che, se vditolo il condannaua, allora ancor'ello l'haurebbe per condanneuole, e, fenza più, Le ne diftorrebbe:. Ma nel dar la parola d'ydirlo, il buon Cardinale tù proteta, senza saperlo, perche, venga pur, disse, & io l'vdirò, e sì lo tratterò come merita vn fuo pari. E come il disse, così veramente il sece; benche tutto altramenti di quello, che, dicendolo, si credette. Andò Ignatio, e sù ritirato fin nell'ultima stanza. Quel che gli si dicesse, non si sà, fuorche da gli effetti, che furono, non folo fgombrare a quel Signore mal'informato, la mente di tutti que' reji concetti che prima v' hauea, ma ridurlo anco a tal dimostratione di pentimento d'hauerueli hauuro, che, leuatofi in piè, non dubito. di buttarsi innanzi ad Ignatio ginocchioni, e chiedergli, con maniere di eccessiva humiltà, e con parole di gran sentimento, perdono: E questo si riseppe dal Garzonio, a cui il Car-. dinale il niterì. Egli intanto itaua aspettando l'esito di quell' abboccamento, che durò ben due hore: finche il Cardinale: vicì accompagnando Ignatio con legni di non minor riuerenza, che affetto; facendogli ad alta voce offerta, d'essergli difensore in questa; ed in ogni altra sua causa. Dipoi ordinò, che da indi innanzi, ogni settimana si mandasse limosina di pane, e vino per esso, e per i compagni; il che continuò a farli per sin che visse. Da cotal successo auuedutosi il Santo, che Iddio haucua cominciato a prendere la sua difesa, si se' animo a proseguire, ciò, che in sua parte gli toccaua prudentemente di fare. Ciò fù vna risoluta istanza al Gouernatore di Ro-

A a

ma, al cui tribunale eran venute le accuse di Michele, che si formasse giuridicamente la causa, fino a venirne a sentenza. Pertanto, intimato il di alle parti, comparuero in contradittorio, Ignatio, e l'acculatore : il quale incominciò strontatamente a dire, che, lui presente, in Alcala, in Parigi, e in Venetia, Ignatio era stato condannato di manifeste heresie, e d'atroci misfatti:e che, fottrattofi con la fuga dal castigo douutogli per lentenza, era rimalo in contumacia di que criminali: e che ciò fosse vero, come l'hauea veduto, così santamente il giuraua. Ignatio all'incontro, con vna imperturbabile serenità, per prima risposta, tratta suori vna lettera,, la presentò all'auueriario, chiedendogli, se rauuisana quel carattere di cui fosse: egli, di nulla sospettando, miratala, la riconobbe, e contelso per indubitatamente fua, si come ilfatti era sual. Hor ben, ripigliò il Santo: 10 hò, fino ad hora, fentito parlar di me, per bocca voltra, non voi, ma chi v'ha fatto suo interprete, e v'hà posto sù la lingua le cose, che hauete detto per vostre. Hora, jo vo', che vi vdiate voi medesimo, ma fincero, e difinteressato, e parlante secondo il conoscimento, e'l concetto, che, voltra merce, hauete di me: e gli lesse la lettera. Haucala colui scritta ad vn'amico, prima che le cose d'Ignatio si mettessero in riuolta, & egli ne concepiffe mal'animo: e parlaua della virtu, e dell'innocenza del Santo, prouata, come a testimonio di veduta, douunque era stato con lui, con sì ampie forme di lodi, che Ignatio stesso non l'haurebbe potuta voler migliore, le a suo prò, gliel' hauesse derrata. Impallidi il ribaldo, vedendosi conuinto da sè medefimo di manifelta contradittione, e gli morì la parola sù le labbra, doue prima parlaua si baldanzoso. E non sapendo ben, se douesse consessare la verità, o negare la lettera, trouar qualche scusa, o qualche nuova calunnia, pescando stentatamente alcune parole, confuse in maniera quel che foggiunse, che non disse nè per sè, nè contra Ignatio, cosa di senso: e con ciò si disciolse quel primo confronto. Ma questa non fu ne l'unica, ne la miglior delle pruoue, con che si mise in chiaro l'innocenza del Santo. Volle Iddio, che, percioche le calunnie eran venute a Roma fin da Venetia, da Alcalà, e da Parigi ad accufarlo, fin da colà ancora venisse la

venità ad essoluerlo. E veramente sembra miracolo, come ciò au uenisse. Impercioche, nel medesimo tempo, concorlero infleme, e si trouarono in Roma i trè giudici, che l'haucano assoluto, come innocente, in quelle medesime trè Città , doue l'acculatore giuraua, lui essere stato condannato colpeuole, e conuinto. Di Venetia venne Gasparo de Doctis Vdițore del Nuncio, d'Alcalà il Vicario Giouan Figueroa, di Parigi il P. Macstro Ori colà Inquisitore. De gl'interessi prinatiz che condustero a Roma ciascuno di questi trè, Iddio si-valso a gloria di S.Ignatio, mentre li raunò insieme, e di giudici ¿ch'erano stati, li sece testimonij, perche nel primo tribunale del mondo, sacessero vna concorde, indubitata, e publica fede della sua innocenza. E con ciò anco parcua, che sidichiarasse di metter fine all'vitimo atto della vita perseguitata d'Ignatio, mentre fece comparire insieme, come in palco, finascherate, e palesi tutte le accuse, e tutte le assolutioni, che, fino a quel di, contra lui, e per lui, haucuano fatto si brauamente le loro parti. Rimaneua per vîtimo compimen. to, che si prouasse l'innocenza ancor de'compagni; i quali, sebene, quanto ad essi tocca, restauano assoluti in Ignatio, dalle cui sole qualità veniuano giudicati, rileuana però di molto all'intera riputatione del medelimo, che ancor d'eili si hauessero espresse, e particolari testimonze; e parimente di questo Iddio il prouide. Impercioche, risapute le maluagità, che loro erano apposte, vennero subito da Ferrara, da Padoua, da Bologna, a da Siena, a lor difesa, lettere de'Vicarij, e de'Velcoui, con ampilsime atteltationi di lode, e proteste d'incolpabile innocenza. Oltre a ciò, Ercole Duca di Ferrara, commise al suo Ambalciadore in Roma, che, douunque era bisogno, per Claudio Iaio, e per Simone Rodriguez, interponesse la sua autorità, e spendesse la sua parola in fede della loro virtù .

Pareua homai, che, abbonacciata in tutto la tempelia, altro più non restasse ad Ignatio, che renderne le douute gra- si da senten/a tie a Dio, e godersi in pace la calma. Tanto più, che si era giuridica d'assidichiarata la causa a suo sauore, condannando publicamente s Ignatio: all'esilio Michele Nauarro, come salsario, e calunniatore; e i Iddio punice trè altri illigatori del detto Michele, citati da S. Ignatio, a man-ton.

tenere giuridicamente quello, che di lui, e de compagni haueuano sparso per tutte le corti di Roma, rendendosi vinti, adoperauano potentissimi interceditori, perche egli si chiamasse pago, ch'essi sacessero publica, & autentica sede, che non haueano che apporgli, nè mai di lui, e delle cose sue hauean parlato altrimenti, che come d'huomo incolpabile, & interissimo. Ma egli, che ottimamente sapeua, che ancorche i rami si tronchino sin sopra terra, se ne resta viua la radice, sempre ripullula qualche getto, e doue nulla compariua, la mala pianta col tempo rimette, volle suellere ogni cosa del fondo; onde risoluette d'vitimare la causa, tirandola fino a sentenza; si che doue l'accusa era stata giuridica, e la discolpa indubitatamente prouata, l'assolutione ancora fosse, per via di ragione, autentica, e manifelta. Altrimenti, come nonhaurebbon potuto gli auuerlarij, huomini al fanger sì destri, dire d'hauere intermesso le istanze, e troncata, o sopita la causa, per violenza di gran prieghi sattine loro a suggestione d'Ignatio? e doue erano ite le calunnie, e le nuoue anticipate della condannatione, di che mezza Europa era piena, qual fede haurebbon trouati i contrarij auuisi dell'assolutione, le non si mandauano autorizzati con sede indubitata del publico? A ciò anche il mouea non poco, il vedere, che invna sola sentenza si dichiarauan giustificate tutto le accuse hauute fino a quel dì, in Ispagna, in Francia, ed in Italia, onde non solamente si serraua per tutto l'auuenire la bocca, ma si cauauano, per dir così, i denti alla mormoratione, si che, ne pur volendo, potesse lacerarlo, nè morderlo. Che se sosse corso sama di lui in male, non d'altro, che d'huomo ipocrito, stregone, e ribaldo, quale anco il faceuano, era da sofferirsi, non che con patienza, ma con allegrezza, per materia di meritos ma che vn' huomo, che aduna compagni, per vscir con essi a maneggiar la salute delle anime, doue predicando la Fede, e doue l'osseruanza dell'Euangelio, corra in sospetto d'heretico, e le ne lappian le accule, e, se non la condannatione, ciò paia essere stato, percioche se ne troncò a mezzo la causa; ad Ignatio, che liuellaua tutte cose sue coll'interesse della maggior gloria di Dio, non parue da sofferizsi. Ben sò io (scriue egli al Signor Pietro Contareni) che con cià

io non haurò legato la lingua a gli huomini, siche non l'adoperin contra noi: nè sono io si male auueduto, che aspiri a tanto. Ma non douea lasciarsi comparire come macchiata. d'errori, quella, ch'è pura dottrina di carolici insegnamenti, nè colpeuole quella maniera di viuere, ch'è non altro che immaculata. Che ci habbian per rozzi, grossolani, & ignoranti, anzi per ingannatori, istabili, e ribaldi, noi non ce, ne daremo mai noia; ma che per falsa si prenda la dottrina. che predichiamo, per condanneuole, e vitiosa la sorma del viuere, che protessiamo, il sofferirlo tacendo, non era in nostra balia, peroche nè l'vna, nè l'altra di quelle cose è nostra, ma della Chiesa, e di Christo.] Da cotal proponimento di condurre la causa a fine, il ritirauano alcuni de compagni, più humili, che auueduri. Parena loro, che ciò farebbe yn'vicire oltre a'confini della pura necessità, che di ragione haueuano, di riscattarsi dal pericolo dell'opressione. Hor di più, riuoltar le rouine dalla lor testa a quella degli auueriari, tacendoli comparire per publica sentenza, ricreduti, e menzogneri, sembraua hauer, se non colpa di sdegno, almen saccia, & imagine di vendețța. Attrauerlauali anche alle giulte doman. de d'Ignatio, vna, che da prima, sembraua lentezza, poi si Coperle ripugnanza del Gouernatore, in compiacerlo d'vitimare la caula. I prieghi de gli auuersarij, huomini che poteuano in corte, l'haucano indotto a promettere con buone parole, quello, che non poteua negare, & a negar co fatti, quello, che pur non voleua concedere. E perche il Santo non intendeua quel doppio linguaggio, il Gouernatore, per rorlosi finalmente dinanzi, gli dichiarò, che volontà del Cardinal Legato era, che quella causa s'hauesse per finita, e che se ne mertesse silențio alle parti. Ma il fatto riusci tutto in altra maniera. Percioche tornato a Roma il Pontefice, indi ito a Frascati a passarui in riposo i primi tempi dell'autunno, Ignatio ricouetò la perduea speranza d'impetrare da lui quello, per cui hauere, si cra sino allora adoperato in vano col Gouernatore. E nel vero, la dimanda era si giusta, che per hauerne dal Ponrefice gracia, non ci abbifognò più, che semplicemente proporla. S'intimò al Gouernatore da un Cameriere de Papa, effer volere di S. Santità, che la caula d'Ignatio, che ancora

cora pendeua al suo tribunale, si terminasse, e secondo i meriti se ne desse sentenza. Con ciò si venne a gli esami de trè, stati in Alcalà, in Parigi, e in Venetia giudici, & assolutori del Santo; si produssero le testimonianze in prò de compagni, si diede a discutere il libro degli Eserciti spirituali; e trouate concordi le voci di tutti, in pruoua della sincerità della dottrina, e della innocenza della vita di lui, se ne sormò, e pronuntiò sentenza; di cui si mandarono i trasunti, douunque gli emuli haucan mandate le calunnie; & è la seguente.

#### BENEDICTVS CONVERSINVS,

electus Britouoriensis, Vicecamerarius Almæ Vrbis, eiusque districtus Generalis Gubernator.

V niuersis, Or singulis, ad quos prasentes nostra littera peruenerint, salutem in Domino. Cum Respublica Christiana multum intersit, vt eos, qui in agro Dominico, vita exemplo, & doctrina plurimos adificant in salutem, & item illos, qui è conuerso potius superseminare videntur zizania, publice notos esse; & nonnulli rumores sparsi essent, & delationes ad nos facta, de dogmatibus, & conversatione vita, & spiritualibus Exercitijs, qua alijs conferunt, V enerabilium. Virorum Dominorum Ignatif de Loyola, & Sociorum: videlicet Petri Fabri, Claudij Iaij, Paschasij Broet, Iacobi Lainez, Francisci Xauier , Alphonsi Salmeronis , Simonis Roderici , Ioannis Codurij , & Nicolai de Bobadilla Magistrorum Parisiensium, presbyterorum secularium, Pampilonensis, Gebennensis, Seguntinensis, Toletanensis, Viscensis, Ebredunensis, & Palentinensis respective Diacesis. Que quidem eorum dogmata, & Exercitia à quibusdam dicebantur erronea, superstitiosa, & d Christiana doctrina nonnihil abhorrentia. Nos pro officij nostri debito, ac speciali ctiam mandato Sanctis.D. N. Papa, circa hac diligenter animaduertentes, qua visa sunt ad pleniorem causa cognitionem oportunam, inquisiumus, si forte, de quibus prædicti culpabantur, vera esse deprehenderemur. Quocirca examinatis primiem quibusdam oblocutoribus contra ipsos, & consideratis partim publicis testimonijs, partim sententijs de Hispania, Parisijs, Venetijs, Vicentia, Bononia, Ferraria, & Senis, que in predictorum

Wenerabilium Virorum Dominorum Ignacij, & Sociorum fauorem\_ adversus corum criminatores prolata fuerunt: & ad hac examinatis indicialiter nonnullis testibus, & moribus, & doctrina, & dignitate mmierreptione maioribus, tandem omnem murmurationem, & obloencionem, Grumoses contra eos sparsos, nulla veritate subnixos fuisse nomperimus. Quamobrem nostrarum esse partium iudicantes, pronunciamus, Gr declaramus, pradictum D. Ignatium, Gr Socies, ex pradictis delationibus, & su survis, non solum nullam infamia notam, sue do inre, sine de facto incurrisse, verum posins maiorem visa, atque doctrine sana clarisarem resulisse : cum certe videremus aduersarios vana, & penisus à veritate aliena obiecisse, & contrà, optimos Viros, optimum pro illis exhibuisse testimonium. Hanc igitur senten. tiam, & pronunciationem nostram ve publicum eis testimonium sit contra emnes aduersarios veritatis, & in serenationem omnium, quicunque sinistram villam de eis suspicionem pratextu talium delatorum, G criminatorism conceperint, faciendam duximus. Monentes insuper, Grexbortantes in Domino, Grogantes Universos, Gringulos sideles, ve dictos venerabiles viros D. Ignatium, & Socios, habeant, & temeant pro talibus, quos nos effe comperimus, & Catholicis, omni pror. sus suspicione cessante. Ita tamen quatenus in codem vita, & doctrina tenore, Deo adiuvante (quod speramus) permanserint. Datum. Roma in adibus nostris, die decima octava Novembris, Millesimi quingentesimi trigesimi octavi. Nè pur qui si ristette il corso di quella causa, ma andò a finire col precipitio de falsi accusaton: & appunto Iddio li cosse rei di quello stesso, in che essi secero i loro sforzi, di sar comparire Ignatio colpeuole. Le cole appostegli crano principalmente, che conuito d'heresia, e condannato al fuoco, le n'era fottratto con la fuga; e chein vece sua, gli era stata arsa la statua. Tutto questo si auuerò nel Mudarra, Fù scoperto heretico, sù conuinto, e condannato alle flamme; alle quali (percioche se ne ritolse col fuggir di prigione) fottentrò in sua vece la sua statua, abbruciata in Campo di Fiore. Pier di Caltiglia, per la medesima colpa, si condannato alla prigione in vita. Il Monaco predicatore, che su il primo ingegnere di tutta la machina, vedendola minacciar rouina in verso lui, si suggi, nè si ritenne, fino a buttarsi in precipitio a Gineura, Quiui gittà l'habito Religioso, di cui si era seruito solo come per passaporto, da, entrar

entrar sicuramente nelle città catoliche, ad infettarle, se gli veniua fatto, col morbo dell'heresia. Di più, diuentò Predicante, e dapoi (per quanto è fama) autore di quel pestilentioso libro intitolaco Summarium Scriptura. Finalmente, come si hà da vno scrittor del suo tempo, terminò le sceleraggini, e la vita nel fuoco. Ben'è vero, che (trattone il Monaco) tutti gli altri, tocchi da miglior coscienza, prima di morire si rauuidero, ritrattarono le false accuse date al Santo, e vollero finir la vita in buona gratia con lui. Così Pier di Castiglia, stato gran tempo pertinace ne' suoi errori, rodendo la catena del suo perpetuo carcere, alla fine, spirato da miglior gratia, si riconobbe, e morì in mano d'vno della Compagnia... Il Mudarra cangiò si fattamente concetto d'Ignatio, che confidò di ritrouare in lui quella carità, ch'è propria de' Santi, di render ben per male; onde a lui ricorse nelle sue estreme necessità, e n'hebbe solleuamento. Finalmente il Barrera, su l'hora del morire, si ritrattò, e disdisse, e rese all'innocente la tama.

di carettia :

Così rime nel credito di prima i Padri, cominciarono a poter comparire in publico, & a ripigliar gli efercitij in al-Carita de SI- cuna parte intermessi, per aiuto delle anime. Nè andò gran gnatio, e da' tempo, che piacque a Dio, di raddoppiar loro la gratia, e la sata persouue, stima appresso il popolo, in ristoro di quella, che per le passapoueri di Ro te calunnie, haueano perduta: e ciò fece, dando loro occasione d'esercitare, in tempo di gran bisogno, vna grandissima carità. Quel medelimo anno, in cui queste cose accadettero, corle estremamente necessitoso per carellia, e si ridusse in Roma il viuere a tale scarsità, che molti poueri, consumati dalla fame, giaceuauo per le strade, senza forze, nè pur da con. dursi a mendicare, quando hauesser saputo doue trouar del pane. Era, oltre a ciò, vn verno freddissimo. I Padri, che pur'anco essi viueuano accattando, sattosi animo sù la considenza in Dio, a cui mai nulla manca, fi presero a cura di prouedere alle necessità di tanti meschini. Perciò si diedero a raccoglierli dalle strade, e condurli, e portarli ancora sù le proprie spalle, alla lor casa assai ampia, che in quel tempo era presso alla torre, che chiamauano, del melangolo. Quiui raunati quanti più letti poterono, e doue di questi mancò, stese-

ui

ui masse di paglia, ve li adagiarono sopra, il meno scommodamente che si potè. Di loro alcuni assisteuano al seruigio de' poueri in casa: lauauano loro i piedi, li nettanano delle immondezze, curauanli, cercando ogni loro bisogno, per hauere in che adoperarsi intorno a quelli, nelle cui persone séruiuano à Christo: altri andauano per la città cercando di che mantenerli: e li prouide Iddio della carità di molti diuoti, sì largamente, che non solo haueano che dar magnare a più di quattrocento mendici, che haueano raunati, mas hebbero ancora con che coprire la nudità di molti , e ripararli dal freddo. E vi fù, chi venuto per curiofità di vedere va sì bello, e nuouo spettacolo di carità, intenerito alla vista de' poueri, & a quella dell'allegrezza, e del giubilo, con che i Padri li feruiuano, si trasse infino a'panni di dosso, e ne coperse de'mezzo ignudi. Sparsa poi la sama di questa publica carità, e parendo a'gran Signori di Roma troppo disdiceuole, che mentre huomini, che non hauean nulla, manteneuano tanti poueri, essi ch'erano ricchi, non sacessero almeno altrettanto, cominciarono a mandare larghi sussidij di danari, e di viueri, con che fi arriuò a mantenere in più luoghi, fino a trè mila famelici, e ciò dal verno, fino alla nuoua ricolti... La minor parte però del giouamento, che i poueri di Roma trahessero dalle fatiche de'Padri, sù quella de'corpi; il meglio furon gli aiuti, che ne riportarono le anime. Percioche al primo venir che faceuano in cafa, si eliggeua da essi la confessione; s'insegnaua loro la dottrina christiana, si faceuano diuoti ragionamenti, & ogni dì, a certe hore, tutti insieme recitauano vn tal numero d'orationi: il che non solamente giouò a far loro passar con frutto quel tempo che stettero qui. raccolti, ma in molti impresso forma di viuere più christianamente in auuenire.

Hor trà per questa sì riguardeuole carità, che marauiglios. Ignatio di. messa suor d'ogni dubbio la loro innocenza, prima quasi op-spone i Com. pressa dalle calunnie degli emuli, erano entrati in maggiore mar seco vua Itima, e concetto, si cominciarono alcuni ad affertionare alla Religione. loro maniera di viuere, e chiesero d'esser riceuuti frà essi. Incanto il sommo Pontesice, si dichiarò con Ignatio, di volersi

prevalere in servigio della Chiesa, d'alcuni de' suoi compagnis allora egli giudicò esser horamai giunto il tempo, da stabilire. a forma di Religione quella Compagnia, che fino allora era stata unita solamente per volonta libera de compagni. Per tal cagione, raccomandato a Dio, con efficacissime preghiere, questo si grande interesse della sua gloria, e supplicatolo a muouere le volontà de luoi compagni, secondo il santissimo beneplacito della sua, vn di, chiamatili, e detto loro, che si erano per dividere quanto prima, ognun verso doue il Ponrefice gli haurebbe inuiati, poscia soggiunse; E ci haurà Iddio raccolti insieme con ammirabile modo, huomini di diuerle nationi, & vniți, e stretti con si sorte nodo di scambieuole carità, e ci haurà dato yn sì vnisorme sentimento degli stelli voleri, in ordine ad vn medelimo fine della fua gloria, perche dopo lunghi studij, e saticosi pellegrinaggi, venuri a Roma, quì ci habbiamo a disciorre, & a tornarcene soli, senza altra vnione frà noi, che di quel lemplice affetto, con che si legano i lontani? Vn così grande apparecchio, Iddio mi dice al cuore, e m'assicura, essere per molto più: e che quel zelo di propagare il conoscimento, e la gloria di Dio, che ci hà fatto abbandonare le nostre patrie, le case, gli haueri, e in gran, parte ancora la nostra medesima libertà, non hà a mancare, nè a morire con noi: il che auuerrebbe, quando non lasciassimo dopo noi heredi de' nostri desiderij, emuli del nostro zelo, imitatori della nostra maniera di viuere. Ma questo come sarà, se frà noi non si stabilisce forma indissolubile di Religione? Iddio ci hà ferrato il passo di Palestina, e pure in noi và ogni di più aumentando il zelo di faricare per le anime : conche par che ne dica, che mal ci ristringeuamo ad vna prouincia, doue il bilogno e poco men che di tutto il mondo. Ma perche anche per abbracciar sì valta impresa siam pochi, mirate, che c'inuia compagni. Ma che? Debbono essere sciolti, independenti, tanto liberi a lasciar l'impresa, quanto ad intraprenderla? Altro credito hà una Religione Itabilita conautorità Apostolica; altri aiuti si truouano, doue è vnione, di tutte le parti, che formano vn corpo; altra virtù, doue il vinere hà regole fisse d'osseruata persettione. Ben veggio io ; che a grande imprela, grandi oltacoli si opporranno; ma,

non però insuperabii a quella virtu, che può quanto vuole, & in cui sola confide onde non mi disanimo. Se per rimor di ripulfa, o per incontro di grave contrasto si sossero ritirati dalla gloriola impresadi fondare le loro Religioni, que due auuenturosi Patriarch Domenico, e Francesco, di quante anime beate andrebbe loggidi meno in Paradiso? E di quanti leguaci, e figliuoli larebbe più pouera in terra la Chiela? Che iplendore di sapierza, che tesoro di meriri, che esempi d'heroica perterrione mancherebbono al mondo? Io per me non veggo tanto onde temere, che non vegga più assai onde confidare, mentre mi reco alla mente, che qualunque gran cola intraprendiamo per seruigio di Dio, hauremo pronto il tauore di Christo in Roma diche egli ci hà dato in pegno la lua parola. Solo ci rimane in ciò di temere di noi medesimi, le anuerrà, che donato a Dio il restante di noi, co'voti, che già sacemmo, c'increica di dargli quelto auanzo di libertà, con luggettarci per vbbidienza ad vn capo, vnendoci inlieme in vn corpo. Ma per riloluere più maturamente in ciò, ben veggio, che ci abbilignerebbono que quaranta giorni di ritiramento, che in altro tempo hauemmos in luogo romito, e folitario, per vnirci più strettamente con Dio: ma nol consente il pericolo, che intanto il Pontefice ne diparta; e voi ben vedete quanto il dividere sia vicino al dissare, anzi che sperar si debba, dopo tal separamento, più intima vnione. Pertanto a d me pare, che per alquanti giorni, con nuoue penitenze, più lunghe orationi, ci disponiamo ad intendere qual sopra ciò sia il voler di Dio. Indi ci raccorremo alle risposte, e prenderemoinsieme partito. Poco mancò, che immediatamente alla propolta di S.Ignatio, i compagni non dellero la risposta del sì, a che già l'vnitorme volere, le ragioni da lui addotte, e la forza del medesimo zelo li hauea molto più prima disposti. Pur nondimeno si raccolsero seco medesimi, e con-Dio, per certo numero di giorni, polcia alla prima raunata, tutti insieme concordissimamente vennero nella medesima deliberatione, di stabilire con leggi, e sorma d'aggiustata Religione, quella loro libera Compagnia. E qui si rinouarono ne' loró cuori quelle fante allegrezze, di quando in l'arigi tecero il primo, e rozzo disegno, di quella, che disponeuan di ВЬ

far riuscire opera compiutamente perseta. Ma percioche il giorno tutto fe l'afforbiuan le occupationi continue in falute de prossimi, risoluettero di raunarsi per acune hore ogni notte, a stabilire l'ossatura, e formare le pari sustantiali, e prime del loro istituto; e questo vnirsi, e constire, duro lo spatio di trè mesi. La maniera di tarlo sù, che perche vna cola si hauesse per immutabilmente conchiusa si procedesse per questi trè gradi, di Premeditare, di Consiltare, e di Risoluere. Per ciò, proposto il punto, che douca andare a partito, con ello ognun da sè si metteua innanzi a Dio, spogliandosi d'ogni affetto, e mirando la cosa, non come propria, ma come fosse affatto d'altrui; con che tolto l'interesse, che fuole tirare a sè, quali naturalmente, il giudicio, restaua superiore, e libera la ragione, a vedere, & a prendere il meglio. Di quello poi, che in questa maniera haucan pensato, niuno saceua partecipe alcun'altro, accioche il rispetto dell'autorità, nonpreualesse al giudicio della ragione. Poscia si proponeua nelle raunare da ciascuno il suo parere, e si ventilaua per ogni parte, finche rimafa fenza contrasto la risolutione, ne correuano i voti, e si stabiliua. Con ciò, alle proposte d'Ignatio seguirono sempre concordi i consentimenti di tutti strattone vna volta Nicolò Bobadiglia, che mai non s'arrefe, ad accettar per obligatione di voto, come tutti gli altri vnitamente voleuano, l'insegnare a' fanciulli la dottrina Christiana. Onde, per lo rispetto, che a lui, più che alle sue ragioni, portarono, cotale esercitio rimase senza più stretta obligatione, che gli altri, che la Compagnia professa. Vero è, che il Bobadiglia, ancor per questo, andò con qualche nota di pertinacia. E percioche a troppo grande sconcio sarebbe riuscito, se la durezza del proprio giudicio, più che la forza della ragione d'alcuno, hauesse potuto annullare le risolutioni stabilite da gli altri, determinarono, che, doue fosse auuenuto, che vno ostinatamente si contraponesse a quello, in che gli altri fosser venuti d'accordo, il suo voto s'hauesse per casso, e nullo. In tal maniera formato il disegno dell'Istituto della Compagnia (di che mi riferbo a dar più minuta contezza nel libro seguente ) S. Ignatio per mano del Cardinal Gasparo Contarent l'of ferse a Paolo III. allora Pontesice: et egli, benignamente ae-

cet-

cettandolo, il diè a discutere a F. Tomaso Badia, Maestro del Sacro Palazzo, che poi sù Cardinale del titolo di S. Siluestro. Questi, tenuroui sopra clame di due mesi, e trouatolo inogni parte lodeuole, il rendè, con pienissima approuatione, al Pontefice, il quale pelatamente il lesse, e con occhi scorti da lume diuino, vedendoui dentro femi, e principij di gran cose, disse, Che quiui era il dito di Dio; e l'approuò Viuz vocis oraculo, in Tiuolia' 3. di Settembre del 1539.

Ma per hauerne lo stabilimento intero, con Apostolica consermatione (ciò che si proseguì a domandare) non v'andò La Compasì brieue tempo, nè sì leggiere fatica. Impercioche inchi- su, con automandosi il Pontetice a compiacerne Ignatio, ma non altrimen-lica si forma ti, che se del medesimo parere sossero trè Cardinali, scelti Religione. perciò huomini, non men di gran senno, che d'incorrotto,e leuero giudicio, il negorio incappò in vno d'essi, con euidenza, se era cosa altro che di Dio, di non ispuntarne mai l'esito. Questi sù il Cardinale Bartolomeo Guidiccioni, brauo Canonista, di vita intera, & huomo per gran talento di virtù, e di senno si vicino al Papato, che quando morì, Paolo III. hebbe a dire, esser morto il suo successore; ma era di tal sentimento verso le Religioni, che, anzi che si douesse piantarne nella Chiesa delle nuoue, stimaua, che se ne douesse spiantar delle antiche, riducendole tutte a quattro sole: e sopra tale argomento, è fama, ch'egli hauesse composto vn libro. Hor poiche gli sù commesso il negotio di quella d'Ignatio, appena sofferse d'vdirne la proposta; certamente non volle ne pur vederne la forma, e ne condannò il pensiero; dicendo, che, di qualunque idea ella si fosse, starebbe sempre meglio alla Chiesa mancarne, che hauerla: percioche rilassandoss, coll'andar del tempo, le Religioni, le iono di maggior danno, durando, che non le furono prima di giouamento, nascendo. E come huomo di quella autorità, ch'egli era, tirò, senza verun contrasto, al suo parere gli altri due Cardinali. Non ismarri per questo, nè si perdè d'animo il Santo, ma a gran contrasto intendendo douersi contraporre gran forza, si diede, secondo l'vsaro suo, a negotiare con Dio efficacissimamente la gratia; sicuro, che, se gli veniua sottoscritta in. cielo, non haurebbe in terra chi glie la disdicesse. Nè andò Bb B

gran tempo, che Iddio, con manière in apparenza affatto conerarie a quello, che pareus bilogno, cominciò a dargli grandi speranze di riuscica conforme a' deliderij. Impercioche per istanze settene da gran Principi, e Vescoui al Pontesice, su mestieri a' compagni dividersi. Ma nom si vosto turon ne' luoghi loro allegnati, che cominciarono ad hauerli in Roma da ogni parte relationi di marauiglioli successi delle loro fatiche. Fabro, in poco tempo, lece, si può dir, santa la Gierà di Parma; e perche il dirne i particolari è racconto d'altro luogo, basti hora solamente per saggio, raccordare quel, che altroue si accennò, che in vn tempo medesimo, a più di contopersone, Sacerdoti, e laici, daua gli Esercitij spirituali i del che, percioche etiandio tra' buoni, pochi sono capacis se può congetturare, quanti follero gli altri, onde canti si scellero, habili a metterli nella via della perfettione. Niente meno fruttuole riulcirono in Piacenza le fatiche di Lainez; Onde il Cardinale Ennio Filonardi, ne scriueua continui auvissidi singolar consolatione al Pontosice, da cui gli haueua haunti amendue per compagni nella legatione in quegli stati. Altrettanto faceua da Siena il Cardinal Francesco Bandini, Ariciuescouo di quella Città, per Pascasso, e Rodriguez, cho con molte maniere di santi esercitij, risormarono il populo. e'l clero, e fràgli altri, vn monistero di Religiose, che hauca, fino a quell'hora,fatto battaglie implacabili coll'Arciuescouo. Similmete nel Regno di Napoli Bobadiglia, Iaio in Bagnarca, e Strada in Montepulciano, e in Brescia, secero per salute, delle anime opere di marauiglia: massimamente so Strada., che pur'era giouine, non ancor Sacerdote, e quasi Nouitio di primo feruore. Oltre à ciò Giouanni III. Rè di Portogallo, chiedeuz al Pontefice per le Indie, sei de' compagni d'I, gnatio; e bisognò compiacerlo di due, che surono Saucrio, e Rodriguez, Anche all'Ortiz, Agente di Carlo V. si concede Pietro Fabro, per aiuto della Fede Catolica in Vormatia, nel tempo della Dieta; e dapoi, per beneficio della Spagna. Que; ste si ampie, e si efficaci pruoue della insaticabile carità di que' Padri in aiuro delle anime, e in seruigio della Chiesa, secero manisestamente vedere al saggio Pontesice, che questa eravna vena di spirito apostolico, deriuata da S.Ignatio, la qua-

le, quando si potesse trassondere anche, ne' tempi aquenire, in altri huomini come questi, incredibile giouamento n'haurebbe la Chiefa, e sempre, e allora principalmente, che correuan per lei nel Settentrione calamitolissimi tempi i contutso ciò per quanto egli sel desiderasse, non si conduceua a : dare alla Compagnia forma di Religione, mentre pur'anche il Guidiectoni, niente più perfusso di prima, ostinatamente si apponeus. E pareua ben, che Iddia volesse condurre la casa in guisa tale, che restasse suor d'ogni dubbio, cotal'opera... ellere fattura delle sue mani, mentre la sece riuscire appunto, quando non parea, che horamai più vi tosse che sperare per ella. Parue ancora, che volesse sar la graria come concedura ad Ignatio : accioche egli, che hauea messi in terra i semi della. Compagnia, hauesse anco, per merito delle sue lagrime, la gloria d'hauerli fatto spuntare. Impercioche continuo erail suo piangere, raccordando, con humilissime istanze, a. Christo la promessa fattagli del suo fauore. Così supplicando. gli louuenne vn di, di raccogliere quali in vno tutti i cuori de luoi compagni, & insieme col fuo, dare ve nuovo assalto a quello di Dio. Ciò tece, offerendogli a nome commune di tutti, trè migliaia di messe, in riconoscimento di gratitudine, quando il facesse degno della gratia. E questo pare che tolle l'ultimo colpo, che gli diè vinto: percioche il Cardinal Guidiccioni si trouò, fenza saper come, tutto altro da quel di prima; tanto che egli medesimo si maravigliava di sè, nè tapeua ridurre cotal mutatione operata nel luo cuore, le nonad vna soaue violenza, che gli veniuz fatta di sopra. Chiese, da se, la torma dell'Illituto, la vide, e l'esaminà; e parendogliene sommamente bene, disse, che, Nuove Religioni, era pur ancor di parere, che non si douessero introdur nella Chiefa; ma quella d'Ignatio, sì. In tal maniera sembrana, che inlui parlasse un'altro suori di lui. Nègli bastò il dare in quefto la sua approvatione; si adoperò ancora con gli altri due, Cardinali; & appresso il Pontesice diuentò per essa efficacissimo autocato. Cosìtoko via ogni contrasto, e pesata prima minutamente ogni parte della forma offerta a' Cardinali, Paolo III. Somme Pontefice formò la Compagnia Religione, e ne approud l'Istituto, e'l nome, con la bolla Resimini militan-

tis Ecclesia, spedita a' 27. di Settembre, l'anno 1540. Ben'è vero, che per allora limitò il numero de' Protessi, a soli sessanta; ma cotale ristringimento disciolse egli medesimo due anni, e mezzo dapoi, coll'altra bolla Iniunctum nobis, sotto i 14. di Marzo, del 1543. Qual fosse la consolatione, e l'accrescimento d'vn generofo affetto verfo Dio, nel cuore di S. Ignatio, non è possibile dirsi . Dopo sì faticosi pellegrinaggi, e lunghi studij, dopo tante preghiere, e lagrime d'ardentissimi affetti, dopo si fiere, e pericolose tempeste di varie persecutioni, vide finalmente condotto in porto, e messo in sicuro l'vitimo compimento de' fuoi desiderij, ch'erano di tar perpetue le fue fatiche a prò della Chiefa, e'l fuo zelo, e la fua feruitù per gloria di Dio, in aiuto delle anime. Si diede subito egli, e tutti i compagni , a pagare a Dio il debito delle trè migliaia di messe, di cui ognun per sua parte teneua esattissimo conto; e l'Apoltolo S.Francelco Sauerio, da Lisbona, dà relatione ad Ignatio di quante ne hauea dette, dall'auuiso che n'hebbe, fino a quel dì. In tutta poi la Compagnia è rimalta vna immortale obligatione al Pontefice Paolo III. che frà noi 11 nomina con titolo, e si tiene in conto di secondo Padre. Tanto più , che con lui non morì l'amor di Padre verso lei, masembrò tramandato per heredità ne' Principi del suo sangue, come l'han dimostrato con opere di magnificenza reale, i due Cardinali Alessandro, & Odoardo, in Roma, e i due Duchi Alessandro in Fiandra, e Ranuccio ne suoi stati. Il secondo debito della Compagnia, per questa medesima cagione, è con l'Illustris. Casa Contareni; e il Santo in vna sua scritta al Signor Pietro ( di cui hò parlato più innanzi ) del Cardinal Gasparo Contareni, dice queste espresse parole. (Egli è stato in tutto fattor di questa colà, per noi tanto desiderata. ) E sia ciò detto, a fin che doue a sì gran benesattori, non si potrà da noi giamai sodistare di quanto loro dobbiamo, in vece d'vn perpetuo pagamento, sia vna eterna consessione del

varie Predis- Ben sono stato lungamente dubbioso, se io mi douessi ne tioni intorno pur accennare alcune riuelationi, e prosetie, con che a Dio è allo spirito, e piaciuto manisestare la venuta al mondo, la sorma del viue-alle opere re, e i srutti delle satiche, che la Compagnia douea prendere

in leruigio della sua Chiesa; impercioche essendo elle di non picciola lode, potrà per autrentura parere, che da me si raccontino, non per semplice testimonio, ma per vanto: del che nò fi lontano il pensiero, ch'io era disposto a volere, che non ne desse mè pur ombra la penna. Nondimento, se così è piscipto a Dio d'honorare quella sua, frà tutte le altre, minima Religione, per me non le fi tolga quello, che per dinina bontà, di ragione è luo. E veramence, che Iddio, hor de Fondatori, hor delle Religioni, che hè mandate al mondo. in servigio della sua Chiesa, habbia rinelato la venuta, le opere, ei meriti, lo dimostrano, il sogno, con che al Pontesice, Onorio fu dichiarato il fostegno, di che doueano effere alla. Chiefa le due Religioni de Santi Domenico, e Francesco, ch' egli con autorità Apostolica approuò. La luminosa scala, che S. Romonido vide falir dalla term al Cielo, reperulia i tuot. Monaci in bianchissime volti. I sette raggi di luce, che inturno al capo di Christo crocifisso coparuero al Vescouto S. Norberto, e i pellegrini, che a lui veniuano d'ogni parte del mondo. Le ferre stelle, che in visione mirò S. Vgone Vescouo di Granoble, significación di S. Brunone, e de sei altri compagni. La Croce con le braccia candide, e cilestre, in petro all'Angelo vestito di biancose appresso lui due schizui, l'un bian. co, e l'altre Ethiopo, veduti da Innocenzo III. in prelagio, dell'Ordine della Redencione de gli ichiam; & aleri tali non. pochi: onde non è da marauigliarli, le Iddio trà fatto il fimigliante con la Compagnia, predicendone il nome, e defeniuendone, tanto innanzi, le opere, el'Iltituto : E primieramente, haurei a dire di Rainolda da Arnemio, donna per rare virtù illustre, e di gran nome in Piandra, la quale l'anno 1 5 3 4. quando appunco S. Ignatio, nella Chiefa del Monte de' Martiri, die quel primo, e rozzo incominciamento alla Compagnia, predifie a Pietro Canisto, allora giournetto, the vestirebbe l'habito d'una Religione di Giesù, che, andi a non. molto, si fonderebbe per ben publico, e singolarmente della Germania, ciò che poi veramente seguì. Anco d'Angiola-Panigarola, Monaca in S. Marta di Milano, che molti anni prima, prediffe la venuea al mondo della Compagnia di Giesù, e'l fruith, che no rot nevebbe anco a quella città. Ma l'vna, e l'al-

e l'altra di queste predittioni, io mi riserbo a contarle più itelamente altroue, con le autentiche testimonianze, che d' esse habbiamo in questo Archiuio di Roma; e quitanto, mi ba. sta hauerle accennate. E ciò sia quanto alla nascita della Compagnia. Hor dell'opere d'essa, soggiungo quello, che Iddio ludegnò di mostrare alla Vergine Santa Teresasdalla cui bocca l'intese il suo medesimo confessore: oltre che ne manuscritti d'essassità espresso col nome proprio della Compagnia. Ella dunque senti dirsi da Christo, singolarmente queste parole: [ Setti sapelsi, quali aiuti, ne tempi auuenire, sien per recar questi alla Chiesa, ne' bisogni, e pericoli d'essa!] Altre volte ella inteso i progressi, che la Compagnia douea fare per gloria di Dia, e la fortezza nel sostenere predicando, e disendendo la Fede: e ciò vna frà le altre le fù mostrato, mentre, con gran raccoglimento , sbauità, æquiete (com'ella medesima scriue) circondata da gli Angioli, e molto vicina a Dio, il pregaua... per la sua Chiesa. Allora, e d'alcuni huomini segnalati, e di tutta insieme la Compagnia, dice, che vide gran cose: e in. particolares cho le furon mostrati più volte in Paradiso i sigliuoli di S. Ignatio, con bandiere bianche nelle mani: & altre cole simiglianti a queste vide, tutte di gran marauiglia.. [ Ond'e (fiegue ella) che hò quest'Ordine in gran veneratione, peroche gran tempo hò conuerfato co' Religiosi d'esso, e veggio, che la lor vita è appunto conforme a quello, che Iddio m'hà dimostrato di loro.] A queste due Vergini, vna terza ne aggiungo, di santissima vita, & è la B. Maddalena de' Pazzi Fiorentina, il cui testimonio, come che saccia sede, anzi che dicose auuenire, dello spirito della Compagnia, pur vagliami in pruoua di questo medesimo, & agloria del Santo Fondatore, che in lei lo trassuse. Scriuerollo con le parole stesse, con -che stà nel libro delle sue visioni, che si conserua nel monistoro de gli Angioli di Fiorenza, & holle io di colà hauute aurencicamente in questa sorma. [ A di 26. di Decembre 1599. il giorno di S. Stefano, la Beata andò in ratto, & vide come Dio in Ciela si compiaceua, e dilettaua tanto nell'anima di S. Giouanni Euangelista, che, in modo di dire, non pareua. hauersi altri Santi in Paradiso, & il simile vedeua, che saceua nell'anima del Beato Padre Ignatio Fondatore della Compagnia

pagnia di Gierù. Onde parlando diceua: Lo spirito di S.Giouanni, e quel d'Ignatio è il medessmo, perche di turri dua lo scapo, e'l fine era amore, e carità verso Dio, & il prossimo; e per via d'amore, e carifà, tiraugno le creature a Dio. (dipoi loggiunse) Il più selice spirito, che regni oggi in verra, è quel d'Ignavio, perche li suoi figliuoli nel condurre l'anime, procurano principalmente di dar novizia, quanto è grato, a ello Dio, e quanto importa attendere all'elercizio, & opere interne; perche questo esercizio sà appracciare con facilità le cole ardue, e difficili, per il lume, che riceue l'anima dalla virrà interna, dalla quale ne naice l'amore, che conuerte in dolcezza ogni amaziruding. Vedeua ancora, che tante quante, volte gli figliuoli d'Ignatio trattauano in terra in sal maniera con le anime, nante volte in Cielo rinouauano a Dio il compiacimento e diletto che prendeua nell'anima del B.Ignatio.] Oltre a quelte, che hò riferito, hautei che aggiungere d'altre più antiche predittioni, interpretate della Compagnia. Tali sono quelle dell'Abbate Gioschimo, che visserintorno al 1200. e lono sparse per molti luoghi delle sue opere, in cui descriue vn'Ordine [disegnatoin Giesh (dice agli-) il quale fiorira nella felta età della Chiesa, cioè nel fine del mondo; Questo sarà frà gli altri singolarmente spiritualene caron Dio; e Iddio amerà quell'ultimo Ordine, come Giacobhe Patriar, ca, Beniamin luo figliuolo; e ciò, per hauerlo generato nell' vicima sua vecchiaia.] & altrone [Scopriranti nella Chiela. Dottori, e Predicatori fedeli, che ne carnali, e terreni quori, taranno piaghe, e ferire in ogni guila ; co'loroltudij, metteganno silentio a superbi, e rumidi magisterij. E bene a. ragione Geremia vien detto Figliuol di Melchia 3 peroche quest'Ordine, che verrà, sarà riuolto all'ubbidienza del Sommo Pontefice.] Matralasciate in questo proposito altre cose, delle quali, le roccantialle conversioni delle India, sì d' Alia, come d'America, li scriueranno a lor luoghis bastimi qui, per vitimo, accennare le parole, con che quell'apoliolico huomo S. Vincenzo Ferreri, è parere d'huomini molto faui, che prenunciasse la Compagnia: anzi più tosto; perche dette parole contengono cole di così alta perlettione, e di così eccellenti meriti, che niun'Ordine Religioso, solua la mode,

stia, vorrà mai dirle di sè, bastimi in questa vece riserire (e questo con le parole stesse della brieue historia del P. Simone Rodriguez, vno de'primi compagni di S.Ignatio) essere stato sentimento commune, che S. Vincenzo, con luce profetica, antiuedesse, e co'tratti di tanto sublime idea, delineasse la Compagnia. Non cessauano (dice il Rodriguez) in questo tempo, moltissime persone, di domandarci, le noi erauam quegli, di cui per diuina riuelatione parlò S. Vincenzo, predicendo, che, ne'tempi auuenire, comparirebbe al mondo vna santissima Compagnia d'huomini Euangelici, e per zelo della Fede, e per ogni altra virtù eccellenti. Niun di noi, fino a quel dì, hauea letto mai, nè intelo, ciò, che S. Vincenzo hauesse scritto, nè sapeuamo rispondere a chine ricercaua, altrimenti, che ridendoci de'loro detti; percioche ne parea sogno, che di noi, cole tanto eccellenti si poressero auuerare, e i Padri erano, non alta sapientes, sed humilibus consentientes. Dopo alquanti anni, trouandomi io in Portogallo, il Vescouo di Coimbra D.Giouanni Soarez, dell'Ordine di S. Agostino, mi diede a leggere il testo di S. Vincenzo, e tenea per sicuro, che in esso sosse descritta la Compagnia. Volesse Iddio, che huomini noi fossimo dital vita, che di noi si potessero interpretare cose sì grandi. Ma di troppo alto grado è la virtu, di che S. Vincenzo adorna quegli huomini Luan. gelici; & ib per me non sò, come l'humiltà religi sa siamai per permettere a niuno, l'intenderle di sè, nè de'luoi: Le grandi cose, ch'io dico, e che descriue il Santo, sono; V na pouertà di spirito, vna purità di cuore, vna humiltà, vna carità scambieuole persettissima. Non saper pensare altro, che Giesu; në d'altro parlare, në gustar d'altro, che di Giesu Crocifisso. Non curarsi del mondo, nè di sè medesimo. Sospirare, & anelare continuamente alla gloria de' Beati, e per desiderio d'essa; aspettare con una tal impatienza la morte. Chi può mai dir d'hauer tanto? Ben hà ragione di soggiungere a tutto questo il Santo, esortando i suoi di quel tempo, a. concepir viuamente lo stato di cotesti, che chiama Huomini Euangelicit [Hac imaginatio, ducette, plusquam credi potest, in\_ quoddam impatiens desiderium aduentus illorum temporum.] Fin. qui il Rodriguez. Ma vaglia il vero, a chi ben mirerà il tenor della

della vita di que'primi dieci Padri, che furono la Compagnia nel suo primo nascere ( e d'essi, hora tanto, a me basta dire) come che numerose, e tutte in grado sublime, sieno le doti che il S. Predicatore descrisse in quella grande idea de gli Huonini Euangelici del tempo futuro, trouerà, che di niuna parte d'esse mancarono. Percioche erano pouerissimi, e non solo non hauenti nel mondo altro che sè stessi, e la croce, come d'alcuni altri disse il Nazianzeno, ma non hauean. ne pur sè medesimi; tanto non curauano le proprie vite, doue il seruigio di Dio, la salute dell'anime, e l'obbidienza al Sommo Pontefice il richiedeua. Quindi i lunghi, e pericolosi viaggi, che fecero, in Asia, in Africa, & in tanti regni d'Europa, e le persecutioni, che quiui sostennero, e le grandi fatiche, che, oltre a'volontarij patimenti d'vna stentatissima vita, vi tollerarono. Semplicissimi in tanto sapere; onde, per vna singolar candidezza di costumi, e di schiettissime, & innocenti maniere, alcuni d'essi si meritarono sopranome d'Angioli. Humili poi, & a tal legno lontani da ciò, che sente dell'honoreuole, e del sublime nel mondo, che cinque di essi, Lainez, Claudio, Pascasso, Rodriguez, e Bobadiglia, ambiti da Velcouádi, & aneo da dignità di grado superiore, e supremo, l'hebbero in conto di pérsecutione, e ste ne difesero con gagliardissimi storzi. E vi su vn di loro, che porè dire, che se per niuna cosa hauesse mai a pentirsi d' essere stato compagno d'Ignatio, ciò sarebbe solo, sè non gli fosse riuscito di riscattarsi dal pericolo, che correua, d'vna Ecclesiastica dignità, a che era chiamato. Congiunti fra loro con nodo di scambieuole carità, sì che, come habbiamo in parte veduto di lopra, assai più sentiuano i patimenti l'uno dell'altro, che non i proprij; e non era già, che non tollero di varij genij per natura, e di nationi, anco nemiche, per nascita. Tanto innamorati di Giesù Crocisisso, che nè altro pensauano, nè d'altro gustauano, nè sapeuano parlar d'altro; che di quel Giesti, che portauano lempre in bocca; e'I prelero ancora nel nome, perche l'hauean nel cuore. Il solo piacere a lui, era tutto il pagamento delle fatiche prese per lui; perciò sdegnanano ogni altra mercede terrena, nè teneuano in conto d'acquisto altro che le anime, che guadagnauano a

Dio. Finalmente la misura del faticare per lui, non era ineili quella delle proprie forze, ma dell'affetto, con che l'amauano, e del desiderio di portare la cognitione del suo nome a tuttti i regni, e di mettere sentimento del suo amore in tutti i cuori del Mondo. La vita di S. Ignatio, maisimamente. ne' suoi vltimi anni, sù da' medici stimata miraçolo; e si credette, che il zelo d'operare a gloria di Dio, supplisse in lui le forze, che la natura non gli poteua più dare. S. Francesco. Sauerio, con tanto hauer fatto in Oriente, quando mori, era sul cominciare quello, che in aiuro de gl'insedeli, a gloria. della diuina maestà haueua in disegno di fare. Fabro, per lo poco che visse, si può dir, che non facesse più, che vn preludio del suo operare: e pur le lunghe, e forti vite d'huomini di gran zelo, sel veggono tanto superiore nelle opere, quanto essi auanzano lui ne gli anni. Similmente a proportione anco gli altri. Di tali cofe, trascorse hora quasi in vn volo, ne daranno le storie si chiare testimonianze col racconto de' fatti particolari, che quanto hò detto, non che sembri hauer faccia d'ingrandimento, si vedrà essere di lunga mano minore del merito.

Hor mi richiama l'ordine intermesso alle cole, che segui-Ignatio e rono, confermata che su la Compagnia. Ignatio ne diede rale della subitamente auuiso a' compagni; e percioche si doueano stabilire costitutioni, e regole, e scegliere del corpo loro vn Generale, l'vna, e l'altra delle quali cose non douea farsi altrimenti, che col loro contentimento, da hauersi a più voti; chiamolli a Roma, e vi furono sul principio della quaresima del 1541. ma di dieci ch'erano, mancarono quattro: percioche Sauerio, e Rodriguez, s'erano già inuiari a Portogallo per le Indie; Fabro, era ito alla Dieta di Vormatia; e Bobadiglia, per lo grande vtile, che ne hauea il Regno di Napoli, vi fi arrestato dal Papa. E quanto all'approuare le Regole, i lonțani si sorroscrissero al giudicio de' sei di Roma, e di questi, a cinque concordemente l'ertero alle determinationi di SIgnatio. Egli però nulla diede mai per risoluto, se prima nonn'hebbe i pareri, i configli, e la concorde approuatione des gli akri. Et, allora tanto, formò l'offatura, e le parti più principali del corpo delle Costitutioni, a cui andò dapoi sem-

pre aggiungendo, fino a lasciarle, quali al presente le habbia, mo. Ma per la elettione del Generale, niun'altro voto mancò, fuor che solo di Bobadiglia, che partendo per Napoli, nol lasciò scritto, come gli altri trè, che andarono in Germania. e Portogallo; e ciò, perche non preuide di douer incontrare impedimento al ritorno; il che essendo succeduto, non mirò poscia a mandarlo. Gli altri rimasi in Roma, volle, Ignatio, che prendessero trè di per consigliarsi con Dio, cui, douessero eleggere: indi, ne portassero in vna poliza suggellata il nome, e dapoi, per trè altri giorni pregassero Dio, a benedire, e confermare dal cielo l'elettione c'haueano fatta. Ciò finito, si aperiero le polize, e per voto concorde de trè lontani, e de' cinque presenti, riusci S. Ignatio Generale. Mi iono parute ben degne da riferirsi, alcune di queste voci, quali hò traicritto dall'originale stesso, senza altro, che trasportare nella nostra quelle ch'erano in lingua Castigliana. [ Io Francesco (dice il Sauerio) dico, & affermo, che nullo modo fualus ab homine, giudico, fecondo la mia colcienza, che si debba eleggere per Prelato della nostra Compagnia, a cui tutti noi altri habbiamo da vbbidire, il nostro antico Prelato, e vero Padre, D. Ignatio: il quale, poiche con non poco suo trauaglio tutti ne congregò, ne saprà anche meglio conseruare, gouernare, & accrescere di bene in meglio, si come quegli, che hà più intima conoscenza di tutti noi. Et post mortem illius, parlando secondo quello, che l'anima sia sente, come se hauessi, dopo questo, a morire, giudico, che sia il P.Maestro Pietro Fabro : e in questa parte , Deus est mihi testis, che non dico altrimenti di quel, ch'io sento: & in sede di ciò mi fottofcriuo di propria mano. Fatta in Roma l'anno 1540. a' 15. Marzo. Francesco. Anche a Pietro Fabro diede, dopo S.Ignatio, il suo voto, Giouanni Codurio, e ne assegnò tal ragione, che d'essa, il Fabro, hà maggior lode, che della electione stessa. Is est (dice egli dopo altre cose, parlando d'Ignatio)cui testimonium reddo, quem etiam Dei honoris zelatorem, ac salutis animarum ardentissimum, semper cognoui, ac ideo etiam. alijs debere præfici, quia omnium semper se fecit minimum, ac omnibus ministrauit, honorandus Pater D.Ignatius de Loyola. Post quem, non minori Virtute praditum, censeo praserendum, honorandum Pa-

trem D. Petrum Fabrum. Hao est caritas coram Deo Patre, ac D.N. Iefu Christo: nec aliud putarem dicendum, si hanc horam vltimam esse mez vita certo scirem, &c. 5, Martij 1540. Ioannes Codurius. Diede, e confegno questi il suo voto tanto prima del tempo, come qui si vede, perche, come diffi più innanzi, staua su l'inuiarsi, di commissione del Papa, Nuncio in Ibernia, ciò che poi non fegui. Il voto di Salmerone, vgualmente degno di lui che lo scrisse, e di S. Ignatio per cui lo diede, è il feguente. In nomine Icfu Christi . Amen . Ego Alfonsus Salmeron , huius Societatis indignissimus, premissa ad Deum oratione, & re, pro qualicunque meo iudicio, mature pensata, eligo, Er pronuncio, pro meo, & totius Congregationis Pralato, & Superiore, Dominum Ignatium de Loiola, qui iuxta sibi datam a Deo sapientiam, sicut nos omnes in Christo genuit, lacteque pauit paruulos, ita nune, in Christo grandio. res, solido obedientia cibo deducet, ac diriget in pascua pinguia, Or vberrima Paradifi, & ad fontem vita: vt cum gregem hunc pufillum Iefu Christo Pastori magno reddiderit, veraciter nos dicamus, & nos populus pascue eius, Or oues manus eius : ipse verò gaudenter dicat ; Domine, ex his, quos dedistimihi, non perdidi ex eis quenquam. Quod ipse lesus Pastor bonus, nobis dignetur concedere. Amen. Hac sententia nostra, Seriptum Roma 4. die Aprilis 1541. Ma, lopra tutti gli altri, di marauigliofo giudicio fu il voto d'Ignatio, il quale ottimamente intendendo, quanto rilieui ad vn Padre, tra figliuoli, che tutti naturalmente pretendono vna certa egualità d'amore, e di stima, anteporre, massimamente in si grande interesse, vno a gli altri, con vn'atto di stupenda humiltà, vn'altro ne ricoperle di squisita prudenza: percioche, senza nominar veruno, pur lodisfece all'obligatione d'eleggerlo, scrivendo così. Trattone me medesimo, do la mia voce nel Signor Nostro, perche sia Superiore, quegli, che si trouerà hauer più voci per efferlo. Da cotale elettione, contrarij affetti nacquero negli animi, e si videro ne' volti di S. Ignatio, e de' Compagni. Percioche nella commune allegrezza di tutti, egli folo dolente, vedendosi, fuor d'ogni suo pensiero, alzato sopra gli altri, doue, nell'animo fuo, si tenea fotto a tutti, non potè ridursi a cedere al loro giudicio, recando ad errore di cognitione ingannata, l'hauerlo stimato degno del grado di Generale. Perciò si diede a protestare, & a prouare, quanto più

efficacemente potè, la sua insufficienza; gli habiti d'una vita mal menata nel mondo per ben trenta anni, e le presenti miderie dell'anima fua; oltre a questo, la fanità debole, e fiacca, e le forze da non reggere a cotal peso. E ciò tanto più gagliardamente premeua, quanto più vedeua turbati i compagni per lo suo resistere. In fine, serrò ogni cosa, con dire, che mai non si condurrebbe ad accettar cotal carico, se sopra ciò, non hauesse maggior luce da Dio. Ma non s'auuedeua l'humilissimo Santo, che il suo ritirarsi, era vn tanto più contermare gli animi de gli elettori, prouandosene maggiormente degno, col riputarsene indegno. Che questo appunto è quel solo, che sembra poter mancare ad vn compitissimo merito per ogni grande elettione, se, accordandos tutti in vno, egli solo, persuaso altrimenti da vna sincera humiltà, discordi da tutti. Ma pur'egli, col suo tanto dire guadagnò, le non che verso lui cangiasser pensiero, almeno, che mettessero l'elettione vn'altra volta a partito; e ciò dopo quattro altri giorni d'oratione, e di penitenze. E ci vennero i Padri, sì per vna certa compassione, che gli hebbero del suo dolore, e sì ancora per acquietarlo. Intanto egli, dì, e notte, pregò, e pianse innanzi a Dio, perche mettesse a' compagni altri pensieri. Ma più che la fua humiltà, per non lasciarlo esaudire, valse il suo merito, e'l riguardo al publico bene. Così i secondi voti surono i medesimi di prima: di che mentre egli, c'hauea conceputo, qualche speranza di mutatione, si mostra mal sodistatto, e vuol dir nuoue cole, Diego Lainez rizzatosi, e rompendogli la parola, convna modesta libertà, gli disse; Che se egli si saceua lecito di partirsi da vn così manisesto voler di Dio, di che hauea già hauuto la seconda dichiaratione, dou'era stata di vantaggio la prima, egli altresì s'haurebbe fatto lecito, di torsi da quella Compagnia, che, non accettando egli cotal carico, haurebbehauuto altro capo , che quello, che Iddio , per man loro , le daua. Col Lainez, fecero, anco gli altri la medesima protesta; che nè accetterebbono essi il gouerno, nè il darebbono a verun'altro. Ciò potè in Ignatio, se non ridurlo al consentire, almeno distorlo da più negare. E perche egli credeua, che, dal non conoscerlo, nascesse in loro lo stimarlo, depose il lo-

Cc

ro giudicio, e'l suo volere, in mano di chi, hauendo piena. conrezza di tutta vita sua, potesse giudicare, da quello, che sino allora eta Itato, ciò, che in auuenire fosse per essere. Perciò si elesse per arbitro il suo Contessore, che era a quel tempo, vn Religiolo di S. Pier Montorio, per nome Frà Theodolio. A lui per trè giorni ( ne quali mai non vici di quel Monistero, ne si lasciò vedere a' Compagni) diede minutissimo conto di tutta la vita sua, confessandosi generalmente: indi, gli espole il successo della doppia elettione, che di lui haueuano tatto i Compagni; il contrasto suo, e la loro costanza; e che, per vltimo, era venuto a mettergli in mano sè, e le cole lue, perche, della notitia, che di lui hauea, si valesse a determinare ciò, che pensandoui innanzi a Dio, gli paresse migliore: Ma quegli, non hebbe lopra ciò che penlare; perche non. hebbe di che dubitare; e gli comandò, che non ripugnalle. più oltre al manifesto volere dello Spirito Santo. E perche pur Ignatio di nuouo il pregò, a mettere in carta l'yltima lua determinatione, & ad inuiarla a' compagni, parlando loro con ogni libertà, doue non solo gli paresse di schiuderlo dall' vhcio, ma di allegnarne ancor le ragioni, per acquietarli; hauuta di ciò promessa, e pago horamai di quanto hauea fatto, il di della Palqua di Resurrettione, se ne ritornò a' Compagni. Trè giorni dapoi, il Confessore stesso portò la poliza, la quale, ragunati i compagni, e letta, comandaua ad Ignatio, che,. senza più contradire, si rendesse al commun volere de gli altri, & accettasse. Allora finalmente chinò la testa, e prese il cariço di Generale 2'19. d'Aprile, l'anno 1541. Ma intanto, mentre si aspettaua da F. Theodosio la risposta, parue, che Iddio volesse rincorare Ignatio, e fargli animo a prendere volentieri vficio di superiore, mentre gli sece vedere, d'hauergli dato anche superiorità, e comando oltre a'termini dell'hu-🕥 mana podestà. Seruiua nella casa de' Padri vn pouero giouine Biscaino, per nome Matteo: questi, ritirato che si sù Ignatio in San Pier Montorio, d'improuiso, si scoperse inuasato da. yn bestial demonio, che sieramente il trattaua. Gli saceua. mandare strida, & vrli terribili, e spuma dalla bocca; il dibatteua sù la terra, e vel teneua taluolta sì sisso, che dieci huomini, appena ne lo poteuano rileuare. Ingrossauagliancora Icon-

sconciamente la gola, e'l volto, con subiti gonfiamenti, i quali, al segno della Croce, che vi faceua il Sacerdote Esorcista, in vn momento luaniuano; ma, lasciata quella parte, ne rialzauano vn'altra. Alcuni de'circostanti, sgridarono il mal demonio, dicendogli, che ben tosto ritornerebbe Ignatio, e'l caccerebbe di quel corpo, e di quella casa. Allora egli, smaniando, con mostre di gran tormento, gridaua; Non gli nominailin colui, di sui non hauea maggior nemico nel mondo. Tornò il Santo, e risaputo lo strano accidente di quel meschino, se lo condusse in camera, e satta per lui vna brieue oratione a Dio, nel ricondusse suori prosciolto, e per sempre libero dal demonio.

Creato Generale, conuennero frà loro i Padri, di fare il venerdi della medesima settimana, i voti solenni della Pro- Prosessionesofessione: perciò, andarono alle stationi delle sette Chiese; e sene di Signagiunti a S. Paolo suor delle mura, S. Ignatio disse la messa ad tio e de Compagni, in S. Pao vn'altare di N. Signora, che allora staua alla parte sinistra dell'alan maggiore a niò delli scalioni. l'altar maggiore, a piè degli scaglioni, & hora, trasportato a ma. man deltra, llà rimpetto al miracoloso Crocifisso, che parlò a S. Brigida, Prima di communicarsi, Ignatio, riuolto verlo i circoltanti , & in vna mano tenendo il corpo del Signore, e nell'altra la formola della professione in iscritto, a voce alta, la recitò, e communicoss. Dipoi prese cinque Hostie. consacrate sù la patena, e riuolto a compagni, che gli stauan d'intorno ginocchioni, riceuette le loro protessioni, che fecero tutti sù la medelima torma; eccetto solamente, che la. promessadi S. Ignatio sù immediatamente al Vicario di Christo, le loro, a lui, come a Generale. Communicaronsi poi, e rese, con gran sentimento di diuorione, a Dio le gratie, e. visitati gli altari privilegiati di quella Chiesa, si raccolsero tutti all'altar maggiore, e quiui abbracciarono Ignatio, e gli baciarono humilmente la mano, piangendone per tenerezza. essi, lui, e i circoltanti.

Così hebbero compimento i desiderij, e fine le secondes fatiche del Santo Patriarca: peroche le prime incominciò dal lauoro di sè medesimo, sino a condursi, dall'intero stacca- Del nome di GIESV'che la mento del mondo, alla pertetta vnione con Dio. Indi patsà Compagnia. alle seconde, d'adunar compagni, e sormarli sul disegno d'vno porta,

ipirito

spirito apostolico, come il suo; e qui sortirono l'virimo sine, nella Religione, che d'essi, come di prime pietre, tondò. Hor feguiranno le terze, di dare all'Ordine già stabilito, Istituto di viuere 3 & esempio di gouerno. Al che, prima ch'io passi, mi conuien tare alcuna brieue mentione del nome della Copagnia di Giesù, e delle cagioni, che a così chiamarla l'indufsero. Diede dunque il Santo a quest'Ordine da sè istituito, nome di Compagnia di Giesù: ciò che ferì sì malamente gli orec-ده, chi a Martin Kemnitio, a Boquino, a Mileno, a Stenio, عنه Lermeo, ad Hasenmullero, ad Hospiniano, & ad altri come essi, heretici di varie sette, che, come al nominar Giesù, gli ipiriti in essi si rilentissero, diedero nelle turie, e ne mandarono per tutto il mondo, sparse ne' loro libri, voci, e strida, altri di bestemmia, altri di scherno, altri d'ingiurie; tutti d'abbominatione: Questo essere vn nome intollerabile, superbo, e di più, ingiusto; peroche toglie al publico de' fedeli, esfere Compagnia di Giesù, & a noi soli, sopra ogni merito, e contra ogni douere, l'appropria. Così già il titolo di Predicatori, dato come segno d'vficio, e come ricompensa di merito , all'Ordine di S. Domenico , incontrò mormorationi , e rimprocci, di chi fi lagnaua, come tutto il restante della Chiesa fosse mutolo, già che questi soli erano i Predicatori. Ma. ruppe i denti in bocca all'inuidia, l'autorità d'Innocenzo III. d'Honorio III. di Gregorio IX, e d'altri Sommi Pontefici, che stabilirono in capo a questa Religione vna corona sì degna del suo sapere, e del suo zelo. Parimenti alla Compagnia, il Sacro Concilio di Trento, & oltre a moltialtri Pontefici, Gregorio XIV. nella bolla Ecclesia Catholica, con tali parole espresdamente contermò il nome, che nascendo hauea portato, di Compagnia di Giesù. Quo verò (dice egli) ad reliqua, qua in. oontrouersiam Vocata erant; sic statuimus. Nomen Societatis Iesu, quo , laudabilis hic Ordo , nascens, a Sede Apostolica nominatus est , & hactenus insignitus, perpetuis futuris temporibus retinendum esse . Che poi cotal nome, per contrasto di chi che fosse per leuarsigli contro, non fosse mai per cadere di fronte alla Compagnia, il S. Fondatore n'era sì certo, che sù vdito dire, ciò che poscia interuenne, che le mai, a contrasto d'emuli, si rimettesse in disputa, con autorità della Chiesa verrebbe singolarmente sta-

bilito; percioche, esser voler di Dio, che questa Religione. così, e non altrimenti si nominasse, l'hauea più d'alto, che, da luoi proprij pensieri. [Ci è manifesto (scriue di lui il suo Segretario, Giouan di Polanco) che Ignatio, quanto a quelto nome, hebbe molte illustrationi, & impressioni di mente, da quello stesso, da cui il prese, cioè da Giesù; e che tanti segni d'approuation d'esso hebbe da Dio, che io gli vdì dire, ch' egli haurebbe contrauenuto al manifesto volere della Maestà Diuina, se hauesse dubitato, tal nome douersi dare a quest' Ordine. E percioche da non pochi gli veniua detto, e scritto, lopra mutarlo, per lo dir, che alcuni faceuano, che noi ci viurpauamo, come proprio, quello, che de esser commune di tutti; & altre cose simiglianti a queste; egli nonpertanto sì termo era in ritenerlo, ch'io, di nuouo, gli fentì dire, che, de tutta infieme la Compagnia, anzi tutti gli altri huomini a', quali non era tenuto di credere lotto obligo di peccato, follero stati di parere, che si prendesse altro nome, egli già mai non si sarebbe reso a consentirlo. Hor chi hauea conoscenza dell'humiltà d'Ignatio, e del costume suo di rimetter sì volentieri il proprio arbitrio all'altrui, dal vedere vna tale stabilità, o per meglio dire, sicurezza, e vn non si rendere, nè a... ragioni, nèad autorità humana, intendeua, che quelto nonera negotio di quà giù, percioche tal maniera non viaua egli mai, le non doue lume superiore gli determinasse la menter che allora ad inferior lume di discorso humano non si obligaua. E come che sia credibile, che i nostri, e pensassero sopra questo nome, è conterisser frà sè molte cose, pur, dal sopradetto, si può hauer per indubitato, che Iddio ad Ignatio o il riuclasse, o il confermasse : ancorche ciò non s'habbia inteso espressamente da lui. Non è poi, che noi sam detti Compagnia di Giesu, come prelumellimo d'esser compagni di Giesù ttesso: ma anzi, alla maniera militare, nella guisa, che vna Compagnia si dice esser del Capitano, sotto la cui condotta. guerreggia.] Fin qui il Segretario. E nel vero così è i che i nel suo proprio senso, questo nome nostro, di Compagnia, è titolo militare, e nacque al primo naicere, o per meglio dire, si concepette sul primo concepirsi dell'Ordine, fin colà in Manrefa, quando Iddio ne riuelò ad Ignatio il primo ab:

bozzamento, nella meditatione degli stendardi; che è (come dissi) non altro, che vna formatione di Compagnia alla soldatesca, sotto la bandiera di Giesù, conduttiere, e capitano. Eben'accordano insieme, tal prosessione di vita, e le forme. del dire, ond'ella si descriue, e da'Pontefici, e dal Santo, chiamandosi Iesu Christi militia, e'l viuere in essa, non altro, che sub Crucis vexillo Deo militare. Hor perche quanto la Compagnia è, puote, e sà, tutto è a gloria di Giesù (nel che ella. professa ben'altro in suo seruigio, che non il commun de' fedeli) cioè di viuere combattendo con lui, e di morire combattendo per lui, con vaa, quanto più ci è possibile, proprijisima imitatione del suo operare, a fine solo della maggior gloria di Dio, per mezzo della propria perfettione, e della falute. delle anime; perciò ella può ben'anco, con ispecial ragione, chiamarsi Compagnia di Giesù. E di quì si vedrà manifesto, quanto fuor d'ogni douere fosse ciò, che vn Theologo, per altro di gran nome fra' fuoi, ma alle cose della Compagnia, fin da fuoi primi tempi, implacabilmente auuerso, scrisse, doue discorrendo in proposito di quelle parole di S. Paolo a que di Corinto, Fidelis Deus, per quem vocati estis in societatem silij eius Iesu 1. Cor. 1. Christi: come questa compagnia, ch'è veramente la Chiesa vniuersale, sosse da Ignatio ristretta a solamente la sua; Que sine Lib.4. 4 dubio societas, dice egli, cum Christi Ecclesia sit, qui titulum illum sibi arrogant, hi videant, an, hareticorum more, penes se Ecclesiam existere mentiantur. Ma primieramente, non è arrogarsi quello, che da' fommi Pontefici, con Apostolica autorità, vienconceduto: poi (la Dio mercè) si lungi è la Compagnia dal pensar di ristringere la Chiesa a sè, che anzi, come i satti ben. chiaramente dimoltrano, a tutto suo potere s'adopera, per portarla doue ella non è, e dilatarla in tutto il mondo, quanto può farlo col sudore, e col sangue, che in tanti suoi figliuoli, sì volentieri vi spende. No è poi questo nome della Compagnia, vn solamente nudo segno d'vsicio, ma vna certa continua, e tacita esortatione, a prouederci di quelle virtù, senza le quali indarno sarebbe lo sperare di ben'esercitarso. Raccordane duque, di non distor mai il piè di fotto la bandiera, furadoci dalla Croce, nè gli occhi da gli esempli del viuer per sè, e dell'operar per altrui, che Christo sece, e noi, tanto il seguiamo,

Digitized by Google

quanto, imitandolo, l'assomigliamo. Raccordane, il tenerei, come Compagnia, ben'annodati, e ristretti insieme, sonquel vincolo di scambicuole vnione, che di molti sa vno, e quanto sa vno, tanto sa insuperabile. Raccordane ancora, vn lommo dipendere da'cenni di chi ci guida, e conduce: con quel perfetto rigore d'vbbidienza, ch'è l'anima della diseiplina e religiosa, è militare. Finalmente, ci conforta a non ilmarrire, per gran numero di nemici, nè per fiero inconero di persecutioni, che ci contrastino, percioche, se niun può contra quello, di cui framo, egli balta a dilenderei, perche siam supi ; che no è questa Compagnia d'Ignatio; e quando egli mosì, ella non perdè altrimenti il capo. [lo scriue] di Gante il P. Pietro Ribadeneira ad va' amico in Roma in riceuer l'annuntio della morte del P.Maestro Ignatio, tanto per noi lagrimeuole, quanto per lui gloriola, m'haurei lentito spezzar il cuore, se non che, alzando gli occhi a quel medelimo Pudre, ch'io pur defideraua, & alla providenza divina, in cui egli tenne sempre lo sguardo, mi sentì grandemente riconfortare, ben lapendo, che la Compagnia di Giesù, non istaua sondata principalmente sopra Ignatio, ma sopra-Giesà Christo, il quale hauca scelto questo suo seruo, per edificare, & alzare quest'opera delle sue mani; onde anco sarà potente a darci altri, & altri, i quali, se non saranno vn'Ignatio, saranno tali, quali ci sa bisogno hauere. E consolami la memoria di ciò, che Frà Gionanni Hurtado disse, all'hora. della sua morte: che N. Signore, alla Chiesa nouella, e nara di fresco, volle torre in vn medesimo giorno amendue les colonne, sopra le quali paren si appoggiasse, dico S. Pietro, e S.Paolo, per farle intendere, ch'egli è quello, che la foltiene, e la porta.]

# LIBRO TERZO SOMMARIO.

Nella prima parte di questo libro si dà conto particolare dell'Istituto della Compagnia di Giesù Che fine habbia: e come il fine, che hà fosse la regola di prendere alcune cose proprie,e di lasciarne alcune communi. Di che mezzi si vaglia per mantonersi, Dell'Accettare, e del Licentiare. Dell' l'nione al capo con l' V bbidienza; frà le membra, con la Carità; e di tutto il corpo della Religione a Dio, con la Purità dell'intentione. Nella seconda parte, si descriue stesamente la pratica del gouerno di S. Ignatio, secondo l'Idea, che ne disegnò nelle Costitutioni .



مي آهر

🎇 OICHE la Compagnia di Giesù hebbe forma di Religione, cominciò anche ad hauer bifogno di Regola. Che se bene per fino 👊 tanto, che quegli, che ne vestiuano l'habito, stettero in Roma, bastò loro la regola viua de gli ammaestramenti, e dell'esempio di

S. Ignatio, poiche però s'hebbero a spargere in varie parti del mondo, sù necellario di prescriuere vna stabile forma di spirito al viuere particolare d'ognuno, & vn regolato ordine di gouerno al commune reggimento di tutti. Ma conciofossecosa che S Ignatio hauesse già da gran tempo conceputo nell'animo, & ogni di più, configlandosi con Dio, seco medesimo, e co' primi compagni, andasse persettionando il disegno di quell'Istituto, di che il Pontesice, con Apostolica autorità, hauea approuato vna fommaria idea; nondimeno, perche il formarne tutto intero il componimento, fino ad ogni minima parte, era cosa, si come di gran maestria, così di lunga, e pelata consideratione; & egli anco voleua, che la sperienza fosse l'ystima regola, che stabilisse con la riuscita delle

le cose presenti, la determinatione di quelle,che doueano farfiin auuenire; per tal cagione differi non pochi anni lo stendere in carta, tutto minutamente il contenuto delle Coltitutioni. Intanto formò alcuni pochi ordini vniuerfali, per indirizzo del diportarli de' Noltri con Dio, co' Superiori, co'

prolsimi, e con sè medesimi; e surono i seguenti.

Che quanto era loro possibile, hauessero sempre Dio nel cuore, e il cuore sempre in Dio; nè amassero altro, che lui, Alcuse Regonè d'altro pensassero, che di lui. Non leuassero in alcun tem-religiosamen. po gli occhi dalla sua presenza, in publico, o soli che sossero da S. Ignatio Il suo santo volere, fosse come il centro di tutti i mouimenti alla Compa del loro operare. Altro soggetto del fauellare non prendesse- principij. ro; altra mercede del faticare non riceuessero, suor che lui. La vita di Christo, fosse l'esemplare, e per dir così, il suggesso della loro; e s'ingegnassero di ricauarne, & imprimerne in se l'imagine, quanto più viuamente poteuano.

Mirallero, quali di riffello, Dio ne' Superiori, per riuerirne il grado, & eleguirne prontamente i comandi: e toller licuri, che l'ybbidienza è vna guida, che non erra, & yn'interprete della diuina volontà, che non inganna. A' medelimi Superiori, o a qualunque altro loprantendesse alle anime loro scoprissera tutto l'interno delle coscienze, nè si tenessero nulla inuolto, o cupo nel cuore, onde il nemico, lauorando legretamente, potesse, senza contrasto, gabbarli. Molto meno volessero esser maestri, e condottieri di sè medesimi; hauendo a lospetto il proprio giudicio, che tanto suol'esler più

cieco, quanto meglio pensa vederci.

Nel conuersare co' prossimi, per cauarli suor del peccato , si portassero , come chi si butta per trar del fiume vn che v'annega: cioè con grande auuilo, che nell'aiutar quello, che si sommerge, non rimanga egli vnitamente sommerso. Si amassero gli vni gli altri, con iscambieuole carità, non solo come fratelli, figliuoli tutti d'vn medelimo padre Dio, ma, come altrettanti sè medesimi. E perche dallo scaldarsi, che si sa, nell'ostinato contendere, si sogliono bene spesso accendere, se non fiamme, almeno scintille di sdegno, ognuno se ne ritenesse: e doue pur sosse diuersità di pareri, non l'ambitione di vincere per restar superiori, ma l'amore di sar conoscere la

9

verità, per torre altrui d'inganno, fosse arbitro della disputa,

e moderatore delle parole.

Si guardasse il silentio, senon quanto la propria necessità, o l'altrui bisogno richiedellero altrimenti; & allora stessero auuertiti, che non maneggiasse la loro lingua, nè la superbia, con termini d'alterigia, nè la curiofità, con racconti di nouelle del mondo, nè l'emulatione, con censura delle cose altrui, ne l'otiosità, con discorsi vani, o giocheuoli. Qualunque cosa di conto sosse Iddio seruito d'operare per mezzo loro, non perciò si tenessero per huomini di grande affare; nè vsurpatiero quella gloria, che non è dello strumento, da sè benespesso disadattissimo alle cose che opera (come la mascella del giumento, a sconfiggere i Filistei) ma del braccio, che lo maneggia. Non vantassero finezza d'ingegno, talento di dire, aquedimento, & accortezza di laggio crattare: nè fi stimassero mai meglio pagati di quanto facessero a prò d'altrui, che riceuendone ignominie, e dispregi; vnica ricompensa, con che il mondo lodistece alle fatiche di Christo. Se cades-1ero in alcun publico ergore, onde paresse loro hauerne di-Icredito, e dishonore, non perciò s'auuilissero, nè mettessero l'animo, e la speranza in abbandono: anzi rendessero gratie a Dio, che, permettendo quella caduta, hauesse fatto conoicere la fiacchezza della loro virtù, onde non hauessero ad essere stimati per quelli, che veramente non erano. Gli altri poi, dal caduto imparassero a non cadere; intendendo, che tutti siamo d'vn medesimo vetro: a pregassero Dio per l'efficace ammenda del compagno colpeuole. In quel po' di tempo, che loro si permetteua per ricrearis, si raccordassero di quella modeltia, che l'Apoltolo vuole che sempre riluca in noi: ne spargessero il cuore in ilmoderata allegrezza, ne troppo stessero ritirati in sè stessi, & in contegno. Non gittasser di mano le occasioni del ben presente; lusingati da incerte. speranze di douerne sar del maggiore in auuenire. Sapessero questa essere vna tottil'arte del nemico, gonfiare i desiderij, perche paiano grandi, & inuogliarci di cose mirabili, che mai non si faranno, per intanto distorci dall'operare le ordinarie. Finalmente, si tenessero immobilimella propriz voeatione, si come radicati, e fondati nella casa di Dio: perche, come

come i demonij hanno per vso di mettere a' solitarij, desiderio di vita commune, così a' chiamati in aiuro de' prossimi, voglia di solitudine: nel che pretendono di sucllerci dal seruigio di Dio coll'istabilità, e condurci a perdere, inuiandoci per istrade contrarie a quelle, per doue egli c'incaminò.

Questi furono i primi dettami di spirito, che il S. Fonda- come si vitore mandò per indirizzo de' suoi. E bene ognun vede, che uesse nella. sono a guisa de' semi, che in picciola mole chiudono vna gran in que' prinpianta. E veramente gli essetti, che ne seguirono dimostral'indirizzo del rono qual virtù in essi si nascondesse. Il che non porendo io le sopradette

tralasciare, senza darne qualche testimonianza, farollo, spero, più acconciamente, riferendo ciò, che del viuer d'allora. nel Collegio di Coimbra, ci lalciò scritto Martin Nauarro, gran Canonista, & huomo di finislimo giudicio, e d'interis-

Reletting fima vita. [ Io, dice egli, richiesto da vn'illustre Senato, di equita, re- uo Istituto della Compagnia di Giesù, risposi quello appunimpresa to, che mi dettò vna lunga osservatione.

farta dal Collegio di Coimbra, ch'è il principale, che hora, quest'Ordine habbia; e mi sembrò quasi miracolo; ed è que-Ito. Viueano in detto Collegio, a spese del Rè più di cento studenti, tutti giouani, e d'vn medesimo taglio, viuaci,e spi-

1580.

ritosi: e viueano con non altre leggi, che le communi, naturali, e diuine (impercioche non erano ancora stabilite dal Fondatore le Costitutioni). Perciò haueano libertà d'vscir

d'ogni tempo, e di trattare con ogni sorte di gente, buona, o rea che fosse: onde poteuano ben sì hauer molti incitamenti all'osseruanza, & alla virtù, ma altrettanto ancora d'inuiti

alla libertà, & al vitio. Quasi tutta poi la Città, era loro segretamente cotraria. Tuttauolta, con essere quasi ogni natione nel-

lo spiar le cose massimamente nuoue, curiosa, e lagace, e nel criticare, e motteggiar d'altrui, pronta, e mordace, io mai non vdì in tutto quel tempo, veruno, nè dir palefe,nè buccinar fegreto,

nè seriamente, nè per giuoco, cosa alcuna di lor disetto; se non, che erano nella mortificatione della carne, e del senso

oltremisura eccessiui: che troppo strapazzauano sè medelimi, & auniliuano i Cafati, vestendo grosso, e stracciato, e maneg-

giandoli, senza risparmio delle persone, in ogni più basso, e Dd 2

dispregieuol seruigio di casa; che troppo acremente (benche non senza gran frutto) rinfacciauano al mondo le sue vanità, gridando in publico agli huomini, ch'erano poluere, e cenere. Le quali mormorationi, a chi ben le ripensa, noisono altro, che grandissime lodi. Questo, dico, a me sembrò essere vn certo miracolo; perche a seculo non si è vdito, che vna sì numerola ragunata di giouani, viuenti in libertà frà moltitudine di gente tal volta male affettionata, e spesso inchineuole a mordere, non hauesse mai chi le opponesse nota veruna di vitio. Anzi sembra miracolo, che per l'odio, in che erano molti di loro, non fossero infamati, e con publico, o priunto caltigo puniti. E pur dice S. Agostino, che rari sono que' Collegij d'huomini, etiandio pochi in numero, etiandio vecchi, fra' quali alcuno taluolta non venga notato di vitiosità. Questa restimonianza hò io voluto dare, primieramente a gloria di Dio, e del Nostro Signor Giesù Christo, da cui la derra Compagnia hà preso il nome, ed in cui egli, con molte maniere dimostra, esser vero, ciò, che nella chiosa del Capo Niss cum pridem, de renuntiat, si dice dello Spirito Santo;

Tu spiras vbi vis, ta munera diuidis vt vis,

Scis cui das quod vis, quantum vis, tempore quo vis. Dipoi, accioche tutti gli altri Collegij del medesimo Ordine, sparso hoggimai per tutta la Christianità, con vniuersale veile, e splendore di lei, intendano, da quanto miracolo sia nato quetto principalissimo di Coimbra, Finalmente perche, gli altri della Compagnia, che a questo hanno aggiunto formidata profundo Incremența Ioui, cioè tanti, e tanți Collegi, imparin da ello a conferuare ( come fanno) il nome, e la fama nata da sì ardui incominciamenti; sì che i fini rispondano a' principij.] Fino a qui il Nauarro.

hauesleper cio da Dio in quel

Hor quanto alla maniera, che S. Ignatio tenne in forma-Come s Igna- re le Costitutioni (ch'è quello, che mi si offerisce a dire, incostitutionie nanzi ch'io ne ritragga in parte il disegno) egli, in ciò sare, vni insieme due cose estremamente lontane, e surono, per vna parte lo sforzo d'vna fomma prudenza, non altrimenti, che se il lauoro dell'opera, che dinisaua, douesse esser fattura. della fola fua mente: per l'altra, yn totale abbandonamento

Digitized by GOOGLE

de'suoi pensieri in Dio, con sì intera dipendenza dalla sua. direttione, come appunto Iddio solo hauesse a dettare, & egli, non altro, che a icriuere. Vsò dunque per sua parte vn'estrema prudenza, nella maniera d'esaminare srà sè medesimo le cole, che riloluere: si doueano; e ciò era mettendo ognuna. d'este a partito di quante ragioni haueano forza dall'vna, dall'altra parte, del sì, e del nò: e queste, non erano nè leggeri; nè poche: & io sopra vn sol punto, anco de'men rileuanti, ne hò veduto, per vna parte otto, e quindici per l'altra, ciascuna di grandissimo peso. Ciò fatto, si spogliaua d' ogni proprio affetto, e d'ogni interesse di sua priuata inchinatione, e sentimento, accioche la sola, e nuda ragione, e non altro, fosse motiuo alla volontà per appigliarsi al meglio. Dipoi, bilanciaua consideratissimamente, ad vna, ad vna, tutte le ragioni trouate, e le motteua a fronte, e quast a contratto delle contrarie, per vedere quanto reggessero ognuna di loro, ecome fossero torri. In ciò fare egli spendeua gran parte della notte, e taluolta anco del dì, ritogliendosi a'negotij, ritirato in vn solitario horticello, che vn cortese gentilhuomo gli prestaua; o pur nella propria camera: doue, perche niuno entrasse a dargli noia, Benedetto Palmia soleua mettersi in guardia della porta. E benche egli hauesse letto tutte le Regole degli altri Ordini Religiosi, & osseruaro da successi, le riuscite d'ognuna, e le cagioni si de progressi, come taluolta ancora de raffreddamenti, e delle tepidezze, nondimeno, in tutto il tempo, ch'egli scrisse le Costitutioni, non hebbe in camera altro libro che'l Gersone, e gli Euangelij. Sodisfatto in questa maniera a ciò, che a lui per debito di prudenza, si apparteneua, sopra ogni Regola particolare ricorreua all' oratione, ch'era di molte hore; & al lume di quelle sourahumane cognitioni, che Iddio gli soleua insondere in tal tempo, ripassaua il tutto da capo, chiedendo, a guisa che s'egli fosse vn fanciullo, il quale per cosa di sì rileuante assare, e da durare in perpetuo, non hà, a gran lunga, senno, che basti; con istantissime preghiere, e con gran copia di lagrime, di veder ciò, che sosse per riuscire di più seruigio di Dio, e bene della Compagnia. Adoperaua la Vergine N. S. per mezzana d'ottenere la gratia di Christo, e Christo per quella del suo

Diuino Padre. Nè percioche si sentisse, quasi indubitamente, determinato ad vna delle due parti, s'acquietaua egli perciò di fubito, sì che, per maggior'euidenza, non proseguisse a più lungo tempo le preghiere, e le illanze. Evè elempio d'un particolare, in cui, hauendo hauuto dopo dieci giorni di consulta con Dio (quanto si poteua conoscere) l'vitimata risolutione, nientedimeno fino al quarantesimo insistette in chiedere, e ripensare. Ben'è vero, che la gratia del chiaro lume di Dio, ch'egli intal tempo domandaua, era la minore di quelle, che gli fossero concedute. Impercioche, come già ad Isaia, & ad Ezechiello, sù di gran lunga minor sauore l'essere interpreti del valore, e messaggieri de' comandi di Dio, che la maniera, con che taluolta furono introdotti ad vdirli, aprendost sopra loro i Cieli, doue videro il maestoso aspetto del diuin volto, e della gloria del regno di Dio; così ad Ignatio, il trattare strettamente con lui, per risoluere i parricolari della fua Regola, fruttò incomparabilmente più, che non portaua il bisogno. Così ne sosse venuto alle mani quanto passò nell'anima sua, in tutto il rimanente del tempo, dal comincia» re, infino al finir di quest'opera, come pur ce n'è giunta vaa picciola parte, scritta di propria sua mano, e ritrouata dopo morte, riposta; sicome o smarrita, o dimenticata da lui: onde, come il restante, non l'arse prima di morire. Ma questa potra ben'esserne saggio di quello, che ne manca, & io, ad altro proposito, ne registrerò, nel seguente libro, alcune notabili particelle. Sono questi gl'interni sentimenti, e le visioni celesti, che godè in quaranta giorni, mentre esaminò, se le Chie, se delle Case Prosesse, douessero hauer rendita per mantener si, o pur farsela solamente con le limosine de diuoti. Quiui si veggono spesso apparitioni della Vergine, e di Christo. Vitioni lourane di Dio, nel modo, che dall'intendimento d' huomo ancor viuente, può penetrarli, con eleuatione dell'anima da alcuna sensibile imagine, a più alto conoscimento di quell'impenetrabile oggetto. Estass, e rapimenti in Dio; infocamenti interni; lampi di luce accelà, & empiti d'intensissima carità. Palpitationi di vene, impulsi vehementi, soanissime tranquillità, e lagrime fino ad esser per esse in punto d'accecare, chiari pensieri della gloria, penetranti, com'egh dice,

dice, fino alla sublimità del cielo. Illustrationi diuine, tante, e tali, che alle volte pareuagli in certo modo, non rimanesse quasi più che intendere, quanto comporta la capacità mortale. Tutte queste, & altre simiglianti cose notò egli medesimo di sua mano, secondo il costume, che hauca, di tener conto di ciò, che di per di gli passaua nell'anima: e tutte prouò nel risoluere, come hò detto, non altro, che vn piccol punto di pouertà. D'onde si può comprendere, se v'èparola, o apice in tutte le Costitutioni, sopra cui egli non habbia sparso gran copia di lagrime, e Iddio moltissimi raggi di lume celeste. In segno di che, come già sopra gli Apostoli lo Spirito Santo comparue disceso in sembiante di fuoco, anche sopra il capo di S.Ignatio, mentre scriueua le Costitutioni, su veduta posarsi quasi vna lingua di fiamma, d'vn non sò quale apparente splendore, in testimonio, lui essere, in quell'atto, ripieno della luce, e del fuoco del medesimo Spirito. Nonsodisfatto poi, nè pago di quanto hauea e pensando, e orando seco medesimo stabilito, scritta per vitimo la Costitutione in vn foglio, poneuala sopra l'altare; e con quella copia. di lagrime, e torza d'intensissimo astetto, con che soleua celebrare, insieme col diuin sacrificio, offeriuala al Padre de' lumi, perche la mirasse dal Cielo, e, se nulla vi scorgeua men che conforme alle regole del suo santo volere, con un raggio di verità glie ne desse conoscimento. Così già il Pontesico S. Leone, scritta la lettera di condannatione contra l'heresia d'Eutichete, prima d'inuiarla al Vescouo Flauiano, la ripose, e per quaranta giorni, la tenne sopra l'altare dell'Apostolo S. Pietro; intanto digiunando, e con preghiere continue supplicando, che, se v'era per entro parola d'errore, egli ne tacesse di suo pugno l'ammenda. E nel vero le interne risposte, che Iddio rendeua a S.Ignatio, dell'approuar quello, che pur'egli stesso gli hauea spirato al cuore, perche lo scriuesse, nol lasciauano in ciò punto dubbioso del diuin beneplacito. Richiese egli vna volta il P. Diego Lainez, se gli pareua, che Iddio a' Fondatori delle Religioni hauesse riuelato la forma, e le regole de'loro Istituti: e rispondendo il Lainez, che si, almen quanto alle cose sustantiali: altrettanto credo io, ripigliò il Santo: stimando ciò d'essi da quel che sorse egli ne ha-

uea sentiro in pruoua. Ma che veramente altro, che cosa di Dio non sia vn tale Istituto, troppo chiaro il dimostra, il non hauer mai potuto forza d'humano contralto, in minima lua parte abbatterlo, nè crollarlo. Anzi gli articoli, dagli aueriarij impugnati, con nuoue, e particolari, e indubitate consermationi della Sede Apostolica si sono resi affatto inespugnabili. Nè altro può riuscire delle cose, che sono veramente di Dio, stabilite da lui in Cielo col suo beneplacito, e interra, coll'autorità di coloro, che alla Chiesa vniuersale presiedono in sua vece. E di queste vna è l'Istituto della Compagnia; il quale, per viar le parole, con che di lui parlà il San-ن بنت to Apostolo dell'Indie Francesco Sauerio , in vna sua letter scritta da Cocino [ Iddio segretamente prescrisse al suo seruo, e nostro Padre Ignatio, e poscia il suo Vicario publicamente approuandolo con apostolica autorità, rese immobile, e dureuole in sempiterno. ] Hor' entriamo a vedere il magistero di tutta quest'opera: sì sattamente però, che ne sia lecito non solo di riferire le cose, ma oue conuenga, di dare anche conto di tal'vna di quelle, le quali sorse il non intenderne la ragione, estato ad alcuni cagione di riprouarle.

E primieramente, percioche il fine nelle cose morali (frà le quali gli stati de gli huomini tengono principalissimo luogo) è il primo costitutiuo, che dà la forma all'essere, il grado all'efficacia, e la regola all'elettione de'mezzi, S.Ignatio, prima di null'altro, il prefisse, e stabilì. E percioche in tutte le cole del leruigio di Dio, egli vsò di mirar sempre altissimo, singolarmente in questa, di cui non hebbe altra maggiore, pole gli occhi nel più sublime esemplare, che sia, per ricauarne, nel modello del suo Istituto, quanto meglio sapesse, vna copia simigliante. Perciò osseruato l'intentione dellavenuta, e gli andamenti della vita diuina di Christo ( di cui certo è, che niun'altro, nè vgualmente intele nè sì veracemente maneggiò gl'interessi della gloria di Dio) e veduto, che quanto viuendo operò, e quanto morendo patì, tutto ridufse alla propria persettione, & alla salute altrui, egli ancora. quelti due altissimi fini, legati inseparabilmente insieme, con iscambieuole dipendenza dell'vno dall'altro, presisse, come primo, ed. vitimo termine del suo Istituto; e dichiarollo con

queite

queste parole. Finis huius Societatis est, non solum saluti, & persour est fectioni propriarum animarum, cum divina gratia, vacare, sed cum eadem, impense, in salutom, & perfectionem proximorum incumbere. Così ella è, Tota ad maiorem Deigloriam, come altroue dico il medesimo Santo, mentre ella è tutta ad vniuersale bonum, & vilitatem animarum instituta. Con le Costitutioni nostre van di conserto le Bolle Apostoliche, che ne consermano l'Istituto: Frà le quali vna di Gregorio XIII. [Si come (dice) il fine di detra Compagnia è la dilavarione, e la disesa della. Fede, e'l profitto delle anime nella vita, e nella dottrina. Christiana, così anche è proprio della gratia di sua vocatione, scorrere diuersi paesi, secondo la direttione del Romano Pontefice, e del Preposito Generale della medesima Compagnia.] Hò detto, che il Santo legò questi due fini con iscambieuole dipendenza dell'yno dall'altro, percioche l'adoperarsi tutto nella falute de prossimi, è parte intrinseca, sustanțiale, e inseparabile dalla perfercione propria di questo Istituto: sì come all'incontro, tutti i mezzi, che iono gioueuoli all'acquisto della privata perfettione d'ognun di noi, sono dispositioni ordinate a renderci habili ad impiegarci, come da, noi si dee, nella silute de prossimi. Rapporteronne qui per più evidente notitia vna notabile osseruatione, che fin da primi tempi ci lasciò in iscritto vn de più cari figliuoli di S. Ignatio: [Haisi da auuertire (dice egli) che l'Oratione, e la Meditatione non sono principal fine del nostro Istituto, ma vniuersale strumento d'efficacissimo aiuro, per l'acquisto di quelle virtu, che alla pratica de ministerij della Compagnia, bisognano. Le quali virtà però, non a forza solo d'oratione, e di meditatione, ma bensì, (e principalmente) di mortificatione, s'acquistano. Onde perciò il P. Ignatio pose nelle Costitutioni il sondamento delle sode virtu, che sostengono il nostro Istituto, nella continua annegatione di sè medesimo. Si come anco Christo Giesù Signor Nostro, la medesima volle fosse sondamento della Christiana persertione; onde disse, Abneget semetipsum, Or tollar orucem suam. Per tanto dell' oratione, e della meditatione hauemo a valerci, per far con. esse acquisto d'vna intera, e perfetta mortificatione de gli affetti nostri disordinari: e se alcuno per godersi i sentimenti,

P.Diega

e le delicie del oratione, trascurasse la pratica de' ministeri in aiuto de' prossimi, giusta le regole, e gli ordini dell'vbbidienza, questi in ciò vscirebbe suor del douere della sua. vocatione. Simigliantemente, non fà oratione secondo il modo proprio del nostro Istituto, chi si mantiene intero il proprio giudicio, e si rende difficile ad vbbidire, oue incontri ordini de' Superiori, che al suo genio, e al suo volere contrastino. Perche si come le altre Religioni hanno vn modo lor proprio, per conseguire il fine, che il suo istituto ad ognuna prescriue, così la Compagnia hà vn proprio, e particolar suo modo d'orare, onde si vale al conseguimento dell' interna mortificatione de gli affetti, e del giudicio, e della... propria volontà, rassegnatissima nelle dispositioni dell'ybbidienza: con che ci rendiamo strumenti sicuri, & adatti in. feruigio de' prossimi, a falute delle anime loro, ch'è il fine del nostro Istituto, a maggior gloria di Dio. ] Fino a qui egli. Ma non percioche il fine adeguato della Compagnia, è,Suas, ac proximorum animas ad finem Ultimum consequendum, ad quem\_ ereata fuerunt, iuuare, come parlano le Costitutioni, hauui perciò confusione niuna dello stato nostro con quello de' Vescoui, i quali, e sono essi persetti, e per ossicio, persettionano anche altrui. Impercioche vn tale stato, è a gran vantaggio più sublime del nostro: che il Vescouo, di sua conditione, già più non fatica, come noi, nell'acquisto della persettione, ma si suppone persetto, e giunto a quel termine, per cui lo stato nostro ci mette in via.

Stabilito in tal maniera il fine della Compagnia, si riuolpe'mezzi, che se il Santo Fondatore alla scelta de' mezzi, che le doueano esse dalle due sere di necessario aiuto per conseguirlo. Perciò si pose innanvite Attiua, e contemplate zi a gli occhi i ritratti, il genio, e gli esercitij di quelle due ua per conse- celebri forme di vita, l'vna delle quali, a guisa di Marta affacdel suo Istru- cendata, e trauagliosa, per giouare altrui, quasi sè stessa dimentica; tutta (come dice S. Agostino) intenta quomodo pascat Dominum. L'altra, all'opposto, simigliante a Maddalena, che vert. De fancamente otiosa, siede in riposo a piè di Christo, curante solo di sè, e schisa di quanto la può distornare dalla contemplatione, in cui null'altro cerca, che quomodo pascatur a Domino. Di queste due sorme di vita, prese nel puro essere, che hanno

Digitized by GOQ

hanno, è manisesto, che niuna era consaccente, e proportionata al suo intento. Non la semplice Contemplatiua; perche chi ètutto d'altrui, non de' inuischiarsi l'ali col mele delle dolcezze, che contemplando si godono, tanto, che non possa, o non voglia prontamente volare, douunque il chiama il bisogno de' prottimi; giusta la vocatione propria della Compagnia, ch'è d'andare a qualsiuoglia luogo, doue si speri maggior seruigio di Dio, & aiuto de prossimi. Neanco la semplice Attiua, perche chi è tutto di sè medesimo, non de' per le anime altrui trascurar punto la sua: per non far come i monti, che mandano alle valli le piogge che riceuon dal ciclo, e con esse il miglior sugo delle lor terre; con che elle diuentano ferțili, e grasse, estisserili, e magri rimangono. Per tal cagione vnì, con vn perfettifimo milto, il buono d'amendue queste vite, non molto difficili ad accordarsi; percioche in fine-Marta, e Maddalena sono sorelle, e non nemiche: e secesì, che doue prese in tutto rigore, s'impediscono, temperate, si aiutano, con vna icambieuole vicenda di feruigi, mentre le fatiche dell'Attiua tanno truttare l'otio della Contemplatiua, e l'otio di questa, dà lena, e vigore a quella, per faticare. Così dall'yna egli prefe l'Oratione mentale cotidiana, principalissimo strumento della persettione, che mette l'ali di suoco all' anima, e la porta all'unione con Dio. Gli Esercitij spirituali, anche taluolta d'vn mese intero, con quelle quattro hore di meditatione, che loro si dà ciascun giorno: ch'è senza. grotte, nè deserti, vn bell'vscir del mondo, anzi di sè medesimo: ciò ch'è assai più difficile, che vscir del mondo. Le rinouationi de' Voti due volte ogni anno, con grandi apparecchi d'orationi, di confessioni generali, di penitenze, e di efatta riforma dell'huomo interno. Gli esami della coscienza, che ci rinuouano ogni di due volte, a mezzo, e nel fine del giorno: & oltre a questi, che seruono alla commune risorma di tutto il nostro operare di dentro, e di suori, quell'altro, che chiamiamo Particolare (di cui parlerò nel libro feguente) e vale all'acquisto d'vna virtù, di che habbiam più bisogno, o alla estirpatione d'vn vitio, che più degli altri ci nuoce. La purità dell'intentione nell'universale della vita,e in ogni opera particolare; lenza pretendere di quanto è nel mondo nul-

la altro che Dio. Lo scoprimento intero, e sedele di ciò, che ci passa nella coscienza, buono, o reo che sia, da sarsi a chi nell'anima ci gouerna. L'vso della lettione spirituale, che più volte il disi pratica, publica, e priuata; e quello della parola di Dio nelle esortationi domestiche, e nelle conserenze di cose di spirito. La frequenza de' Sacramenti. L'esercitio d'una continua mortificatione interna; e finalmente l'esatta osseruanza de' voti. Questi, & altri somiglianti, sono gli aiuti, che agnuno hà nella Compagnia per auanzarsi nella perferrione, e con essi ella resta fuor di pericolo, che nell'impiegarsi che sà, tutta nella salute de' prossimi, riesca come i pali che fostengon le viti, e mentre elle fan frutto, essi aridi, e fecchi rimangono, buoni folo per ardere. Dall'altra poi,egli prese in aiuto de' prossimi, non solo ciò, che immediatamente tratta di spirito, ma quello ancora, che coltiuando l'ingegno, dispone per introdurlo. Dico gli studij, di cui la Compagnia apre a chi che sia , scuole , & academie in ogni prosessione di lettere, non disdiceuoli ad insegnarsi da' Religiosi, dall'infimo basso della Grammatica, fino al sommo dell'yna, e dell'altra Theologia scolastica, e morale: e ciò senza altra. mercede, che di riscuotere da gli scolari per pagamento, pietà Christiana, innocenza di costumi, e frequentatione de, Sacramenti. I mezzi poi, che più immediatamente seruono in prò dello ipirito, e di cui la Compagnia per fuo istituto si vale, riserbomi a contarli nel libro seguente, oue srà le virtù di S. Ignacio, dimostrerò di quale industria fosse in lui il zelo della falute de' proffimi .

Hor dall'hauere con vn tal fine,e con sì fatti mezzi comgnia è Religion Cheri
cale: senza, e sustantiale, tutta si ordina all'aiuto de' prossimi, ne veniua niuno scont per necessaria conseguenza, ch'egli douesse formarla con Orcio della Gorarchia Ecclessastica. E dine Chericale, di cui è proprio amministrare, a' popoli i susclessastica se sidij dell'eterna salute. Perciò, e tale egli la se', e per tale la le stia obli-riconoscono il sacro Concilio di Trento, & i Sommi Ponteto al Sommo fici Paolo III. e IV. Giulio III. Pio V. Gregorio XIII. e Cle-Pontefice, mente VIII. che non mai altrimenti, che con nome di Cherici, o Sacerdoti, ci chiamano. Che poi ella sia strettissimamente Chericale, e non altro, si vede da quello, che di 10-

pra

pra hò mostrato; che la Compagnia, ciò che è, tutta è in. ordine a' prossimi, mentre anco quell'acquistar ch' ella sà della propria persettione, vsa per disporsi con essa, e per farsi strumento habile all'aiuto dell'anime. Da questo essere la Compagnia non altro, che puro Chericato Regolare, due notabili, e ben certe conseguenze deriuano: laprima è, ch'ella nella Gerarchia Ecclessastica hà propriamente luogo, in quella parte, che indirizza i popoli nel colto di Dio, e nell'acquilto della falute, che è quella del Clero. Impercioche non essendo ella di suo Istituto Monastica, in quanto è Religione, non hà nulla, che ottimamente. non istia nel Chericato: anzi, ciò ch'ella hà d'aggiunto all' ordinario di quello stato, è aumento di persettione fra termini d'esso. Che però Paolo III, Giulio III. Marcello II. e Paolo IV. soleuano sempre chiamarci, Sacerdoti Risormati. Nè perche la Compagnia, per priuilegio d'esentione non è immediatamete suggetta alla giurisdittione de'Vescoui, si come è il Clero non Regolare, de perciò dirsi, ch'ella scompagna, o disordini il conserto della Ecclesiastica Gerarchia, nè che le ne ritiri, o le n'escluda, percioche ella è per voto solenne, e suo particolare, tutta dipendente da'cenni del Sommo Pontesice, ch'è Vescouo vniuersale, alla dispositione della cui prouidenza sopra il publico della greggia di Christo, stà innicela in sussidio delle Chiese, in serusgio de Vescoui, & in. aiuto delle anime. E veramente, le la Compagnia, non al Sommo Pontefice, ma a'Vescoui si sosse consecrata con voto solenne d'ubbidienza, ciò, oltreche non era necessario al bene delle loro gregge, sarebbe riuscito a grande sconcio del ben commune della Chiela; perche i paesi de gl'Intedeli, e. de gli Heretici, che non istanno a cura di Vescodo particolare, non haurebbono hauuto chi vi ci adoperasse; ciò che hanno fatto i Pontesici, con acquisto d'innumerabili anime alla Fede, e come Pio V. testifica fin de suoi tempi, con aggiunta di Regni interi alla Monarchia della Chiesa. Oltreche era insieme sommo decoro dell'autorità del Viçario di Christo, hauer tante migliaia d'huomini, di quelle qualità, che ne' Professi di quest' Ordine si richieggono, che stanno sempre, per dir così, sù le ali, pronti, per voto, che ne hanno, ad andare senza scusa, e senza viatico, a qualunque,

lontano, e barbaro clima, e per qualunque difficile, e periglioso affare in seruigio delle anime si presenti. Il che como in ogni altro tempo farebbe stato ( oltreche di tanto ville a' fedeli) honoreuoliisimo alla Sede Apostolica, in questa virima età però, era sommamente necessario. Ond'è, che i Pontefici, e gliscrittori, che di sopra hò raccordati, auuisarono, essere stato effetto della prouidenza di Dio verso la sua Chiesa, e'l suo Vicario, inuiar loro per nuoui bisogni, nuoui aiuti. Che poi questo sia stato, non vna pomposa apparenza, senz'altro vrile, che d'vn bel nome, ma con effetti corrispondenti alla promessa, nol lasciano sospettare e i satti stessi, che a lor luogo nelle storie il parleranno, e gl'innumerabili libri, che per questa sola cagione, gli Heretici d'ogni Setta, hanno scritto ad infamia del nome, a condannatione della dottrina, a scherno dell'Istituto, & a vituperio della Compagnia. Grida Lermeo fra' fuoi Caluinisti, che haucuam ben noi gran cole promesso in disesa del Romano Pontesice, ma, valenti huomini che noi siamo, habbiam vinto le parole co fatti, e troppe più della promessa, sono state l'esibitioni dell'opera. Ond' è che non contenti d'attaccarla co'Ministri della Religione 11tormata, infettiamo anco la semplice gionentù della Germania, e della Francia, e sì possenti siamo nell'arte d'affertionarla alla diuotione della Sede Romana, che più facile è, che Imontino di colore le lane tinte in grana, che non che in esse si smarrisca quel sos Papaa doctrina, di che gl'imbeuiamo: Atlanti del Papato, ci chiama Miseno Caluinista, Sergenti del Velcouo Romano, Elia Hasenmullero, Vitachero, Midolle del Papismo, Eunio, Euangelisti del Pontesice, causam prespsa adeò strenuè agentes, ve vix aliquid gravius pro Christo prestari possit: al che anco è conforme il dipengerci che sanno, accorrenti a sostenere la Sedia di S. Pietro sospinta da gl'impeti di Lutero. E percioche per serire la Chiesa (come disse il Configlier Florimondo) prima passano alla Compagnia i fianchi, 42 34 e alle loro spade vittima la diseguano; per ciò huomini di pari lenno, e pietà Christiana, ben'intendendo queste ignominie essere honori, e queste persecutioni; materia più dinuidia, che di compassione, ne hanno scritto con altro senzimento, che non certi del volgo i quali, cui venggiono accu-

fato, stimano reo, & hanno in conto di somma infelicità essere ·în odio a molti. Non così, frà molti altri, due fauissimi Car-· dinali Stanislao Hosio, e Guglielmo Alano, de quali l'Hosio : Petro Gan. [ La vostra felicità (dice a'Religiosi della Compagnia, ) la voltra beatitudine, tanto è maggiore, quanto più crude perlecutioni tollerate da'ribelli di Christo. De'quali non hauete che temere, percioche i capegli de'voltri capi tutti sono contati, e sì come Carilto il promile, ne pur'vn solo ne perira. Riuscirà vero anche di voi, In patientià restra possidebitis animas vestras. Nè solamente possederete le vostre anime, ma guadagnerete a Christo anco quelle de vostri nemici , i quals hora non v'odiano meno di quel, che già gli Hebrei odiaflero Christo Giesù, della cui Compagnia voi siere; accioche hora compagni suoi ne parimenti, poscia gliel siate nelle consofacioni, e ne'gaudij sempiterni. Per tanto portateui virikmente, e prendete coraggio. Quegli stessi a cui hora siete. in abbominatione, li cangieranno hno ad inuitarui con gran. di preghiere, & a far grandi sforzi, perche co'faluteuoli vostri insegnamenti, & esempi, li ammaestriate. ] L'altro poi 20 Apol. [L'ordine (dice) di questi huomini, e la maniera del viuere, è veramente nuoua : ma la fede, e la dottrina è in tutto la... medesima, che ab antico insegnarono i Padri, & hoggidì protessa la Chiesa. Sono in dispetto, e in odio agli Heretici, ciò che S. Girolamo a somma gloria si recaua. Imperoche que'Santi huomini, che già turon messi da Dio in battaglia contra gli Heretici, crano loro tanto in abbominatione, quanto hora questi mandatici da Dio a ristorar le rouine di Lutero di Caluino, e delle altre peltilenze a queste simiglianti.] Che poi più, che a verun'altra conditione d'huomimi, il rendere particolare vbbidienza al Sommo Pontefice sia stato bene alla Compagnia, la quale pure hà voto di non pretendere, e di non accettar dignità: ottimamente il significò Stanissao Reseio, dicendo; Che gli Echij, i Tapperi, i Rossensi, i Mori, gli Hesselij, gli Hosij, i Sanderi, & altri come essi, huomini di pari sapienza, e zelo, che se la presero in voce,e in iscritto contra i ribelli della Chiesa, trouarono poca fede appresso gli Heretici, si come presi, falsamente, a sospetto, che in etsi parlasse più l'interesse, che la verità: qual,

Digitized by Google

dice egli, Quam profitebantur fidem, cam ob Papa metum, ob censuum, redditimm, Episcopatuum, & id genus amorem, tuerentur. Propreseavisum est Domino nouos homines suscitare, sine re, sine sede, sine Episcopatibus, sine Abbatijs, viles in oculis seculi, nil timentes mist Douin, nil sperantes nisi a Deo, qui mortem pre Christo lucrum putà-

rent; occidi possent, vinci non possent.

Mituta di S. Ignatio aglo, che hà di propria lua , quanto per quello, che non ha di comune delle-altre Religio-

L'altra conseguenza dell'esser la Compagnia Religion. Chericale, e per conditione del sua istituto obligata secongiuttatiunma, do tutto il suo essere alla salute de prossimi, è, che il non hauerle il Santo Fondatore assegnato tutto ciò, che altre Religioni santamente, e con decoro della Chiesa prosessano, non è hauerla fatta mancheuole di nulla, che le si douesse. Impercioche chiarissimo è, che non meno si varia e sconcerta vna ni a perche, cola con aggiungerle quel che difficilmente comporta, checon torle quello, che le si dee; e del douersi o nò quelta, o quell'altra cosa, niuna misura v'è d'insallibile verità, le non il fine, ch'è l'unico regolatore de mezzi. Così, per esempio, nell'Architettura, non ogni Ordine serue ad ogni fabrica, & vna forma richieggono i tempij, vn'altra i palagi, 🥞 vn'altra le fortezze: e benche putti, si come edificij, in quanto tali, s'according in hauer necessità d'alcune cole sultantiali, e communi, quali sono, sondamenta, e mura, nel rimanente però sono frà loro sì differenti, come i fini, d'habitare, di ragunarli al colto di Dio, e di disendersi. Non altrimenti le Religioni, tutte perche siano tali, s'accordano inrichieder quello, di che que mancassero, non sarebbono Religioni, ch'è la professione nell'osseruanza de voti; ma nel rimanente, sono trà loro sì varie, come i fini per cui Iddio, e i loro Fondatori le istituirono. Es'io non erro, la Militare. de Caualieri Gerofolimitani, la Monastica, e le Chericale, non si confanno insieme più, che vna Forcezza, vn Tempio. & vn Palagio. Chi dunque volesse, che i Monaci del sacro Ordine della Cercola, si prendessero a star, come noi, cinque, e più hore ogni di in iscuola, insegnando a fanciulli, o a. scorrere, con lontanissime Missioni, per sino alle Indie, ancorche queste sieno opere d'eccellentissima carità, chi non vede, che con esse tutta gualterebbe l'harmonia di quel bellissmo Ordine, e merterebbe impedimenti al fine, che hà dell' vniavnione con Dio, per mezzo della conremplatione? Mercè, che non tutto quello, che in sè è buono, è buono per ogni itato. Non altrimenti chi volesse obligare la Compagnia al choro, al ritiramento, & ad altre simili osseruanze, con ciò la distruggerebbe nella sustanza. E questo è sì vero, che noi veggiamo, che que' Religiosi, che o dalla Sede Apostolica. vengono adoperati, o per consentimento dell'Ordine, spontaneamente s'impiegano in aiuto de' prossimi, hanno ragioneuolissima esentione, e dispensa, chi dal choro, chi dal digiuno, e doue faccia bisogno, anche dall'habito: onde non. de' recar marauiglia, se vn'Ordine, che hà questo per essen- ... tiale istituto, hà ancora per legge propria ciò, che a questi è indulto straordinario, straordinario dico, non all'vficio, ma all'Ordine. E certo, chi hà occhi, che s'intendan dell' arte d'amministrar saggiamente il gouerno d'vna communità, ordinata come a suo fine alla salute delle anime, in mirare l'Istituto di S. Ignatio, senz'altrointeresse, che d'intenderlo, per formarne giudicio, non può di meno, che non riuerisca, come mente d'altissimo intendere quella, che secondo ogni più esatta legge di diuina, e d'humana prudenza ر l'hà organizzato, e composto. In fin gli heretici, che hanno per quinto elemento l'odio della Compagnia, e di chi per loro icempio la formò, pur nondimeno, per non parere iciocchi, non hanno saputo essere, se non pochi d'essi, in questa. parte maligni, condannando per poco ben concertato quell' Ordine, che troppo meglio sarebbe stato per essi, s'era meni ordinato. Benche, per altra parte, stimando il fine di tirar le anime, prima alla Fede Romana, indi all'osseruanza della legge diuina, vn'vccidere altrui, con pretesto di risanarlo, nonhan faputo lodare le Costitutioni di S.Ignatio, altrimenti, che come vna musica, di persetta harmonia sì, ma lauorata sopra parole da incantare, e trasformare in mostri coloro, con cui da' Gesuiti s'adopera. Ma chi hà (come de' buoni Architetti, e Scultori dicea Michel Angiolo) il compasso ne gli occhi, e de'lauori che mira, sà intendere il magistero dell'arte, e la. corrispondenza delle parti ond'è composto, al certo di quest' opera di S.Ignatio, anzi di Dio che glie ne ispirò il modello, ne giudica, e parla non altrimenti, che come già il Cardinal

Filippo Sega, Artem, qua id corpus tam pulchrè, tam aptè, tam. excellenter coagmentatum est, divinam prorsus, non humanam suisse; O eius Architectum Ignatium, non tam peritia labore parta, quàm luce è calo impertita, illud coagmentasse. E l'ammira in ispecie, non tanto per le cose, che hà preso in sormarlo, quanto per quelle, che non men saggiamente hà lasciate, per non dissormarlo.

pugnario.

E ciò hanno ottimamente veduto i Sommi Pontefici, il Giudicio de' cui giudicio, come di chi scorge più d'alto, con occhio più tefici sopra perspicace, e con lume più che humano, gl'interessi del puza dell'Istituto blico bene della Chiesa, è di douere, che sia regola, e misura della Compa-gnia: e sotto del sentir de' più bassì, che nelle cose altrui, che risguardano quali pene per ordinario coll'affetto, anzi che coll'intendimento, o veggonopoco, o straueggono molto. Hanno dunque i Sommi Pontefici inteso, che l'Istituto della Compagnia luxta divina vocationis dispositionem emanauit : e che a farlo sì acconciamente,che riulcisse di pari gioueuole all'vno,e all'altro de' fini che hà ,cio della fantità propria, e dell'altrui, Lo Spirito Santo (come dice invn'altra Costitutione Apostolica il medesimo Potefice) eccitò Ignatio di Loiola Istitutore della medesima Cópagnia, e mezzi riguardeuoli, e sommamente opportuni per feruigio di quelta S.Sede gli fuggerì, & ampiamente fomministrò. Dal che poi, come da vn'indubitato principio, certissima tulla regola, che pure in particolare rifguardo della Compagnia, il medesimo spirito dettò a Gregorio XIV. nella bolla Ecclesia Catholica, doue dice: [ Nè alla tranquillità, nè allo stabilimento de gli Ordini prouedersi, se gl'Istituti loro, sermi, & immobili non si mantengono, perche crescano con que' medesimi modi, co' quali, da' Fondatori, per ispiratione di Dio, approuanteli questa Sede Apostolica, surono da prima. fondati. ] E più sotto: [ Tornerebbe a gran danno della disciplina regolare, e della spiritual persettione, & a rouina, e sconserto grandissimo di tutto l'Ordine, se quelle cose, che da' Fondatori furono lantamente iltituite, e da tutto l'Ordine nelle Generali sue Congregationi più volte accettate, e quel che più rilieua, da questa Santa Sede stabilite, e consermate au. uenisse, che sotto qualunque pretesto, nonche si mutassero, ma s'impugnassero, e distruggessero.] Riuscendo in ciò, come vn'an-

vn'antico Scrittore disse de' Ritratti, che quando auuiene, che per lunghezza di tempo, o per altro accidente fmontino di colore, o imarriscano l'aria che haucano, non si debbono riformare, con mutar loro lineamenti, e sembiante, ma conrinfrescarli della medesima tempera, e sù l'antico disegno, tornandoli all'originale di prima, perche sieno veramente etii,e non col nome d'essi, vn'altro. E ciò nelle cose della Compagnia, benche al principio potesse hauere altra apparenza di bene, in fine poi si ridurrebbe a tirarla a terra, come le tabriche, a cui si muouono le fondamenta; che così appunto ne parla vn Pontefice, doue riferendo le ragioni, e le istanze fatte da alcuni a Pio V. di fanta memoria, per mutare, in alcune cofe particolari, maniera all'istituto della Compagnia, soggiunge: [ A' quali, & a simili altri nuoui ritrouamenti degl'impugnatori, se luogo si desse, tutta la costruttura della. Compagnia andrebbe in fascio, e rouinerebbe; ] e con estaanche quell'vtile, che col sudore, e col sangue de' suoi pur s'ingegna di recare alla Chiesa. Perciò [Gl'iltituti suoi (disse con pesatissima ragione Gregorio XIII. nella Bolla Ascendente Domino) si come sondamento di quel prò, che da lei hà la Religione Catolica, hauemo noi a disendere, & a mantenere immobili, e fermi, ad esempio anche de gli altri Romani Pontefici.] Finalmente perche s'intenda quanto ben'aggiustate, e quanto sicure, per dichiaratione Apostolica, siano le Costitutioni, gli Statuti, le Regole, i Decreti, e ogni altra parte dell'Istituto della Compagnia, non mi bisogna dir più, che sol questo, che solo vale per ogni cosa; cioè, ch'elle sono rettaméte, giudicate, & appellate Costitutioni Papali, dalla Ruo. 8.6,4.24 ta Romana in vna sua Decisione; in cui, contate le consermationi, che dell'Istituto della Compagnia hanno satto Giulio III. due Gregorij XIII. e XIV. e Paolo V. per quorum litteras confirmatur institutum, constitutiones, ac statuta, & decreta &c. loggiunge, ita ve propterea dubitari non posset de validitate dictarum. constitutionum, debeantque censeri Papales. E special ragione ottimamente il dimostra. Percioche surono satte per espresso ordine del Pontefice, come il Santo Padre nel principio delle Costitutioni attesta. Poscia messe da Paolo IV. a strettisimo esame di quattro Cardinali, ne vscirono interamente ap-

prouate. Indi oltre al medesimo Paolo, quattro Pontesici dopo lui le han confermate con molte Bolle Apostoliche inampissima sorma, di Moto proprio, di Certa scienza, e di Pienezza di podestà; così approuando, e validando tutte insieme, in particolare ognuna delle dette Costitutioni, Regole, Statuti, Decreti &c. come di parola in parola nelle dette bolle se recitassero. Perciò, come Costitutioni Papali, i medesimi Pontefici vietano a chi che sia, sotto grauissime pene, la temeraria presuntione di condannarle, impugnarle, o metterle in dubbio, etiandio con pretesto di maggior bene, conombra di zelo, ed a titolo di rintracciarne la verità. Anzi ne men quegli della Compagnia vi ponno metter le mani, più che verun'altro fuori d'essa. Il che tutto odasi nella Costitutione Ecclesia Catholica di Gregorio XIV. [Affinche (dice egli) l'ardire de' contradicenti, e perturbatori, venga represso, sì che ne essi, nè altri in auuenire, dal noceuole loro esempio indotti, presumano, o possano impunitamente sneruare, o impugnare le cose vna volta stabilite dalla Sede Apostolica, principalmente dell'Istituto, e confermatione de gli Ordini Religiosi, ne' quali ad altrui non istà metter mano, suor che solamente alla medesima Sede Apostolica, ordiniamo in virtù di santa vbbidienza ad ogni qualunque persona secolares o di qualsiuoglia Ordine Regolare (comprendendo fra' Regolari anco i Religiosi della Compagnia) di qualunque stato, grado, o preminenza sia, etiandio, se Vescouo, Arciuescouo, Patriarca, o Cardinale, o di qualunque mondana dignità, & eccellenza, fotto pena di scommunicatione lata sententia, ed'inhabilità a qualsiuoglia vsicio, e dignità, e di priuation di voce attiua, e passiua, da incorrersi senza altra dichiaratione (la cui assolutione a noi soli, & a' nostri Succesfori riserbiamo) che niuno sotto qualunque pretesto di maggior bene, o di zelo, o fotto qualunque altro ricercato colore, presuma d'impugnare, o mutare, o alterare l'Istituto, Costitutioni, Decreti di detta Compagnia, o alcun'articolo delle cose sopradette, o qualunque altra &c.]

Spartimento, e concatenatione delle dieci parti del

Hor accennata, così in vniuersale, e alla succinta, l'agni Contrutio- giustatezza dell'Istituto di S. Ignatio, veggasi prima lo spartimento, e l'organizzatione di tutto il corpo delle Costitutio-

ni, come egli le scrisse, indi in particolare la sodezza delle ragioni, onde s'indusse, o per meglio dire, perche Iddio il mosse, a non accertare per esso alcune cole, che gli altri Istituti Religiosi, secondo la propria vocatione, santamente ofservano. E quanço al partimento, & all'ordine delle Costitusigni; elle turon del Santo distribuice in dieci parti, turce insieme concatenate, e dipendenti le seconde dalle prime, giu-Ita la naturale vnione, che han trà loro, il formare, il creicere, e il conteruar tutto il conferto d'yna Religiosa, e ben regolata Communità. Percioche nella prima parte egli dillingue, e numera le qualità, sì dell'anima, e sì del corposiche si richiede stano in coloro, cho hanno a riceversi per terusse 3 Dio, in quelta maniera di particolare Istituto; e quelle ancora, che impedikono, o doue da prima si fossero ignorate, e poscia risapute, appullano il piceuimento. Ma percioche non tutti, che si accettano sanujen che riescano a propa, secondo, le prime iperanze, che diedero, onde sa bisogno igranariene, preferiue nella leconda parce, le cagioni, & allegna il modo di licentiare. Hor quegli che rimangono, e si mettono in pruoua, fino a tanto, che siano incorporati con la Compagnia (il che non fi la, che dono molti anni, come, più innanzi diremo) han bisogno d'aiuti per crescere, e profittar nello spirito, e di regola per mantenerit nel corpo, habili alle fatiche, con che agnuno, giusta sua forza, e talento, in prò, e scruigio de profimi adopera: c all'vno, e all'altro sedissa interamente la Terra parte. Perche poi, senza più che ordinario capitale di lettere, non si riesce idoneo per que gradi, nè per que minuterij, che la Compagnia, di tuo proprio Iltituto profess, nella Quarta parte si tratta molto alla îțesa de gli studij, e come in esti posta auanzars; con che ordine crescerui; i gradi delle scuole; il partimento delle scienzo, e delle lingue; e tutta parte per parte la formatione el reggimento d'una Uniuerlità. Parlali anco del gouerno, e del mantenimento de Collegij, perche quiui, come in proprio luogo, a distincion delle Case Prosesse, la Compagnia. hà kuole, e studio. Fino a qui si tratta delle qualità, che necessiriamente dispongono all'unire con la Compagnia per mezzo della Professione di quattro voti, alla quale ( que akri

altri habbia iodisfatto alle pruoue, che di lui si fanno, e sia. sornito di virtù, e di sapere, quanto ne ricerca quel grado, può essere ammesso. Perciò nella Quinta parte si diuisano le conditioni d'esso, come ancora dell'altro inserior grado di Coadiutore Spirituale, doue communemente rimane, chi non è habile per suo talento, a salire più alto. A già vniti con la Compagnia, resta prescriuere, come portar si debbano, prima con sè medesimi, massimamente nell'osseruanza de? voti, e ciò adempie la Sesta parte i poi co prossimi, adoperandosi per salute delle anime loro ne'ministerij dell'Ordine, e in ispecie delle Missioni, secondo il disporre, che ne saranno il Sommo Pontefice, o il Generale; e di ciò fi dà regola. nella Settima. Tutto il detto fin qui rifguarda la formatione del corpo della Compagnia. Le altre due parti, più da presso toccano al capo d'essa, ch'è il Generale : e nell'Ottaua si stabi lisce l'unione d'essa con lui, la sua elettione, e il ragunarfi della Congregation Generale, a cui l'elettione del capo di tutto l'Ordine appartiene: poi nella Nona si determina l'vi nione del Generale con la Compagnia: l'autorità ch'egli hà verso lei, e ch'essa hà sopra lui: e i mezzi, onde può prosittare il suo gouerno. Finalmente la Docima assegna gli vniuerfali aiuti, che può la Compagnia hauere per crescere, e mantenersi. Tale è l'ordine, è la concatenatione, che divide, e lega le dieci parti delle Costitutioni scritte da S.Ignatio. A queste egli pure, capo per capo, aggiunse alcune dichiarationi, per intendimento del testo: le quali, si come anco l'Esame generale, hanno la medesima autorità che le Costitutiomi. Queste poi, percioche il Santo, prima di morire, non le diede per finite, & immutabili, la prima Congregation Generale, che dopo lui si ragunò, chiese, se si poreua, o doueua mutar cosa alcuna delle Costitutioni lasciate senza l'vitima. approvatione del Fondatore: est risoluette che nò: ma intere, e intatte si mantenessero, e si osservassero; nè in auvenire mai si douesse rimetrere a partito cosa che sia, se tocca nulla di sustantiale: che delle altre di minor conto si possa; ma con legge, che ne pur d'esse nulla si muti,se sperienza, o ragione manifesta altro non richiogga. D'alcune Regole poi, che si trovarono fuor del corpo legitimo delle Coltitutioni, e non fria-

pea, fe il Santo v'hauesse dato l'vitima mano, la medesima. Congregatione saggiamente determinò, dando a ciascuna il luogo, e'l pelo, che meglio le staua. Così dal proprio originale del Santo furono trascritte le Costitutioni, e riscontrate fedelissimamente col testo: indi, come proprie, immutabili, e perpetue leggi dell'Ordine, sottoscritte, e suggellate per publica autorità dal P. Giouan Polanco Segretario, polcia da lui trasportate dallo Spagnuolo nell'idioma latino, e dopo lunghi riscontri, & ammende, per torne ogni suario, approuate, e messe in publico alle stampe. Hor quanto all'altra parte.

Primieramente la Compagnia non hà forma di vestire La Compadeterminato. Il che non saputo, o non auuertito da certo gnia non ha forma d'habi-Scrittore della vita di Paolo IV. l'indussea dire, che il nostro to proprio, e habito sù preso da quello del suo Ordine. Ciò che è sì satta, perches mente lontano dal vero, che appunto alcune cofe particolari e proprie del veltir di quell'Ordine, la Compagnia non le vla-Percioche, quanto al portare il collaro alzato, il S. Fondatore, ch'era Spagnuolo, il prese dal vestir modesto de' Sacerdoti di Spagna: e la soprauesta, che gli Studenti nostri vsano, in vece di mantello, fui da lui assegnata ad imitatione de gli scolari di Parigi, dou'eglistudio, e doue mandoa studiare i primi giouani della Compagnia. Non fono però nè l'vna, nè l'altradi queste sogge d'habito si proprie nostre, che si vsino in ogni paese; e doue la ragione, o l'vso de luoghi il richiegga, non si possano liberamente lasciare, e prenderne altre, come infatti si pratica. Noi vestiamo da Cherici; perche Cherici siamo, e se altri così pur vuole, habbiamo habito proprio del nostro stato, cioè il commune de' Cherici. Quanto al modo d'esso; trè conditioni surono prescritte dal Santo: V t honestus sur, V t ad vsum loci, in quo viuitur, accommodatus, V t professioni paupertatis non repugnet. Oltre a questa ch'è ragione presa dall'intrinseco, vn'altra ve ne hà, che sà conueneuolissimo il non hauer noi altra forma di vestire più proprio,e singolare Questa è, che hauendo nel Settentrione gli heretici messo in estrema abbominatione gli habiti antichi delle Religioni, & essendo la Compagnia istituita anco per trattare (come di continuo fà) congli heretici, fu prudentissimo aunedimento, il darle tal'habito

bito, che vedendolo non suggisser da lei, come da vna siera seluaggia, coloro, con cui, più che altro, il trattare dimestico gioua per guadagnarli. Anzi doue sra' Gentili è in più credito il vestire habito da letterato, qual portano nell'Imperio della Cina i Mandarini, e nell'India i Bracmani, si dipone il Chericale, e quello, per qualche tempo, si prende; e doue in Prouincie del tutto heretiche non si permette maniera di vestire, che senta punto dell'Ecclesiastico, ci trassormiamo in personaggio, chi di mercatante, chi di soldato, chi di seruidore, chi di medico, chi d'artiere, e di qualunque altro simile torna più commodo al trattare senza sospetto co' Catolici occulti.

II Non ha Chodore,

Di più la Compagnia non hà Choro commune, ma ognuro, e perchet no, che n'è obligato, recita priuatamente l'officio. Il che a e se percio le Domenico Soto sembro si sconcia, e disdiceuole cosa, che hauendo detro alquanto più sopra, che le Religioni approuare non ponnoper niun conto mancare di questa si necessaria parte della contemplatione, soggiunse, Lequor de Religio. Eb. 10. de nibus antiquis, nam si alius Religionis modus circa huiusmodi obliga- 11 ques s. tionem admittatur, certe vix nomen Religionis meretur, quippe que maximo Religionis splendere caret. Il qual detto vn grauissimo,e insieme modestissimo Dottore, non si potè contenere, di non chiamarlo, Pessime dictum, si come nel vero poco degno d'vn.
Theologo par suo, che riduce vn'Ordine senza Choro, a quasi non essere Religione: come se tutto il restante, che man- 168 ca a questo minimo vix, che convien dire sia moltissimo, si hauesse dal cantare publicamente l'officio. Se il Soto, ch'era famoso maestro in Theologia, assistesse al Choro, o nò, a me non tocca cercarlo; ben so che in molte osseruantissime Religioni, a' Predicatori, a' Lettori, & ad altri che praticano sì fatti ministeri di gran decoro della Chiesa, e giouamento del publico, vien data esentione dal Choro; e non è già perciò ch'essi sieno vix Religiosi, anzi sorse il sono tanto meglio, quanto è più sublime, e di maggior seruigio di Dio s'vsicio, ch'esercitano. Se dunque vna Religione haura per proprio Istituto quello, onde, chi lo esercita in altri Ordini, ha esentione dal Choro, perche dourà chiamarsi appena Religione? Hor che tale sia la Compagnia, e che perciò il suo Fondato,

e i Sommi Pontefici l'habbiano disobligata dal canto, si vede primieramente dalle sue medesime Costitutioni nella sestaparte delle quali, il Santo così ne parla. Quoniam occupationes, qua ad animarum auxilium assumuntur, magni momenti sunt, ac nostri Instituti propria, & valde frequentes, cumque alioqui nostra habitatio tam sit in boc, vel in illo loco incerta, non vtentur nostri Choro ad Horas Canonicas, vel Missas, & alia officia decantanda; quandoquidem illis quos ad ea audienda deuotio mouerit, abunde suppetet, Unde sibi ipsis satisfaciant. Per nostros autem, ea tractari conuenit, qua nostra vocationis ad Dei gloriam magis sunt propria. Nè per altro principalmente si mossero i Sommi Pontesici a consermare con autorità Apostolica cotal Costitutione, se non perche videro così richiederlo la ragione, e gli effetti corrispondere a'loro principij. E ben lo espresse, oltre ad altri, Gregorio XIII. nella Costitutione, Ex sedis Apostolica, con queste parole [ Noi, considerando i copiosissimi frutti, che la detta Religione hà fatto per tutto il mondo, nella propagatione della Fede Catolica, a lode di Dio, e che ogni ragion richiede, ch'ella sia mantenuta nel suo primiero Istituto; per meto proprio, e di certa nostra scienza, ordiniamo, che i detti Religiosi, accioche più applicatamente possano attendere agli studij, alle lettere, alla predicatione, siano obligati a recitare le Hore Canoniche, non tutti insieme in Choro, ma ciascuno da sè priuatamente, lecondo l'vio della Chiesa Romana.] Il non esser poi la Compagnia (come tante volte si è detto) Religione Monastica, sà, che il mancare d'un tale aiuto per la contemplatione, a lei, che non l'hà per suo sine, non sia. di verun mancamento. Che quanto allo splendore, che il sopradetto Theologo moltrò d'hauere in conto, poco meno, che di costitutiuo de gli Ordini Religiosi, per dire il vero, il Sacro Concilio di Trento, e più di cinque Sommi Pontefici, che hanno approuato, e confermato l'Istituto della Compagnia, e quasi tutti dopo strettissimi esami di Canonisti, e di Theologi, come poco innanzi si disse, e dopo hauer inteso quante oppositioni gli soppero sare potentissimi auuersarij; non han mai trouato, che glie ne manchi vna scintilla. Anzi all'incontro, mirando l'integrità del viuere, giusta la sorma del suo Istituto, e i frutti delle fatiche del suo continuo Ff

operare, che sono, s'io mal non veggio, i veri splendori d'vna Religione di tale Istituto , hanno parlato d'essa con sì ampie, e nobili testimonianze, d'hauer'ella illustrato la Chiesa. ( quanto poteua farlo la minima frà tutte le Religioni ) che il riferirle, potrebbe sembrare troppo più di quello, che a chi scriue delle cose proprie, si conuenga. Mercè, che hanno mirato la Compagnia, come si sa le pitture, nel loro proprio lume, doue compaiono quel che fono, non all'opposto, doue sembrano vna pazza consusion di colori: l'hanno dico miraca in ordine al fine, ch'ella hà, di seruire alla Chiesa nella connertione delle anime, e non nelle operationi monattiche, in cui non mancano al mondo tanti altri fantifimi Ordini . che secondo i loro Istituti, con grande osseruanza s'impiegano ; e trouato che [ Gliè quali incredibile, quanto, in sì brieue tempo, quest'Ordine sia cresciuto, e quanto vtile habbia recato alla Chiefa di Dio] come disse Pio IV. nella Gostitutione Et si ex debito: e che [Gl'innumerabili frutti, che (benedicendola il Signore) la Compagnia di Giesù hà fino ad hora. apportati al Christianesmo, producendo huomini illustri in. iscienza, in religione, in vitaesemplare, & in santità di costumi ; e molti religiosissimi maestri, e ottimi predicatori, & interpreti della diuina parola, etiandio a quelle lontanilsime, e barbare nationi, che sono tutte parole del Santo Pontefice Pio V. nella bolla Innumerabiles; e che [Sì viili, e sì necessarij ministerij elercita, e nelle Cale Professe, dispensando i Sacramenei della Penitonza, e della Eucharistia, & esortandone. alla frequenza, e predicando, e dando Elercicij Spiricuali, & altre opere della parola di Dio: e ne'Collegij, per mezzo, del. le lettioni, sì di buone lettere, e sì ancora di Filosofia, e di Theologia, s'impiega in istruire la giouentù in iscienze, e, buoni collumi, lecondo il primiero dilegno del suo Istituto, e la diuina vocacione, che ne hà, con gran seruigio di Dio, e spirituale vtile della Chiesa ] che così disse Gregorio XIII. nella Bolla Salvatoris; e in lomma, che [ Non perdonando a niuna fatica, e non temendo niun pericolo della vita, per dilatare la Religione Christiana, e per conseruare la Fede Catolica, e doue anche bilogni, rimetterla, e finalmente per procurare la falute delle anime, fono viciti, & escono pur tut. tora

tora a coltiuare il campo del Signore, con vfici, e ministerij di pietà 7 che sono parole di Clemente VIII. Per la qual medesima cagione da Paolo V. dopo vn'illustre testimonianza, dell'vtile, che la Chiesa hà fino ad hora hauuto, & hà di presente (dice egli) dalla Compagnia, sù chiamata Sancta, & nunquam satislaudata Religio, e Gregorio XV. concedendo a. Carlo di Lorena Vescouo di Verdun, il vestirsi Religioso nella Compagnia, nel breue che glie ne scriue dice: Quod Respublica Christiana bono fiat, abiectis humanaru curarum, opumque impedimentis, proficifcere ad eam facra militia Societatem, Catholici nominis defensione, & hareticorum excidijs clarissimam. Ciò, dico, trouato in essa da Sommi Pontefici, che la mirarono per lo fuo verso, cauò da essi le testimonianze, di cui hò riferito solo queste picciole particelle, ma a creder mio basteuoli a sar vedere, se manca alla Compagnia splendore, perchele manca il choro, il quale, le non le mancasse, nè sarebbe ella si illustre per sè, nè potrebbe, secondo il suo Istituto, illustrare altrui. Ma oltre a ciò, se ben si miran gli stati, o gradi dello persone, in cui la Compagnia si riparte, manisestamente su vede, se in altra maniera, che sconcertando ogni suo ordine,o forma di viuere, e d'operare, s'haurebbe poeuro dal S. Fondatore obligarla al Choro. Tutti i luoghi ch'ella hà, sono, o Nouitiati, o Collegii, o Case Prosesse. I Nouitij, oltre alle. straordinarie, che sono trequenti, hanno ogni di almeno cinque hore d'esercitij puramente mentali; vn'hora e mezza di meditatione, altrettanțo di lettione spirituale, esortationi, z conferenze, quattro esami, due vniuersali delle attioni del giorno, e due particolari, l'vno fopra l'oration mentale, e l'altro di qualche difetto, ò virtù, che più importa ad ognuno diuellere, o piantarsi nell'anima; e simili altri. Di più hanno alcuni mesi di pellegrinaggio, di seruigi negli spedali, e d'opere d'humiliatione in esercitij bassi, e vili. Nè parlano mai, che di Dio, nè operan mai tutti insieme certi lauori di mano, che hanno per diuertimento, come teller cilici, e discipline, che insieme non odano lettione di libri spirituali. In fine non hanno la mente libera dalle cose dello spirito, se non quanto riposano: e se più hore hauesse il di, e più sorze per durare a si grande applicatione la mente, più anco si esig-Ff ge-

gerebbe da essi; e ciò per due anni interi. Nè ci vuol punto meno, perche comincino a formarli con quello spirito, ch'è proprio del loro Istituto, e mira più che null'altro, la coltura dell'interno, nella purità della coscienza, nel dispregio di sè medesimo, nel dominio delle passioni, nella sodezza della virtù, e nella ynione con Dio. A chi hà tali, e tante fatiche di mente, ognun vede s'è comportabile il Choro. Ne' Collegij si studia, e s'insegna; c l'vno e l'altro senza dispensa da gli esercitij spirituali della meditatione, esami, & altri simiglianti opere; alle quali è sì impossibile aggiungere altre nuoue occupationi di mente, che anzi quelte stesse, a molti di fuori, sembrano oltre misura indiscrete: almeno l'intisichire, e lo spurar sangue, che molti sanno, dimostra, che gli altri, che senza tal danno le portano, non han bisogno di più. Tanto più, che il corlo di queste fatiche di lettere, tra l'insegnare dassa Retorica in giù, e lo studiare da essa per fino alla Theologia, non è manco che di tredici anni. Finalmente nelle Case Prosesse stannogli Operai, i quali, come di essi parla in vna sua lettera S.Ignatio, [sempre debbono stare quasi con vn piè alzato per iscorrere con Missioni in ogni parte, conforme alla vocatione noltra, & all'istituto che nel Signor nostro seguiamo. ] E doue queste non li chiamino, hanno continue occupationi ne' Confessionali, nelle Congregationi, negli spedali, nelle prigioni, nell'insegnare a sanciulli la dottrina christiana, nell'assistere a gl'infermi, nel sar sermoni e simili, il che pur tanno quegli, che oltre al numero de Lettori, e de gli Studenti, viuono ne Collegij,

I 2 misura di penitenze com-

Finalmente la Compagnia non ha determinata milura. La Compa di penitenze. Melchior Voleto Heretico, e Predicante Luterano, e certi altri come lui, che dalle sue Furie il troscrisse. mune a tutti, ro, han divilo la Compagnia tutta adeguatamente in due parma proportio ti, l'una di carnefici, e l'altra di condennati; quella d'infami, di ciascuno. E e questa di malsattori. In sede di ciò, dicono, che noi habbiam ne' nostri Collegij certe spelonche sotterra, mosto horride, e buie, doue si cala per vie segretissime, & incognite, a que' di fuori, Quiui si truouan tutte le machine, eiglistrumenti d'ogni inuentione più barbara da tormentare : serri, e fuochi, equulei, e caualletti, ferze, e catene, yncini, e tanaglie,

glie, e cento altri simili ordigni da fare il male arriuato chi cala a quel domestico inferno. I nostri stessi sono i carnesici; i quali per rendersi più formidabili, vestono habiti, e prendono maschere, con cessi, e visaggi terribili, quanto lo possa effere faccia di manigoldo. I tormentati poi sono altri pur de' nostri: de' quali, a chi pestan la vita, finche tutto lo rompono, a chi storcon le braccia, e scommettono le giunture; chi immollan d'acqua gelata, e chi di bollente; vno ne collano, vn' altro ne mettono in torchio: tutti li conciano, come dio nel dica. Nè possono già i meschini mostrar d'esser viui col muouersi, non che addolorati col sospirare: percioche come le aquile pruouano i proprij pulcini al lume del fole, così la Compagnia i suoi figliuoli al caldo del suoco, & alla patienza de' tormenti. A questo esame si dà giudicio di chi meritaesser Professo, e di chi nò: di chi può andare a conuertire gli Heretici, ed a predicare a' Gentili, con sicurezza, che il saranno con riputatione dell'Ordine; percioche vsciti di colà giù, come da vna scuola di scherma, doue si auuezzano ad armeggiar con la morte, quando poscia l'incontrano, sono sì lontani dall'hauerne timore, che predican sù le forche col capeliro al collo, e cantano nelle fiamme. Gli altri poi, che sono di minor cuore, almeno ne cauano l'hauer per vn giuoco il rigore delle nostre osseruanze, e massimamente dell'vbbidienza al cenno de' Superiori. Così fauoleggia di noi questo heretico, e con lui gli altri, che da lui il trascrissero. Altri scriuon di noi tutto all'opposto. Che le nostre case sono vn paradilo terrestre, doue non si vede vna spina c'habbia. punta per darci vna leggier trafitta, che possa dirsi essetto di penitenza: che viuiamo agiatissimi di tutte le cose del mondo; impaltati di delicie dentro e fuori, fino allo spirare ambra, e sudar mele. Così chi ci corona di spine, e chi di rose; e stà sù la cima della penna d'ognuno il descriuerci à suo modo, come stà sù la punta de gli scarpelli d'ogni sculrore la licenza, di trarre da vn pezzo di fasso, qual più gli piace, vna bestia, o vn Dio. Hor lasciato ad ognuno il fingere a suo modo; il vero si è, che altro è, che vna Religione non habbia. penitenze, & altro, che non ne habbia vna misura commune, che si applichi vgualmente a tutti: il primo non è istitu-Ff

to di niun'Ordine nella Chiesa, il secondo è della Compagnia; e in riguardo del suo fine, è satto sauissimamente; e Iddio che dirizzò la mente, e guidò la penna del Santo Legislatore, così gli spirò a scriuere, e non altrimenti. E certo mon era ch'egli non sapesse per lunga sperienza di tanti anni, quelche vagliano, quanto giouino, e a qual misura si debbano: prendere le penitenze : e non fosse si auueduto, che disegnando vna forma di viuere d'altissima persettione, non le preseriuesse que' mezzi, ch'erano per riuscir più gioueuoli ad acquistarla. Obligò egli dunque la Compagnia ad austerità, & 1 penitenze, ma si fattamente, che il fine dell'Istituto il giudicio del Superiore, e le forze di ciascuno, fossero trè regolatori della loro misura. Nè potè fare in altro modo, se volle far saggiamente; percioche egli con ciò veramente nonrecise nè vietò altro, che gli eccessi, che sarebbono, se le penitenze impedissero il faticar per i prossimi; v se si prendessero contra il volere del superiore, o se oltre alla misura di quello, che si può discretamente portare. Tutto il restante è della Compagnia: alla cui regola non fodisfarebbe, chi tanto non vsasse di penitenze afflittiue della carne, cilici, discipline, astinenze, e somiglianti, quanto glie ne può portare la sanità, in ordine all'adempimento delle obligationi proprie dell'officio, e ministero d'ognuno. Il che come si prarichi, quando, a Dio piacendo, haurò a scriuere le vite di tanti, che sono nella Compagnia viuuti degni di farne memoria, il farò manifeltamente vedere. Hor che il Santo ottimamente facesse, circoscriuendo l'vso delle penitenze frà questi trè termini, (si che ancora in risguardo di questo, Giulio III. Pontefice, nell'approuatione dell'Istituto, fatta da lui, viuente ancora Ignatio, potesse dire, Nihil quod pium sanctumque non sit, in dicta Societate, eiusq. landabilibus institutis reperiri) è facilissimo a prouarsi. E primieramente, quanto al fine; non essendo le penitenze altro, che mezzi per quello, a che sono di loro natura gioueuoli ( e gioueuoli sono, come la medicina. alla sanità, e'l pagamento alla estintione del debito) non doueano prendersi senza subordinatione, e dipendenza dal fine principale, ch'esse, e tutti gli altri mezzi c'habbiamo per l'acquisto della nostra persettione, e dell'altrui salute riguar-

dano: tanto più, che i loro effetti sono di gran lunga men. nobili, & importanti, che quelli del fine, ch'è niente meno che diuinissimo, come il chiamò S. Dionigi. Dunque santa è la Costitutione d'Ignatio, che parlando delle penicenze afflittiue del corpo, dice così: Corporis castigatio, immoderata esse Par 3. eap. non debet, nec indiscreta, in vigilits, of abstinentitis, of alifs panientijs externis, ac laboribus, qua et nocumentum afferre, et maiora. bona impedire solent. E questo vale in riguardo di quelle, che non si veggono da que di fuori. Nè differente è la regola per quelle, che publicamente compaiono, come la folitudine, e'l. vestito ruuido, e simili; percioche il motiuo anco per esse è il medesimo. E nel vero, che più in acconcio per conuersare, famigliarmente co' proffimi, riefca vna tal maniera di viuere, nell'efferiore apparenza commune, non y ha mestieri di lungo discorso per pruoua, oue altri non dubiti, che il figlinol di Dio, che a tal fine si fece huomo, non iscegliesse i mezzi più confaceuoli a conseguirlo. E di qui prende S. Tomaso l'immediata ragione, per risoluere il quesito, se conueneuol cofa era, che Christo menasse vica nel di fuori austera, o anzi ordinaria, e commune: dicendo che no; perche, Qui cum aliquibus conversatur, convenienti simum est, ve se eis in conversatione conformet; secundum illud Apostoli, prima ad Corinthios, nono: Omnibus omnia factus sum . Et ideò conuenienti simum fuit, vt Christus in cibo, & potu, communiter se, sicut alij, haberet. Il che riesce tanto più vero nell'habito, quanto egli è più fedele interprete, in dichiarare a gli occhi di chi lo vede, quali sieno le qualità della mente, e quale la tempera dello ipirito di chi lo veste. Io non dico perciò, che Christo, perche non praticò viuere in apparenza austero, nè preie maniera di vettir rigido, & aspro, il condannasse, quali mezzo di niun prò per tirare i profsimi a miglior vita: anzi ancor quelto come fanto, e gioueuole adopero nella persona del suo Precursore il Battista, habitator, come lappiamo, de gli eremi, veltito di pungente cilicio, & non manducans, neque bibens. Impercioche se bene i più si allettano con l'amabilità, che và a seconda della natura, efa come l'hamo, che prende con esser preso, v'hà nondimeno ancor diquelli, che si tirano con la marauiglia, che nasce dalle cose insolite, qual è vna tal forma di viuere rigorofo,

Digitized by Google

roso, che presenta innanzi a chi l'incontra vna rara imagine di santità. Perciò disse altroue il medesimo S. Tomaso, Duoli- 100 cap, 11 citer homines attrahuntur ad bonam vitam : quidam enim per speciem Mani sanctitatis, alij per viam familiaritatis. Dominus autem, & Ioannes diuiserunt sibi duas vias. Ioannes, imò Dominus per Ioannem. elegit sibi viam austeritatis, pro se elegit viam lenitatis. Non mistendo quì in aggiungere maggior pruoua di testimonianze, tratte da quello, che ne han detto spiegatissimamente i Santi Padri. Solo raccordo, essere stato costume di Dio, di tornire, oltre a' doni sopranaturali, anco d'yna certa dolcezza,& amabilità naturale, la maggior parte degli scelti da lui a questo officio apostolico, di guadagnare anime alla Fede, & alla 1alute: si che in riguardo della soaue, & efficace attrattiua, con che rapiuano a sè, e poi a Dio le genti, haurebbon potuto adattarsi quello, che di sè medesimo disse il Nazianzeno, che quando compariua in publico a fauellare, correua il gran popolo di Costantinopoli ad vdirlo, e pendeuan da lui, e dal suo dire sospess, come si vede in vn mucchio d'anella di serro scatenate, e disciolte, che se vi si presenta vn pezzo di calamita, tutti si rizzano in piè, e gli corrono incontro, attaccandose a lui i più vicini, e gli altri a questi, fino a tesser lunghe catene, legate, e congiunte solamente con vna inuisibile concatenatione d'amore. Eodem modo, dice egli, erga me affecti esse ou u Videmini. Nam & ex me pendetis, & alij, ex alijs,mutuo nexu coharentes: Gromnes ex Deo, de quo, Grin quem omnia. Sì fatto eta, per tacer di tanti altri, il Santo Apostolo dell'Oriente, Francesco Sauerio, huomo oltre a'talenti d'una ammirabile santità, anco di maniere sì amabili, che sembraua legarsi, come alcuni diceuano, con va certo incantesimo della natura, coloro, con cui conuerfaua: onde era alle volte bisogno, che per andar doue Iddio, e la necessità di tanti popoli idolatri, il chiamaua, partisse di notte all'improuiso; altrimenti non haurebbe potuto diuellersi dalle loro braccia, nè vincere i prieghi, e le lagrime chaurebbono sparso per ritenerlo. Così egli medesimo scriue. Et quod est mirabilius (disse Chrisostomo d'vn santo giouane Monaco, & è, in poche linee, vn ritratto al naturale di S. Francesco Sauerio) exteriori quidem cultu nihil a cateris differre videbatur : non enim agrestibus, vel incomptis erat

moribus, non come negligentia, non amictus vilitate nobilis, sed erat. communis habitu, voce, aspectu, & caseris omnibus. Quibus ex rebus factum est, Ut facilius plurimos intra retia sua includeret, cum\_ haberet intrinsecus incredibilem laecneem sapientiam. Vniuersalmeute poi di tal maniera di viuere, qual nella Compagnia, in riguardo del suo fine, si pratica, Ruardo Tapper Cancelliere dell'Uniuersità di Louanio, in vn publico ragionamento, spiegate a gran numero d'vditori, le cagioni dell'hauer noi va viuere nell'apparenza non punto singolare, poscia dagli effetti, che vedeua leguirne, Omnia, disse, propemodum sunt communia, sed interim perducant ad maxima: che appunto è il motiuo di tal tenore, e'l fine di tale istituto di viuere. Hor nondouendoss da chi ha per fine d'operar per altrui, prendere le penitenze alla mitura di quelli, che solamente pretendono di taricar per sè, accioche in questo medesimo, nè l'amor proprie ingannasse col poco, nè l'indiscreto seruore col troppo, sauissimamente sece S.Ignario, costituendo di ciò giudice il Superiore: il quale posto frà mezzo alle forze del suddito, & al fine dell'Istituto, procedesse con tale mezzanità, che si giouasse all'vno, & all'altro non si nocesse. Dal che finalmente si caua, qual sia la differenza, ch'è trà la Compagnia, e le altre Religioni, nell'vio delle penitenze fegrete; che la regola delle altre è scritta, questa è viua; quella è ad egualità, questa a proportione. E le ben il miri, non le ne poteua, ragioneuolmente, di meno, perche spesse volte auuiene, che i più vtili a' prossimi, massimamente in publici ministeri, si come logorati in lunghissimi studij, e di complessione sconcertata. e consunta, siano meno habili a sosserire straordinarij patimenti, che non altri di minor talento, e di maggior gagliardia corporale: onde quel peso di penitenze, che a questi sarebbe leggiere, a quelli incomportabile riuscirebbe. In fino a' barbari insegnò la natura, d'viare, etiandio con gli animali, risguardo di proportione, in aggrauati di pelo, prendendone la misura dal fine, a che per publico benesicio s'adoprano, cafinal, Così v'è la pena da Theodorico prescritta contra chi sosse sta-7.3.6 44 to ardito di caricare i caualli corridori con peso okre a cento libbre: Nimis enim absurdum est (dice egli) wa quo celeritas exigitur, magnis ponderibus opprimatur. Halli però da auuertire,

Digitized by Google

che fuor del corpo delle Costitutioni, habbiamo di penna del medesimo Santo Fondatore, altre regole di saluteuole indirizzo, intorno al buon'vso delle penitenze: e sono 1. Che. doue con istraordinarij assalti di ree suggestioni, il demonio ci stimoli a peccare, straordinarij ancora prendiamo dalle penitenze gli aiuti per vincerle. 2. Se alcuna passion naturale troppo gagliarda, soglia traboccarci in atti, o in parole sconueneuoli allo stato che protessiamo, ci trattiamo con maniere di più rigore, fino a farcela interamente soggetta; anche obligandoci a pagare ogni cad uta con alcuno sconto di penitenza. 3. Che per publiche necessità; o per priuato ben nostro, qual'è ottenerci da Dio alcun fauore, ci affligghiamo innanzi a gli occhi fuoi, orando, e vegghiando, secondo l'antico vso de' Santi, in cilicio, e digiuni. 4. Che essendoui frà le, penitenze alcune di più danno che senso, altre all'incontro di più pena al fenso, che danno alla sanità, meglio stà praticar le seconde, in cui più s'assligge la carne, e più lungamente si dura. Doue all'incontro le prime, e meno si sentono,e più presto si lasciano: peroche stemperata la sanità, si è inhabile a sosserirle. 5. Che si hà da hauer sempre per sospetto il senso, il quale sà troppo ben fingere di non poter quello, che non vuole; e sà del debole, e dell'insermo per non patire. Perciò non gli si de' dare speranza di sgrauarlo di quello, che l'assigge, quando ne mormora, ma cangiarli vn patire in vn'altro, diuerso, ma non minore. 6. Che più di domar lo spirito, che la carne, e più di rompersi le passioni, che le ossa, si de hauer pensiero. Ben l'vno, e l'altro ci vuole, ma il primo sempre, a rutti, e in sommo, il secondo a ragion di douere, quanto, a chi, e quando sa più bisogno. Con che ottimamente s'accorda quello, che vn Monaco della Certosa, huomo di molto senno, evirtù, rispose ad Arrigo IV. Rè di Francia, che il richiese, qual differenza sosse sià l'Ordine. nostro, e il suo, circa l'vio delle penitenze. La Certosa, disse egli, con la mortificacion della carne suggetta a Dio lo spirito: la Compagnia, con la mortification dello spirito suggetta a Dio la carne,

Come l'istitui to della Com-

Restami hora a mostrare, se posto che sia, com'è, di douepagnia sia di re; che la Compagnia non habbia vguale, e determinata mi-

fura di penitenze, ella debba dirsi Religione di Regola stretta, & austera, o nò. Intorno a che, mi par di poter dire in. prima, che le Religioni osseruanti, paragonate frà loro, si auanzano l'vna l'altra, qual più, e qual meno: conciosiache ognuna habbia nel suo modo di viuere qualche singolare ofseruanza, che non protessano l'altre. Secondo; che l'austerità, non si limita fra' confini delle cose, che penose si sentono alla carne, ma che di gran lunga più penetranti sono quelle, che giungono fin dentro allo spirito. Hor per intendere quale in quelta parte sia la Compagnia, toccherò breuemente alcuni capi di quel rigore di disciplina, ch'è proprio nostro; e col sauore di Dio, non ci stà scritto mortamente sul libro delle Costitutioni, ma viue nella pratica inuiolabile di chi vuol viuere nella Compagnia. Primieramente, ella hà trè anni di strettissimo Nouitiato, due al principio, quando s'entra, & vno finiti gli studij; dopo i quali si torna, come fanciulli, a ripigliare le prime lettioni dello spirito in schola affe-Etus, come chiamò S. Ignatio questo terzo anno di pruoua. Il fine d'esso è riaccendersi il cuore, stringendosi più con Dio in lunghe meditationi, e rauuiuarli nell'anima que' feruori, a' quali nel tempo degli studij, che occupan la mente, e forte consumano il corpo, non può sì pienamente sodisfarsi. Ond' era, che il S. Padre soleua dire, che vniuersalmente gli bastaua, che gli scolari nostri finissero gli studij con quello spirito, con che li cominciarono. I mezzi poi per tal fine, sono inprima, vn mese intero d'Esercitij Spirituali, che leuano regolarmente quattro hore di meditatione al giorno, in vn sommo ritiramento da ogni humana conuersatione. Siegue dipoi vn'altro mese di missioni, vn'altro d'esercitij bassi da laico, e in questo, e in ogni altro tempo, la continua pratica. di quelle cose, qua (dice la Costitutione) ad prosectum in humilitate, & abnegationem universi amoris sensualis, voluntatis, & iudicij proprij, & ad maiorem cognitionem, & amorem Dei conferunt. 2. Oltre a ciò, hà intorno a diciotto anni di pruoua, ne'quali si viue sotto continue osseruationi, e censure di varij superiori, e sannosi di molti esami sopra il viuer d'ognuno: e doue altri non vi riesca di tanto spirito, e virtù, quanto è di douere che habbia chi de'essere vnito con la Religione, se per rimet-

Par. 9. Con.

Ibid.

terlo altri mezzi non vagliano, ella se ne libera, e lo rimanda al secolo. Perciò a tanti anni si differisce l'incorporare nell' Ordine con la Professione, o il riporre in altro grado più baslo, secondo i talenti, e'l merito di ciascuno. 3. E questa... anco è vna delle osseruanze proprie nostre; lo stare in via, in pruoua, e per così dire, fospeso, la maggior parte della vita; habile ad esser licentiato, oue alcun demerito il richiegga: e in tanto disposto a riceuer dapoi quel grado, alto, o basso, doue, secondo le Costitutioni, parrà al Preposito Generale di riporne, perche immutabilmente vi si stia tutto il rimanente della vita. Questo,a senno d'huomini che hanno contezza di quello che è, si giudica per di più difficile sofferenza, che non qualunque altro tenor di vita più rigida al corpo s'hauesse potuto introdurre nella Compagnia. Certo è, che per durarui, conuien giucare a punta di spirito, & hauere grande vbbidienza, rassegnatione in Dio, e staccamento dall'amore di sè medesimo, e del mondo. 4. Hà la lima sorda. dello studio di Scolare (come di sopra dissi) d'intorno a tredici anni, con rigorosi esami, e continua dipendenza dal vodere de Superiori, ad intermettere, o tralasciare i corsi incominciati, quando altri non sia per gli studij, o gli studij nonsiano per lui. 5. Frà questi si contano quattro, e cinque anni di scuola, fatica incredibilmente grauosa, e di estrema humiltà, e patienza; hauendosi ad istruire, & alleuare nellelettere, e nel timor di Dio, fanciulli (che tanto sol basta dire) con assiduità d'almeno cinque hore ogni giorno, oltre a quelle de' bisogni particolari, che fanno vna grande aggiunta alle ordinarie. 6. Per questo poi, e per ogni altro de'suoi ministeri in seruigio de' prossimi hà obligo di non pretendere, nè riceuere per ricompensa altro, che il seruire con ciò a Dio, e giouare a' prossimi: onde niun Religioso della Compagnia, di qualunque limosina venga offerta per suo risguardo, può prender per sè quanto sia il valore d'vn'ago. 7. Neanco in casa v'è ricompensa veruna de' meriti, si che sieno meglio trattati i più autoreuoli, i più vtili, i più nobili, i più antiani: ma frà tutti v'è vna somma egualità: e chi già era gran signore nel secolo, e chi hora è grand'huomo in religione, non si vede perciò un dito sopra i più meschini; nè con niuna cosa,

che senta del temporale, vien disserentiato, o riconosciuto. nè per vantaggio di fațiche, nè per merito ditalenti, nè per rispetto d'età. Tutta la ricompensa si attende solamente da: Dio, sù le cui bilance chi pesa più, e chi meno, secondo la differenza de meriti. In tanto nella Compagnia sì fattamente si vuole, che tutte le opere, e le intentioni sieno per Dio, & a Dio, che con niuno interesse di commodo, o di honore, non che si paghino, ma neanco si riconoscono. 8. Non si acquista dunque mai ne per vecchiaia, ne per fatiche, ne per gouerni hauuti, nè per qualunque altro titolo, tanto di priuilegio per elentione, che si possa riceuere, o scriuere vna lettera, le prima non passa sotto gli occhi, e la censura del superiore; disporre di quanto vaglia vn denaro, se prima non le ne hà espressa i e così del restante. In vna parola, tale li è dopo quaranta, e cinquanta anni di vita, menata in fatiche, quantunque grandi, continue, e gloriose sieno state, quale il primo di che s'entrò Nouitio in Religione. Talche con verità si può dire, che nella Compagnia i vecchi viuon. da giouani, e i giouani da vecchi; perche da quelli il feruore, e l'osseruanza de giouani si esigge, da questi la maturità, e la costanza de'vecchi, 9. Euui ostre a ciò vna estrema soggettione al comando de' Superiori, da' quali tutto il gouerno della vita, e l'applicatione a' luoghi, a gli vfici, & a' ministerij dipende. Il che in poche parole è pur anche tanto; e chi religiofo, o mondano che lia, gulta in tutto, o in parte il dolce della libertà, e della padronanza di sè medefimo, potrà , argomentandone la natura del contrario, intendere quel che sia dipendere dall'altrui volere, fino all'vitimo spirito, e con quella estrema esattezza d'indispensabile vbbidienza, etiandio in. cose menomissime, che nella Compagnia si professa. Intorno a che sensarissimo è il detto del Pontesice S. Gregorio, che per tantianni, che visse Religioso, il prouò: Longè altioris meriti esse 15. 1. Res. propriam voluntatem aliena semper voluntati subsicere, quam magnis seiunifs corpus atterere, aut per compunctionem, se in secretiori sacrificio mactare. Non può dunqiniuno procacciarli vn luogo, adagiar. si vna camera, applicarsi ad vn'esercitio, altrimenti, che se ne ziceue espresso comando: nè di quello, a che da Superiori è destinato, prende verun possesso, si che non istia sempre sù

Gg

Digitized by Google

l'an-

1'andarsene, e sul lasciarlo, quando a medesimi paia seruigio di Dio il volerlo. 10. Euui lo scoprimento di tutto l'interno dell'anima sua a'superiori, & a chi, come Padre spirituale indirizza, e gouerna nelle cose di Dio. 11. Euui la rinuntia, che ognuno sà al diritto della sua sama, cedendone ogni ragione, in quanto vuole, che chiunque saprà di lui, suor di consessione, e di segreto, alcun suo fallo, sia leggiere, sta. graue, senza prima auuisarne lui, il possa denuntiare al Superiore, non come a Giudice perche il punisca con castigo eguale al demerito, ma come a Padre, perche l'emendi, e migliori. Fassi cotal rinuntia nell'atto stesso, con che si accetta di viuere in Religione di tale Istituto, che non ammette veruno, che a questo non s'oblighi. Per ciò frà le interrogationi dell'Esame generale, che a tutti fin da principio si propone, v'è intorno a ciò la seguente, espressa dal S. Fondatore con queste parole: Ad maiorem in spiritu profectum, & casti præcipue ad maiorem submissionem, & humiliationem propriam, interrogetur, an contentus sit futurus, vt omnes errores, & desectus ipsius, & res quacunque, qua notata in co, & observata fuerint, Superioribus, per quemuis, qui extra confessionem eas acceperit, manisestentur. La qual costitutione, retta secondo ogni douer di giustitia, e santa secondo ogni regola di persettione, è paruta di sì estremo rigore, che vno Scrittor moderno le hà dato titolo, di Pazza, e Prodiga profusione del suo honore. E prima di lui, il dottissimo Bañez, senza nominare la Compagnia, scriuendo di questa sua propria osseruanza, così ne mali parla. Mihi profecto durum videtur, vt tota Communitas Religionis, profiteatur tantum rigorem; in cuius exequutione possea, qui non fuerint valde perfecti, facile perturbabuntur, videntes passim sua delicta occulta, nota esse Pralato. Ma pure ella, Iddio mercede, si 🛰 pratica, senza facile perturbatione: percioche anche per que-Ito v'è il particolare concorfo de gli aiuti di quella, che chiamano gratia della Vocatione, e lecondo il proprio modo d' ogni Religioso Istituto, da Dio si communica, 12. Finalmente, per leggerissime colpe, etiandio che non arriuino a peccato veniale, si danno publiche penitenze: nè si permette in... chi ha da viuere nella Compagnia, peccato mortale, di che s'habbia notitia fuori di confessione: secondo l'intimatione,

che S.Ignatio fin da' primi tempi mandò a farne dal P. Martino Olaue, al Collegio Romano, & in esso a tutta la Compagnia. Queste sono alcune delle austerità, e de'rigori di quello Istituto. Intorno a quali è da auuertire, che alla soggettione del proprio giudicio, all'ybbidienza in tutte le cose, fino all'vitimo spirare, alla dipendenza in ogni minuto particolare, dall'altrui volontà, alla annegatione di ciò, che sente di libertà, e di proprio compiacimento, all'annientamento di sè medesimo, per di gran merito, e talenti che vno sia, alla rinuntia della propria riputatione; non indura mai l'anima, nè fà il callo, sì che coll'andar degli anni, e coll'efercitio continuo, si giunga a non sentirlo: anzi all'incontro, quanto più si cresce in età, in giudicio, in autorità, & in meriti, tanto più si è, per condition di natura, disposto a sentirlo, e per debito d'osseruanza obligato a non risentirsene.

Hor vengo a'gradi delle persone. Alcuni nella Compagnia sono in Via, altri in Istato. In via si dicono esser quelli, Perche nella che si pruouano; e sono primieramente i Nouitij, che per compagnia due anni sperimentano la Religione, se sa per essi, e la Reli-siano diuersi progione essi, se fanno per lei: e doue riesca scambieuole sodis-fessi, di Coafattione, fanno i trè voti ordinarij de Religiosi: nè perciò en- tuali, e di Scotrano in istato; ma incominciano vna seconda via di pruoua lari approuapiù lunga, e differente in questo; che la Religione pruoua, essi per conoscere in quale stato li debba collocare, ma non essi la Religione; anzisi obligan con voto particolare, ad accettar quel grado, che al Preposito Generale parrà loro douerfr. Questi stati, doue si termina con le pruoue, sono due: di Coadiutori Spirituali, e di Protessi. Perche meglio s'intendà la necessità, e la conuenienza di queste diuerse vie, e stati, ¿ da sapere, che si come la Natura, quanto è in lei, sempre mira a fare il perfetto, ch'è il principale intento del suo opera. re, ma non sempre le riesce di farlo, così anco la Compagnia hà per sua prima intentione, di sormare tutti coloro, che riceue, Professi di quattro voti, che sono la parte più nobile, e come il sustantiale di lei. Ma sicome nelle cole naturali, non ògni materia è capeuole di tutte quelle qualità, che dispongono al persetto, ond'è, che si sormano misti di lega più, omeno bassa, giusta l'habilità del soggetto, e riceuono vn' estere

Digitized by GOOGLE

essere suor dell'intento principale, ma pure ancor'esso gioueuole per quel che vale: similmente nella Compagnia, nonsempre riesce hauere anime, & ingegni capeuoli di quella. virtu, e scienza, che si richiede per esser Prosesso: quindi è, che v'è vn'altro grado più basso di Coadiutore spirituale, e di Prosesso di solo trè voti. Finalmente, come nelle cose naturali non si giunge il primo di all'ultima persettione, ma vi si và auuicinando a poco a poco, salendo per certi gradi di qualità, che sono insieme dispositioni, e pruoue, così anco nella sormatione, come si sacesser di getto, tutto insieme, de'Professi di quattro voti, non subito se ne compie il lauoro, ma pian piano, introducendo lettere, e spirito secondo il sine. de'loro ministerij. Nel qual tempo, che suol'essere di molti anni, quelli che in tal guisa si dispongono alla Prosessione, sono in via, e in pruoua per essa, e si chiamano Scolari approuati. Hassi tutto ciò molto chiaramente spiegato nella. Bolla Ascendente Domino satta da Gregorio XIII. in consermatione del nostro Istituto. [Coloro (dice egli) che alla Professione di quattro voti si douranno ammettere, vna tal vocatione richiede, che secondo le Costitutioni della Compagnia, e i decreti, e gl'indulti Apostolici, siano huomini totalmente humili, e prudenti in Christo, e per lettere, e purità di vita riguardeuoli, e prouati con lunghi, e diligentissimi sperimenti, e Sacerdoti, e versati gran tempo in opere proprie ditale Istituto: e ciò perche hanno a praticare ardui ministerij: Ond'è, che non tutti ponno riuscire idonei per coral Professione, ne farsi, ne conoscersi habili ad essa, senza. lunghe pruoue, e sperimenti. Per la qual cagione il medesimo Ignatio, con divino istinto, giudicò douersi il corpo della Compagnia ripartire nelle sue membra, sì fattamente, che dtre a quelli, che il Prepostro Generale giudicherà essere. idonei per la Professione di quattro voti, & alcuno, che taluolta potrà ammettere alla Prosessione di trè voti, gli altri, anco Sacerdoti, la vita, e dottrina de quali dourà essere lungamente prouata nella Compagnia, e dal Prepolito Generale conosciuta, di sua licenza siano ammessi al grado di Coadiutori Spirituali formati, per mezzo di trè Voti, publici, ma semplici, da farsi nelle mani del Superiore.] Quegli arduir

ministerij, che il Pontesice dice essere officio de' Prosessi di quattro voti, risguardano l'aiuto de' prossimi, e sono principalmente le missioni, per le quali essi sanno voto solenne, (ch'è oltre a trè ordinarij, il quarto, onde questo stato si costituisce) d'andare in seruigio della Sede Apostolica, a qualsiuoglia luogo del mondo, frà gente comunque sia, barbara, o colta, idolatra, o heretica, e ciò senza interporre scusa, nè volere sussidio, e viatico: con che essi sono, si come in vn'altra bolla disse il medesimo Pontesice, Veluti viatores, omni tempore parati, expectantesque diem, & horam, qua, vel ad extremas Orbis regiones, cum venit vsus, emittantur. Al che ben vede ognuno richiedersi vn totale abbandonamento di sò medesimo; vna continua preparatione, a sacrificare la propria vita a Dio in mano de' barbari, e de' nemici della Fede; vn gran sapere, oue bisogni venire a cimento di dispute, massimamente con gli heretici; vna prouisione di molte virtù necessarie a tal vocatione, quali sono, zelo della salute delle anime, patienza ne' patimenti, fortezza ne' pericoli, humiltà ne' felici successi, vnione con Dio intanto spargimento di pensieri co' prossimi, e gran purità di coscienza, douendosi viuere molte volte soko, senza altro testimonio delle sue attioni, che Dio, e in mezzo di mille occasioni d'offenderlo. E nel vero ogni giorno prouiamo, che tali missioni, nelle quali il Generale, come Ministro della volontà del Pontesico, adopera continuamente i suoi, scuoprono huomini di vireù apostoliche, che sono le proprie di questo grado: e insieme dimostrano, che niente meno ci vuole, per sodissare all'obligo di sì alti, & ardui ministeri. Hor quelli, che non giungono a tanto, si rimangon più basso nel grado di Coadiutore spirituale; senon se per qualche risguardo o ad alcun talento gioueuole, o a'meriti con la Religione, o a simile altro, paresse al Generale d'ammetterli alla solenne Prosessione de' trè ordinarij voti: il che di rado auuiene, e solo per vna certa dispensatione, con che si solleuan dal grado, che per altro lor si dourebbe di Coadiutori spirituali, e si vniscono, & incorporan più strettamente alla Compagnia: nel che si hà riguardo più ad essi, che alla Religione, si come al contrario, ne prosessi di quattro voti, si mira al bene della Religione, che di essi principalmente si

compone. L'ordinario dunque è concedere i trè voti sempli-

ci, a chi non è per salire più alto.

15 già vía, del luo.

Questi medesimi voti, quanto alla sustanza, fanno, come Ivoti sempli- hò detto di sopra, ancor quelli, che non han grado, ma sono pagnia fanno in dispositione, e in pruoua d'hauerlo: e di loro v'hà alcune. persettamère Religioso. So, cose singolari che dire. La prima si è, che chiunque frà noi, no perpetui finito il nouitiato, sà i trè voti della Religione, benche siano quanto a loro Ecome con non solenni, ma semplici, è veramente, e propriamente cià stia poter Religioso, come i Prosessi della Compagnia, e di tutti gli alto dall' Ordi-ne, e ritener tri Ordini. Così espressamente il defini Gregorio XIII. neldominio, non la Bolla Quanto fructuosius. E percioche, ciò non ostante, non misima mancarono certi, che ardiron di scriuere, e d'insegnare, non musica v'essere nella Compagnia altri, che veramente Religiosi si possano dire, suor che i soli Prosessi; tutto il restante, che non donne ha noti solenni, essere secolari, soggetti alla giurissittione in o de' Vescoui, e padroni di sè medesimi, qualunque volta piacesse loro d'entrare in altra Religione, o di tornare al secolo: \*\* e pur nondimeno, percioche il Pontefice troppo chiaramente definiua il contrario nella sopradetta Bolla, essi accecati dall'emulatione, che sola li hauea mossi a contradire, si erano in fine ridotti a scriuere, che il Papa hauca quiui parlato come Dottore priuato, nel qual caso può errare: perciò il medesimo, due anni dapoi, publicò l'altra Bolla, Ascendente Domino, nella quale con tutti i più espressiui termini, che dalla Sede Apostolica si adoprino, definisce, che i voti semplici della Compagnia, coltituiscono suor d'ogni dubbio, veramente, e propriamente Religioso, nella medesima maniera, che il fà la solenne prosessione sì nella Compagnia, come in qualunque altro Ordine: e si dichiara di sar cotal definitione non come Dottore priuato, anzi condanna di temerario ardimento chi presunse di dare sì rea, e peruersa interpretatione alla sua mente. La seconda cosa è, che tali voti sono, di loro istitutione, perpetui, nè mancano, se non peracciden. te: percioche chi li sà, liberamente si obliga a viuere, e morire nella Compagnia; e questa, quando essi riescano quali & di douere che siano, mai da sè non gli scaccerà. Ma perche come habbiam detto, lo stato di chi hà i voti semplici, è di pruoua, che la Religione sà d'essi, e la pruoua hà di sua na-

Digitized by Google

tura l'accettare, non in qualunque maniera riescan le cole, ma tanto sol, se elle si truouano quali si richiede, che siano; doue altramente succeda, la Compagnia può licentiarli. Nè poteua ella già prendere i soggetti a pruoua, lasciandoli per țanti anni liberi da ogni voto: che ben'ognun vede che iconcerto sarebbe in vna Religione, tener sì gran numero di giouani dilobligati dalla pouertà, dalla castità in ordine al matrimonio, e dalla vbbidienza. Neanco douea obligarli con voto, folamente fino al tempo d'ammetterli a qualche grado; perche, come saggiamente parla Pio V. nella Bolla Aequum. reputamus, compiuti gli studij, o poco dapoi, potrebbono, a. lor piacere andarlene, e ricornare al mondo; con che la Compagnia, delusa, & defraudata viris sua impensa, & labore doctis, careret Litteratis, qui operam in Vinea Domini, iuxta ipsius Societatis instituta, moremque prastari solitam, valerent adimplere; perciò era necessario, che per la parte loro fossero voti perpetui: del che essendo essi, prima di tarli, consapeuolissimi, & accettandoli liberamente, non è con verun pregiudicio del douere, se l'obligatione non è da ambe le parti vgualmente scambieuole, ma essi sono tenuti a perseuerare, e non la Compagnia a ritenerli, quando, per giuste cagioni, anzi (come stà nelle dichiarationi dell'esame) giustissime, fosse necessario di liberariene. Terzo. Licentiato che sia legitimamente alcun di questi dalla Compagnia, vien da essa in tutto prosciolto da voti, e si rimane senza niuna obligatione, più che quando v'entrò. Peroche essendo il legame, che haueano con Dio, e con la Religione, non virimo termine del loro stato, ma folo inuiamento per esso, que manchi, il sine, non dura la ragione del mezzo. Quarto, Il voto della Pouertà, a quelli che in questa guisa si pruouano, non toglie il dominio antico de beni, che prima haueuano, nè li rende incapaci d'acquistarne de'nuoui; e ciò fino atanto, che prendano grado,e siano in istato. Ben toglie loro, per necessario effetto dell' esser suo, ogni vso d'essi, nè ponno valersi, o disporre d'vn. sol danaro, indipendentemente dal volere del Superiori, più di quel che lo possano i Prosessi. Altrimenti, se col mettersi. in pruoua del grado, perdessero ogni diritto a tutti i beni, che haueano, oue la Compagnia, non riuscendone essi degni, dec. licen-

licentiarli, conuerrebbe che il facesse a troppo gran riserbo; e d'incredibile sconcio tornerebbe a'licentiati, l'hauere a viuer nel mondo miseramente mendici.

I 6

Epilogo per dimostratione della conuenienza di tutto il sopradetto.

Hor prima ch'io passi più oltre, a dimostrare il rimanente delle cose nostre, debbo auuertire, non essersi altrimenti, che con somma equità, e con isquisita prudenza, dererminate dal Santo Fondatore le cose fin qui raccontate, si come tutte aggiustate con l'infallibile regola del fine, che è l'unico qualificatore de' mezzi; il che pur'anco vo' che qui si vegga più chiaramente, mettendo in brieue sommario tutta insieme ordinata, e stesa la concatenatione, che per necessaria dipendenza hanno l'vna dall'altra, le cose di questo Istituto. Hauendo dunque la Compagnia per suo fine adeguato, & intero, non la propria perfetrione folamente, ma con essa di pari la salute de prossimi, ella non potea prendere dalle Religioni Monastiche, le osseruanze ch'elle santamente prosessano, con altra misura, che dell'aiuto, che n'era per trarre al conseguimento di cotal fine; lasciandole in tutto, o in parte, si come l'erano più, o meno d'impedimento: e quindi nacque la moderatione del vestito, del choro, e dell'vso delle estrinseche penitenze. Ma percioche questo vniuersale aiuto delle anime, hà di più vna maniera particolare, ch'è di spendere le fatiche, e la vita nelle Missioni, a qualsiuoglia. parte del mondo, di che facciamo vn quarto voto solenne d'vbbidienza al Pontefice;e perche tal ministero non è che d'huomini di molto spirito, e sapere, cose che non si acquistano in poco tempo, nè si pruouano se non dopo lunghi 👡 sperimenti, perciò sù necessario istituire vna condition di persone, che si disponessero a cotal grado, con esercitij di lettere, e di virtù, & in tanto dessero saggio di quali riescano: e questi sono gli Scolari approuati. I quali perche tutti nonsono d'una medesima habilità, e talento, non era neanche douere, che hauessero tutti vn'egual tempo di pruoua, ma. più o meno, secondo la riuscita, e'l merito di ciascuno. Queîti poi, se riuscissero tutti a quel grado di qualità, per cui hanno dalla Compagnia vgualissima applicatione d'aiuti, tutti sarebbono indubitatamente Professi; ma peroche a molti manca habilità, e dispositione per tanto, sù necessario costituire

Digitized by Google

vn grado più basso, ch'è quello de Coadintori Spirituali, e per accidente, doue alcuna particolar cagione il richiegga,, quella de' Professi di trè voti. In tanto, mentre gli Scahri si pruouano; non era douere, che fossero sciolti da. ogni voto, e di propria libertà, a guisa de'secolari; nè con. voti determinati, obliganti solo perfin che duran le pruoue, siche dopo le spese, e le satiche di tanti anni, e di si lunghi studij, quando si stava per incorporarli nella Compagnia potessero tornarsene al secolo; perciò si obligarono a trè voti ordinarij, non solenni, ma semplici (ciò che basta a costituirli persettamente Religiosi ; ) perpetui però, quanto è dal canto loro, onde si legano sì, che non rimangono liberi a partire, ma può ben la Religione mandarli, benche non a suo piacere, nè se non giustamente, e per cagione d'inhabilità, o di demerito; percioche non li prende altrimenti, che a pruoua, & essi liberissimamente con tal conditione l'accettano. Dal poterli poi licentiare, nasce, che vsciti che sieno legitimamente, vengano dispensati, e rimangan disciolti da ogni obligatione di voto, si come da promella latta lolo in ordine ad vn termine, che reso impossibile ad hauersi, conseguentemente s'annulla: e di più, che mentre stanno frà noi, e ponno esser mandati, ritengano l'intero dominio del loro; non già la dispositione, nè l'vso, sicome ripugnanti alla pouertà, di che han voto. Aggiungo què per vítimo; che accioche i Sacerdoti, e gli altri, che sono per osserlo a suo tempo, possano, quegli a'loro ministerij, questi attendere a'loro studij, v'hà l'vitimo grado, che noi chiamiamo de'Coadiutori Temporali, così detti dall'impiegarsi che fanno ne'seruigi domestici giusta la vocatione propria di tale stato Anch'essi dopo il nouitiato fanno i trè voti semplici; na però mai professione; che di ciò non sono capaci. Ben sì dopo la pruoua d'alquanti anni, che suol'essere d'intorno a dieci, s'ammertono a que'medesimi trè voti, publici, ma non solenni: onde dopo essi, meritandolo, ponno esser licentiati dall' Ordine. Fra Coadiutori Temporali, che sono Laici, e Spirituali, che sono Sacerdoti, quanto alla sustanza de' voti publici, che fanno, formandosi, predifamente non v'hà differenza: e gli vni, e gli altri, in virtù d'essi, rimangono incapaci d'he-

redità, e di successione. Ma quanto alla materia, intorno alla quale s'adoprano, v' hà quella medesima differenza, ch'è frà l'amministrare cose temporali, e spirituali: ma però temporali solleuate ad vn fine altissimo, ch'è di seruire in esse a. Dio, e d'aiutare alla falute delle anime, in quanto, a tal fine, faticano per lo mantenimento di quelli, che in ciò immediatamente s'impiegano. Anzi immediatamente anco essi vi si possono, e debbono impiegare, adoperandosi, entro a' termini del loro stato, con esortationi, e buoni consigli, per tirare i prossimi a ben viuere. Questo è il sommario di quanto fino ad hora siè detto. Hor che in vn'Ordine Regolare vi sia, essere vero Religioso con voti semplici, e voti semplici, ma che non possono dispensarsi da' Vescoui; Pouertà vera con dominio; obligatione per parte de' riceuuti a perseuerare, e non della Religione (almeno nello stesso rigore) a zitenerli, buoni, o rei che riescano; e finalmente, totale icioglimento da' voti, con un legitimo vscire: tutto questo è un sus (comunque piaccia chiamarlo) Nuouo, o Rinouato. Per tanto alcuni, come dice Gregorio XIII [Misurando ogni cosa: col ius commune, con le forme, e con gli statuti degli aliri Ordini Religiosi, e punto non intendendo l'Istituto della Compagnia, le sue particolari Costitutioni, e la forza de voti semplici, in lei dalla Sede Apoltolica approuati; e malamente interpretando alcune cole d'essa col ius antico, fanno ogni storzo per ispiantarla. ] Ma il suo litituto è sì termo sù l'equità. e su l'autorità Apoltolica, che l'hà con molte Bolle a parte a parte elpressissimamente approuato, che non che sia lecito di condannarlo, ma non si può ne pur metterne alcuna partein dubbio, fotto qualunque pretelto, nè farui fopra commenti, ne interpretationi.

Così dichiarata la natura dell'essere, gli aiuti dell'operare, e l'ordine de gli stati della Compagnia, resta per vitimo
De'mezzi pre
scritti dal San
a vedere i mezzi, che a lei il Santo Fondatore prescrisse, per
to per conseruarla, & accrescerla. De' quali, senza verun contrauare, à accre
scere la Comsto, il primo è, la sceltezza di quelli, che in essa si no e percioche si come per buona che sia la virtù nutritiua
tezza diquelli, d'vn corpo, se l'alimento, che prende, è cattiuo, nol trasmuno in essa.

ca sì, che non ne tragga gran copia di ree qualità, e di noce-

non

uoli humori, onde poscia si generalo stemperamento, e la distruttione della sanità: similmente se nell'accettare non si và con iscelta, si riempie la Religione d'humori guasti, e corrotti, che dapoi là bilogno, o gittar con iscommodo ; o ritenere con danno. Ogni altra porta/per introdur gente nella Compagnia, fuor di quella fola, che per ciò il Santo aperde nella prima parte delle Coltitutioni, si haurà con ragione a chiamare col titolo, che il B. Francesco Borgia nella sua lettera pastorale le diede, di Porta della perditione. Non hà dunque ragione il mondo di lamentarsi, con dire, che poschiamo i soggetti, non con la rete, doue, come disse S. Ambrogio, turba concluditur, ma con l'hamo, con cui singularis eligitur: percioche, oltre che le Religioni non sono lo scaricatoio delle çafe, per isgrauarle de gl'inutili, che molti vorrebbono dare a Dio, come Caino le frutta rustiche della campagna; ragioneuol cosa è, che tanto maggiore sceltezza si vskin ammettere altrui ad vn'Ordine, quanto egli hà più alta vocatione, e più ardui ministerij. Onde quelle Religioni, chemon, istanno ritirate nelle celle, per solamente attendere alla propria falute, ma escono a prò d'altrui, di più che ordinarij loggetti si debbono prouedere. Altrettanto sò io ( disse Arrigo IV. Rè della Francia, rispondendo al Parlamento di Parigia che gli sè contra noi questa medesima oppositione) che nel formare vna compagnia di soldati scelgo i migliori: il che se non facessi, haurei gli elerciti di gente più pronta di piè pen fuggire, che prò di mano per combattere. Ed appunto y ò sopra ciò l'aforismo di quel brauo maestro di guerra : Vives ver lib. vegni, & Romani nominis fundamentum in prima delectorum examinatione consistere. Con tutta poi la diligenza, che si può adoperare in ciò, non corrispondono mai sì selicemente gli esiti co'principij, che vna gran parte di quelli, che pareuani promettere ogni gran successo, non traligni dalle speranzese non riesca a guisa d'inutili sconciature; onde se ne men tanto si facesse, e si prendessero i soggetti a numero, non a pelo, chi non vede, che la Religione farebbe vna Lia feconda ma piangente, per vedersi multiplicata la gente, ma non magnific corallallegrezza? Hor tecondo le leggi, che topra ciò ci hà lasciato S. Ignatio, altre cole non debbono hauere quegli, che

si ricevon srà noi, altre conviene, che ne habbiano. Non. debbono essere stati, per colpa loro particolare, imbrattati d' heresia, o per iscisma, djuiss mai dalla Chiesa; nè homicidi; nè per enorme delitto publicamente infami; nè obligati ad altrui per matrimonio, o per legitima seruitù; nè per debolezza di mente, oper notabile indispositione di corpo inutilis nè hauer portato altro habito di heremita, o di religioso (trattone quello de Caualieri) prosessandone però insieme la vita, In niuno di questi impedimenti si dispensa mai, nè si può dispensare. Vn'altro ve ne aggiunse, per giuste cagioni, ancorche di non sì stretto rigore, la quinta Congregation Generale, ch'è, discendere per lignaggio, da Hebrei, o da Saracini. Oltre a questi ve n'hà de' più leggieri, de' quali si sà giudice la prudenza di chi hà facultà d'accettare, se montino a tal grado, che rendano inutile al fine dell'Istituto. Tali sono, età minor di quindici, e maggiore di cinquanta anni; difetto notabile di giudicio, di memoria, e d'ingegno; fierezza di natura rubella alla virtù, & indomabile per disciplina; habito lungo di vita male accostumata; intentione torta nel fine; obligatione di debiti; e siacchezza di sanità: benche a quest' vitimo, quando ci fosse eccellenza d'ingegno, e di virtù, il S. Fondatore non hauea gran riguardo, solendo dire, che questi tali, ancor mezzo morti, vagliono più, che altri interamente sani. Le qualità poi , che si richiede che habbiano quegli, che fono per noi, vniuerlalmente si contano tutre quelle del corpo, e dell'anima, che dispongono a ben viuere, & a ben'operare: ma vna frà le altre mi sembra rileuantulima, & io vo'riserirla con le medesime parole d'vn'antico Padre della Compagnia, e sono queste: [Hò detto (scriuca egli) che il P. Ignatio hà vna certa christiana magnanimità, che l'hà indotto ad abbracciar, con l'aiuto diuino, nella perterrione del nostro Istiruto molte cose, e molto grandi, & eccellenti di servigio di Dio: e quella virtù anco a noi è neceslaria; percioche habbiamo ad essere di gran cuore, & apparecchiati ad eleguire qualunque, anco perfettissima cofa egli nelle Costitutioni c'impose. Nè vi sia chi pensi, che sia arroganza, o prefuntione della propria virtù, intraprendere, per vobidienza le cose difficili, & ardue del nostro stituto,

impercioche quella magnanimità, che ci dà per ciò ardire, si fonda sù l'humikà, e sù la cognitione di sè medelimo.] Così egli . Dal sopradetto si vede, quanto saggio sia il detto d'huomini sensatissimi, sì della nostra Religione, e sì ancora d'altti, che la conoscono; questa non essere vocatione per molti. Filippo Melancone, heretico pestilente, giacendo in letto vicino al morire, & vdendo da non sò chi de'circostanti, le nuoue dell'arriuo di S. Francesco Sauerio nelle Indie, e delle tante conuersioni, che vi faceua, maladisse la vita sua, che l'hauea tenuto al Mondo fino a quel di, in cui vdiua cosa, che il faceua morir di dolore innanzi tempo; e rizzandosi con vncerto impeto, e girando intorno gli occhi dispettolamente: Bone Deus, (disse) quid est hoe? Video totum Mundum plenum Is-Justarum. Che haurebbe detto costui (soggiunge il Consiglier Florimondo) le hauesse veduto la Compagnia, quale ella è hoggidì, accettata da tutto il mondo, e con tante Prouincie, Cale Protesse, Collegi, e Residenze ? Arnaldo poi, della me. desima terra di Melantone impastò quella parte della sua Filippica, doue sì acerbamente si duole, che essendosi pur mostrata prouida, e faggia la Natura, in fare, che gli animali, quanto più sono fieri, siano tanto più sterili, peroche le troppi fossero renderebbono inhabitabile il mondo; con noi, o essa, o chi che altro il douea, habbia dimenticata, o trascurata vna legge sì faluteuole al publico, ond'è, che multiplichiamo ogni di tanto oltre numero, che in termine di pochi anni, potremo inondare tuttala terra. Non era il cieco huomo capeuole di vedere, molto meno di credere buona la cagione d'vn'effetto a lui così tristo, come odioso. Altrimenti ben venticinque anni prima l'haurebbe potuta intendere dalla bocca del Santissimo Padre Pio Quinto, che in vn Breue all'Arciuescouo eletto di Colonia, Salentino de' Conti d' Isemburg, con queste notabili parole la dichiarò: [ Per essersi (dice frà le altre cose) veduti i grandi, e varij frutti, che la. Santa Chiesa hà riceuuto da questa Compagnia, per la pietà, carità, e purità de'costumi, e santa vita di coloro, che in essa viuono, in pochi anni è cresciuta tanto questa Religione, che appena v'è Prouincia alcuna de' Christiani, dou'ella non habbia Collegi. Piacesse a N. Signore, che ne hauesse molti

21.di Mag-

più , specialmente nelle Città tooche, & inserte dall'here sia. Per queste ragioni dobbiamo abbracciare, e proteggere que sta Compagnia, come facciamo &c.] Tuttaubka se per empire il Mondo, si allargasse souerehio la mano an accettare, si porrebbe vna volta ridurre ad empirlo più d'operai, che di opere. Imperoche quegli che fanno, non sono i molti, ma gli scelti, e i buoni : e gli altri riescono d'impedimento, anzi che aiutino, e stracciano la rete, come i troppi pesci in quella de gli Apostoli, dou'erano buoni, & mali, e mettono, la. barca, che li porta, in pericolo d'affondare. Mihi cumulus iste suspectus est (disse S. Ambrogio)ne plenitudine sui, naues penè mergantur. La ragione poi si può prendere da S. Agostino, che della medesima troppo abbondeuole pesca parlando: Vnde (dice) existunt in Ecclesia tanta qua geminus, ness cum tanta muleitudini obsisti non potest, que ad submergendam propemodum disciplinam, intrat cum moribus suis, a sanctorum itinere penitus alienis? Che se la rete si butta, non altro, che in dexteram, secondo il comando che Christo ne sà, cioè, quanto a noi, secondo quello, che per dettato del suo seruo S. Ignatio ne prescriue, allora conuerrà, che fauorendo Dio la pesca, si sacciano prede grandi d'huomini di singolari talenti, sopra i quali, per compimento di lode, possa dirsi quella parola di marauiglia, Es cum tanti essent, non est scissum rete : nel che, disse altroue S.Agostino, adiecit. Euangelista rem necessariam : & cum tam magni effent soni non est scissum rete. E del non essersi stracciata la rete, ciò che essendo sì grandi, pareua douersi ragioneuolmente temere, questa appunto dice egli essere stata la vera cagione, Quia magni erant. Ed è troppo vero: percioche chi non è habile a quello, che richiede vn'istituto, che da sè vuol'huomini di talenti non ordinarij, ordinaria cosa è, che o pretenda quello, che non merita, o operi quel che non può, o si volga a cose intutto fuori de termini d'esso. Oue s'habbia a misurare chi è, e chi de'essere della Compagnia, a quella statura, che disegnò il P. Girolamo Natale, e andò vn tempo affissa alla prima facciata delle Costitutioni, non sò, se si potrà hauer per soperchio alcun rigor d'esame, o esperimento di pruoua. Homines, dice egli, mundo crucifixos, & quibus mundus ipse su crucifixus, visa nostra ratio nos esse postulat. Homines, inquam, nouos, qui suis se

affectibus experint, ve Christum induerent: sibi mortuos, ve iusticiz viuerent. Qui, vt Diuus Paulus ait, in laboribus, in vigilijs, in iciunijs, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suauitate, in spivitu sancto, in charitate non sicta, in verbo veritatis, se Dei ministros 'exhibeant, per arma iustitia a dextris, & a sinistris, per gloriam, & ignobilitatem, per infamiam, & bonam famam; per prospera denique, & aduersa, magnis itineribus ad cælestem patriam, & ipsi contendant & alios etiam, quacunque possunt ope, studioque compellant: Maximam Dei Gloriam semper inquentes. Io, disse vna volta S. Ignatio, se hauess a bramare di viuere, ciò, più che per altro, sasebbe, per essere stretto, e scarso in accettare. E fin che visse, il sece: ma nondimeno con accettar pochi, e licentiar molti (come più abbasso dirò) tece la Compagnia maggiore, che se d'yna Compagnia l'hauesse satta yn'Esercito. Considerana innanzi molto bene, come intendentissimo architetto, la pianta, cioè le habilità della Natura, e doue non la vedesse atta a fabrica degna d'esser casa di Dio, & albergo d'uno spirito Apostolico, come non tatta per lui, per instanze, o prieghi, che glie ne fossero fatti, non s'induceua a valersene.

Dietro all'accettare vengono gli sperimenti, e le pruoue, Delle pruoue delle quali il medesimo Santo era seuerissimo esattore. [Noi che la Compagnia sa de pagnia sa de la compagnia sa (dice egli in vna sua lettera) sù le prime, a gli accettati, pre-gli accettati, scriuiamo tanti giorni d'esercitij spirituali, con ritiramento muouersi a da ogni humana conuersatione, con esami, consessioni ge- qualche granerali, meditationi di molte hore, e quant'altro di più vale a riformare la vita, & ad intendere il tenore della sua vocatione: dapoi ci diamo a mortificarli, & abbassarli, con due e più mesi di ministeri d'auuilimento e dispregio, ne gli offici più abbietti di casa. Dopo qualche tempo gl'inuiamo al seruigio de gl'infermi in vno spedale: e ciò per vn mese: indi per altrettanto a pellegrinare, senza danari, nè altro humano sussidio; perche, albergando co' poueri ne gli spedali, perdano i rispetti del mondo, e dipendendo nel viuere d'ogni dì dalle limosine, che vanno accattando per via, si spoglino dell'affetto delle case paterne, e de gli agi del secolo, & imparino a tener gli occhi solamente alle mani di Dio, per aspettar da lui solo, comunque gli piaccia di sar loro buoni, o rei trattamenti.] D'ognuno poi di questi sperimenti, egli saceua. Hh

esame, e prendeua conto: & andaua eglistesso, o mandaua il Ministro a chiederne a gli ammalati degli spedali, doue., mentre seruiuano, eran trattati a bello studio molto acerbamente da gl'infermieri, con riprensioni, strapazzi, & adopeperamento continuo ne' più sordidi, e puzzolenti seruigi, che si sacciano a gl'insermi. Vsaua ancora di lasciare a' Nouitij l'habito, che portaron dal mondo, finche logoro, e consumato cadesse loro di dosso a pezzi. Così ad vno, stato capitano del Castello Sant'Elmo di Napoli, ad Andrea Frusio, ad Antonio Araoz suo parente, & ad altri com'essi, vestiti riccamente di velluto, e d'oro, lasciò due anni interi il loro primo habito, e con esso li fece seruir, come guatteri, in cucina, andar con le bisacce mendicando per Roma, e lauare anco nella publica strada, a vista di quanti passauano, le scodelle. Voleua che intendessero, che non la vesta esteriore, ma l'habito d'vna interna mortificatione, era quello, che daua loro il vero essere della Compagnia. E così l'intendeuano con loro gran prò i nouitij: come di sè medesimo il testificò il Padre Gonzalo Silueria (quegli, che dapoi fù sì gloriofamente vcciso per la Fede nel regno di Monomotapa)che quante volte si vestiua, e spogliaua de' suoi antichi panni del secolo, lasciatigli a questo fine, diceua seco medesimo: Meschino me: il mondo penía, ch'io sia vn'altro, e fino ad hora non hò mutato ne anche vestito. Ma conciososse cosa che il Santo grandi sperimenti sacesse dello spirito, e della vittù d'ognuno, che riceueua, molto maggiori però eran quelli, con che metteua a cimento le persone riguardeuoli per gran nobiltà, prouandole lungamente con istraordinarie, & isquisite maniere. Impercioche si come doue queste riescano quali conuiene, sono alle Religioni, come S. Ambrosio disse che a Gerusalemme era la bellissima torre di Dauid, Subsidio pariter, & decori; così all'incontro, se auuiene, che manchi loro lo spirito, e la virtù, doue non vogliono stare addietro, nè possono andare innanzi a forza di meriti, ordinaria cola è, che cerchino di tarsi largo con le armi del secolo, ripigliando que sensi mondani, che, insieme col mondo, lasciarono alla porta del Nouitiato, quando v'entrarono. Quindi il cacciarsi nelle corti, il paragonarsi con dispregio de'minori, il pretendere douer-

si loro altro rispetto, il viuere inquieti ne gli officij non così riguardeuoli, che loro si assegnano, e'l querelarsi continuo, che nella Religione il gouerno si regola ad arbitrio, anzi a capriccio, e che non si tien conto de gli huomini: e ciò percho quello, che non è le non mancamento di merito in essi, sembri disetto di giustitia in altrui. E non è già, che cotali doglienze non facciano, il più delle volte, colpo in chi le sente: percioche il mondo, che non s'intende delle cose di Dio, e folo ammira, e pregia le sue, non è capace d'intendere, che le ricchezze, la gloria, e la nobiltà, rendono meriteuole vn Religioso, allora solo, quando egli per esse non ne pretenda alcun merito. Hanno dice S. Ambrogio, anche i caualli vna. certa loro proportionata nobiltà, se auuien che discendano da antenati regij, o guerrieri: ma le mettendosi in aringo, doue solo si premia la virtu del corso, essi rimangono addietro, e sono appena suor delle mosse, mentre gli altri toccan. la meta, che prò della lor nobiltà, o che ragione di quere-De Nabu-larsi, se di loro non si tien conto? Nihil istud currentem innat. Non datur nobilitati palma, sed cursui. In vna Religione poisdoue le dignità, e gli vfici non si danno a titolo di ricompenta, nè a pagamento di meriti, fi come disdiceuolissimo è il pretendere, così intollerabile è il fondare le pretensioni sù ragioni profe in prestanza dal mondo, e in tutto opposte a quello, che fra Religiosi saggiamente si pregia.

Il terzo mezzo per conferuare la Compagnia, è il purgarfi, ch'ella fà, delle inosseruanze, licentiando da sè gl'inos- che la Comferuanti; il che è sì necessario, come ad yn corpo viuente la pagnia sa di scaricarsi de' mali humori, prima che imputridendo scon- non riescon. cercino, con danno irreparabile, la sanità. Impercioche co- per lei. si delle Religioni, come di tutto il corpo della Chiefa, si può acconciamente dire con S. Agostino: Sunt in corpore Christi quodammodo; humores mali : Quando cuomuntur. ; tunc relouatur cospus : sie & mali, quando exeunt, cunc Ecclesia relevatur. Bo dien, quando cos enomit, atque proifcit corpus : ex me exieruno humeres ifti , fed non erant ex me . Quid est non erant ex me ? Non de. carne mea pracifi funt, sed pettus mihi premebant, cam inessent. Em no bis'exierunt, sed nolite tristes esse: non erant ex nobis. Ne cotal purgatione è gioueuole, solamente a tutto il corpa, per mantenerli

Digitized by Google

20 rafiç,

Hor quanto alle ragioni mouenti a licentiare, io anzi che come s Igna- commentar ciò, che il S. Fondatore ne scrisse nella seconda. tio pranticasse parte delle Costitutioni, meglio sarò dimostrando, col racdalla Compa- conto d'alcuni particolari auuenimenti, la pratica, e lo spirignia gl'inde-gni. E qual to, con che si è rettta fin da suoi principij la Compagnia: e tatta di gente basterammi perciò addurne S. Ignatio, S. Francesco Sauerio, e basterammi perciò addurne S. Ignatio, S. Francesco Sauerio, e Simone Rodriguez. E quanto a S. Ignatio; mettasi in primo luogo la Purità, la quale volle fosse nella Compagnia, Angelica, e tale si mantenesse, con non permetterui ombra del suo contrario. Per tal cagione discacció vn certo, ancorche molto caro al sopradetto Duca di Biuona, e con lui altri otto, giouani di che conto, e per qual colpa, odasi dal Segretario del medesimo Santo, che ne tenne memoria. Cu hoc anno (dice egli) quidam in Collegio parum honeste se gessisset, simulcum alijs octo, qui vel minimum culpa habere videbantur, a P. Ignatio de Societate expulsus est, ac in Siciliam remissus; quamuis inter hos effent aliqui valde nobiles, & in latinis, & gracis litteris egregiè versati. A questi succedono i duri di testa, e di giudicio inflessibile, e pertinace. Tal fu yn Francesco Marino Andaluzzo, huomo di molto sapere, e che nel secolo hauea maneggiato affari di gran. conto. Questi nell'officio, che il Santo gli diede, di Ministro della Casa Professa di Roma, si scoperse si radicato, e sisso ne suoi pareri, che doue vna volta hauesse afferrato, appena vi poreua autorità di comando, non che prieghi, o ragione il mouessero. S. Ignatio non giudicò habile a comandare, vno, che con la durezza sua si si inhabile ad vbbidire. 'Il rimosse dal carico; poscia tentò, se con mettergli a ricuocere il ceruello nella fucina de gli Esercitij Spirituali, gliel potesse ridurre a tempera più dolce. E parue, a' gran proponimenti, e promesse che sece, che l'intento seguisse. Ma veramente lo spirito non gli penetro più dentro, che a'marmi l'humido de gli scirocchi; ond'è, che sembrando di suori struggersi in 40qua, e liquefarsi, di dentro sono niente men duri di prima. E ben l'hauea indouinato Girolamo Natale, che disse sin da prin. cipio, di remere, che in costul gli Esercitij resterebbono infamati, cioè senza quell'ordinario esfetto, di trasformare in vn altro chi da douero li pratica. Tornollo Ignatio all'officio di prima, ed egli tornò alle durezze di prima; il che rilaputo

dal Santo, per relatione fattagliene dopo ch'eran passate molte hore di notte, il mandò subito a far rizzare del letto, & inuiare alla porta, perche senza indugiare alla mattina, come indarno pregaua, se ne partisse, e ciò ad esempio, e terrore de gli altri, e per insieme corrisponder co'satti a quello,che tante volte diceua, che con huomini duri di capo, non sofferirebbe di stare nè pur'vna notte sotto il medesimo tetto. Simigliante a questo su vn' altro Marino, per nome Antonio, di natione Spagnuolo, Dottor Parigino, e'l primo, che leggesse filosofia nel Collegio Romano. Egli hauca sentimenti intorno ad alcune cose dell'Istituto della Compagnia, che non gli andauano punto a versi, perche non erano a liuello del suo capriccio; e come sinistramente ne sentiua, così senzamolto guardarsene, ne discorreua. Chiamosselo S. Ignatio, e molto dadouero si adoperò per trarlo d'inganno, mostrandogli, che Aristotele non douea essere il regolatore dell'Euangelio, nè la filosofia, giudice dello spirito: ma il trouò così radicato ne' suoi sentimenti, che su indarno ogni satica per iltaccarnelo; onde subitamente il licentiò. E perche la scarsità, che in que'principi) v'era di soggetti habili ad insegnare, ridusse con la partenza del Marino, lo studio a grandi strettezze (tanto che in quel corso si adoperarono, l'vn dopo l'altro, dieci Maestri) il P.Luigi Ganzalez non si potè contenere, che non facesse col Santo doglienze della perdita di costui: maegli sorridendo; Andate voi, disse, a conuertirlo: che sù altrettanto come darglielo per impossibile; perche in verità ceruelli di lor pianta ostinati, si possono anzi rompere, che piegare. E si prouò chiaramente in vn altro studente Tedesco, a čui il demonio hauca fitto nel capo vna strana pazzia; ch'egli era esente da ogni suggettione, e comando, e si poteua in tutto reggere a suo piacere, percioche hauea lo spirito di S.Paolo. Tutti Theologi della casa, & altridi suori, e Ignatio stesso nol poterono mai tornare in buon senno, ne diuellergli della mente quel superbo concetto, si che si riducesse a credere, & ad vbbidire; ande in fine convenne licentiarlo. Huomini poi, che si conduceuan per vie pellegrine di spirito strauagante, non li sosseriua. Eraui nel Collegio Romano vn tal Soldeuilla Catalano, Sacerdote, e Theologo. Questi sacen-

dosi inuentore di nuoue maniere d'orare, e d'andare in ispirito, lauorate tutte a forza di gagliarda imaginatione ( di che niuno è più loggetto ad illusioni) abbandonò affatto lo stile viato della Compagnia; ne gli bastò essere egli vscito suor di via, se ancora ad altri non si faceua maestro d'errare. Perciò con pratiche, che sopra ciò segretamente teneua, indusse alquanti dello stesso Collegio, a raunarsi con lui in vna cappella di notte, e quiui con lunghe, e strane meditationi, passarsela molte hore: dal che segui, che ben presto alcuni de gl' ingannati, si sconcertarono la sanità, & vn de'migliori intisichì. Vennero a notitia queste notturne ragunate, per accorgimento del Rettore, che spiando le origini di que'strauaganti spiriti, che vedeua in alcuni, pur finalmente gli venne fatta di sorprenderli con arte, nel fallo. Il Santo saputolo, fece tornare il mal di tutti sopra la testa del Soldeuilla, che n'era l'autore. Gl'intimo lunghe discipline ne'due refettorij del Collegio, e della Cafa: indi il discacciò, e mandollo a tenere publicamente, se voleua, scuola di spirito al mondo, poi che in Religione non s'arrischiaua di farlo alcro che di nascoso; consapeuole, che prendeua le parti di maestro, mentre non era ancora interamente scolare. Poco mancò, che a' medesimi termini non si venisse con due, per altro sceltissimi huomini, Andrea d'Ouiedo, che dapoi su Patriarca d' Ethiopia, e Francesco Onofrio, i quali inescati dalle dolcezze della contemplatione, vollero esser della Compagnia sì, ma viuere nel deserto: e sopra ciò scrissero a S. Ignatio nontanto chiedendo licenza di farlo, quanto dando ragione d'hauerlo fatto. Ma perche in fine erano huomini di soda virtu, e pronti, doue ciò li mettesse in qualche pericolo d'esser diuisi dalla Religione, a suggettarsi all'ybbidienza del Santo. rassegnarono tutto il loro volere in sua mano. Egli acerbamente gli sgridò, e minacciolli, d'vsar con esso loro quello appunto, di che son degni gli autori di divissione; cioè di dividerli: e sopra ciò scrisse sensatissime lettere al B.Francesco Borgia, perche si adoperasse a rimetterli in istrada: ma ci tornaron da sè : peroche loro bastò di sapere, che in ciò non piaceuano a Dio, mentre dispiaceuano a chi sopra essi era in suogo di Dio. Molto meno tolleraua difetti, che potessero ad altrui esser

semi di finistri principij. Predicò vn giorno a Banchi di Roma IIP. Girdlamio Natale, nomineno per propria mortificatione, the per aiuto di chi l'vdiua. Vna attiones fanta, puzzò di viltà a Francesco Zapata nobile Toletano, e condanuoli la come indégna d'huomo, che hauesse sentimento d'honose; e sopra esta andana per casa schernendo il Natale, e chismandolo, predicator ciarlatano. Quanto prima S.Ignatio il riseppe, e su di mezza notte, senza farne (come per altro vsaua I nè consulta, nè motto ad alcuno, il sè rizzare del letto, e riuestire del suo habito secolare, e, sù la prima alba vicir di cala. Ciò valle a farlo conoscente dell'error suo, ma tardi: peroche il Santo non s'indusse a ritenerlo, quantunque egli piangendo si rimettesse alla sua mercè. Così perduta di speranza la Compagnia, vesti l'habiro del sacro Ordine di San-Franceico, doue visse in istima di grand'huomo in lettere e virtù: e conferuò, fino all'vltimo, verso la Compagnia, e't Santo, benche lotto altro habito, riuerenza, & affetto di figliuolo. Per vltimo racconto di quelti casi particulari, aggiungo le pazzie, e'l castigo d'vn Sacerdote per nome Guglielmo Postelli da Barenton Terra della Normandia. Queiti era valentissimo in Matematica, Filosofia, Medicina, Theologia: dotto a marauiglia in lingua latina, greca, hebrea, siriaca, caldea, e tante altre (d'alcune delle quali compose, e e publicò metodi, e regole) che vantaua di poter'andare dala la Francia fino alla Cina, e senza interprete che l'aiutasse, farsi intendere da quante nationi s'incontrano sino a quell' vltimo capo del mondo. V'è fama, che caminasse tutta intorno la terra, per osseruare le maniere de' costumi, le forme de'gouerni, e i riti della religione di tutte le genti. Era carissimo a Francesco Primo Rè di Francia, a Margherita Reis na di Nauarra, & a moltissimi Cardinali: e in Parigi, douci lesse alcun tempo, sù ammirato come vn miracolo di memo: ria, e d'ingegno. Hor questi, acceso d'un gran desiderio di seruire a Dio nella Compagnia, se ne obligò sotto promessa di voto, e vn dì, visitando le seme Chiese di Roma, sopra. l'altar principale d'ognuna d'esse, lo scrisse, e ratisicò; esprimendo singolarmente, che si obligaua a suggettare il suo volere, per reggersi in tutto s'eenni del P. Ignatio, e di qualun-

que altro superiore gli comandasse in vece di Dio . Accettato che fu, cominciò, e per qualche tempo profegui, vn felice corlo di spirito, e daua speranza di non ordinaria riuscita nelle cose di Dio: quando d'improuiso si diè a far del Profeta, con predittioni di cofe auuenire, tratte da misteri della cabala, dalle chimere de Rabbini, e dalle direttioni dell'astrologia: e le hauea per sì vere, che quantunque S. Ignatio v'adoperasse il Lainez, il Salmerone, & altri grauissimi huomini, ben'intendenti di matematica, e di lingue, che le condannarono di vanità puerile (oltreche i successi stessi, con le riuscite in tutto contrarie alle predictioni, dimoltrauan, le sue esser menzogne, non profetie:) non pertanto mai non pote ridurlo a. tenersi per ingannato, & a tralasciare l'vso di quelle arti scioccamente indouine. Lungo farebbe a dire quante maniere di cura il Santo viasse, per guarir quest' huomo della sua pazzia: ma tutte riuscirono senza prò: onde forzato d'applicare ad vn male strano, vn rimedio disusato, il diede in mano al Vicario del Papa, huomo fauissimo, perche coll'accortezza, & autorità lua, e col giudicio de primi letterati di Roma, il cauasse d'errore: altrimenti, senza rimettere di colà il piede in casa nostra, se ne tornasse co le sue profetie a caminare il mondo. Potè con lui il Vicario, e con esso le ragioni, & anco gli scherni di molti valenti huomini, che il conuinfero di manifesto inganno, tanto, che si arrese, e si diede per vinto: e scriuendo di suo pugno vna protesta, ritrattò, e disdisse tutte le predittioni fatte fino a quel dì, riprouandole come fondate in aria, e senza verun sostegno di probabile verità; e promise di non mai più adoperare la penna, e l'ingegno in quel pericoloso mestiere, nè di por mente a qualunque spirito di prosetia gli soffiasse all'orecchio. Con esso tal protetta, e promefsa, il Vicario lo rimandò ad Ignatio, accompagnato da calde raccomandationi, perche il riceuesse, hora che il trouerebbe tutto altro da quel di prima. Raccolfelo il Santo, benche con niente minor cautela, che carità; peroche, trattone la somma di S. Tomafo, gli tolle ogni altro libro; l'occupò in escreitij manuali di cafa, e gli vieto per alcun tempo il celebrare: il che tutto il Postello accettò di molto buon cuore, si come quegli, a cui il demonio della fua curiofità daua triegua, per-

alle prime suggestioni, ricadendo, sicoche tornalle, aissi me huomo iltavue quanto ce ne capiua, tacesse il suo demeruo allai più graue; e in tanto, se gli venisse fatta, imbrattasse anco altri della medesima pece, non solo di sare il prosetta, che quelto non era il peggior de'suoi mali, ma di credere in. molte cose, secondo la rea sede, di che egli poco dapoi si scoperse. Quanto però a questa parte, non gli riuscì: peroche S.Ignatio, che l'hebbe sempre in sospetto, quanto prima. riseppe, ch'egli era tornato alle primiere sciocchezze, il riuestì de'uoi panni, e mandollo al secolo; vietando strettamente a tutti di casa, che, non che praticasser con lui, ma ne pure incontrandolo il salutassero, si come huomo, che staua. sul traboccare in qualche pericolosa dottrina. Nè per molto che vn Cardinale it adoperasse per ottenergli, ancor dopo questa ricaduta, il perdono, acconsentì già mai di riceuerlo. Viciro il Postello, e fatte a quel Cardinale, che sel riceuette in casa, molte, e grandi predittioni, mutando repentemente. meltiere, andò per la Marca predicando; ma come abbandonato dallo spirito di Dio, cadde in graui errori, e disse cose di scandalo, fino a farli maestro di manifeste heresie, indi risugzì in Venetia, doue entrato in istretta amicitia con certa donna, e datosi a lauorarle sopra de suoi indouinamenti, arriuò a dire (così accecandolo il demonio, doue imaginaua essere. illuminato da Dio Ich'ella farebbe Redentrice di quel fello, sì come Christo de gli huomini, in certa nuoua venura del Messia almondo, ch'egli andaua fingendo. Mà nel più bello delle speranze su mandato da Venetia a Roma in ferri, e quiui in prigione guardato in lunga mileria. Allora accortola doue la superbia, madre del proprio giudicio, l'hauesse condorto, e temendo vn caltigo pari al luo demerito, s'ingegnò di fottrariene con la fuga; perciò gittandoli da vna fineltra della prigione, in vece d'un falto, hebbe a fare un precipitio; perche dato in terra alla peggio, tutta si peltò la vita, e s'intranseivn braccio: onde, alle grida scoperto, e ricondotto in carcere, quini hene incatenato, vi stette per melti anni, imparando agni di meglio come fosse fallace l'arte dell'indounare, che à dui non hauca saputo predite si gravi, e pericolosi sucechi : Finalmente fodistatto alla giutticia, fe non fuggito di nuouo

nuo uo, come altri scriue, ricouerò alcun tempo in Basilea: indi tornò in Francia, doue visse chimerizzando da pazzo, e insegnando da Heretico. Campò presso a cento anni, e v'è sama, che in fine si rauuedesse, e disdetti i suoi errori, morisse catolico. Dal racconto, che hò fatto di solo alcuni pochi, che S.Ignatio discacciò, niuno pensi, ch'egli sosse ristretto, e scarso in licentiare. In vn giorno di Pentecoste, ne spedì dal Collegio Romano dodici tutti insieme: e percioche intendeua, che non era di minor bene il mancare di gente dannosa, che l'hauerne di profitteuole, comparue quel di con vn sembiante più del solito allegro. Consorme a che, il B. Francesco Borgia (come ce n'è rimaso memoria) soleua dire; che de'soggetti della Compagnia singolarmente si rallegraua in tempi; quando entrauano in essa, quando vi moriuano, e quando ne vsciuano. Come poi S. Ignatio dimostrò con la pratica, così anco volle, che ad esempio suo gli altri superiori facessero: onde perche intese che in Portogallo v'erano certi, che si rendeuano duri, e restij all'ubbidire, riprese acerbamente il Prouinciale, perche con vna imprudente carità, sì lungamente li tollerasse, & a lui, & a tutti insseme gli altri superiori della Compagnia, mandò precetto in virtù d'vbbidienza, che quan ti trouassero riuoltosi, inquieti, e disubbidienti, tutti, di qualunque fatta si fossero, irreuocabilmente discacciassero. Secondo tal'ordine, il P.Leonardo Cleselio, Rettore in Colonia, di quindici sudditi che hauea, ne licentiò più della metà, ma percioche dapoi si senti rimorso da coscienza, come quella. fosse stata esecutione di gran rigore, scrisse a S. Ignatio, contandogli il fatto, e chiedendogli, doue il giudicasse reo, perdono: ma perdono non gli mandò, doue colpa non era, anzi più tosto benedittioni, e lode, & vn nuouo ordine, che Le i rimasi erano come i licentiati, spedisse ancor quelli, e solo si rimanesse. Vn'altra volta S.Ignatio ne mandò dieci in vn dì, e particolarmente vno, perche scherzando oltre a cermini della modestia religiosa, diede per giuoco ad vn'altro, vno scapezzone. Se hoggidi, che pur la Compagnia ètanto più numerosa, si vedessero in vn di licentiati da essa ; ancor meno di dieci, il mondo sclamerebbe alle stelle, che abusiamo i priuilegi, valendocene troppo largamente, e per troppo leggiori

cagioni, e che conniene in ciò accortarne la briglia, riducendo a processi, & a giudicio il licentiare : il che pur senza grandi consulte, non che de' superiori immediati, doue conuenga,ma del Generale, e de'suoi Assistenti mainon si sà. E certo,se in nulla si de' non dico rimettere, ma ben sì conseruare la Compagnia, è sopra tutto in questo primiero suo spirito, di mantenere il tutto incorrotto (ciò che tanto rilieua) con recidere risolutamente le parti, che si gualtano, prima che con la vicinanza corrompan le sane. [Quanto meglio farebbe (scriue il Santo Padre ad vn Prouinciale) dividere dal corpo della Compagnia alcun membro putrido , ed infetto, c con ciò assicurare la conditione de' sani! Già vn'altra volta. vi scrissi, come cosa, che molto mi aggradì, che il P.Leonardo in Colonia ne scacciò, tutti insieme, noue, o dieci, che n'eran degni: e indi a poco di nuouo altrettanti: e l'approuai come ben fatto. Auuenga che, se per tempo si sosse messo mano al terro, torte col reciderne vno,o due, fi farebbe col danno di pochi, proueduto alla falute di molti. ] Hor veggansi sopra questo medesimo, i dertami, e la pratica di S. Francesco Sauerio.

Egli andò sì ben di conserto con S.Ignatio, che senza sar per l'un dell'altro, perche il medesimo spirito di Dio, che has come il mouea fondata, e per man loro stabiliua la Compagnia, li mo-to nel licenția ueua amendue, ciò che l'vno faceua in Occidente, l'altro appagnia gl'in-punto operaua in Oriente. Ma de' sentimenti, che in ciò heb- degni, soffe in S. Francesco be il Sauerio, non posso dar miglior conto, che riserendo sauerio, alcune particelle di trè sue lettere. Egli dunque in vna scritra da Cocino a S.Ignatio, dice così. [ Io son di parere, che, non si debba viar con veruno forza (le non se fosse quella della carità, e dell'amore) per ritenerlo contra fua voglia nella Compagnia, anzichi non ha lo spirito d'essa, stimo, che debba efferne licentiato, ancor contra fua voglia. ] Et in vn akra feritta da Sanciano al P.Galparo Berzeo Rettore del Collegio di Goa: [ Di nuouo (dice ) io vi comando, che accettiate nella Compagnia poca gente, e questa idonea a glistudij, o a' seruigi di casa: e per cotali seruigi, prouedeteui anzi di seruidori; di seruidori, dico, più tosto che di gente, che ammessa nella Compagnia non saccia rivscita degna di lei 🔒

Se v'è costi alcuno di quelli, che io hò licentiati, guardateui di riaccettarlo, perche egli non è per noi. E quando pure alcuno d'essi con publiche, e lunghe penitenze haurà, a voltro giudicio, sodisfatto per le colpe passare, e dato certi legni d'ammenda in auuenire, potrete mandarlo in Portogallo a' Superiori di colà, e raccomandarlo con vostre lettere, non. già riaccettarlo cossì; perche senza dubbio non è atto per le Indie. E le auuerrà, che alcuno della Compagnia, sia Sacerdote, sia qualunque altro si vuole, incorra in qualche eccesso, con iscandalo altrui; licentiatelo subito, nè vi conduciate a ripigliarlo mai, per quanti prieghi ve ne sieno porti. Il che intendiate, quando egli rauueduto, e dolente, non facesse tal penitenza, che a voi paresse douer sare altrimenti. Quando ciò non sia, non vo' che vi pieghiare a riceuerlo, ancorche il Vicerè, e tutta l'India ve ne pregasse.] Finalmente, l'vitima cosa che il santo huomo raccomandasse, e sacesse in vita sua, sù circa il licentiare della Compagnia gl'indegni di starui : e di ciò v'è l'estrema sua lettera, scritta dall'Hola di Sanciano, men di trè settimane prima che quiui morisse. Le sue parole al medesimo Rettore di Goa, sono queste: [Vi ratcomando l'osseruanza de gli ordini, che vi lasciai; ma sopra tutto, che accettiate nella Compagnia pochi, e quegli scelti, e che facciate grandi sperimenti de gli accettati, per conoscere quale, e quanta virtu sia in essi. Ciò dico, perche mi dubito, che di già siano ammessi, e di continuo si ammertano nella Compagnia di quelli, che meglio sarebbe licentiarli, se vi fossero, che ammetterli, non vi essendo. Con cotal gente io vo' che vi portiate come hò fatto io con molti in Goa, e qui vltimamente col mio compagno; che trouatolo inhabile per la Compagnia, ne l'hò scacciato. Reggereui ancor voi col medesimoltile, nè vi spauenti sopra ciò cosa che sia, si che sacciare altrimenti. Fatelo, quando ben vi doueste rimaner tolo. ] Chi legge le lettere di questo grande Apostolo, altre S.Ignatio, altre a Simone Rodriguez, vede con quanta caldezza d'efficacissimi prieghi egli chiegga d'Europa sussidio d'huomini della Compagnia per le Indie. Descriue i valti regni di quel grande imperio, pieni di genti idolatre, che non li riducono alla Chiesa, più per iscarsità di chi li conuerta.

che perche sieno duri, e restij al conuertirsi. Ma infine perche allora la Compagnia era di pochi, e questi occupatissimi in Europa, piccióla parte se ne poteua fare al Sauerio. Hor ch'egli, doue si pochi ne hauea, e per bisogno d'impresa di così gran gloria di Dio, con tutto ciò fosse sì liberale in licentiarne quelli, che quantunque gioucuoli alla conuersione de \ gl'infedeli, mançauano di quelle parti, massimamente d'vbbidienza, che ne' figliuoli della sua Religione, debbono estere, ben si vede di quale importanza sia il mantenere nel suo primiero, e fondamentale spirito la Compagnia, se perciò, e giudicio di quel zelantissimo huomo, era di minor danno la perdita del frutto, che nella conuersione de gl'infedeli, essendo ella in maggior numero, s'haurebbe raccolto. E può di qui trarli argomento, se per isperanze di molto minor rilieuo, e molto incerte, debba trascurarsi di tar ciò, ch'egli senza riaguardo ad vn sì certo, e gran bene, rifolutamente faceua., Vno de licentiati dal Sauerio fù Francesco Mansilla Portoghele, condotto da lui fin d'Europa alle Indie, doue fi valle . delle sue fatiche per conuertir gl'infedelise coltiuare i già conuertiti nella costa di Pescheria, e nel promontorio di Comorino. Cagione di licentiarlo fit vua ostinata durezza di proprio giudicio, che il rendeua difficile al maneggio dell'ubbidienza. Nè mirò il Santo a ritenerlo, per rispetto di lasciarlo in paele, oltre che barbaro, lontanissimo dall'Europa, d'onde l'hauea portato, e senza humano sussidio, o di viatico per ritornare, o di sostentamento per viuere altro che stentatissimamente. D'altri talenti, che non il Mansilla, sù Antonio Gomez, nobile Portoghese, brauissimo Canonista, e che prima d'entrare nella Compagnia, hauca dato per Dio a poueri vni ricco patrimonio, chè possedeua. Questi si adoperò nelle missioni in Portogallo con si gran talento di spirito, che gli andauano dietro i popoli interì per vdirlo, e per confessarsi con lui, Parue al P. Simone Rodriguez, quelto essere vn'huomo fatto per le Indie, e per lo gran zelo che hauea della salute di quegl' infedeli, ve l'inuiò con carico di Rettore del Collegio di Goa, Ma percioche egli era di più feruore, che prudenza, appena. prefe il gouerno, che, come l'India sosse l'Europa, volle con iltrane nouità riformare, o per dir meglio, trasformare, les

maniere di Goa in quelle di Coimbra; e percioche le nouità cagionano nouità, in poco tempo mise ogni cosa in rivolta. Intanțo però non tralasciaua d'operare a prò de' Christiani, e de' Gentili, per vna parte con grandissimo frutto, incruando la forza de' Brammani, che troppo più del douere poteuano impedire la conversione de gl'infedeli, istruendo il Rè di Tanore, e dando principio al Collegio di Cocino; per l'altra tacendo strane indiscretioni, onde daua che dire, e di che lamentarsia non pochi. In tanto sottentrò al gouerno del Collegio di Goa il P.Paolo da Camerino; e perche in molte cose egli non andaua a versi del Gomez , questi a poco a poco si andò ripigliando l'autorità di Rettore, si che in fine ne tchiuse affatto il legitimo, il quale, come estremamente humile, e mortificato, sel sofferiua con patienza. Ardi ancora di licentiare dal Seminario, istitutto per alleuare nella Fede, e nelle buone lettere vn gran numero di giouani Indiani, quanti ve ne troud, e ciò per riporui in lor vece de luoi Portoghesi. Così andauan se cose, quando il Sauerio ritornò in Goa; e veduto l'ardire, e lo sconcio di quest huomo, rimile lubito in istato il Rettore, e volle mandare il Gomez a viuere altroue. Ma egli, fidata su l'appoggio del Vicerè dell'India, con cui hauea legato amicitia più stretta., che nontarebbe stato douere, e sù la beniuolenza de' Portoghesi, de cui figliuoli si era farto, a costo de gl'Indiani, sì benemerico, si cantaua dall'ybbidienza; e come ciò tosse poco, si diede ad interporre, parte i prieghi, e parte ancora l'autori. tà del Vicerè, e degli amici. Ma con ciò, onde speraua suolgere il Sauerio dal suo proponimento, maggiormente ve lo affisso, si che le d'altro non fosse stato colpeuole, che di questo indegno ricorso, dirò così, al braccio secolare, per sottrarsi dalla Religiosa vbbidienza, a questo sol titolo meritaua d'essere, non che tolto di Goa, ma cacciato della Compagnia. Et appunto l'vno, e l'altro gli auuenne. Il Santo, che per eseguire ciò, ch'era di seruigio di Dio, non haueua risguardo a faccia d'huomo, stette inflessibile alle domande. Cacciò il Gomez di Goa, e non di Goa solo, ma insieme della. Compagnia. Due altri, che glissauano appoggiati, Michele Nobrega, & Andrea Montero, rouinando egli, tirò seco inprecipitio. Ma non andò molto, che la pagarono tutti. I due compagni furon presi da Turchi, nelle mani de quali il Montero lasciò la testa, il Nobrega la libertà per molti anni; sinche riscattato, dalla pruoua che hauea fatto, ch'eran più greui le catene, e più stretti i nodi della seruitù fra Turchi, che dell'ybbidienza, e disciplina sra' Religiosi, pentito, e mutato, ritornò alla Compagnia. Il Gomez, nauigando in Europa, per trouare in S. Ignatio qualche pietà, ruppe, & an-

negò,

Basterebbe, si come io veggio, hauer sin qui dimostrato qual sosse lo stile di praticar questo mezzo di conseruare la Compagnia, con ispedirne gl'inhabili, raccontando ciò, che Il P. Simone Rodriguez del sentirono, e secero i due supremi huomini d'essa Ignatio, e medesimo spi Sauerio: tali, che quando intorno a ciò ci mancasse ogni re- rito co S. Igna tio, es Frangola, con quello, ch'esta secero, ponno essere a postera rego- cesco Sauerio, nel licentiare la di quel, ch'essi debbono sare. Tuttauolta, perche due sin- dalla Compagolarissimi casi occorsi in Portogallo al P. Simone Rodri-gnia grinde. guez, vno de primi compagni di S. Ignatio, & huomo d'integrità, e zelo singolare, oltre che espressamente contermano il sopradetto, di più ancora contengono rari documenti di spirito, emmi paruto ragione di riseriti, e sono i seguenti. Fabricauasi il Collegio di Coimbra, e i nostri stessi vi saticauano intorno, stemperando la calce, portando rena, e pietre, carreggiando, e facendo quant'altro era bisogno a farsi; e ciò in habiti da cotal feruigio, poueri, e vili : con tanta applicatione, e dispregio di sè medelimi, come se non per virtù, ma per nascita sossero manouali. Era veramente questo spettacolo di grande honor di Dio , & edificatione della Città; e si veniua a vedere vn gran numero di giouani nobili, trauagliare con tanta modestia insieme, & allegrezza, che moueuano i riguardanti a lagrime di diuotione. Hebbe inuidia l'inserno d'yna sì bella opera, e co' loliti argomenti s'ingegnà, e inparte gli riusci, di sturbarla: perche ad alcuni di spirito manco forte, mile in cuore, quella essere vn'esercitio di vituperio, più che di mortificatione: e cominciò loro a parere d'esser notati per gente di basso assare, e degna da odoperarsi come garzoni, & operai in sì vile faccenda. Quindi da principio nacque in essi vn tal vergognarsi d'esser veduti, poscia un riti-

parsi, e finalmente vn protestarsi scoperto, che in casa, trauaglierebbono, in publico nò, che nol consentiua la riputatione di quelle persone, che finalmente erano. Contristossene il Rettore, ch'era il P. Luigi Gonzalez; parlò con quegl'ingannați, e poiche vide, che per ridurli a vincere se medesimi, e il mondo, tutto era indarno, ne diede aquiso al P. Simone. Rodriguez Prouinciale di Portogallo: & egli rispose con questa lettera. [Tentate di nuouo, se cotesti fratelli, a cui parlaste, sono apparecchiați per vscire in publico con la carretta: e se pur anche se ne ritirano, se ne vadan con dio; che io mi vi offerisco per carrattiere, & in ciò goderei mosto più, che non con esser maestro del Principe. La Compagnia non hà bisogno di gente, che si regoli con rispetti humani: conuiene spedirli, e con essi il mondo, e non andar dietro a vanità. Christo portà addosso la Croce, e la portò non in casa solamente, ma per mezzo Gerusalemme, & ancor suori d'esta. Chi non ama Christo Crocifisso, habbiasi per abbomineuele, & iscommunicato. Chi non ama i dishonori della Croce di Christo, non è di Christo. Già molte volte vi dissi, che meglio era che fossimo nella Compagnia pochi, anche sol quattro: hora v'aggiungo, che sarei contento d'vn solo. Chi non seguita Christo sia scommunicato: partasi; vada; sia diuiso da noi: leuisi di costà, e vada a prouedersi d'vn'altro Christo, peroche quello, che noi cerchiamo, è Christo Crocifisso.] Fino a qui la lettera del P. Rodriguez. L'altro caso succedette nel medesimo Collegio di Coimbra, e sotto il medesimo Rettore. Vn Sacerdote, e due fratelli, per non sò qual lor fallo, furon corretti con la debita penitenza. Essi, in vece di pianger sè stessi, e i proprij errori, si diedero a mirare il Superiore con occhio di qualche dispetto, come troppo gli pelalle la mano, e indiscretamente li trattasse; indi cominciarono a viuere suogliati della Religione, e malcontenti; onde su tacile al demonio, trouacili deboli, dar loro la sospinta per buetarli in precipitio, mettendoli in pensiero di tornarsene al mondo: di che mentre si consigliano, souuenne loro d'vn tale amico, che haueano nel Collegio di Lisbona, e risoluectero, s'egli ancora fosse del medesimo fentimento, o vel potessero indurre, d'andarsene tutti insieme. Per tal cagicne gli icrilscrissero vna lettera piena d'amare doglienze, non tanto contra il Superiore, quanto contra il gouerno della Compagnia, onde, le taggio egli fosse, e buon'amico, se ne sottrarrebbe per tempo, com'esli, ch'eran disposti disarlo, doue ancor'egli v' acconsentisse. Consegnarono segrezamente la lettera ad vn. seruente di casa, che per certi affari del Collegio di Coimbra andaua a Lisbona, promettendogli gran mercede, le la daua nonaltrimenti che di nascosto, e in propria mano all'amico, Fecelo: e questi hauutala, e veduto, che l'inuito, che in essa. gli si taceua, era come il mitte te deorsum, che il demonio disse a Christo, abbominando, e non hauendo in conto d'amici, gente, che perche efficadeuano, voleuan tirar lui in precipitio, andò subito con la medesima lettera al P. Simone Rodriguez Prouinciale, e glie la consegnò, perche sopra ciò sacesle quello, che gli pareua douersi. Egli, rimandando il seruente a Coimbra, ordinò al Rettore, che letta publicamente la lettera de trè malcontenti, e seduttori, subito gli scacciasse della Compagnia, e con esti spedisse di casa il famiglio, che a così mal seruigio haueano adoperato. Tanto fece il Rettore. Ragunati tutti di cafa nella Cappella commune, fatta leggere, con molte sue lagrime di dolore, la lettera di quegl'inquieti, e confusili com'era di douere, tolse loro l'habito, di cui non hauean lo spirito, e pieni di vergogna, li rimandò al secolo. Ma le parole, con che il Rodriguez intimò cotal'ordine al Reccore, sono ben degne di riferirsi. [E'parola di Christo(dice egli) chi non è meco è contro di me : nè lono con Christa coloro, che scrittial suo ruolo, non sieguono la sua bandiera, torro la quale chi stà, come noi, che ci tummo chiamati, de haucre vn sol cuore, e vn solo spirito. Testimonio m'è Iddia quanto mi pesi il vedere, che in tutti noi non sia il medesimo sentimento. E perche alcuni hanno hauuto ardire di diuidare gli animi de' sudditi da quello de' Superiori, giusto giudicio di Dio è, ch'essi restin divisi da noi. Dite a cotesti trè, she se ne vadano alla buon' hora fuori della Compagnia; che gente, che si guarda, e sottrahe da' Superiori, e mette diuisiome trà il capo, e le membra, non tà per noi; perche douendo profittar de consigli di chi li gouerna, con tali maniere s'invieno per camino, da non giungerui mai: e chi sa poco con-

to de gli ordini, e regole della Compagnia, giusta cosa è, che la medesima Compagnia tenga poco conto di loro. La scure stà posta alle radici dell'arbore. Chi vuol seguitar Christo, nieghi sè medesimo, e prendaçon lui la sua croce. Dichiarate ad ognuno, che qualunque io saprò, che scriua di simil maniera, non mostrando prima le lettere al Superiore, lo scaccerò della Compagnia: perche noi non habbiamo a piacero a Dio con la moltitudine della gente, nè con la forza de gli huomini, nè coll'ingegno di chi vuol saper più, che non gli stà bene. Chi frà noi non è risoluto di portare la Croce di Christo con vera suggettione, & humilta, non è per noi, nè noi siamo per lui. Ese vi sembra, che per colpa leggierell castigo sia grande, sappiate, che niente meno è da farsi, quando i diserti sono di pregiudicio al ben commune: altrimenti, le leggi diuentano abbusioni, onde può nascere tutto il male della Religione. Per amor del Signore, face sì, che cotesti fratelli intendano, quanto importa, che noi siamo tali,quali dobbiamo essere: il che doue non riuscisse, per minor trausglio haurei di ritornarmene a Coimbra, e di formarui di nuouo il Collegio. Pongo Giesù Christo condannato, e crocifisso, frà me, e tutti i nostri di costi, e voglio, che li difinganniate, dicendo loro, che questo è il Signore, che habbiamo? seguitare, senza alcuna interpretatione, o commento: &essi disingannino me, con dichiarars, se sono concenti di sposar le anime loro con Christo, nell'osseruanza delle Costitutioni della Compagnia, e di mantenere intera, e leal fedeltà a Giesù Christo, & a'Superiori, che in vece sua li gouernano. Sio fossi nelle Indie, doue intention mia era d'andare, quando d'Italia venni in questo regno, non mi parrebbe strano di trouare trà gente insedele chi repugnasse alla persettione della vita di Giesù Christo: e se questo non si trouasse sià noi, Dell' vnione per troppo ben' impiegata haurei la mia dimora in questo re-de'sudditi co' con a Al normania di la la constanti della la constanti di la la const Superiori per gno: Al portatore di questa, samiglio di casa, perche ha remezzo dell'ob
bidienza, che
cato lettere senza vostra licenza, e resele qui a chi andauano,

chico, che gli dicde.

S.Ignatio pre senza mostrarle, direte, che vada a sar sua vita altroue, e da serisse al suo Ordines del hora in poi non l'adoprerete in seruigio alcuno del vostro la sorma direco. Jaforma digo. Collegio.] Hor proseguiamo a descriuere gli altri mezzi, sopra il cui valore S. Ignatio stabili lo spirito, & assicurò la conseruatiohe della Compagnia. E viemmi al quarto luogo la stretta. vnione, che volle sosse srà le membra, e'l lor capo, e ciò per mezzo di tutto quel sommo dipendere, che può ne sudditi sase vna perfettissima vbbidienza. Diede egli dung; alla Compagnia forma di gouerno Monarchico, & alle fole mani del Preposito Generale riportò tutta l'amministratione dell'Ordine, con assoluta autorità, e suor che dal Vicario di Christo, independente da ogni altro, si nella elettione de' superiori, e sì ancora in qualunque altra dispositione, che sar si debba... de' sudditi. Ciò però sù da lui concertato in tal guisa, chead yn si fatto supremo potere, non mancasse la parte douutagli di quel meglio, che hà il gouerno de gli Ottimi, che chiamano Aristocratia, & è il giudicio, e'l consiglio de' più saggi. Impercioche primieramente gli mise a canto quattro Assistenți, d'Italia, e Sicilia di Germania, e Francia, di Spagna, e Portogallo, e delle Indie; a' quali dapoi l'anno 1608. dalla sesta Congregation Generale s'aggiunse il quinto, disgiungendosi dalla Germania, la Francia, homai grande di Prouincie basteuoli ad vna intera Assistenza. Si come già nella prima Congregation Generale, Portogallo sù posto con le Indie soggette a quella corona, e fattone vn'Assistenza. Officio de gli Affistenti è, di soprantendere ognuno con particolare auuedimento a quella parte, che hanno in cura, e d'elaminare, e difcutere i negotij dell'Ordine più rileuanti, perche da'loro configli marurati, e disposti ad hauer giusta risolutione, riesca più ageuole al Generale il prendere lopra elli qual partito innanzi a Dio gli parrà meglio conuenirii. Hauui, oltre a quelti, le Congregationi Generali, in cui gli più fcelti huomini di tutta la Religione, a giudicio, e scrutinio d'ogni Prouincia, si ragunano. E quando da essi alcuna determinatione, alcun' ordine si stabilisca, il Generale non vi può, sia per mutarlo sia per annullarlo .: Anzi egli è sì loggetto a cotal Congregatione, che done si troussse hauer trausato dal suo douere, può esserne giudicato, curretto, deposto, e casso dall'vsicio, & anco, così bisognando, cacciato dalla Religione. Hà egli ancorà vn'Ammonitore, che si elegge dal publico, huomo di gran pratica nelle cose dell'Ordine, e di senno singolare, a cui stà con-

Consigliarsi con Dio sopra gli andamenti del Generale, e doue alcuna cofa in lui si richiegga, nel tenore del viuere, o del gouerno, con eguale modestia, e libertà auuisarnelo. Simi-le prouedimento di Consultori, e d'Ammonitore si è dato ad ogni altro Superiore, sì de' Collegij, e delle Cale, come, anco delle Provincie intere: nè debbon, nè posson regolarmente, Rettori, Prepositi, o Prouinciali, prendere risolution di momento sopra negotij, o persone loro soggette,, prima che inteso habbiano ciò che a' Consultori ne pare. Ad vna sì perferra, e sì ben concerrara forma di reggimento, che vnendo con egual dipendenza tutte le parti al lor capo, le mantiene in essere di vere parti, ciò ch'è sì necessario perche compongano vn tutto, e si conseruino, non hà mancato di dentro ceruelli riuoltosi, & inquieti, che con diuerle. machine, etiandio di ricorso a' Principi secolari, e con ogni altro loro maggior potere, si siano contrapolti: fino a porgere al Sommo Pontefice memoriali sottoscritti, con vna suergognata bugia, a nome di tutta la Religione, mentre pur la maluagità era di pochi, pretendenti di sottrare sè, e seco alquante Prouincie, dall'ordinaria soggettione, & vbbidienza... del Generale, e viuere fotto vn proprio lor Commessario, o Vilitatore perpetuo: non badando perciò a stracciare la Compagnia, facendone d'vna molte, nè a rompere quella concorde vnità di tante nationi, che la compongono, non folamente a sua gran gloria, come ne parla Paolo V. Pontefice, ma a necessario mantenimento del suo primiero istituto. Esecto ordinario de malcontenti è doue habbian perduto la speranza di riulcire a loro dilegni, per non publicarsi a proprio danno ambitiosi, condannando scopertamente di mal'auueduto, o d'appassionato, chi non li cura, e non li promuoue a' gradi oue aspirano, riuolgersi comura vna tal maniera di gouerno d'va tol capo, e questo perpetuo, e fisso in Roma, come per ciò soggetta à giudicar di cui mai non si vdì, a dispensar le preminenze, non a proportione di merito, ma a piacere d'arbitrio. Veder meglio più occhi presenti; che vii solo lontano, & accertare nelle risolutioni, più il giudicio di moltische quel d'vn folo, a cui le cose non si rappresentano suorche di villesso in una, non sempre infallibile carta d'informationi.

Provedersi a ciò pienamente, con fare, che chi solo tutto non può comprendere, sparta con molti l'obliga, che hà di conoscere, e con essi diuida l'autorità di risoluere. Con ciò darsi alla Religione quel che ad vn solo si toglie; & esser ben di douere, che non habbia a poter quanto vuole, chi non può sempre volere quel solo, che si dourebbe. Aggiunto poi all' interelle delle priuate pretensioni, vn'eccessiuo amore,& vna intollerabile stima del suo publico, se ne compiè, in chi n'era sì fattamente passionato, il non volersi vedere a par de gli altri, e non potendo sourastare, volersi diuidere, per riconoscere il suo, e sarne vn tutto singolare, anzi ch'esser con gli altri vna parte commune. A costoro, i quali la quinta Congregation Generale chiama figliuoli preuaricatori, e degeneranti, turbatori della pace commune, architetti di nouità, arditi di contraporsi all'uniuersale giudicio di tutta la Religione, e (ciò ch'è insofferibile ad vdirsi) di dar per mal pensato, e conciò degno della loro ammenda, quello, che il Santo Padre e Fondatore, al chiaro lume di Dio, e tant'oltre veggendo, determinò, e prescrisse, e poscia la Santa Sede, dopo nuoui, e replicati clami, senza trouarui mai vn solo apice da torre, o da mutare, come opera di Dio, lodò, confermò tante volte, e tece in perperuo immutabile, fino a punir di scommunica, e d'altre grauissime pene, chi, etiandio per rintracciarne il vero, o con pretesto di zelo, il mettesse o in dubbio, o in disputa: a costoro, dico, si die mercede condegna della loro temerità. Si dichiararono scommunicati; e con pena confaceuole al delitto, poi che vollero diuisione, diuisione hebbero: scacciati dalla Religione, ancorche Professi; e se tanto conalcun di loro non si potè, priuati d'habilità ad ogni vsicio, e preminenza dell'Ordine, e lasciati ad esempio de' posteri, se mai più alcuno da somiglianti pensieri si sentisse strauolgere il ceruello. Indi a non molto, con Bolla particolare di Paolo V. si consermò l'antica maniera del gouerno, iltituito da... S.Ignatio, estino allora praticato; si stabilì la perpetuità del Generale; il suo risedere in Roma; e l'uguale, & intera suggettione di tutta la Compagnia, douunque sia sparsa, e di qualunque natione composta, al suo reggimento. Quiui anco dal medesimo Pontefice, a' Generali, & ad ognialtro Supe-KK

riore, con graui parole s'ingiunse, che in auuenire mai non si diano vinti, nè ad intercessioni, nè a minacce di Grandi, doue le interpongano a volere alcuna cosa, onde ne torni sconcio, e danno all'intera osseruanza, e mantenimento del primiero Istituto della Compagnia: anzi, se alcun de'nostri in ciò fosse ardito di machinar nouità, ancorche a tal'essetto adoperasse autorità, e richieste di Rè, si punisca come perturbatore dell'Ordine, e mettitore di scandali. Questo mi basti hauer detto per hora, di ciò, che a tempo, e luogo luo, richiederà più intera, espiegata narratione. Aggiungo solo, che non v'è qui giù in terra, forma di si persetto, e si ben'inteso gouerno, che, percioche finalmente non da Angioli di mente celeste, ma da huomini, e frà huomini d'intendere limitato si maneggia, habbia vna cotale infallibile prouidenza, che con certezza di mai non errare, e sempre, e ad ogni particolare soggetto sicuramente prouegga. Hor altro cheintollerabile maluagità non è, per impatienza di qualche proprio difagio, o per pretefa ammenda di qualche accidentale, e raro disordine, chiusi gli occhi ad innumerabili, e troppo vantaggiose vtilità, che da tal maniera direggimento prouengono, volere (sieguane ciò che vuole) tramutarne la forma: come le ognialtra, che di nuouo in questa vece s'introduca, nello stesso proueder che sarà ad alcuni sconserti, non sia per aprire la strada a cagionarne a suo tempo altri di lunga mano maggiori': i quali, doue a simili altri mal sodisfatti venga inpensiero di raggiustare, con la medesima maniera di variar gouerno, conuerrà, che sempre si stia sul guastare, e sormare nuoue idee, con quel danno del publico, che naturalmente cagionano, in sì importante materia le nouità. Hor dunque certissimo il Santo Fondatore, si come di cosa hauuta. non da sè, ma da chi di sopra glie la spirò, essere ottimamente costituito nella Compagnia l'ordine del comandare, tutto si riuolse a prescriuere a' sudditi la maniera dell'ubbidire. E di null'altro ci lasciò nè raccomandationi più pesate, nè precetti più alla spiegata. Di null'altro, in esempio de'posseri, fece maggiori pruoue ne' sudditi, nè puni con rigore di piu notabile seuerità le trasgressioni. Questa si dichiarò essene lo stabilimento della Compagnia, e la virtà, ond'ella haurelbbe forza da mantenersi, e da operare. Questa volle fosse la diuisa, che ci facesse singolari frà le altre Religioni, delle quali altre nella lunghezza de'digiuni, altre nell'austerità del vestire, altre nel ritiramento ci auanzano. E tanto glie ne casse, che sentendosi vicino a lasciarci, come altro più che l'ybbidienza non gli stesse nel cuore, per vitimo suo ricordo, volle farcene vna publica raccomandatione. Perciò chiamato il P.Giouan Filippo Viti, che seruiua di compagno al Segretario, scriuete, disse; che alla Compagnia io vo' lasciar memoria di quello, ch'io sento intorno all'ybbidienza; e gli dettò le cose se-

1. Nel bel primo entrafre in Religione, o poiche già vi dienza dettati sarò, debbo rassegnarmi del tutto alle mani di Dio Signor da S. Ignatio verso il fine

Nostro, & a quelle di chi mi gouerna.

2. Mio defiderio dourà essere, che mi regga vn tal Superiore, che batta a soggiogare il mio giudicio, & a domare il mio intendimento.

3. In qualunque cosa non interuiene peccato, debbo

fare la volontà del mio Superiore, non la mia.

4. Trè maniere vi sono d'ybbidire. Vna, quando mi si fa precetto d'vibbidenza: e questa è buona. Vn'altra, quando per far' vna, o vn altra cosa, non mi bisogna più che vn semplice comando, e questa è migliore. Più perfetta di tutte è la terza, d'vbbidire anco doue il Superiore non me ne dà ordine espresso, bastandomi imaginare, che tal sia il suo volere.

5. Non debbo far differenza frà Superiore, e Superiore, mirando s'egli è il maggiore, il mezzano, o'l minimo, che mi comanda : ma riconoscere in tutti egualmente Dio,il cui luogo fostengono. Altrimenti, se si differentiano le persone, si scema, secondo loro, la sorza dell'ubbidienza.

6. Quando io sia di parere, che il Superiore m'ordini cosa contraria alla mia coscienza, e peccato, & a lui paia altramente, doue io non ne habbia euidenza, a lui debbo rimettermi. E se in ciò non m'acquiero, hò a spogliarmi del mio proprio giudicio, e parere, e diporre ogni dubbio in mano d'vna, due, o trè persone, e sarmi a quanto esse ne definiranno. Se neanco di tanto m'appago, molto lontano mi truo-

della sua vita.

uo da que'gradi di persettione, che lo stato d'vn Religioso richiede.

7. In somma, non debbo esser mio, ma di chi mi creò, e di chi in sua vece mi regge, e gouerna, e per cui mano hò a lasciarmi condurre, come sossi cera; qualunque cosa gli piaccia sar di me; sia intorno a scriuere, e a riceuer lettere, a parlare, ò nò, e con questa, o con quell'altra persona, e simili. E debbo porre ogni mia diuotione, e prontezza in eseguire quanto mi verrà ordinato.

8, Hò a riputarmi in guisa d'vn corpo morto, che non, hà nè intendere, nè volere; e come sossi vn piccolo Crocisisso, che senza punto resistere, si lascia aggirare verso ogni
parte: e come vn bastoncello in mano d'vn vecchio, che l'adopera doue ne hà più aiuto, e lo ripone doue glie ne vien,
meglio; e così debbo io essere in mano della Religione, per

seruirla in qualunque cosa glie ne torni commodo.

9. Non hò a domandare, nè a pregare il Superiore, chemi mandi al tal luogo, e m'adoperi nel tale viicio. Potrò solamente proporre la mia intentione, e'l mio desiderio, ma sì, che io lo metta come in terra a più del Superiore, pronto ad hauer per meglio satto ciò, che a lui parra douermi comandare ch'io saccia.

che son buone, non si disdirà chieder licenza: per esempio, d' andare a Stationi, o a pregar Dio di qualche gratia, e simili. Sempre però con animo apparecchiato, mi si nieghi, o conce-

da, ad hauerlo per meglio.

dipender nientemeno dal superiore; cioè a non hauer nulla, ch'io reputi mio, ma con quello, ch'io adopero per mio vso, trattarmi non altrimenci, che s'io sossi vna statua, che a chi vuole spogliarla, per qualunque cagione sel saccia, non resiste, nè sà contrasto che sia.

Non si haueua però S. Ignatio riserbato sino all'vitimo da S Ignatio della sua vita, in cui dettò questi vndici asorismi d'vibbidiensopra la persettione dell' za, a metterne stesamente in carta il suo pensiero: ma secevibbidienza, allora per vniuersale ammaestramento di tutta la Compagnia,
vno della Còciò, che alquanti anni prima, hauea satto, per priuata istrutpagnia.

Digitized by Google

tione d'alcuni Collegij. Impercioche per metter regola, e freno allo smoderato feruore, da cui trasportati alcuni de'nostri in Ispagna, e in Portogallo, si faceuano lecito d'esser maestri di sè medesimi nelle cose dell'anima, gouernandosi conpiù animo, che prudenza, ond'era, che altri si abbandonauano nelle penitenze, e vi si distruggeuano dentro, altri inescati dal dolce della contemplatione, per viuer solo a sè medesimi, cercauano solitudine, & eremo, dimenticati e questi, e quegli dell'obligo della loro vocatione; il Santo inuiò Ioro lettere piene di laggi ammaestramenti, e di maniseste ragioni, in pruoua, che sottrahendosi dall'ybbidienza, per reggersi ognuno a proprio piacere, doue pensauano caminar più diritto, andauano più trauiati. Impercioche ritogliendo a-Dio il meglio, che gli haucuano dato, cioè la libertà del proprio volere, quant'altro in questa vece gli dessero, a paragon d'essa, era nulla. Ma sopra quanto in tal proposito dell'ybbidienza sia vicito mai, non che della penna del Santo, ma torfe ancora d'ogni altro, che ne habbia trattato, è vna lunga, & ammirabile lettera, che a tutta la Prouincia di Portogallo inuiò l'anno 1553. Quelta abbraccia, & ordina ne' fuoi gradi quanto di perfettione tal virtù puote hauere. Et imperciò il B. Francesco Borgia assunto al Generalato, hauendone a scriuere in vna sua lettera Pastorale, non trouò che aggiungere a quella di S. Ignatio. [Quanto alla virtù dell'ybbidienza (dice egli) a cui la Compagnia ogni cosa riduce, come al segno a cui mira, alla bandiera sotto cui milita, alla torre in cui è sicura, auuengache torle alcuna cola mi si rappresentasse a ; dire, nondimeno, perche il N. P. Ignatio ce ne lasciò vna lettera, non folamente profitteuole, ma degna d'ammiratione, si come quella, a cui non si può ne aggiungere, ne torte: cosa che sia, a lei vi rimerto, con questa sola voce dell'Euangelio, Hoe fat & vines. Impercioche ci posssamo promettere nel Signore, che se adempiremo co fatti gl'insegnamenti, che di tal virtù egli quiui ci diede, figliuoli di perfetta vbbidienza potremo nominarci, & essere. ] Hor in questa lettera il Santo fopra chiarissime autorità delle scritture, e de' Padri, esopra indubitate ragioni, stabilisce trè gradi d'obbidienza l'vno più fubrime, e più eccellente dell'altro . Eleguire i co-KK 61 121

mandi: questo è il primo, e'l più basso. Accordare non solo l'esecution col comando, ma anco il volere col volere del Superiore : quelto è il fecondo, e più alto. Giudicar, che così fi debba, perche così giudica il Superiore douersi: questo è l'yltimo, e'l più perfetto. E vi si giunge non per altra via, che di riconoscere in chi comanda, non vn' huomo hor saggio, hor imprudente, hor fanto, & hor imperfetto, ma quella. persona stessa di Christo, ch'egli nell'vsicio rappresenta. Nè altra è quell'ybbidienza, che i più antichi, e santi Padri, che vissero ne' Monisteri, Maestri della religiosa persettione, chiamarono con certi nomi in apparenza contrarij, cioè, stoltezza di laggi, ignoranza di dotti, imprudenza di ben'auueduti, pericolo di licuri, e cecità d'ottimamente veggenti: che non altro è che cecità, non saper discorrere contra le ordinationi dell'ybbidienza; ma cecità nata da vn perfetto vedere, e riconotcere in vn huomo sustituto di Dio, Dio stesso, che in sua vece il ripole. Se poi si riguarda alla pratica d'vna tal maniera di cieco vibidire, ella ha formati, si come anticamente fra Monaci, così hora nella Compagnia, huomini è in numero molti, e in grado di virtù singolarmente perfetti. Il che essendo stato di tempi in tempi, dal primo suo nascere fino a. quelt hora notiffimo, sembra veramente miracolo, come mai potesse cadere in pensiero ad vn tal Giuliano Vincenzi, nariuo d'Angio, huomo pur della Compagnia, diformare, vn'accusa composta di mille pazzi ritrouamenti del suo ceruello, e rappresentaria ad vno de supremi tribunali, con dire, che messosi in traccia per rinuentre la prima fonte, onde tutti gli errori del credere se le inosseruanze del viuere della Compagnia derivano, l'hauca finalmente trouata in vna cotal lettera, che chiamiamo dell'ybbidienza, in cui strane cofe s'infegnano, e confeguenze di gran pregiudicio alla Fede si cauano. E sopra ciò distese a piacer suo, e presentò vn lungo discorso. E su ben cosa oltre ad ogni credere strana, che essendo ciò, che costul appose all'ybbidienza, che nella Compagnia si pratica, & è, come hò detto, la più alta, che nellas scuola dello spirito s'insegni, appunto quel medesimo con che in varij tempi l'hanno oltraggiata molti Heretici, comene loro libri publicati contro alla Compagnia, fa vede i nondi-

meno

mono qualti ne andarono, lecondo lor merito, condannati; come huomini animali, in cui senso delle cose di Diomon cape, all'incontro il Vincenzi, come portaffe misteri di sopra il cielo, trouò tal credito al fuo dire, che in fine si mise ad clame, cole indubitata al Mondo, fin da che in esso è stata perfettione d'vbbidienza; si come sodamente proud in trè disseche sopra ciò scrisse il P. Roberto Bellarmino, allora non ancor Cardinale. Tanto è vero, che più aiuti truoua per nuocere ad vna Religione vn luo domeltico, con pretelto, e fiutione di zelo, che molti stranieri, che la perseguitan come pemici, con odio manifelto. Ma percioche questa era pur caufa di Dio, egli fe l'auuocò, e guidolla (come a fuo luogo diremo) per altre vie non pensate, sino all'vitimo acto, che le si douca, di rendere al Vincenzi la condegna mercede dentro ad vna prigione di Roma, guadagnaragli da quel medelimo suo mal talento di farsi alla libera accusatore di ciò, che nongli andava a capriccio.

Non era poi S. Ignatio diuerso da sè medesimo nel detta-re le regole della persetta ybbidienza, e nel riscuoterne rigo-fetta ybbidierosamente la pratica. Sua legge d'immutabile osseruanza età, 22 S. Ignatio non sollerare huomini di cetta, chi che si fossero, e per qualsi- suoi. noglia gran talento riguardeuoli. Per tal cagione, molte voltene licentià a più insiemo, e doue ne hauesse trouati Collegij pieni, era disposto a votarneli, fino a lasciarli, bisognando, con le sole muraglie in abbandono. A gli studenți nostri di Gandia, peroche in questa parte moltravano d'inviarsi alquanto fuor di mano, scriffe una lunga, e torte lettera sopra, qual suggettione in essi voleus verso chi in vece di Dio, li gouernaua jindi e la lettera e quanto in ella havea detto, conchiuse con queste risolute parale : [: Chi non si sonce dispos sto d'ubbidire mella maniera, che din qui hò divisata; hor siac di coresti, and al presente stanno costì, hor de glialtri, che soprauerranno (e comprendoui anco il Rettore) dispongusi a prendere altra via, ad eleggere altra vita; che la Compagnia. non è per niuno, che non polla, o non voglia luggettarli au quella forma d'ybhidinnas, che què hò dich arata. Il Peraddestrar poi i supi nella pratica d'un persettissimo vobidire alla, cieca, viana di comandan corre code affarro distrili scerto altre

fuor di tempo, & anco alcune in apparenza impossibili; come essere ad vn medesimo tempo Predicatore, e Procuratore, Maestro di Filosofia, e di Grammatica: anzi, che il Cuciniere fosse pronto ad insegnar Theologia, si come il Theologo a cangiare la scuola con la cucina. Faceuasi alcuna volta chiamare i Sacerdoti già vestitide's sacri paramenti per celebrare, e spogliati che s'erano, li rimandaua, senza volerne altro, che quella prontezza in vbbidire. Tal'vno facile a prolungare l'esecutione de gli ordini impostigli, per troppa libertà d'interpretare ad arbitrio suo la volontà del Superiore, era da lui fatto chiamar d'improuiso, etiandio mentre vdiua le consessioni: e perche vna volta, vn certo di questi, immediatamena te all'auuiso, non si rizzò, su per esserne a mal partito. Vietò, che niuno inducesse secolari a framettersi nelle dispositioni del luogo, o de gli offici di niuno de' nostri. Ad vn Sacerdote, che troppo ardente voglia mostrò in pregarlo d'vn pellegrinaggio, e negò il pellegrinaggio, e impose alquante discipline in pena. Non che il chieder ciò fosse colpa, ma il chiedere con più dispositione a pellegrinare, che ad vibidire Al che appunto risponde vna strana penitenza, con che punì il disubbidire, ancorche leggerissimo, che sece il P. Emerio de Bonis, allora giouinetto, e nella Religione poco men che Nouirio. Ciò si per questa cagione. Vna donna non molto honesta, la quale habitaua rimperto alla nostra Chiesa de Roma, hauea prelo costume, di gittarui innanzi tutte le immondezze, che si traheua di casa . Il Santo, sofferta vn tempo quella indiscretione, alla fine ingiunfe ad Emerio (accettato, per indifferente, come in que' principij si costumaua, & allora Sagrittano) che auuifasse la vicina, e la pregasse a riporre in altro luogo meno indegno quelle sozzure. Egli, che modestissimo era, per non venire con quella semina a parole, senza altro chiedere, gliel se' dire per altri. Riseppelo il Santo, e come che ne approuasse l'honestà, pur ne puni la disubbidienza. Durò il cattigo sei mesi; ne quali il condannò a starsi nel resettorio commune, con vna campanella appela al collo, & a dire ogni di a voce alta queste parole: Volo O' Nolo, non habitant in hac domo. Se alcuno gli si girtaua at piedi per chiedergli perdono, o penitenza, e al dirgli, Leun-

em, subito non se rizzaua, con lasciarlo quiui ginocchioni, & andarsene, il saceua auueduto, che l'humiliatione non è di merito, quando è contra vibidienza. Così ad un Fratello Coadiutore, a cui se' cenno, che sedesse, perche egli per rispetto, e del Santo, e d'vn Caualiere quiui presente, vergognandosi, non vbbidì, impose, che si mettesse lo scabello in capo, e così stesse per quanto durò il fauellare con quel Signore, che sù di non poco tempo. Ad vn Sacerdote Fiamingo, per nome Cornelio Brughelman, il quale, per vna intollerabile oppressione di scrupoli, consumaua gran parte del giorno in recitare il diuino officio, ricominciandolo cento volte, e ridicendo quel che hauea già detto, poiche per quanto huomini dotti, e di coscienza, gliene dicessere, non se ne restaua, il Santo, per vno straordinario male, vno straordinario rimedio adoperò; e questo ben lecito con persona disobligata a quel debito, per lo pericolo in che era, che il ceruello gli si strauolgesse. Cio su strettamente ordinargli, che entro lo spatio d'vn'hora, compiesse il recitar di tutto l'officio (e a tal fine gli fe' confegnare vn'horiuolo da poluere,per misurarla) se oltre a quel termine gliene auanzasse alcuna parte, poca, o molta ch'ella si fosse, douesse del tutto tralasciarla. E tanto finalmente valle a trarlo di quell'impaccio, & a rimetterlo in miglior senno: percioche l'obligo particolare c'hauea d'ybbidire, e'l commune di recitare intero l'officio, gli dauano tanta fretta, che fin dal primo di cominciò a fodisfare interamente al suo debito entro lo spatio d'vn'hora, senzarimanergli tempo da litigar co suoi scrupoli, e da confondersi, e diseccarsi il ceruello. Con si dichiarata risolutione di voler da' suoi persettissima vbbidienza, li ridusse. a tal fegno di non hauere intorno a cofa del mondo proprio volere, che quegli stelli, che si adoperanano in affari di sommo seraigio di Dio, oue paresse al Santo di richiamarli a se, d'inuisti akroue, o d'applicatli ad altro ministero, eran sì pronti a leuar mano dalla raccolta del frutto, che Iddio dalle loro faciche traheua nella conversione delle anime, come nella voce d'Ignatio hauessero intesa vna espressa intimatione di Dio. Così fra' gli altri il P. Antonio Araoz, che un Barcellona si occupana con incomparabile veilirà di quel popolo, poiche

parue al Santo di scriuergli, che di colà, quanto prima, partisse verso più dentro la Spagna, non dosendosi punto, nè per se, a eui si toglieua di mano sì grande occasione di merito, nè per quelli, che delle sue satiche tanto prosittauano, nè finalmente per Dio, alla cui gloria, il suo partire pareua essere di scemamento, con vna somma prontezza in vbbidire gli rispose in questa maniera. [ Quanto all'ordine, che mi mandate, che verso il principio di Settembre, altroue m'inuij. paratus sum, & non sum turbatus, Vbbidirouui con grande, e per sola bontà del mio eterno, e buon Signore, interaallegrezza del mio spirito, hauendo per sicuro (e noune dubito) la vostra, esser la voce di Christo mio Redentore, la quale odono quegli, che ono della sua greggia. Ancorche tutti, che qui l'hanno inteso, ne vadano mormorando, in riguardo del bene, che veggiono operarsi. E così è veramente. Che tanto mi dan che sare, che doue io voglia attendere a tutti, non mi rimane tempo per sodisfare a quello, che per mio conto, dourei, e perciò mi vaglio della notte, e ne rubo alcuna parte per me; ciò che in tutto il di non m'è conceduto. L'vdir confessioni, molte di loro generali, il dar gli Esercitij spirituali, l'aggiustar paci importantissime fra Caualieri, tanto m'impiega, che molte volte (e'l dico perche habbiate compassione dell'anima mia) mi togliono il tempo anco da celebrare.] Ma in estrema prontezza di tralasciare, ad ogni primo cenno dell'vbbidienza, cose: per altro di sommo seruigio di Dio, e d'incomparabile prò delle anime, non v'èchi pareggi l'Apostolo S. Francesco Sauerio, che, oue ne hauesse hauuto comando, era dispostissimo d'abbandonar l'Oriente, e con esso le speranze di conquistarlo alla Fede, e tornarsene in Europa. [La carità vostra (scriue egli a S.Ignatio) mi signissca il gran desiderio, che hà di rivedermi, prima di partire da questa vita. Iddio Signor Nostro sa quanta impressione m'habbian fatto nel cuore parole di sì tenero assetto, e quante lagrime mi cauin da gli occhi ogni volta, che mi ritornano alla mente: e in solo pensare, che ciò potrebbe riuscire (poiche alla santa vibidienza niuna cosa è impossibile) mi consolo.] E in vn'altra, scrittagli pure il medesimo anno, che fù l'yltimo di sua vita; [Faccia Iddio (dice) che ci riueggiamo

giamo in Paradiso: e se così è per essere di sua gloria, egli anco in questa vita ci riunisca. Ciò per vbbidienza sarà ageuolissimo a sarsi: e si sarà, tanto sol, che da voi mi si comandi.] E se il Santo Apostolo soprauiueua, si sarebbe hauuto questo ammirabile esempio d'vbbidienza, e S.Ignatio haurebbe riueduto il suo Sauerio, tirato a sè con viaggio di presso a diciotto mila miglia, da tant'oltre alle Indie: e ciò mentre egli era nel colmo delle fatiche, e nel sommo delle speranze, di penetrare all'Imperio della Cina, e conuertitolo, con esso guadagnare a Dio anco il Giappone, osseruante i riti della medesima superstitione. Impercioche veramente S.Ignatio di colà richiamò il Sauerio in Europa, e glie ne fe' precetto d'ybbidienza, come taluolta vsaua co'suoi cari, per accrescimento di merito e perche niuno si framettesse per impedirlo. Voleua commettergli l'amministration del gouerno di tutta la Compagnia, e con ciò disporlo a succedergli Generale: ma la lettera, che portaua quel gran comando, nol trouò viuo.

Concatenati in tal guisa insieme con dipendenza, & or- Quanta vnios ne di Carleà dine di persetta vbbidienza, i superiori, secondo lor grado, a Ignatio ri- l'vn sotto l'altro, e con essi i sudditi, rimane a vedersi, come chiedesse fra suoi. con altrettanto perfetto legame di scambieuole carità vnisse. frà loro gli animi di rutti, affinche nè la lontananza de' luoghi, nè la disserenza de gradi, nè la naturale contradittione del genio di sì diuerse nationi, che questo corpo compongono, cagionasse alcuno sconserto, o divisione. Al che conseguire di quanto opportuni, & efficaci aiuti il Santo ci prouedesse, meglio che discorrendone in ispeculatione, potrassi comprendere dagli effetti. [Certamente è cosa da marauigliarsene (così scriue il P. F. Luigi Strada Monaco del sacro Ordine di S.Bernardo) e par che sia qualche diuino incantelimo ciò, che io hò veduto in alcuni luoghi della Santa Compagnia, cioè persone non solamente di diuersi legnaggi, ma di varie nationi ancora, e di linguaggio disserente, studenti giouani, e maeltri vecchi, in pochi giorni diuenir tanto conformi d'animo, e congiunti con iscambieuole carità, che nel vero hanno vn'anima, e vn cuore: si che chi altro non sà dirà che sieno tutti nati d'vn padre, e d'vna madre, o almeno tutti d'una medesima tempera di complessione.] Il qual testi-

monio d'vno straniero, ma testimonio di veduta, può rendere indubitato ciò, che vn'altro de' Nostri, pur del medesimo tempo, e prouò in fatti, e ci lasciò scritto con queste parole. [ Io non hò (dice) consolatione pari a questa, di vedere nella... Compagnia in tanta varietà di genij, tanta vniformità di voleri; in sì differenti gradi, egualità sì lontana da ogni differenza; in sì diuersi linguaggi d'ogni natione, consonanza de' medesimi affetti sì amicheuole, e concorde. Qui non si discerne l'huomo d'autorità, il letterato, e quegli, che nel mondo era ricco, e Signore, dal pouero, dall'ignobile, dall' ignorante. Dire, il tale è mio amico, & io Iono amico del tale, sarebbe vn parlare affatto straniero, si come linguaggio del mondo; e cagionerebbe marauiglia in vdirsi, percioche doue tutti si aman l'vn l'altro come sè stessi, niuno v'è che amico non sia. Nel licentiarsi poi, doue l'ybbidienza ci sparta, & inuij a varij luoghi; nell'accogliersi venuti di lontano, che abbracciamenti, che giubili, che sincere dimostrationi di cordiale beniuolenza! Ogni casa, oue altri de' nostri giunga, è lua: e quiui in tutti truoua altrettanti fratelli. Riconosciamo in ciò la gratia d Dio, siangliene grati. Godiamo che ancor'hoggidi si mantenga nella Compagnia questa communicatione di carità, e speriamo, che sia per esseruì sempre: e perche lempre vi sia, ognuno per sua parte con ogni sforzo fi adoperi. ] Così egli. Quindi nasceua il non hauer niun risguardo, come a cosa di niun sospetto, a formare vn'intero Collegio di predicatori, di maestri, di superiori, e d'operai per ogni altro simile affare, tutti per nascita sudditi di Padroni, no íolo frà sè differenti , ma taluolta ancora alla scoperta nemici . Anzi tar tomiglianti ragunanze d'huomini tutti di paese diuerlo, era, si come vna delle maggiori consolationi dell'animo, così anco vna delle più belle arti della prudenza di S. Ignatio; perche, quanto era possibile, tutta la Compagnia, per così dire in compendio, si trouasse in ogni luogo; e quella diuersità di lingue, Spagnuola, Italiana, Francese, Tedesca, e d'ogni altra, che si parla nel Mondo, douunque la Compagnia è sparsa, s'vdisse in ogni Collegio; e vi si sacesse, per dir così, quell'antico miracolo della Chiefa nouella, quando in tanta... varietà di stranissime lingue parlaua vn sol cuore, in tanta confusio-

fusione di barbari idiomi, si faceua da tutti vgualmente intendere vna medesima fauella di carità. In tal maniera si formò il Collegio di Messina l'anno 1548. di dodici Padri, de' quali nè pur due soli erano d'vno stesso paese, e i più di loro di regni, e lingue totalmente diuerse: ciò che a quella saggia Città sù, con ragione, di non picciola marauiglia, peroche le parue di vedere in ciò espresso quello, che S. Agostino disse delle cetere, ognuna delle cui corde hà il suo proprio,e natural suono, ma sì d'accordo con quello delle altre, che, o poche, o tutte insieme si tocchino, sit suauissimus concentus, ex diuersis, sed non inter se aduersis. E questo spogliamento di particolare affetto verso la propria natione, non era solamente in riguardo de' Notri, per amarsi insieme senza veruna eccettione, ma altrettanto per adoperarsi co' prossimi di qualsiuoglia paese, si come se in tutti i luoghi sossero paesani. Quindi era, che a' Principi, per metter le anime loro in mano de' Nostri, vno stesso era, che sossero natiui de gli stati loro, o di qualunque altro straniero; peroche tanto sol, che sossero della Compagnia, si teneua per indubitato, che hauessero ogni città come patria, & ogni natione come propria. Così frà gli altri, Giouanni III. Rèdi Portogallo, al P. Diego Mirone, che si riparaua dall'essergli confessore, con dire, cotale vsicio non conuenirsi ad huomo, come lui, straniero, rispose, che non. hauca per istraniero niuno, che sosse della Compagnia.

Hor quanto a' mezzi valeuoli all'efficace conseguimento Mezzi prescrit di questa sì rara, & ad huomini d'vn tale istituto, sì necessa- ti da si Ignaria vnione di cuori, basterà riserirne alcuni pochi, lasciati dal pagnia per Santo Fondatore nelle Costitutioni, e mi sembrano i più possenti. In prima dunque egli vuole, che come huomini vscivii del mondo, ci suelli amo del cuore accioni ti del mondo, ci suelliamo dal cuore ogni particolare amore del proprio nostro paese natiuo. Nè tanto gli basta; ma che anzi verso quelli di diuerse nationi, pieghiamo con vn certo chè di maggior'affettione: facendo, per modo di dire, come le acque, le quali, tanto quelle, che calano giù de'monti, come le altre, che corrono sul piano delle campagne, o giù in fondo alle valli, pare, che lasciara la fonte onde nacquero, vadano in certa maniera incontro a quelle d'altra origine, e trouatele, si fanno vna cosa medesima con loro, e quasi si per-

dono l'una nell'altra. Nel qual proposito mi paion degne di rimanere in eterna memoria le parole, con che il P. Euerardo Mercuriano licentiò la Terza Congregation Generale, che l'hauea eletto Preposito vniuersale dell'Ordine. Elle surono in raccomandatione di questa scambieuole vnione di cuori, netti da ogni priuato affetto di propria natione. Obsecto vos, dice egli, per misericordiam Domini, ve huic quammaxime inuigibetis, alter de altero in bonitate sentientes, Ut Utrique inuicem benè sentiamus. Omnes enim eiusdem Vocationis & fratres, & filis estis. Itaque nulla, obsecto, sit Sarmatia, nulla Hispania, Italia nulla, nulla Germania, aut Gallia, sed Una Societas, Unus in omnibus Deus, omnes in uno Domino Iesu Christo, cuius membra estis. E perche il raccontare auuisi di 'guerre fra' Principi insieme nemici, con successi di vittorie, e di perdite, potrebbe cagionar mouimenti di contrarij affetti ne'sudditi, hor de'vincitori, hor de' vinti, che ne vdissero; perciò il Santo Fondatore tolse dalle bocche, e sterminò dalle case nostre cotali rapportamenti. Vuole poi, che l'vno nell'altro confideri Christo, quiui rappresentato come in vna propria, e viua sua imagine: e ciò, perche col mettere l'occhio in cosa sì bella, e sì amabile, non si habbia riguardo a qualunque altra diuersità di genio, o disetto di natura, o di colpa: cose, che in vedersi, naturalmente cagionano auuersione d'animo, o almeno scemamento d'affetto. Diuersità di pareri, quanto è possibile, non vuol che vi sia: perche suole tirar seco a diuisione la volontà, che le và dietro, come le correnti del mare al sospingimento de'venti. Di più, perche l'interesse hà per prima sua legge, di ritirare da gli altri, e riuolgere tutto inuerlo sè solo l'amore; e perche il pretendere mette fra concorrenti segrete divisioni, e tal volta anco contentioni, e gare palefi, alle sole mani de'Superiori maggiori rapportò tutta la dispositione de'sudditi, sia de' luoghi, degli vsici, de' ministerij, o de'gradi: e con esso tal dipendenza dall'arbitrio di chi gouerna, tolse ogni pretendere, ogni guadagnare, ogni possedere, ogni prescriuere. Se poi frà alcuni naiceua qualche ruggine d'animo, o qualche offesa di poco amoreuoli parole, per leggieri che in ciò fossero i disetti, caricaua sì sorte la mano col castigo, che ne hauea il colpeuole correttione, e gli altri timore. Così vna volta.

punì con una terribile penitenza l'inconsideratione d'un Padre, perlona di principal conto, perche riferì per ischerzo a. que' di fuori i vaneggiamenti d'vn'infermo, il quale, per farnetico, deliraua. Quanto più caro l'haurebbe pagata chi fosde ito spargendo d'altrui cose, onde gliene tornasse auuilimento, e dishonore? Finalmente, leminatori di dissensioni, e artefici di sconcordie, con rapportar male dell'uno all'altro, come gente appeltata, quanto folo il fapesse, non sofferiua., che stessero vn mezzo di sotto il medesimo tetto con gli altri. Et auuegnache d'vn di costoro, sopra il cui scacciamento sa ragunarono dodici Padri a confulta, dieci di loro, per vn certo: riguardo a non iscandalezzare (come diceuano) la Città, conligliallero a ritenerlo, e correggerlo, e due soli a licentiarlo; àl Santo, contra l'viato suo stile, d'attenersi al parere de più, riloluette co' due, dicendo, che, se scandalo si temeua. quate scandalo era più enorme, che sapersi in Roma, che v'era tra noi diuisione, e se ne comportaua, con vna sciocca patienza, l'autore? Pagolla al medesimo peso vn tal'altro, che del P. Simone Rodriguez, di cui era stato compagno in viaggio, poiche giunie a Roma, raccontò cose non degne della virtù di quell'interissimo huomo. S. Ignatio, poiche gli vennero a. gti orecchi, ne volle veder la verità fino al fondo: e percioche altro in fin non trouò, che false imaginationi, e chimere sopra artioni affatto incolpabili, e prese scioccamente a sinistro, obligò il mormoratore a disdirsi, indi,come che pur egli tosse huomo di gran sapere, e di raro talento nel predicare, irremisfibilmente il licentiò.

Dietro a queste due importantissime vnioni, dico dell'vb- Del non prebidienza, che ci congiunge co'nostri capi, e della carità, che tendere digni ci lega scambicuolmente frà noi, vna terza ne soggiungo, che suori della riguarda Dio, a cui ci porta, e sarà l'vltimo di questi pochi di che i Promezzi, che hò preso a riferire, e sono parte de gli assegnati dal fessi san voto. Santo per conservatione della Compagnia. Questa è vna ec- flenza S.Ignacellentissima purità d'intentione, che ci toglie al viuere, & relature perall'operar nostro ogni akra pretensione, suorche solamente, che non endi piacere a Dio, e diseruire all'accrescimento della sua glo- Ordine. ria. Per tanto, nè riceuer mercede, nè attendere ricompenia dobbiamo, qualunque cosa si faccia per noi in prò ssia della.

Religione, sia de' prossimi. E ciò perche il nostro operare sia in sè più santo, a' prossimi più accetto, & a noi più continuo: che certo a chi satica solo per Dio, quantunque saccia, non può parer mai d'hauer fatto altro che nulla. Hor di quelto non pretendere cosa che sia del Mondo, principalitlima parte è intorno alle dignità; il procurar le quali ci è strettamente victato, sì dentro, come fuori dell'Ordine canzi quelle di fuori, non che procacciarsi, mà non ponno ne pur'accessarso offerte che siano dal Sommo Pontefice, altrimenti che s'egli a ciò ne obliga, e costringe con espresso precesso d'obbidien za: e di ciò tutti i Professi fan voto particolare, secondo l'ora dine, e la forma, che il Santo ce ne lasciò nella decima partera delle Costitutioni. Auuenne, che ne primi tempi della Comà pagnia, non pochi d'essa furono chiesti a' Sommi Pontefizi L chi per Mitre, e chi per Cappelluma il Santo Fondatore in chi traporli alle domande de' Principi, non lece punto meno con Dio, e con gli huomini, che se in entrar le dignità nella Com pagnia per vna porta, douesse per l'altra vscirne, al medesse mo punto, l'humiltà cacciata dall'ambitione, Econicio de sciò esempio di quello, che in simiglianti occasioni rimane, ua a farsi, a chi ne tempi auuenire douea succedergli: nell'vo ficio di Generale. E percioche le nuoue speranze, che di rite nirsi alla Chiesa Romana, daua l'Imperadore d'Ethiopia e indussero Giulio Terzo Pontefice a concedent al Rè di Portogali lo per quella apottolica impresa, vn Parriarca, e due Vescoui. tolti dalla Compagnia, il Santo volle, che si hauesse eterna i memoria, che non che egli ci hauesse acconsentito, per la spen ranza del bene, che da cotal'electione si prometrena, ma hauea fatto ogni potere, per distornarla. Così nelle dichiaratio. ni della decima parte delle Costitutioni, lasciò scritto, ches in Patriarchatu, & Episcopatibus Ethiopia admittendis, resisti non por tuit : e poco dopo : resistendi modus defuit. Le quali vlume parole, commentando nelle dichiarationi, che fe dell' Istituto 3 il P. Girolamo Natale, Resistendi modus desuit (dice) Voluntati, ac Pracepto Summi Pontificis: solus enim ille posest Societatem compelle: -re. Indi, come definiendo la misura di quel resistere alle dis gnità, che la Compagnia, secondo il debito del suo Istruro. e l'esempio del suo Mitutore, deue vire, soggiunge immedia-

tamente: Omnes igitur modi, & rationes resistendi, & impediendi funt excipiende, & exercende: omnis lapis, ve asunt, mouendus,ne dignitas accipiatur : nec desistendum, vel animus est deponendus,donec omnis industria nos desiciat : quod nunquam esse debet, nisi quando diferte obligabit Sedes Apostolica ad mortale peccatum, nec admittere Ullam plane excusationem volet. Hor veggiamo almeno in alcunparticolare, l'esempio di cotal resistere, che il Santo Fondatore ci hà lasciato. E primieramente, nella domanda, che Ferdinando Rè de' Romani fece del P. Claudio Iaio per Vescouo di Trieste, S. Ignatio inducendo il medesimo Padre a porge-. re al Pontefice Paolo III. vna efficacissima supplica, per sot-: trarsi da cotal dignità, con essa impegnò le preghiere di tutto l'Ordine, supplicante col Iaio, che la Santità sua, ch'era stato Padre della Compagnia, poiche le hauea dato la vita, formandola Religione, hora non glie la togliesse; ciò che sarebbe, priuandola del primo, e vero suo spirito, di cui solo ella. può viuere, e mantenersi. Poscia, percioche l'vltima risolutione s' hautea a prendere indi a trè giorni nel proilimo Concistoro, il Santo non lassiò Cardinale (trattone quell'yno, che douca proporre il negotio, e yn cert'altro, che rinuntiato da. prima vn Velcouado, polcia, a guisa di pentito, hauealo riuoluto) a cui non fosse a dar ragione, del non douersi intromettere in quest'Ordine, dignità: e trassene vna gran parte al suo parere. Ma perche anco molti intendeuano in ciò più l'vtile della Chiefa, che il danno della Compagnia, e della Chiefa insieme, si rivolse ad altro partito. Impetrò dilatione alla proposta. Intanto sì grandi doglienze sece, e sì essicaci ragioni propose al Rè, che in fine il distolse da quel pensiero, e liberò Iaio da un gran timore, e la Compagnia da un gran pericolo. Dal medelimo Rè Ferdinando, alquanti anni dapoi, nuoui assalti si diedero a Giulio III. per ottenere il P. Pietro Canisso Vescouo di Vienna, e da S. Ignatio nuoue machine si contrapolero per ributtarlis e furono potentitlime ragioni, con che vinse l'animo di quol siggio Pontesice, sì fattamente, che si guadagnò promessa, che non si promouerebbe il Canifio, se Ignatio non vacconsentina. Di che non hauendo alcuna speranza D. Diego Lasso, Regio Ambasciadore, e premendo con nuoue ittanze, che si facesse al Canisso precetto d'

accettare il Vescouado, quantunque Ignatio ripugnasse, il negò risoluramente il Papa, con queste singolari parole: O questo non mai: Noi habbiam bisogno di loro: Cioè, come dapoi dichiarò al Cardinal Santa Croce, si distruggerebbe vna Religione di tanto seruigio della Chiesa, se con le dignità vi penetrasse l'ambitione; ciò cho di certo auuerrebbe. Onde Ignatio, che il vedeua di lontano, laggiamente faceua ad opporsi, mirando anzi al gran male, che ne verrebbe col tempo, che al picciol bene, che di presente se ne speraua. Per disturbar poi il Cappello, che l'Imperador Carlo V. hauea dal medesimo Pontence impetrato per la persona del P. Francesco Borgia, quanto s'adoperasse il Santo, e come glie ne succedesse l'effetto, riserirollo con la lettera appunto, che il Segretario scrisse al P.Borgia, per dargliene coto. [Carissimo Padre mio in Giesti Christo. Per molte altre maniere habbiamo inteso, quanto a Dio N. S. piaccia in V. R. lostato di semplicità, e di bassezza; e'l veggiamo più chiaramente hora, che Iddio l'hà liberata dal greue peso d'un tal Cappello, che non è da vguagliarsigli niuno di quelli, che Antonio Rion suol sare il Reserrorio. Haurà dieci, o dodici giorni, che vicendo del Concistoro il Cardinal della Cueua, sece intendere a Nostro Padre, che si era determinato di tar V.R. Cardinale. Et essendo io quello stesso di andato a parlare al Cardinal Masseo, egli pure con grande allegrezza mi disse il medesimo. Anzi, percioche io riprouzua cotal'elettione, come sconueneuole allo stato nostro, ripigliando il Cardinale: Et io, disse, vorrei, che la vostra Religione tosse vn Seminario di Vescoui, e di Cardinali. Hor hauendo N. Padre discorso sopra ciò col Cardinal della Cueua, & inteso dalle sue ragioni anco quelle de gli altri, risolue di parlarne al Pontesice, e secelo in maniera, che S.Santità mostrò d'intender benissimo, che la maniera del viner presente di V. R. è di maggior seruigio di Dio, che non, le fosse Cardinale: e venne fino a dire, ch'egli per sè desideraua lo stato di V.R. o d'vno di noi altri, anzi che il suo di Pontefice: perche, disse, voi non hauete che pensare suorche di seruire a Dio, Noi habbiam troppi impacci, che ci distraggon la mente: e con ciò si rimale, che contra volontà di V.R. e se non se vi fosse certezza, ch'ella lo accerterebbe, non le si man-

manderebbe il Cappello. Hor vegga V.R. se'l vuole. Già N. Padre hà detto al Papa, che no: e che non altro, che il rimor. d'vn Cappello, l'hauea fatta vscir di Roma in tempi sì rigidi, e freddi, onde Sua Santità hà riuolto il pensiero ad altri. Hà poi anco N.Padre parlato sopra ciò co primi Cardinali, & a gli altri hà fatto parlare, si come pur anco all'Ambasciador Don Diego di Mendoza, significando a tutti la mente del Papa,... E benche non vi sia stato chi non desideri V. R. in questo sacro Collegio, e molte ragioni non ne habbia addotte in pruoua, nondimeno sono in fine rimasti molto persuasi, che ciò veramente non conueniua. Si che il negotio si hà per disfatto (come che Roma ne fosse già piena) essendo ridotto all'arbitrio di V.R. la quale credo, che vorrà andare con la resta scoperta al sole, & alla pioggia, anzi che accettare vn. tal Cappello, per coprirsi con esso. Hor per la buona nuoua, che io le inuio, la priego d'vna messa dello Spirito Sanvo, per guadagnarmi maggior gratia di seruirlo. Di Roma. 1. di Giugno. 1552. Per commissione del Nostro Padre Ignatio. Seruo in Christo. Giouanni di Polanco. ] Ma prima che il Santo entrasse a negotiar sopra ciò col Pontefice, e co'Cardinali, ne trattò per trè giorni strettamente con Dio; e non contento delle sue sole preghiere, ordinò a' Sacerdori, che offerisser le messe, & a gli altri, le orationi, perche Iddio gli scorgesse i pensieri a quello, ch'era di sua maggior gloria. E ne riportò tanta chiarezza, esser voler di Dio, che quella dignità si escludesse dalla Compagnia, che disse, che non si riterrebbe dall'impedirla, se ben si vedesse tutto il mondo a piè ginocchioni pregarlo a non contraporsi. Niente meno era per fare, le fosse riuscito ciò, ch'era vicino ad auuenire, che il P.Diego Lainez tosse egli ancora promosso al Cardinalato da Paolo Quarto, che allora singolarmente l'amaua. Percioche il Santo disse ad vn Padre queste espresse parole:Forle frà pochi di hauremo Cardinale Lainez:il che quando sia io ne farò tal romore, che s'intenderà da tutto il mondo, come la Compagnia accetti le dignità. E nel vero (siane lode a Dio) in maggior numero sono stati fino ad hora que' della Compagnia, che hanno ricusato Vescouadi offerti loro con gagliarde istanze, che non quegli, che a forza di precetti

intimati da' Sommi Pontessei, li hanno accertati. Si comes anco assai più sono stati i Cardinali, che hanno chiesto di cambiar la porpora, e la dignità, nell'habito, e nell'humile stato della Compagnia, che non quegli d'essa, che sono stati assunti al Cardinalato. Che se noi fossimo ambitiosi non di piccole Prelature, ma solo d'Eminentissime dignità, come non ordinariamente superbi (ch'è vna delle mille calunnie, che-Arnaldo nella fua Filippica, e prima di lui, e poscia molti heretici ci hanno apposto) al certo, di tanti Confessori, almeno di Rè, e d'Imperadori, se ne vedrebbe, se non più, almeno vno, assunto a simili ecclesiastiche dignità. Ma nel vero fino ad hora non v'è. E non mica perche non vi fossero huomini di merito pari ad ogni gran ricompensa, e forte eari al lor-Principe. Ma in fine altro han promesso a Dio, & altro infegna loro a volere lo stato di suggettione, e d'humiltà, in che viuono volontariamente.

la Copagnia-fà dalle digni. ¢hę.

Hor'vn tal ritiramento da qualsiuoglia dignità, e prelatura, ad huomini laggi, e Santi, è paruto sempre, qual veragi intorno al mente è, vn de più necessarij, ed essicaci aiuti, che habbia, per suo mantenimento la Compagnia, non solamente cora Assissati me Religione, ma come di tale litituto, a cui più sacile, e più che alle altre dannosa riuscirebbe l'ambitione. Et altre Sommi Pontefici, okre a' due riferiti di sopra, che l'hanno conosciuta, & amata da Padri, ancorche ottimamente vedessero di quanto vtile tornerebbe alle Chiese, prouederle di Pastori tolti da noi, scegliendone per ciò huomini in santità, e sapere i più illustri, in riguardo però d'vn bene assai maggiore, ne da sè, ne richiesti da gran Principi, mai ci s'indussero, Anzi Gregorio XIII. che tanto amò la Compagnia, e di lei tanto si valse in seruigio della Chiesa, entrato vn di sopra ciò in discorso col Cardinal Cornaro, dopo vn lungo ragionare, gli disse in fine queste espresse parole: Noi ce n'andremo all'altra vita; V.S. come più giouane, si rimarrà dopo snoi. Raccordisi di non acconsentir già mai, che niuno della Compagnia si promuoua a prelature: percioche se mai questa porta s'aprisse, entrerebbe per essa la sua rouina. E conforme a tal fentimento era il configlio, che daua alla Compagnia, di contraporti con ogni storzo, quanto in lei fosse, a so-

miglianti electioni; faluo, se si douesse proueder di Pastore. alsuna Chiesa, per cui di tutto il gran numero de Sacerdoti secolari, niuno sufficiente a reggerla si trouasse: ch'era quanto dire vn'impossibile. Vero è, che in ciò tutto altramente sentiua ne' tempi di S.Ignatio, a cui era strettamente amico, il Cardinal S.Croce, che poi fù Marcello II. e succede nel Pontificato a Giulio III. Impercioche, diceua egli, per riformares la Chiefa, certo è, che niun più spedito, nè più efficace mezzo può esserui, che prouederla di dotti, e santi Pastori. Horse si hauesse a tormare yn'Ordine Religioso, di tale istituto; cho mirasse ad introdurre ne' suoi quelle trè dori sì proprie de' Ve-i scoui, cioè Lettere, Spirito, e Zelo della salute de prossimi, qual parte potrebbe aggiungers, o qual leuarsi alla Compagnia, perche ella sosse desso? se in lei fin da primi anni s'alleuano i soggetti, e nello studio delle sacre lettere, e nella eura della propria perseccione, e nel zelo delle anime, per la cui falute, con ogni maniera di gioueuoli ministeri si adopera? Dunque di troppo si defrauda la Chiesa, togliendole quelgli, che a rimetterla, & a conservarla, necessarij più che altee farebbono. E sopra ciò vna volta gli auuenne di sare vn lungo disputare col P. Martino Olaue; il quale veramente, per quanto vi si adoperasse col dire, mai non indouinò risposta., che basteuol sosse ad appagare, e trar di dubbio il Cardinale, finche, come ad eltremo ritugio, li ridusse all'autorità d'Ignatio, che pur hauendo mirato a formare la Compagnia sutta. quanta a' bisogni, & a seruigio della Chiefa, in ciò nondimeno diversamente sentiua. E questa su vna parola di luco, che scorse la mence, di quel saggio Gardinale, a vodere senza niuna particolar ragione, ogni più giulta ragione, perche così far si douesse. E ripigliando tutto in altra forma: A questo difse, mi rendo, e mi do vinto: che in ciò appresso me, il semplice nome d'Ignatio val più di quanto in opposto mi persuideuano le mie ragioni. Che al cerro non è da credere, che fidi sappiamo la volontà di Dio meglio, di chi Iddio stesso hà scelto, e con tanto lume, e tanti aiuti hà condotto a mettere al mondo in tempi sì disastrosi, e sì contratti alla sua Chiesa, la vostra Religione. Chi gli hà dato vno spirito, & vna gratia qual bisognaua a formare l'idea di quello Istituto: & amoitrar-

strarne in pratica il gouerno, non è da dirsi, che gli habbia. mancato di lume, onde vedesse con qual sorte di mezzi Iddio voglia ch'ella in fuo feruigio fi adoperi, e con quali nò; perche non tragga danno per sè, da quello, con che è profitteuole ad altrui.

E certo, se a S. Ignatio per istabilire decreti di non tanto affare, sappiamo che sù rischiarata la mente con sì euidenti Di che danno notitie del diuino volere, qui doue di si rileuanti conseguenfarebbe alla.

Compagnia il ze era ognuna delle due risolutioni, d'escludere, o d'ammetpoteruis pro-cacciar digni, tere l'ecclesiastiche prelature, non gli si mancò di lume batà Reclessassi. Reuole a sì gran bisogno. Benche sorse anco, a chi non vede tant'oltre, come lui, possa, pensando, rappresentarsi ragioni di tal pelo, che persuadano, cotal costitutione esser fatta secondo ogni ottima regola di spirito, e di prudenza. E primieramente, se il zelo dell'aiuto delle anime, che solo potrebbe aprir nella Compagnia la porta alle dignità, ne tenesse egli medeumo dapoi sempre le chiaui, e suorche a' meriteuoli, a niun'altro le aprisse, non sarebbe si intollerabile il danno. Non che graue non fosse, conciosiache ssiorare vna Religione, togliendole il meglio de gli huomini e i più acconci che s'habbia a' ministeri del suo istituto, è come sare, che da va corpo, che de faticare, e adoperarsi assai, suapori il più sottile, e'i piu viuo de gli spiriti, onde ha lena, e vigore per maneggiarli. Perciò fù ben da saggio qual'era, la rispolta, che vn. Generale d'vna osseruantissima Religione diede, a chi il domandò quale Iltituto Regolare gli paresse meglio proueduto d'aiuti per conseruarsi nel primo spirito della sua vocatione. Quello, disse egli, della Compagnia di Giesù, il quale ritiene il buono, percioche le dignità ecclesiastiche non gliel tol-. gono, e scaccia il cattiuo, licentiando gl'inosseruanti. Tutta: volta, se altro che questo danno di perdere i migliori, non venisse dall'imrodursi nell'Ordine le dignità, egli non sarebbe il sommo a paragon di quelt'akro; cioè, se quello, che da... prima si concedette al zelo, non si potesse dapoi negare all'. ambitione. Et auuerrebbe di certo. Percioche non si potendo ristringere a'soli meriteuoli il portarsi alle prelature, quegli che se le procaccerebbono, al sicuro, non sarebbono i migliori. Sì perche chi più le merita, le ne riputa men degno, c sc

e se come pericolose, non le teme per suggirle, almeno come honoreuoli, non le desidera per procurarle. Sì ancora perche in vna Religione, che hà per istituto d'adoperarsi con tante maniere d'efficacissimi ministri in aiuto delle anime, chi cercasse dignità pastorale, già nol sarebbe per seruore di zelo, che in lui fosse della salute de'prossimi, per cui, viuendo in-Religione, mai non può taticare quanto essa desidera, e gli concede. Dunque, o tedio d'osseruanza, o desiderio di libertà, o stimoli d'ambitione, o necessità di parenti, o disgusti co' superiori, o amore delle proprie commodità, trarrebbe i più de' pretendenti ad auanzarsi a gradi sonoreuoli di prelature. Doue, quando bene a pochi riuscisse di giungere, nondimeno l'inuiarsi per giungerui, non sarebbe di pochi. Percioche la speranza,ch'è vn non sò qual goder da lungi di quel. lo, che ancor non si hà, è troppo dolce cosa, e non costa niente : e si vede ogni di nelle corti , che per vn solo che sortisce a buon porto, ancorche a mille fallisca, mille di nuouo s'imbarcano. Hor quando ciò fosse nella Compagnia, la quale pur hà loggetti e di nobiltà, e di lettere, e s'adopera in ministeri di qualche riguardo, e nelle Corti, e co' Principi, non se ne cagionerebbono forse quegli effetti che da simiglianti principij naturalmente deriuano? Cioè non volersi adoperare che in cose splendide, e grandi, che guadagnino credito, e mettano in iltima, quali certamente non iono, iniegnar la dottrina Christiana, e la grammatica a' tanciulli, contessare carceri, e spedali, andar per villaggi, e montagne, & anco, per dir così, fuor del Mondo, frà gente lontanissima, e barbara in missione. Di più ne verrebbe l'intromettersi nelle Corti, e venire a rissa, & a persecutioni scoperte co'pretendenti, e riuali. Inoltrarsi nell'amicitia de'Grandi, e comperarne la gratia, con secondare il genio, con difendere gl'interessi, con guidar le coscienze loro, più a regola d'vtile, che di douere. Muouer poi machine grandi d'intercessioni, e d' vfici, hor di Principi, hor di Parenti. In fine negotiare i fuoi auuantaggi nel mondo, con quello ltesso, con che Iddio volle, che nella Religione si trassicasse non altro, che gl'interessi della sua gloria. Ma quando altro non sosse, suor che quelle ree qualità, che dall'vsar souerchio in Corte a' Religiosi s'at-

taccano ( e l'esserui più che si può continouamente, a chi vi pretende, è regola di prima necessità) non può ageuolmente spiegarsi quanto elle sieno noceuoli, e dannose. Conciosia che a chi per altro fine, che di puro seruigio di Dio, o troppo frequente vi pratica, auuenga per ordinario di portare più del Cortigiano in Religione, che del Religioso in Corte. L' humiltà, il ritiramento, la pouertà, la mortificatione, la semplicità del viuere regolare, mirate con occhi auuezzi a veder tutto'l di pompe, e grandezze, agi, e seruitù, stima, & honori, compaiono bassezze, e in certa maniera viltà, e vi si stà dentro con increscimento, e se n'vscirebbe con gusto. Oue poi riesca d'assicurarsi della gratia, e stabilirsi l'appoggio de' Grandi, non v'è gente nè piu insosseribile, nè che più necessario sia sosserire di questa: perche interessando le proprie cose co' gusti, e co'disgusti de'Padroni, e non temono, e si fanno temere. Trista, come suol dirsi, la pietra, che loro tocca il piè. Pretendono, che per essi le inosseruanze passino per necessità, e il volerle caltigare per ingiuria, non tanto propria loro, quanto di quelli cui feruono. Ne spendono, quando il piacere, e quando la parola, e doue anche lor cada in concio, s'aiutano con minacce: e ciò, perche per timore di maggior male, si chiuda gli occhi sopra il viuere, che vogliono fare a, lor talento. Il voltar poi la lingua contra la propria madre, per farli tenere dilinteressati, e sedeli, parlandone con libertà di chi scuopre quanto sà, e condanna quanto gli spiace, sì nel maneggio del publico, come nel viuere de prinari: il prendersi a sostenere certi, che da sè mal reggendosi, cercano appoggio; il farsi seguito di partigiani, & adherenti: tutti questi, & altri simiglianti in gran numero, sono frutti di questa. peltilentiola radice. Di che mentre hò descritto astrattamente la natura, e gli effetti, hò insieme dimostrato ciò, che nel-Il primo ve- la Compagnia sarebbe, se vi sosse lecito il pretendere prelatumo Cardinale re, e necessario il praticar per tal fine, piu che a Religioso che habbia. conuenga, nelle Corti.

Aggiungo per vitimo, che la sperienza ci hà dimostrato, trouatiper co che tal sorta di vocatione, quale Iddio ci hà dato, sembra, tali dignità, e nauere vna tale (dirolla così) innata, & intrinseca repugnanbian fatto per za alle dignità, che quegli stessi, che per espresso comando rinuntiarle.

Digitized by Google

de' Sommi Pontefici vi sono stati assunti, in virtù di quello spirito, che dalla Compagnia portarono, mai non sono viuuti con esse, come prima d'hauerle, contenti, e grandi ssorzi hanno fatto per iscaricarsene. Daronne in sede, e tanto sol basti al bisogno, il primo Patriarca, e'l primo Cardinale, chè la Compagnia habbia hauuto. Patriarca d'Ethiopia sù il Padre Giouanni Nugnez Barretto, religioso in ogni virtù singolare, e perciò anco singolarmente caro a S. Ignatio. Questi ito d'Europa in Asia, perfar da Goa, città capo delle Indie, passaggio alla sua Chiesa, trouò quiui vn tal Giouanni Belmudes, che se ne saceua Patriarca, e veduto sopragiungere il Nugnez, volle venir con lui a pruoua di lite: l'Ethiopia già da molti anni esser sua; hauerla a lui commessa il Pontesice Paolo III. se non ne mostraua bolle, o patenti, hauerne però in fede l'habito, che ne portaua, e in testimonio alcuni, che non iui solamente, ma in Portogallo l'hauean veduto trattaris da Patriarca. Ma al buon'huomo, per vincere, non faceua bisogno, nè hauer ragione, nè litigare, peroche il P. Nugnez, che hauea quella dignità ad intollerabile peso, a gran ventura si recaua, l'hauer trouato, chi per sè volendola, a lui la togliesse di dosso. Scrisse subito lettere piene d'incredibile giubilo a S.Ignatio, e quanto poteua pregarlo, iltantemente il pregò, si adoperasse ad ogni suo potere col Sommo Pontesice, perche, liberatolo dall'Ethiopia, a niun'altra Chiesa l'obligasse. Se tanto non impersaua, aggiunse d'esser disposto a rimettersi in mare, e dall'Indie venir fino a Roma, e quiui prosteso a piè del Pontesice, tanto piangere, e pregare, che in fine ottenesse di non rimettere, con nuovo carico d'anime, a nuouo cimento, la falute dell'anima sua. Ma percioche egli era il legitimo Patriarca, gli conuenne soggettare il capo all' vbbidienza, e le spalle al peso. Non potè già hauere il passaggio in Ethiopia, perche quell'Imperadore, ritolte le speranze, che dato hauea, di riunirsi con la Chiesa Romana, glie ne contele l'entrata. Intanto egli staua nel Collegio nostro di Goa, in questo solo differente da gli altri, ch'egli era il più suddito, il più humile, e il più pouero di quanti quiui allora viuessero. E perche, morto S.Ignatio, era sottentrato Generale il P.Diego Lainez, anco a lui scrisse efficacissime lettere, Mm rinun-

rinuntiando per man sua a piè del Pontefice la dignità, & ofterendosi, que tanto impetralle, a cangiare l'honore di l'atriarca, nell'vficio di cuciniere, in qualunque il più pouero, e meschin Collegio della Compagnia. Il primo Cardinale poi sù il P.Francesco Toledo, riguardeuolo per due gran parti di spirito, e di sapere, che in lui del pari surono eccellenti. Questi, come si trouasse scontento di quella eminentissima dignità, e quanto adoperasse per liberarsene, meglio che dalla mia, s'intenderà dalla sua medessma penna. Pur'era caro al Pontefice Clemente VIII. che l'hauea promosso al Cardinalato, e sì caro, che vn di gli hebbe a dire, che amaua lui folo più, che tutti due insieme i suoi nipoti. Non gli mancaua in che saticare a seruigio della Chiesa, peroche a lui ipiù rileuanti negotij del gouerno si rimetteuano. Nondimeno quella virtù della primiera sua vocatione, auuersa, secondo l'esser suo, alle dignità, fece sempre in lui sentire i suoi proprij effetti, d'vna inconfolabile scontentezza, d'vno stare in quella sublime poita, come in luogo violento, e d'vna gagliardissima brama. di ritornarsi alla sicurezza, & alla quiete dello stato di prima. Perciò non ancor compiuto il primo anno del Cardinalato , fupplicò efficacemente al Papa, di rinuntiare il cappello, 👅 glie ne scrisse la seguente lettera, che qui registro, quale appunto stà nel suo proprio originale.

### Beatissimo Padre.

Non attribuisca la S.V. questo, che adesso significherò, a leggerezza, e precipitatione, oa passione alcuna; perche sono molti mesi, che stò sopra questo pensiero, e deliberatione, e l'hò raccomandato a Dio, & alla gloriosa Vergine Madre, e fatto raccomandare a serui di Dio. Dopo tutte queste cose, quanto è in me, son risolutissimo di rinuntiare il cappello co ogni altra cosa, e ritirarmi in solitudine, a finire il poco residuo di mia vita. Quattro ragioni insomma, m'inducono, & impellono a questo. La prima è, il poco progresso, che sò nello spirito, con questa dignità; che mi pare perdere più tosto, che guadagnare, e tornare addietro, non che andare innanzi. La seconda è, esperimentar molti impedimenti, dissur-

disturbi, distrattioni, & occasioni di raffreddarmi nell'amore verso Dio, il quale io prepongo a tutte quante le cose di questo mondo. La terza è, il desiderio, che Iddio per sua gratia mi dà, di lasciare per suo amore quanto hò, e vorrei hauere per questo estetto molto più che lasciare. Queste trè ragioni in breue dette, lono in pratica così ampie e multiplici, che per esplicarle, bisognerebbe sare vn libro. E parlando come innanzi a Dio, mi tengono con perpetuo scontento, e tristitia d'animo, che se bene alcuna volta la occulto, spesso non la posso dissimulare, e mi fanno viuere con fastidio quasi continuo di tutte quelte cose esteriori. La quarta è accessoria, e manco principale; le poche forze corporali, che veramente mi struggono, in venire a Congregationi, Concistori, & altri publici conuenti, e patisco suor di modo; aggiungendo il poco, che in queste cole seruo a Dio. Non sò con che parole possa esprimere il sentimento di tutte queste cose, masi potrà dall'effetto yn poco conoscere, che mi sa lasciar consomma contentezza quello, che il mondo tanto brama, & abbraccia. Supplico a V.S. con la maggiore istanza che posso, per amor di Christo Nostro Signore, che tanto sece per noi, qui cum diues esset propter nos egenus factus est, e per amor della Madre sua sacratissima, di cui Vostra Santità è tanto diuota, e per amor di cui io fò tutto questo, accetti V. S. questa rinuntia di dignità, e pensione, e di ciò, che hò, e mi lasci ritirare a morire, come io tanto desidero, e gran tempo hò desiderato: che poco, o niente perde V.S. con quelta mia partita. E non si risolua a negarmi questo, senza pregare Dio, e la sua gloriosa Madre, la illuminino per quello, che conuiene, & èla sua santa volontà: che per questa causa hò satto questo in scriptis: e consideri questa istanza non hauere altra mira coram Deo viuente, che il suo diuino seruitio, e la salute dell'anima, con quella perfettione ch'io deuo a Dio, & alla Madre Santissima. Per tanto io la torno a supplicare istantissimamente, e con ogni humiltà: e la S. V. mostri in questo l'amor che mi tiene tanti anni sono, e mi hà mostrato in. tanti modi. Nè pigli questo per argumento d'ingratitudine verso lei, e di non conoscere i beneficij riceuuti dalla S.V.che sà Dio, che ci hà da giudicare, che stò lontanissimo da tale, Mmingra-

ingratitudine, perche, se non sosse altro, che hauermi dato cose, le quali so potessi lasciare per amor di Dio, resterei obligatissimo, per sempre amare la S. V. Quanto più, che i beneficij in se stessi sattimi dalla S. V. e l'amor, con che me gli hà fatti, sono grandissimi, & efficacissimi per obligare ad ogni gratitudine. Dio sia sempre con V. S. e le dia ogni bene. Resto aspettando il comandamento di V. S. quando sarà seruita di sarmelo intendere. 3. di Settembre 1594.

Humilissimo & Obligatis. Seruidore, e Creatura. Il C. Toledo.

Questa lettera valle ad accrescergii il merito, non a torgli la dignità . Perche mentre egli credendosi, che Iddio,e'l Pontefice l'hauessero esaudito, andaua trà sè diuisando luogo doue ricouerare, lungi da gl'impacci della Corte, quattro giorni dopo cotal domanda, richiamato dal Papa, senti farsi con quette parole, ch'egli dapoi registrò, la seguente risposta... Noi vi comandiamo con tutta la nostra autorità, che in auuenire più non pensiare a rinuntiare il cappello. Queste parole non sono nostre, ma di chi ce le pone in bocca. Chiede. uate nella vostra, che raccomandassimo a Dio il negotio: Noi l'habbiam fatto: esì vi diciamo, che subito, che ci posimo ad orare, ientimmo come vna voce, che ne disse : Adopera con lui tutta la tua podeltà, e comandagli, che diponga ogni pensiero. Così il comando, che ve ne diamo, ci è posto in bocca da chi vuole, che vi si dia. Ciò detto passò ad altri negotij, i quali finiti, rizzossi, & abbracciandolo, e sorridendo, loggiunie: lo vo'che amendue insieme ce ne andiamo al deserto. Questi a me son paruti non tanto effetti communi dell'humiltà, quanto proprij della vocatione di questi due primi Prelati, che soli hò presi a raccordare, comeche di que' pochi, che la Compagnia hà hauuti, assunti a simili gradi, no pochi hauessi potuto riterire, come stati del medesimo sen, timento. Nè de parer marauiglia, che quelli, che per virtù inseparabile dal loro Istituto, s'alleuano con sì satto ritiramento dalle dignità, costretti che sieno ad accettarle, nonvi ruouino dentro quella fodisfattione, e quiete, che per ordinario vi gode chi tale obligatione giamai non hebbe. Im-

percioche di lunga mano maggiore, e l'auuersione, che ne imprime vn voto obligante si strettamente a Dio, che non, quella, che solo da vna libera humiltà si produce. E nondimeno v'è nella Chiesa esempio di tanti, che per non esser trouati dalle Prelature, che li cercauano per honorar le loro mitre pastorali, con teste si degne, andarono a nascondersi nelle cauerne, o a perdersi ne'deserti: e non pochi, che da vna. certa riuerente violenza de' popoli assunti vi furono, statiui quanto poteron durare all'interno scontento, che ne haueano, poiche si presentò qualche apparente occasione di farlo, si ritirarono alla solitudine, & a'monisteri. Quindi quel Vale cathedra inuidiosum, & periculosum fastigium, di S. Gregorio Nazianzeno, e que tanti Valete, che chiesta, o tolta licenza. di ritirarsi, diede alla sua, già non più sua Costantinopoli, al consesso di cento cinquanta Vescoui quiui raccolti a Concilio, al Tempio, all'Imperadore, al Clero salmeggiante, a' Chori delle Vergini consacrate, al popolo vditore delle sue prediche, alle case soccorritrici de' suoi bisogni, e in fine a tutto il mondo : non enim (soggiunge egli) Dei quoque iacturam faciunt, qui thronis cefferint; sed supremam cathedram habebunt, his multo sublimiorem , Or tutiorem .

Così dunque prouide S. Ignatio in vn fol tratto a due bifogni: e della Compagnia, togliendole l'ambitione, e della, Chiefa, togliendole, in questa parte, gli ambitiosi. Ma quando pur sosse auuenuto, che a' Vicarij di Christo, al cui solo affunti a Prepotere è conceduto, piacesse di portare a sorza d'espresso conuti per voto mando, e sotto pena d'ossesa di Dio, a dignità, e prelature ad voire i con sigli del Gene. Ecclesiattiche alcuno della Compagnia, il Santo, con auue- rale, per seguidutissimo prouedimento, ne assicurò l'amministratione, per-giudicherano che riuscisse alla coscienza di chi l'hauea a maneggiare, sicura, dimostra co-& al publico bene gioueuole. Ciò fece obligando tutti i Pro- me tal voto fia stato mal' fessi a far voto, che assunti che siano a Prelature, vdiranno i inteso, emal' configli del Preposito Generale, o di qualunque altro egli in contra le Bolsua vece sustituirà, e conosciuto esser meglio, e più secondo le Apostoliche e la veris. il seruigio di Dio, ciò che loro sarà proposto, eseguiranlo. Di questo voto v'hà alcuna cosa che dire. 1. Che il Santo ne fece costitutione duc anni prima della sua morte: e non conrento d' hauerla rifoluta con Dio, la suggettò, com'era suo Mm

zbid.

costume, al giudicio de' Padri, e ne volle i lor voti. Conseruasi di tutto ciò nell'Archiuio nostro di Roma, l'originale, che contiene le propositioni, sopra questo elaminate, col giudicio, che se ne diede, e la sottoscrittione di propria mano di dicinoue Theologi, che v'interuennero. Eccolo a verbo a verbo. Communiomnium Patrum, qui congregati sunt, consensu, conclusum est primò: Licere vouerc voto simplici, quòd si quis ex Societate assumatur ad Pralationem, audiet consilium Generalis Socictatis Iesu, vel eius in hoc Commissarij, & exequetur quod ei consultum fuerit, modò Pralatus iudicauerit, id, quod consulitur, melius esse. Non tamen videbitur licitum, ita obedientiam dicto Generali Vouere, Ut is per hoc constituatur superior Episcopo 2. Hoc Votum expedire. 3. Licere, & expedire Constitutionem de hoc facere, modò ita explicetur, ve nullus meritò offendi possit. 4. Non expedire mentionem facere de scrupulis, vel alijs huiusmodi. Conclusa sunt prædicta omnia Roma, in Domo Societatis Iesu, 17. Septembris; Anno Domini 1454. Frà gli sottoscritti, il primo è Diego Lainez, che solo val per cento: indi Andrea d'Ouiedo, che sù Patriarca d'Ethiopia, Melchior Carnero Vescouo di Nicea, Martino Olaue Dottore della Sorbona, Christoforo Madrid, Benedetto Palmia, Pietro Ribadeneira, Cornelio Vischauen, e altri com' essi, huomini di gran sapere, e prudenza. Fattone decreto, sù inserito nelle Costitutioni, e queste, per ordine di Paolo IV. rigorosamente esaminate da quattro Cardinali, l'Alessandrino Domenicano, che poi sù Pio V. Pontesice; il Moniliano, o d' Araceli, Francescano; lo Scoto Teatino; e'l Suauio, Vescouo; i quali non v'hebbero a torre, nè a mutare vn'apice. Di più, le dette Costitutioni, con autorità Apostolica, sono state inmolte Bolle, e da molti Poncesici approuate, e consermate. ( come più sopra hò detto) non vniuersalmente solo, ma inparticolare ognuna, si come tutte sossero di parola in parola. espresse, e recitate nelle Bolle: e si vieta sotto graui censure, & altre pene la temeraria prosuntione di contradire, o d'esaminare, etiandio con pretesto di rintracciarne il vero, tutte le dette Coltitutioni, o alcuna lor parte. Tutto ciò sia detto a sin che si vegga da che spirito mosso, e con che sapere possa alcuno hauer voluto dare vn tal voto per inualido, e nullo, víando di più arte da metterlo in sospetto, anzi da sarlo comparire di pre-

pregiudicio all'Ordine dell'Ecclesiastica Gerarchia, con dire, che rende soggetto lo stato de' Vescoui a quello de'Religiosi. Nel vero haurà a dirsi, che tant'oltre non vedessero negl'interessi della Chiesa, nè Paolo IV. nè Gregorio XIII., e XIV. nè Paolo V. (oltre a' quattro sopradetti Cardinali, esaminatori delle Costitutioni) si che quando con autorità Apostolica, e con pienezza di podestà, confermarono ogni statuto, ogni decreto, ogni regola dell'Istituto di S. Ignatio, lasciassero di cancellare,a chi meglio di lor ci vedeua, quello, Ex certa scientia, che posero nelle Bolle, e non istà, come ben' ognun vede, coll'ignorare vna cosa, che saputa, approuare non si poteua. Sarà poi anche stata tutta vna Religione, che pur non è senza coscienza, nè senza lettere, o sì ignorante, che nondistingua vn sacrilegio da vn voto, o sì empia, che distinguendolo il voglia. Il che giudicare, può sembrare da huomo, che stimi ogni altro (come quel mezzo cieco dell'Euangelio) tronchi d'arbori, che si muouono. E'dunque vn tal voto lecito, e santo, si come di maggior bene, e non pregiudiciale al sublime stato del Vescouado. Perche il prender configlio, non fà suddito, nè il darlo, sà superiore; e l'obligarsi ad vdir chi configlia (ch'è anco meno, che obligarli a chieder configlio, al che folo si ètenuto per forza di cotal voto, il quale non perciò altringe la Compagnia a configliare: ) nó è dargli giurisdirtione topra sè, che questo non può esser atto di huomo particolare. Si come anco l'obligarsi ad eseguir quello, che s'intenderà esser meglio, e di maggior seruigio di Dio, molto meno induce suggettione, & è vn'obligarsi anzi a sè medesimo, & al luo giudicio, che a chi configlia, entro i foli termini del proporre. Che poi questa, e non altra sia l'intentione del Santo, eccolo espressamente nella decima parte delle Costitutioni, al paragrafo sesto. Non quòd habeat, qui Pralatus est, aliquem de Societate Superioris loco, sed quod sponte, in Dei cospectu vult ad id faciendum obligari, quod ad diuinu obsequium melius esse intellexerit. Quòdq. placeat effe aliquem, qui sibi cum charitate, ac libertate Christiana ad gloriam Dei, & Domini nostri id proponat. E di qui è, che se alcuno mancasse alla promessa di cotal voto, mancherebbe a Dio, non a persona d'huomo che sia, nè si potrebbe costringere, ne pur'indirettamente, con quella, che chiamano, vim coacti-

coactiuam. Finalmente, obligare a cosa, la cui esecutione non si adempie suorche mentre si è disobligato, & esente dall'vbbidienza dell'Ordine, non è vscir de' suoi termini: come ne pur se n'esce, facendosi giurare i Cardinali, che assunti che siano al Papato, non daranno gli Stati della Chiesa in seudo, secondo la Costitutione di Pio V. L'esecutione del voto, che il Prelato fece, mentre era nella Compagnia, non s'adempie per vigore di regola, nè di dominio, o superiorità, che sopra lui la Religione ritenga: ma èla mera forza del voto, che a ciò il costringe. Potè ben'egli essere astretto a fare il voto, mentre era Religioso, percioche erasuddito, dichi per obligaruelo, hauea con autorità Apostolica, giurisdittione. Così, percioche diuersissimi sono i due atti, di far'vn voto, e d'eseguirlo, e diuersi i principij d'amendue, si può ottimamente. far'vn voto per suggettione, e suor di suggettione eseguirlo. Chi poi s'auanzasse a dire, che hauendo Gregorio XIIL nella Bolla Ascendente, fatta mentione de' quattro altri voti, che i Professi sanno, e taciuto il quinto, che li obliga, assunti che siano a Prelatura, con ciò il riprouasse, secondo la commune regola, Exceptio firmat regulam in contrarium, nel vero haurebbe in ciò non poco d'inescusabile inauuertenza. Percioche, primieramente la Bolla Ascendente, come è manisesto a chi sol ne legge il suo principio, sù fatta da Gregorio a questo sol fine, di confermare, e stabilire l'Istituto della Compagnia, nel suo esser primiero, & antico, e con ciò abbattere allora, e in auuenire, il temerario ardimento di chi con ispirito di contradittione l'impugna: hor come può essere, che contra ogni legge, e ogni douere, ciò che si pone ad vn fine. operi il contrario, si che riesca a distruttione d'yna parte di questo Istituto, quello che per nuouo stabilimento di tutto esso, e d'ogni sua parte in ispecie, come quiui espressamente si dice, su conceduto? Al certo si, che sortirebbe il suo sine l'intentione della paterna prouidenza, onde mosso il Ponresice publicò la sopradetta Costitutione: e se ne dichiarò ben'egli (lodato Iddio) non mica oscuramente. Nos (dice) vníniuersalis Ecclesia viilitati, quam ex inuiolato & inconcusso dicta Societatis Istituto, & religiosa sobolis educatione sentimus, & maiorem in dies speramus, prospicientes, & praterea eiusdem Societatis indemnitati,

nitati, paci, quieti, & incremeno consulere volentes, &c. Leggasi poi la Bolla, doue si tà mentione de fopradetti voti. Si lontano è dal vero, che il Pontefice quiui eccettui i quattro voti semplici, che dopo la prosessione si fanno, onde ne habbia. a rimanere schiuso il quinto, secondo la forza dell'Eccettione, che neanco li conferma, masemplicemente racconta quello, che secondo l'Ilticuto nostro, già cofermato, facciamo: e les parole narratiue, nulla dispongono; dicono saggiamente i Giuristi. Doue poi nella medesima Bolla il Pontesice vieno a stabilire le cose dell'Istituto della Compagnia, non solamente non ne eccettua parte veruna, per inchiuderne le non comprese, ma dopo nuoue dichiarationi, e confermationi delle. messe temerariamente in dubbio da alcuni, di nuouo anco tutte, & ognuna d'esse in ispecie, con le medesime formole dell'antica loro contermatione, riconferma, e stabilisce, supplendone ogni difetto iuris, & facti, qualunque essere, o tingere si possa. Ma senza aggiunta di niun'altro discorso, le parole della lopradetta Bolla Ascendente, doue si sa mentione de soli quattro voti, e non del quinto, ne dichiarano da sè sole sì manifelta, & euidente la legitima cagione, che sembra miracolo, che vi sia chi abbisogni d'altrui, che glie le spieghi, & interpreti. Post emissam Prosessionem, siue quatuor, siue trium... Votorum (dice la Bolla) Professi, ad paupertatis, qua regularis instituti murus est, & propugnaculum, perfectionem tuendam, omnemq. ambitionis occasionem excludendam, nonnulla alia simplicia vota... emittunt &c. Hor doue si dice, che i Professi per maggior perfettione di Pouertà fanno voto di sempre più stringerla, oue conuenga intorno ad ella fare alcuna mutatione, e che i medesimi per torre ogni occasion d'ambitione, san voto di non. procacciarsi mai dignità nè dentro, nè suor dell'Ordine, anzi di scoprire al Generale, se hauranno contezza di niuno, che le le procacci, poteua entrarui, altro che fuor d'ogni proposito, e scioccamente, il quinto voto, d'vdire, quando già si sia Prelato, il consiglio del Generale, e di eseguire ciò, che innanzi a Dio si haurà per lo migliore? E tanto balti hauer detto più in dichiaratione, che in difesa di questa, come tutte le altre, saggia, e santa, e per autorità Apostolica inuiolabile Costitutione di S.Ignatio.

In

In tal maniera dunque hebbe la Compagnia dal S.Fonda-S. Ignatio ot- tore, quasi in disegno, la pianta, su le cui misure ella hauea da timo esempla alzare la fabrica d'una vita, per sè, e per altrui, egualmente re à suoi per apprenderne persetta. Ma percioche sul prendere quei prime persetta. Ma percioche sul prendere quei prime l'arte del bus le cui impressioni durano poscia gran tempo, di troppo sarebdifficile a maneggiarsi, ch'è quella del gouerno, non hauesse veduto espresso da S.Ignatio, con l'vso, quanto egli sopra. ciò le hauea disegnato in idea, piacque a Dio, che ancor'inquesto hauessimo da lui, come da regola pratica, e viua, vn perfettissimo esemplare. Et jo per me non reco ad altro principalmente, che ad effetto di fingolar prouidenza verso la l Compagnia, il non hauer potuto mai S. Ignatio, per quanti sforzi in ciò adoperasse, vincere, nè piegar il cuor de compagni, che lui concordemente elessero, e costantissimamente vollero Generale. Hebbe Iddio in ciò rifguardo, più che alla priuata sodisfattione dell'humiltà del Sato, al publico interesle,&a quel gran prò, che ci veniua, le chi era ltato alla Compagnia padre,anco le fosse, niente meno vtilmente, maestro. E certo nelle Religioni, nel gouerno delle quali la minor parre si èquella dell'amministratione ciuile, troppo vero riesce ciò, che S. Gregorio Nazianzeno disse, che il ben reggere altrui, è l'arte delle arti, e la scienza delle scienze: la quale per vn certo estremo di malageuolezza, a cagione della materia intorno alla quale si adopera, è d'assai più arduo fare, che nó curare i corpi, e rimetterli in lanità, ciò che la modicina procura. Impercioche ella considera le parti d'vn corpo, che si hanno a risanare, e la tempera degli humori, che si hanno a rimettere in conserto, e quali le considera tali elle sono veramente: nè và la natura ne corpi ammalati machinando cótra sè stessa, nè ingegnandosi di opporsi a quello, che viene. ordinato dall'arte. Doue all'incontro noi habbiamo questo nostro intelletto, questo amor di noi stessi, e questo non sapere, nè poter tollerare d'esser facilmente vinti, che ci sono vn grandissimo impedimento alla virtù, o ci mettono come a battaglia contra quelli, che ci aiutano. E quanto studio hauremmo a mettere per ilcoprire il nostro male a quelli, che ci curano, tanto ne mettiamo in fuggir la cura d'essi, e ci facciamà

. 0741.21.

mo valenti huomini contra noi stessi, e dotti contro alla nostra sanità.] Così parla il Nazianzeno. Hor posciache a. commune giudicio de più saggi huomini, che vissero con-S. Ignatio, o sepper di lui, egli in questa parte si potè dir senza pari, dico non solamente nel disegnar quasi speculativamente l'idea d'un persetto gouerno, il che sece nelle Costitutioni (libro stimato da Diego Lainez vnico per risormare in poco tempo il mondo) ma nell'esprimerne ancora con l'ese cutione la pratica, altro che gioucuolissimo non sarà, sar sopra ciò vna succinta narratione, per aiutar quelli, che hanno vsicio di reggere altrui, a formare in sè buone copie di quest'ottimo esemplare. E sosse piacer di Dio, che come già il P.Oliuiero Manarei, il quale sù più d'vna volta Rettore, Commessario, e Prouinciale, diceua, che ne gli affari dell'amministratione del gouerno, gli pareua, che la mente d'Ignatio gli assistesse: e ciò perche doue gli conuenisse prendere alcuna risolutione riguardaua in lui, e come gli pareua, ch'egli in ciò sarebbe, secondo la cognitione, che haueua di lui, così ancor esso risolutamente operaua; altrettanto sacesse ogni altro Superiore; a cui, auuegnache manchi l'esser viuuro col Santo, e l'hauere osseruato co' proprij occhi i suoi andamenti, non manca però, per aisistergli, la mente del medesimo, espressa nell'Istituto, che scrisse, e la pratica del suo gouerno, che io qui hora descriuo. In tal maniera ageuol cosa sarebbe indouinare, s'egli sopra questo, e quest'altro, chiuderebbe gli occhi, con la dissimulatione, ch'è la prima madre del rilassamento, o anzi esiggerebbe sortemente l'osseruanza di quegli statuti, ch' egli riceuè più dall'assistenza di Dio, che dal suo pensare; e sopra i quali sparse più lagrime, che non sono i caratteri, con che gli scrisse: e se cederebbe agl'incontri delle difficoltà, che taluolta nel mantenimento della disciplina religiosa s'incontrano, per godersi vna tal pace co'sudditi, & vn concetto interessato d'amoreuole, e discreto superiore; e così del rimanente. Il che si come indarno sarebbe sperare, da chi posto, come S. Gregorio disse, ve aliorum culpas corrigat, quod resecare debuit, ipse commutit, così ancora da chi non vsasse le regole della vera prudenza, richiesta da S. Ignatio in chi gouerna, altrettanto, e più, che la santità stessa. E percioche ella è ve-

Sh.24Mer

ramente dono di pochi, doue si prédesse ad imitare chi l'hebbe in grado sì eccellente, con ciò ageuolmente si otterrebbe. di supplirne almeno in parte il disetto. Hor quale se quanto S. Ignatio riuscisse in questa parte, il dimostro nel rimanente

di questo libro.

E primieramente: se si miraua l'esquisita diligenza, il lungo pensare, l'antiuedere, il discutere, il consigliarsi, ch'egli vioneammi faceua sopra le cose del gouerno, pareua ben, ch'egli adaltro rabile nel go-uerno dis. I- squadro non si reggesse, che a quello della prudenza, e che gnatio; di să-ma Prudenza, da lei sola prendesse l'intero dettame del suo operare. Esamie d'vn totale naua la natura de negotij, osseruaua i genij delle persone, con mento di sein cui si haueano a trattare, e le opportunità de tempi, e i mezzi gioueuoli a condurli, e ciò che poteua attrauersarsi, & impedirne l'adempimento. Ogni sera registraua a minuto, le cose, che il di seguente s'haueano a sare, & a cui daua pensiero d'eseguirne alcuna, suggeriua a gran copia, indirizzi, e consigli. Sopra le più graui faceua innanzi frà sè lunghe, e pesate considerationi, poi le metteua a dibattere a consiglio. d'altri. Nè sofferiua certi, ch'egli chiamaua Decretalisti, huo. mini, che sù due piè, come suol dirsi, sopra qualunque importante affare, in solo vdirlo proporre, cioè in solo mirarne la superficie, sententiano risolutamente per l'vna, e per l'altra parte, se conueneuol sia, se veile, se sacile, omalageuole ad operarsi. Egli riguardaua più a'fini, che a'principij delle cose . Oue s'hauessero a risoluere ; quali effetti buoni, o rei ne seguirebbono: risolute, che sossero; qua'contrasti, e d'onde, e quanto, e come vincibili, si attrauerserebbono. Et ciò egli vedea sì da lontano, che frà lui, & altri huomini tenuti per d'esquisita prudenza, e di sauissimo accorgimento, v'era tanta diuersità, quanta frà chi scuopre paese dalle cime d'vn monte, e chi più basso nel piano si riguarda d'attorno. Per ciò il P. Diego Lainez, tanto 'desiderò, e tanto sece, affinche anche Ignatio fosse vno de' Padri destinati al Concilio di Trento: che oltre a quello, che perciò haurebbe poruto appresso Dio con le sue orationi, anco per consiglio di quella grande adunanza, in negotio alla Chiesa sì rileuante, sarebbe stato d' incomparabile giouamento. Non vlaua risoluere, & immediatamente eseguire negotij di momento, oue l'opportunità

dell'occasione, o la necessità, altrimente non richiedesse. Lasciaua polarui sopra, & acquetarsi il giudicio per alquanti giorni, poscia ne rifaceua consiglio; e si come la prima volta hauea posto a partito il negotio, così hora ne metteua ad esame la determinatione:e per afficurarli, che vi discorrerrebbe sopra il giudicio fincero, non la passione interessata, la miraua come cola d'altrui, quiui messa a censura. Le lettere poi, che dopra ciò conueniua mandare, trè, e quattro volte gli tornauano fotto la penna. Vn cotal'vso di configlio, e di prudenza, e sopra tutto, vn sì perspicace accorgimento, per sar vero presagio delle cose, scoprendone tanto da lungi gli essetti, e le conseguenze, faceua ch'egli taluolta prendesse risolutioni, a prima faccia strane, e in tutto all'opposto di quello, che a meno auueduti, pareua douersi; o che, per metterle ad estetto, facesse elettione di mezzi, che sembravano di niun prò 🗈 Ma dagli accidenti, che poscia surgeuano, & ad essi, che non li haucano, come lui, antiueduti, compariuano improuili, Lidimoltraua, che così, e non diuerfamente, se volca saggiamente farli, procedere si douea. Hor con vn sì prudente, e consigliato operare, sembra miracolo, come egli vnisse tanta. diffidenza di sè, e tanta dipendenza da Dio, che come da vna parte si adoperaua, non altramente, che s'egli da sè solo hauesse a fare ogni cosa, cosà dall'altra si abbandonaua in Dio, come se tutto il suo pensare, e'l suo sare valesse meno, che nulla. Ogni determinatione, che preta hauelle, prima di metter la mano ad eseguirla, raccomandaua sungamente a Dio, & arrestato fra consultori va partito, era suo costume di dire, Hor resta dormirci sopra: cioè trattarne con Dio nell'oracione: nè per infallibili, che gli paressero i mezzi, che teneua... apparecchiati, si metteua ad eseguire, se prima non hauea conchiusa la gratia con Dio: ond'era, che le cose sortite a buon fuccello, non miraua le non come gratie; ancorche nel procurarle tanto adoperasse i mezzi humani, come se da esti totalmente pendessero. Anzi dou'egli intraprendesse cosa di gran seruigio di Dio, hauca per primo principio di vera prudenza, non badare a quello, che le corte regole dell'humana prudenza prescriuono; e diceua, che in cose tali, non si camina mai meglio, che quando si và contra vento. Così egli Nn ·

grandi opere, con niuno humano sussidio, anzi con estreme contradittioni, incominciò, e conduste a selicissimo sine.

delle fue paf-

Era poi in Ignatio ammirabile vn assolutissimo imperio delle jue passioni, e sopra tutto dell'amore, e dello idegno, i nio, ches I- qualimaneggiana, e i cui effetti, di piaceuolezza, e di rigognatio naue re, compartiua deliberatissimamente, dando in oltre loro tani mouimenti to moto, & alle parole, & agli atti, che da esse venjuano, tanto pelo, quanto dalle circostanze del luogo, del tempos delle persone, e delle cose si richiedeua. Di qui auuenne puì volte, che trouandoli con alcuni Padri, quale era fempre, di volto sereno, e d'animo tranquillissimo, e sattosi chiamare-aleun di cafa , colpeuole per qualche errore da correggerfi con notabile riprensione, al comparingli, innanzi, che questi taceua, il trastormana in vn'altro, prendendo tal iembiante. di volto, & viando tal forma di graui, e penetranti parole, s come le tutto di dentro hauesse commosso, e turbato l'anima, nell'abborrimento, e detestatione di quel disetto. Licentiato poi, che l'hauea, immediatamente ripigliaua il volrave la serenità di prima, e proseguiua il parlare intermesso, nientemeno tranquillo, & aggiustato, come se quel mouimanto di sdegno, sosse stato una maschera, che si mette sul volto, e fileua, senza niuna alteratione dell'animo. Di qui anconasceua, che le sue parole, nel maggior calore del riprendere (e d'un siprender taluolta si aspro siche chi l'vdi ne laseià scritto, che pareua, che le mura della stanza tremassero) cescio niencedimana si eggiultara e composta sche non visi poteus trouar dentho una fillaban che paresse detta dallo sdequo ma tutto dalla sola efficacia della ragione. Mai non sù intelo dire a verune per ilregolato che quegli fosse, voi siete vuo Compolto, vn'immedelto, vno imemorato, nè altro talesche lantilla punto del dispreszatiuo at o dell'ingiurioso: ma tutta lasorea del suo riprondere era in sar comparire, quasi in sò medelima a la deformità dell'errore commello, con quant'altto il rendeua più graue, in riguardo del colpeuole, de profsimi re di Dio. Perciò regli non volcua, che le passionis es malimamente l'ira, ne Superiori, fossero morte, ma ben si moreificata; parche in vas cala, che con altre non si gouerna, che convue impereurbabile dolcezza, sia d'arte, a di na-

tura,i vitij fanno sicuramente il nido (ciò che vn'antico disse) come gli alcioni nella bonaccia del mare. Conforme a questo, egli disse al P.OliuierManareo, il quale staua risoluto di rinuntiare il gouerno del Collegio Romano, perche doue, essendo fuddito, fi credeua hauer perduto affatto ogni monimento di idegno, superiore, se li sentiua ancor viui; che non bisognaua cacciar da sè l'ira, ma comandarla, e fare, che non ella il Superiore, ma egli lei, e con lei i sudditi gouernasse. Gliè però vero, che gran difetti, o gran virtù, conueniua che sossero in coloro, che S. Ignatio riprendeua con quelle maniere di leuerità, che hò detto; percioche hauea gran riguardo a far'intendere a' Superiori, che altro, che per gran cagioni, o per necessità del publico esempio, non si de'vsare co'sudditi, molte volte teneri nella virtù, o facili ad inombrarsi, certo rigore, ond'essi possano, o concepire alienatione d'animo contra essi, o credere, che non tanto dispiacciano i loro disetti, quanto le loro persone. Il che quando accade, i mali, che dalla diffidenza prouengono, sono di lunga mano maggiori, che non il bene, che dalla correttione si prometteua: & accade ciò d'ordinario, doue il souerchio spesso riprendere, già non sembra zelo di disciplina, ma impatienza di natura; e il farlo con troppa seuerità, pare stogamento di passione. Hò detto, che gran disetti, o gran virtù conueniua, che sossero in coloro, co' quali S. Ignatio vfaua riprensione di rigore,peroche huomini di spirito sodo, e di virtù maschia, e prouata, e perciò da lui amatissimi, costumaua trattare, e riprendere aspramente, etiandio per disetti di pochissimo conto; e srà questi truouo segnalatamente nominati i Padri Girolamo Natale, e Giouan di Polanco, loggetti amendue di rara virtù, e carissimi al Santo. E ciò egli taceua con doppio auuedimento: cioè, per tirare a maggior purità d'anima quelli, che vedeua desiderosi, e capaci di gran persettione, a che assai valeua il rimprouerarsi loro da vn huomo, qual'essi conosceuano essere Ignatio, anco i minimi falli; e per dare a'più deboli ammaestramento, & esempio di sofferenza, e d'humiltà, doue auuenisse, ch'essi per colpe, o somiglianti, o più graui, tosfero taluolta ripresi. Ben è vero, che questa (per così dirla.) artificiola asprezza verso huomini di segnalata virtù, viaua. Nn

con tale accortezza, che non sosse loro di pregiudicio alla. stima, in che meritauano d'essere appresso gli altri, se per auuentura la moltitudine, o la grauita de'loro difetti, si sosse giudicata dallo spesso, o gagliardo riprenderli, che faceua: perciò, partiti ch'erano, vsaua di lodarli appresso gli altri, manifestando la sodezza della loro virtù, e quanto erano innanzi nella strada di Dio: con che non solamente li rimetteua. in credito, ma eccitaua ammiratione d'essi, come d'huomini, che si teneuano a martello, e tanto più si assodauano nella virtù, quanto era più continuo il batterli con que' rigidi

trattamenti, di private, e publiche mortificationi.

S.Ignatio didi ciascuno.

Ancora fù osseruato in lui, come effetto d'estrema discretione, l'accommodarsi in tal modo a quello, che particolarsignatio di feretissimo in mente richiedeua la tempera della natura, e le inchinationi accommodar del genio d'ognuno, che pareua, non ch'egli sosse vn Supesi alla natura, st alla natura, dei genno d'ognano, ene parteur, dei diuersi superiori & allo spirito riore solo con tutti, ma che tante sorme di diuersi superiori rappresentasse, quanto diuersi erano i sudditi, che gouernaua. A ciò gli valeua vna esquisita prudenza, prima in sare, per dir così, l'anotomia dell'animo di ciascuno, osseruando gli andamenti del viuere, le inchinationi del genio,e i moti delle passioni, fino a giungerne a sì chiaro, e minuto conoscimento, che niuno meglio intendeua sè medesimo, di quello, che Ignatio si facesse: poi in eleggere quella maniera di trattare, graue, o affabile, rigido, o dolce, ritirato, o confidente, che a ciascuno era più confaceuole, e propria; e finalmente adoperarla con tanta naturalezza, come se altro modo d'vsare non hauesse hauuto, che quel solo, che quiui adoperaua. E quindi nasceua la marauiglia in molti, che non vedendo più oltre, non intendeuano, perche per le medesime cole, con diuersi diuersamente, anzi con vn medesimo, secondo le varie dispositioni, che in lui scorgeua, variamente trattasse. Si scorgeua però da gli essetti, che ne seguiuano, che non altro, che quella dissimulatione, quella piaceuolezza, o quella seuerità, e queltigore, che il Santo hauea vsato, adoperar si douea: E perche troppo rilieua al buon gouerno de' sudditi, l'hauerne il Superiore intera cognitione, oue il Santo mandasse da Roma in altre parti alcuno de' suoi, vsaua di raguagliare il Superiore di colà, con una schietta informatione

tione delle qualità, e dispositioni del soggetto, che gl'inuiaua.. Di quelto medesimo aunedimento viava, e molto più, nel condurre alla persettione ognun per la sua via. Il teno-. re della vita di S. Ignatio, di come cauato da lunghissime sperienze di quanto può formare un Santo, dico di grandi penitenze, di lunghe orationi, di pellegrinaggi, di persecutioni, d'aridità, e gulti di spirito, di tentationi, di scrupoli, di visite celesti, di fatiche in aiuto delle anime, era sì aggiustato be perfetto, com'era douere behe fosse in vn'huomo, che nulla eleggeua, o rifiutaua, se non per punto di ragione: nondimeno non lece mai le stello misura de gli altri : anzi riprendeua coloro, che le cose prouate giouquoli a sè, voglion che siano infallibile regola ad altrui, e danno per suori di strada. quanti non caminano le medesime vie, per doue essi incontrarono di profittare nella virtù: come se la gratia non fabriçasse la Santa Città, se non con vna sola specie di gioie, e'l carro di Dio, non si tirasse da animali d'altro, che d'yn sol volto, e non di boue, d'aquila, di leone, e d'huomo, tutti sì die uersi di spirito, come ditimili di natura. Come dunque egli, parlando delle cose pratiche, soleua dire, che per bene operare, conuiene accommodar sè a' negotij; e non i negotij a se, così nel condurre anime alla perferrione, egli si saceua si diuerlo con tutti, che sembraua essere di non altro spirito, che di quello, per cui ognun si guidaua, doue però non trasuiasse dall'Istituto. Eciò maranigliosamente gli guadagnaua la confidenza di tutti, per ilcoprirgli quanto loro passaua nel cuore; peroche eran sicuri, ch'egli coltiuerebbe il lor buono, non lo suellerebbe, per piantarui in quella vece il suo meglio, a che essi, per auuentura, non erano inchinati, nè Iddio, che fuole accommodarfi alla disposition de' soggetti, li chiamaua, Così guidando i suoi, chi per vna, e chi principalmente per altra virtù, si come ad ognuno meglio tornaua, non però si accommodaua alla tiepidezza di veruno, con lasciarlo contento d'yn tenor di vita semplicemente buona, ma non quale l'altezza della lua vocatione, e i mezzi per tal fine. assegnati richieggono. Perciò staua sempre loro intorno, lauorandoli con auuisi, con indirizzi, con sindicati, con penitenze, con elami particolari, con elercitij spirituali, con

vso d'interne mortificationi; ne v'è cosa, o maniera, che ado perar si possa con viile, per accrescimento di viriu, e per conodurre alla persettione, ch'egli non l'adoperasse. Ciò nondimeno egli temperaua con tanta discretione, che non esiggeua da niuno, se non quanto egli poteua dare. E come ottimamente conosceua quali fossero giganti, e quali bambini nella virtù, così, a proportion delle forze, li caricaua, viando piaecuolezza, o austerità, dispensatione, o rigore, a mituradi quello, che al profitto loro meglio tornaua. Per tanto, huomini di spirito grande, e prouato, metteua senza risparmio ad imprese di gran difficultà, a patimenti di lunghi, e scommodi viaggi, di fatiche apostoliche, di necessità estreme, e di persecutioni. Al contrario i deboli, ch'erano d'ordinario i nouelli, perche non si perdessero d'animo, impiegaua in cole, alle quali erano superiori di torze: e ciò taluolta con vn certo mostrare di trattarli da deboli, perche intendendo, che fraueano poco capitale di virtà, anco per vergogna, prendetsero animo a sarsi tiabili per cose da più persetti. Così al Fratel Bernardo Giapponese, battezzato, e mandato in Europa da S. Franceico Saucrio, per quel riferbo, con che era douere, che si maneggiasse vn nouitio nella Fede, non che nella Religione, non concede vsicio di satica (come che esso con grandi iltanze il richiedesse) altrimenti, che facendosi dare promessa, che doue il prouasse o di noia, o di stento, o di souerchio aggrauamento, lubito l'auuiserebbe. Parimenti nel correggere, adoperaua secondo l'habilità de' soggetti, il sischio, o'l bastone, per rimetterli. E sù notato di lui, che i si come pareua; che con gli occhi sapesse dir quanto voleua, così molte volte auuisaua, e correggeua i più teneri, solamente guardandoli, & vocem per ipsum intuitum emittens, come panis. Chrifostomo disse del Saluatore, quando mirò S.Pietro, e tanto bastò per confonderlo, e cauargli le lagrime. Ancor co' medesimi vsaua taluolta parole, c'haueano della lode, più che della correttione. Così riformò vn nouitio viuacissimo d'occhi, dicendogli con sembiante, e parole amoreuoli: Fratello Giquan Domenico, la modeltia, e la compostezza, che Iddio hà dato all'anima vostra, perche non fate, che vi si vegga anco negli occhi? Ma col P.Oliuier Manareo huomo già pro-

Digitized by Google

uetto nella Religione, e di consumata virtu, vsò altra maniera. Questi amaua S. Ignatio come Padre, e'l riueriua come Santo; & hauendo a partir di Roma, Rettore del nuouo Collegio di Loreto, quando andò a prender da lui l'vitimo commiato, e la benedittione, dubitando di forse non hauerlo mai più a riueder viuo, fino a tanto, che gli parlò, sempre gli tenne gli occhi fissi nel volto: nè il Santo mostrò d'auuedersene. Ma poiche egli fù sù l'vicir di cafa, il P. Giouan di Polanco Segretario, il richiamò, e gli diffe, che a Nostro Padre era spiaciuta non poco quella poco modesta libertà di mirare, e voleua... se n'emendasse: & imperciò vi facesse ogni di esame particolare, e recitalle in pena del passato, & in ammenda dell'auuenire, certo numero d'orationi: e d'hauer fatto l'yno, e l'altro, ogni settimana desse autiso ad Ignatio, con lettera particolare. Fecelo quegli, e durò in cotal cura quindici meli, dopo i

quali gli 11 concedè di cessare.

Co' Nouitij, massimamente giouinetti, sicome con pianterelle tenere, e che hanno ancora seco di quella terra del Mondo, onde poco prima furono suelti, trattaua con som- Maniere del trattar di S. Ima destrezza, e soauità: e si come Iddio Signor nostro per si- gnatio co No.
uirijingolarnire di staccarli dalle poppe del Modo, suoi dare loro a gusta- mentese cran. re il mele delle dolcezze spirituali, con lagrime di diuotione, huomini di e tenerezze, le quali poscia, fatti che sieno più sodi, più parcamente loro comparte, così anco egli non altro, per ordinario, che dolce, e compassioneuole era con essi. Prendeua da loro ciò, che poteuano dar di presente, e non miraua, che inalcuni fosse poco, mentre da quello, che in essi vedeua, come virtù ancor'in seme, giudicasse, che in auuenire sarebbono nello spirito riuscite non ordinarie. Entrò nella Compagnia per i seruigi di casa, vn giouane, che nel mondo era agiato, e benestante; e portò seco vn Crocifisso, con al piè N. Signora, amendue di gran prezzo, e li haueua estremamente cari; sì perche erano d'eccellente lauoro, e sì anco perche n'era sommamente diuoto. S. Ignatio, senza punto moltrare, nè che fosse disdicevole cosa tenerli, nè che mai hauesse in alcuntempo a leuarglieli, glieli permife. Intapto eglicrebbein ispirito, e massimamente in vna soda mortificatione, e dispregio di sè medesimo; nel che giunse ad hauer po-



chi pari, etiandio fra veterani. Quando il Santo così il vi de, staccaro non che dalle cose del mondo, ma da sè medesimo; Hora, disse che questo fratello hà il crocifisso nel cuore, è tempo di torglielo delle mani. E così sece : e quegli, non più se ne risentì, che di colà, che mai hon tosse stata sua. Ma più da marauigliarsi è della tolleranza, con che si lungamente sofferse le leggerezze di Pietro Ribadeneira. allora giouinetto, e per gran viuacità di natura, impatiente d'affissassi nello spirito, e di viuere in tutto secondo le regole della religiosa osseruanza; ond'era, she i Padri di casa, souente gli faceuano istanza, obe il licentiasse ma egli che ottimamente scorgeua, che quelli erano peccati più dell'età, che del vitio, e che sù quel fondo di natura, col tempo fi lauororebbono cole grandi, sempre il softenne, sofferendolo insieme, e correggendolo come fanciullo. Anzi quando il Ribadeneira stesso, annoiato di quella vita, per lui troppo malinconiola, o scontento per qualche castigo, volle partire, S.Ignatio lempre il raffermò, e ritenne con arte di lingolare amoreuolezza, e tanto il sofferse, finche il trasformo, come poco innanzi diremo, affatto in vn'altro, con incomparabile guadagno della Religione, e suo. Similmente con huomini di gran conto, o per nobiltà, o per lettere, mentre erano ancor freschi del secolo, trattaua con termini di particolare risguardo, vlando con essi titoli, che nel mondo loro si dauano, di Signore, di Dottore, e simili; e ciò fino a tanto, che gli parca çosì conuenirsi alla loro debolezza, o essi, accorgendosene e vergognandosi d'essere rispettati più che altri sor pari, da sè medelimi il pregauano a trattarli alla commune. Ma poi, quando haueano messe radici sonde nello spirito, e li vedeua huomini da fidarsene, più questi, che altri, mortificaua, metțendoli a pruoue di non ordinario rigore. I più dotti, confondeua più spesso, i più nobili humiliana più di proposito, nè in ciò si restaua, fino a tanto, che gli vni, e gli altri, o dimenticassero, per dir così, quello che erano, o totalmente si diportassero, come se non hauessero nobiltà, nè sapere. E ciò egli diceua di fare per più cagioni: Primieramente perche essi, e tutti gli altri, intendessero, che nella Compagnia non si sà conto delle cose del secolo, ma di quelle di Dio; cioè dello

dello spirito, e della virtù; e che non è grande quì, chi l'era colà nel mondo, ma chi si sà picciolo per Christo, mettendost il mondo sotto i piedi. Poi, perche non è perdita, o guadagno ordinario, la buona, o mala riuscita d'vno singolarmente nobile, o letterato; e con isperienza d'ogni dì si pruoua, che da questi, più che da altri, le Religioni riceuono o accrescimenti, o scapiti rileuanti. Finalmente, perche doue somiglianti persone di rispetto non riescano, onde come di pesi, non solo inutili, ma che pericolan la Religione, convien farne getto, e renderli al mondo, ne torna ad ella. tanto maggior pregiudicio, quanto essi sono in maggior credito appresso il Mondo: & imperciò, si come in riceuersi, si de andare molto consideratamente, così in formarli, riceuuti che sieno, non v'è diligenza, che debba dirsi souerchia. Vno di questi, che S.Ignatio singolarmente prouò, sù il P.Gasparo Loarte, Dottore in Theologia, e molto celebre in lipagna. venuto alla Compagnia dalla scuola di quel santo huomo, Maestro Giouanni d'Auila, che con altri ve l'inuiò. S. Ignatio, quando gli parue tempo dimetterlo ad vn sodo cimento di spirito, il raccomandò al P.Luigi Gonzalez, allora Ministro della Casa, perche il trattasse rigidamente, & osseruasse come riusciua alle pruoue. Egli però in tanto, come di ciò nulla. sapesse, vsaua col nouitio maniere dolcissime. E questa eravna delle belle arti dell'ammirabile sua prudenza verso coloro, della cui virtù faceua esperimento, per non metterli arischio di disperatione, far sì, che di due Superiori, che sono in ogni casa, se l'vno procedeua con rigore, all' opposto l'altro vsasse maniere di amoreuolezza. Anzi a quelli, che daua in cura al Ministro, perche li mettesse a pruoua di mortificatione, vsaua in prima di lodare il medesimo Ministro, d'huomo interissimo ( e in fatti lo era) spassionato, e che solo per zelo della publica osseruanza, e del particolare profitto di ciascuno, si prendeua pensiero di soprantendere a'loro portamenti, e di correggerne i difetti; di che gli haueuano a professare ogni grande obligatione. Hor'in queste due diuerse parti, di mortificare, e di consolare, riusciron sì bene verso il Loarte S. Ignatio, e'l Ministro, che domandandolo questi vna volta, che gli paresse del P.Ignatio, sentì dirsi; Ch'egli

veramente era vna fontana d'olio, cioè tutto soauità: e di me, soggiunse il Ministro, che vi par'egli? Voi, ripigliò l'altro con somma schiettezza, mi sembrate vna sontana d'aceto: volle dire d'asprezza, e di seuerità. La quale risposta intesa dal Santo, il rallegrò singolarmente: e nondimeno ordinò al Ministro, che cominciasse a rimettere alquanto del rigore, & a

mostrarsi più dolce.

L'hauer cura di sè, il mostrare nel cose proprie, volere, e non volere, molto più l'adoperarsi, per giungere a qualche Circospention disegno, era ne sudditi di S. Ignatio appresso lui altrettanto, grande di S. ignatio nel di come prendersi tacitamente licenza dalla Religione, da cui ripigliauan sè stessi, mentre si sottraheuano all'ybbidienza. Voleua in tutti tale spogliamento di sè, e tale rassegnatione nelle mani del Superiore, che come vna morbida massa di creta stà sempre sul diuentare ciò, che più vuole chi la maneggia, non altrimenti i fuoi, doueano essere apparecchiati, e disposti vgualmente, ad esser così Theologi, come Portinai, a nauigar di là dall'oceano in capo al mondo, come a non metter mai piè suor di casa. Anzi il non hauere il medesimo sentir di giudicio, concorde in tutto a quello di chi gouernaua, era, come dissi innanzi, star nella Compagnia con vn piè solo. Il quale era ordinario detto di S.Ignatio, conseguente a quello, che soleua intimare a Nouitij, che accettaua, sul primo entrar che faceuano in casa; dicendo: che quelpasso, che dauan venendo dal mondo alla Compagnia, intendessero, che non era per riuscire stabile, epermanente, se nol faceuano conquesti due piè, della volontà, e del giudicio, pronto a suggettarsi all'arbitrio di chi, in vece di Christo, gouerna. Con tutto ciò, il suo comandare sentiua più del priego, che del comando: e doue pur mostrasse autorità, & imperio, ciò era in tutto a maniera di Padre, con vna certa libertà d'amore, e di confidenza. Anzi molte volte in cose di qualche conto, o inaspettate, o malageuoli a farsi, scendeua sino a dar ragione di ciò, che ordinaua; e ben poteua farlo, perche non da altro, che da ragion si mouea, e da ragione dettata, non solo dalla prudenza humana, ma dalla carità di Dio, il cui seruigio, e la cui maggior gloria, era il primo motiuo, e l'vltimo stabilimento delle sue risolutioni. Anco nell'applicare de'soggetti agli

a gli vsici, & a ministeri dell'Ordine, hauea ostremo riguardo alla inchinatione naturale d'ognuno, per incontrare, quanto possibil sosse, non solamente il talento, di cui ella è come i nuncia, & interprete, ma angora la fodisfattione, e'l gusto. Ben lapendo, che, a lungo andare, niuna cola storzata è dureuole; e che ottima riulcita fortileono d'ordinario fol quelles a cui la volontà si conduce, non iltrascinata dall'imperio, per violenza, ma portata, per inchinatione, dal genio. Perciò tuo coltume era a quelli, del cui vficio, o ministerio s'hauea. a determinare, proporre i seguenti trè punti, da considerare innanzi a Dio, per risoluerne la risposta: 1. Se erano apparecchiati d'ybbidire, comunque fossero adoperati. 2. Se più ad vno. che ad vn altro ministero, si sentiuano inchinati. 3, Se politinelle tali, e tali circostanze, più volentieri a questo, che e quell'altro si appiglierebbono, & a quale. Vero è, che done taluolta gli anuenina d'incontrare in alcuni sì grande spogliamento d'ogni proprio volere, che fatta seriamente la sopradetta consideratione, tornassero con questa risposta, di non saper che rispondere, se non che a null'altro sentiuan portarsi dal desiderio, suorche solo ad vibidire, come trouati huominiappunto secondo il suo cuore, estremamente sirallegraua. Di questi vno sù il P.Oliuier Manareo, da cui non pore mairitrarre, a qual di tre luoghi, che in sua mano pole d'eleggere, fi sentisse più inchinato: che altro non rispose, egli mai, fuor che solo, che, se per vbbidienza gli conuenisse morire, morrebbe per vbbidire. Così anco il P. Girolamo Natale, il quale in altra somigliante occasione rispose, di non inchinage ad altro, the a non inchinare a niente.

Oltre al dominio de proprij affetti, oltre alla cognitio- Signatio erane accertata delle inchinationi buone, oree, e de talenti de no in grando fiima appressudditi, lo stimare, e l'amare ognun de' suoi, non fintamen- solui. eilate, nè con arte affettata, ma di cuor sincero, e leale, surono penano. in S.Ignatio due parti, che singolarmente amabile, e caro resero il sua gouerno. E su osseruato, come cosa di non picciola maraniglia, che ciascuno si credeua essere appresso lui nel primo: luogo: tanto senza pregiudicio del publico, e amaua c sapeua mostrar d'amare ognuno singolarmente. E quanto alla stima rera cola di marauiglia vdirio parlare di tutti,

-1. . . . . .

come d'huomini perfetti, o che a gran passi caminano alla perfettione; e questo era il concetto, che veramente egli ne hauea, e secondo esso parlaua: e il manteneua, con non esser facile a sospettare de' sudditi, nè a porgere orecchio alle sinistre informationi, che altri daua de' fatti loro: tutto al rouescio di quello, che i mal prudenti del mondo consigliano, douersi sospettar sempre il peggio, e vdir volentieri chi che sia, che ne parli male d'altrui: del che, comunque si vagliano in acconcio del fine, a che mirano nell'interesse de' loro gouerni, certamente, oue cotal pratica entra fra' Religiost, e più frà quelli, che hanno regola di gouernare da padri, altro che estremamente noceuole non riesce. Impercioche oltreall'aprirsi con ciò vna gran porta allo ssogamento delle passioni de' sudditi, con cuidente pericolo d'ydir da essi più false calunnie, che vere accuse non può esser mai, che i sospetti, e le accule non giustificate, non operino vn certo loro naturale effetto, di fospendere la stima, e l'amore verso coloro, de quali cose sinistre s'vdirono: onde poi nasce, che il mostrare di stimarli,e d'amarli come prima fia tutto machina d'arte, la quale non è mai sì coperta,e simile al vero, che quegli, con cui si adopera, e nelle cose proprie sono tutto occhi, presto, o tardi non se ne auueggano:con que' mali effetti d'ombre, di fospetti, di ritirarli in sè stessi, e d'auuersioni d'animo verso i superiori, di che niuna cosa è peggiore ne sudditi. Il P. Luigi Gonzalez riferendo di S.Ignatio questo stesso, chehò scritto, & aggiungedo, che a creder male d'alcuno, non s'induceua neanco per relatione, che glie ne facesse il P.Polanco, huomo di pari equità, e giudicio, in fede, che ciò dalui si facesse sauissimamente, soggiunge un testo tratto del secondo de cinque libri de Consideratione, che S. Bernardo inuiò ad Eugenio Papa, & è il seguente. Est item vitium, cuius si te immunem sentis, inter omnes, quos noui, ex his qui cathedras ascenderunt, sedebis, me iudice, solitarius; quia veraciter, singulariterq.leuasti te super te, iuxta Prophetam. Facilitas credulitatis hac est: euius callidissima vulpecula, Magnorum neminem comperi sacis cauisse ' Vorsutias. Inde ois ipsis pro nihilo ira multa, inde innocentium frequens addictio, inde praiudicia in absentes. Ma percioche finalmentes può essere a chi gouerna, noceuole, così il non vdir niuno, che accusi, come l'vdire indisserentemente ognuno, soleua. S. Igna-

S. Ignatio molte volte imporre, a chi riferiua gli altrui disetti, che mettesse in carta ciò, che gli pareua douersi sapere: e questo più volentieri vsaua con coloro, che nelle forme d'vn dir vehemente, mostrauano qualche passione, o troppo zelo. Impercioche le parole, diceua egli, escono della penna più considerate, che della lingua, e si vede quel che si scriue, non già quel che si parla. De lontani poi, che non sapendo ciò, che altri scriua di loro, non ponno dirne ragione, andaua. assai più a rilento in formar giudicio, e molto più in prender castigo. E vi su volta, che per assicurarsi, di quali fossero i portamenti d'vno, che operaua cose di gran seruigio di Dio in Corsica, e da gente copertamente heretica, gli veniua descritto per huomo turbolento, e riuoltoso, mandò di Roma sin colatrauestito vn Padre, d'accortezza, e di giudicio singolare, perche segretamente spiasse di lui quanto potea rinuenirsi, è ciò, che di buono, o reo trouato hauesse, portasse in. iscritto, autenticato con testimonianze de' primi dell'Isola... Fin nel proporre i diserri de'suoi sigliuoli; per metterne a consiglio o l'ammenda, o il castigo, vsaua circospettione, di non ne sar consapeuoli, suor che solamente quelli, che di necessità si douca: & auuennegli vna volta di consessarsi, come di cosa, che gli pungeua il cuore, d'hauere, a tal fine, scoperto vn leggier mancamento di non sò chi, a due Padri, battando. come poscia gli parue, considarlo ad vn solo. Perche poi l'antiporre vno a gli altri, come che meriteuole egli ne sia, suol cagionare sentimenți d'inuidia; e da gl'interessati, vn tal giudicio communemente s'interpreta a proprio dispregio, perciò grandissimo autiedimento vsò in fuggire s quanto fuor di necessità si poteua) ogni atto, o parola, onde apparisse, appresso lui esfere in ma ggior conto d'huomo letterato, saggio, o virtuolo, vno più che vn'altro. Egli amaua singolarmense Pietro Fabro, suo primogenito nel Signore, el hauca in istima d'huomo fanto, e saggio, quanto bisogno era che sosse vn superiore vniuersale della Compagnia: nondimeno, quando si venne a sarne electrone, non nominò ne lui, ne verun' altro, ma con prudentissimo auuedimento, diede, come si disse, il suo voto a chi (trattone lui solo) hauea più voci per essere Generale. Parimenti, quando Papa Marcello II. il richie-

se di due della Compagnia, che gli douessero assistere in Palagio, & aiutarlo di consiglieri, nella publica riforma del Clero, che hauea in disegno di sare, non volle egli sarne la scelta, ma ne rimise il giudicio ad vna consulta di molti. Vero è, che per non priuare i prouedimenti, che si presentauano a fare, del grande aiuto, di che per essi era il suo consiglio, soleua proporre le conditioni, che gli pareua di necessità douer' essere, in chi hauesse a maneggiare il negotio, per cui si ricercaua soggetto; & erano veramente quelle vniche, e sole, che la natura del negotio ricercaua. Ma per l'altra parte, questo medesimo era vn certo mettere innanzia gli occhi de'consul. tori quella persona appunto, che tali requisiti hauea, & vn. tacito dire, che, doue saggiamente volessero sare, non si dipartirebbon da essa. Dal che auueniua, che somiglianti elettioni, che non erano veramente di S. Ignatio, nondimeno fossero sue, trattone in tanto il pericolo d'incontrar mormorationi,& amarezze, qualuolta, chi è commune padre di tutti, frà molti eguali, dichiara alcuno più saggio, più retto, più da stimarsi de gli altri.

Amorefuiscerato di S.Igua zio versoi suoi sudditi.

Con la stima andaua nel Santo di pari l'amore verso i suoi: ch'è l'altra delle due parti, che di sopra accennai; & è ad ogni buon gouerno di Religione, e singolarmente della Compagnia, per sue ragioni individue, sommamente necessario. La Compagnia di Giesù (dice in vna sua lettera S. Francesco Saucrio) non è altro, che Compagnia d'amore, e di concordia. dalla quale in vero è lontanissima ogni rigidezza, & ogni timor seruile. ] E poco innanzi nella medesima lettera hauca. detto; Che dal sarsi vn Superiore più temere, che amare, dall'vstre più asprezza, e dominio di padrone, che affabilità, & amoreuolezza di padre, ne verrebbe l'vscita di molti, l'entrata di pochi nella Compagnia. Hor quanto in questa. parte singolare, e marauiglioso sosse il gouerno di S.Ignatio, batterebbe, per sarlo intendere, riserire ciò, che ne hanno lasciato scritto alcuni de'primi padri, che lungamente il prouasono: Ch'egli era tutto affetto, & amore, e quando incontraua alcuno de suoi, tal sembiante di volto gli mostarua, tali parole gli diceua, che sembraua volerselo metter nel cuore. Che non v'è sorse padre, che sia stato sì teneramente amato

da' suoi sigliuoli, come Ignatio. Che di tutta la Compagnia, che pur'era a suoi di numerosa, trattone vn solo, nè sò veramente chi, non v'era alcuno, che non hauesse verso lui vne cuore suiscerato, e che più che d'altro, non sentisse pena dello stargli lontano. Queste dimostrationi poi di sì tenero affetto, non erano da S. Ignatio ristrette frà i termini di que'soli, che gli viueano innanzi a gli occhi nella medesima casa: ma come padre vgualmente di tutti, così i lontani, come i presenti, riconosceua per figliuoli, e come figliuoli amau... Parlaua d'essi con maniere di particolare assettione, e viuaméte sentiua i loro disagi, hor sossero di persecutioni, hor di pouertà, hor di fatiche. Teneua continoua memoria di loro nelle sue orationi, delle quali saceua a tutti gran parte, spargendo per esti di molte lagrime innanzi al cospetto del Signore. Taluolta ancora li confolaua con lettere di faluteuoli ricordi, e con dimoltrationi di tenerilsimo affetto, ch'era il maggior compenso, che hauer potessero le loro assistioni. Fecelosingolarmente l'anno 1555. con alquanti de'suoi figliuoli trauagliatissimi in Francia, e sieramente minacciati da vna potente fattione d'Ecclesiastici. E valse egli tanto con la sua lettera per rimetterli in cuore, e confortarli, che si offersero pronti a morire, prima che leuar mano dall'adoperarsi in aiuto delle anime, per cui erano perleguitati. Confolò ancora frà gli altri il P. Altonio Salmerone, che persouerchio saticare, en patire, caduto intermo in Padoua, e visitato con una lettera. di S. Ignatio, ne lentì tal conforto, che come prima porè, gli rispose con queste parole. [Per lettere di V. R. hò compreso, qual sia stato il sentimento dell'anima sua sopra la mia insermità. Conosco in essetto le viscere sue, e l'amore di vero padre, con che ci porta scritti nel cuore: & hò per indubitato, che le orationi principalmente di V.R. habbiano impetrato dal cielo ciò, che non haurebbe poruto per me operare arte. di medico, nè virtù di terreno rimedio. Iddio, ch'è benefico verso i suo poueri, per nuoua gratia, mi conceda sorze da corrispondere a cotanto amore, con che V. R. tutti ci consola, & Gran curache il Santohauea aiuta, come vero padre, che ci è.]

di prouedere di S. Ignatio verso di prouedere di S. Ignatio verso di tutti:massi. i suoi, sinissero in vna sterile apparenza di volto cortese, ne in mamente de glinsermi.

Oo

vn leggier conforto di lettere, o di parole. Oue fosse possibile con argomento d'humana diligenza fouuenire alle necessità de' suoi figliuoli, non perdonaua a nulla, che fare per loro si potesse. Quindi era il non volere, che niuno, sino o infermo che fosse, hauesse vn minimo pensiero di sè medesimo, per procacciarli cosa, che per mantenimento, o riltoro, gli bisognasse, bastando a ciò abbondeuolissimamente la sollecita cura, ch'egli ne hauea. Nè aspettaua già d'esser richiesto, per prouedere alle necessità de'suoi: le antiuedeua, e le preueniua; e perche non glie ne smarrisse la memoria, le notaua con diligenza: e su osseruato, che doue per la moltitudine de'negotij, che portaua il carico di Generale, foleua commettere ad alcuni questa, e quell'altra cosa da farsi, solo i bisogni de'sudditi egli il primo raccordaua a gl'immediati ministri, perche loro mettessero prouedimento. Niuno faceua vinggio, che il dì innanzi alla partenza, non si presentasse al Santo, il quale per minuto esaminaua, se nulla gli mancasse di quello, che a poueri viandanti si conuiene. Niuno cadeua in qualche necessità di pericolo, che presente, o lontano che tosse, egli in souvenirlo non s'adoperasse con sollecitudine, & affetto di Padre. Veniua per mare da Gandia, dou**e** hauea... letto Filosofia, a Roma, doue il Santo il chiamaua, il P. Giouanni Guttano Francese, huomo di scienza, e virtù singolare. Nel meglio del viaggio surte vna fiera tempesta, che il buttò alle spiagge di Sicilia, presso alle quali su preso da Saracini, e condotto schiauo in Atrica. N' hebbe il Santo Padre estremo dolore, e volentieri si sarebbe venduto, per riscattarlo. Scrisse essicacissime lettere al Vicerè di Sicilia, suo grande amico: ed a tutti i Padri di quel Regno ordinò, che non mancassero a niuna possibile diligenza, e a niuna spesa, per ricomperare allo schiauo la libertà; e perche in ciò sossero quanto a lui pareua douersi, solleciti, ordino in virtu d'ubbidienza a' dues. Rettori, di Messina, e di Palermo, che ogni settimana gli desfer ragguaglio di quanto per ciò haueano fatto. Ma piacque al Signore di coronare la patienza del P. Guttano, anzi che di consolare la carità del S. Padre: percioche, prima che se ne conchiudesse il riscatto, il liberò dalle catene dalle seruitù insieme, e del corpo. Ma piu che in null'altro sollecita era in

### Libro Terzo.

lui la carità verso gl'insermi. Volcua ogni di più volte intendere di loro stato, e non si ordinava dal medico cosa, picciola, o grande che fosse, ch'egli non volesse hauer conto dagl'intermieri, se com'era douere, si tosse compiutamente, eleguita: e doue questi per trascuraggine, o per dimentican-🗪, mancassero, seuerissimamente li cassigaua. E vna volta trà le altre, che al Ministro, & all'infermiere vscì di mente di provedere a tempo di Medico ad vn'infermo, mandolli di mezza notte amendue suor di casa, con dir loro, che senza. Medico non ci tornassero. E perche quell'hora era perciò affatto fuor di tempo, fino alla mattina leguente si trattennero in vno spedale. Per proueder poi alle loro necessità non v'era spesa, a che si perdonassa. Due Nouitij Coadiutori, I'vno Spagnuolo, l'altro Francesa appenna entrarono in casi, e subito ammalarono; & appunto allera, per gran numero d'altri intermi, si staua in estrema strettezza di camere, oltre alla pouertà, che appena daua di che viuere a tanti. Perciò vi fù chi propo-£, di mandarli allo spedale, fino a tanto, che ricouerassero la 12nità: O questo nò, disse il Santo, questo nò: che nó truoui luogo in casa nostra, chi hà lasciato il mondo per Dio? Cerchiss di che prouederli, e Iddio per essi trouerà di che prouedere anco noi. Ad vn'altro fratello pur Coadiutore, intermo, parue, al Medico douersi yn tal cibo di sustanza, bisogneuole al suo ristoro. La Spenditore, auuisato di comperarlo, mostrò ad Ignatio trè l'oli giulij, che hauca, quanto appena baltaua a... prouedere per tutta la Cala il viuere di quel di. E questi, ripigliò il Santo, si spendano per l'insermo: noi, che siamo sani, potremo farcela con solo del pane. Altre volte, che non y'eran danari, per lo medelimo effetto sece vendere i piatti dello stagno, e le pouere masseritie di casa. Anco ad alcuimalinconico per istraniezza di male, ordinà taluolta che da' Nouitij, che v'erano intendenti di musica, si cantasse alcuna cosa spirituale per ricrearlo. Oltre a questa si paterna carità, che dir non si può di quanta consolatione riuscisse alla anime de gl'infermi, sopra il necessario alleuiamento, che ne haueano i corpi, egli stesso assisteua loro, e li consolaua con dolcitlimi ragionamenti delle cole di Dio: e quando rintorzava il male, o si capana fangue ad alcuno, due, e trè volte si le-

uaua di notte, e visstaualo chetamente, per timore, che sciolte le sasce, non si riaprisse la vena, o qualche pericoloso accidente lopraprendelle. In fine, quando per eltremo abbattimento di fanità, e di forze, rinuntiò il generalato, e con esso ogni altra cura del publico, questa sola degl'intermi ritenne; e solea dire, che grande obligatione hauea a Dio, che con farlo molto patire, gli hauea infegnato a compatire; dalle proprie necessità gli hauea satto comprendere come douelle prouedere alle altrui. Come poi voleua ne fani tolle vna estrema carità, e tenerezza d'assetto verso gl'insermi, così negl'intermi gran patienza, & humile rassegnatione nelle paterne mani di Dio. E se v'era, chi per delicatezza, o per eccessivo amore di sè medesimo, si mostrasse stranio del Medico, e querulo, e mal contento della cura, che di lui ii hauea, il sofferiua con patienza; e parte con amoreuoli auuisi il rimetteua, parte dissimulando, secondaua la debosezza; Hnche, fanato ch'egli tosse interamente, ragguagliaua con lui le partite, e lecondo il demerito il puniua. Che le auueniua, che certi sassidiosi mentre erano sani, gravi al commune, e di troppo viue passioni, per cui domare pareua, che Iddio li desse in mano alle malatie, come here, che non s'addomestican fuor che col baltone, cadessero intermi, egli in risguardo del prò, che dal presente patire ne trarrebbono in aiuto dell'anima, ritiraua alquantn la mano da quella sua estrema... amoreuolezza, che viaua si largamente con gli altri; e soleua. dire al Signore per esti le parole di Dauid : Contere brachium peccatoris.

43 Industrie fingolari di S. I-(pirito.

Quelta era la cura, che S. Ignatio hauea de' corpi infermi de' fuoi figliuoli: veggiamo hora quale l'hauesse delle anime, gnatio per a- ue mon name pru-jurare i suoi e con che efficaci industrie, insegnateli da vna somma prudenza, e carità, adoperalle, o preferuativi per mantenerle, o correttiui per emendarle. Egli non era si tenero dell'amor di veruno, che doue gli sosse chiesto cosa, che mirando come soleua da lungi, antiuedesse, poter esser noceuole a chi la chiedeua, o di mal'elempio ad altrui, si piegasse a concederlá: E sappiamo che al P. Nicolò Bobadiglia, vno de' primi noue compagni, che il domandò di passare da vn'angustissima camera, doue habitaua, ad vn'altra, alquanto più ampia,

e meno disagiata, perche con ciò s'haurebbe potuto insegna. re ad altri a sfuggire gli scommodi della pouertà, sece dire risolutamente, che anzi in quella medesima picciola che hauea, si ritirasse, sì che v'hauesser luogo due altri, ch'egli quiui, quanto prima, porrebbe. Al che il Bobadiglia rispose, che volentieri; e'l fece. Vero è, che con chi non era sì innanzi nella. virtù, il suo Nò, in tali occasioni, compariua sì giustificato, c sì dolce, che anzi che amareggiasse con disgusto, mandaua più contento negando, che fatto non haurebbe concedendo cià, di che altri il pregaua. Mercè ch'egli non era vn Nò asciutto, e quale mosti indiscreti vsan di dare, più per mostra di quello, che ponno, che per obligo di quello, che debbono. Daua ragione d'esso, e sì chiaramente mostraua no altrimenti couenirsi, che più volte auuenne, che quegli stessi, ches'erano interposti come mezzani per impetrare, persuasi che in ciò erano stati male auueduri, e che, senza saperlo, cooperauano al danno di quelli, per cui entravano intercessori, si riuoltavano ad acquietarli, có dar loro a conoscere, per le ragioni del Santo, questo, e non altro douersi al folido bene delle anime loro Se si auuedeua che gli studij riuscisser noceuoli ad alcuno . perche in essi inuaniua, o daua in istrane nouità di fantastiche opinioni, per di grande ingegno, che costui fosse, ne lo stoplieua; e solea dire, che non bastaua, che altri fosse buono per le lettere, se anco le lettere non eran buone per lui. Per ammenda poi de'difetti d'ognuno hauea vtilissime industrie. A certi, che andauano mal composti della persona, e dismodati,daua ad interpretare quelle regole della modestia,ch'egli hauea scritte, & a farci sopra publiche esortationi: accioche insegnandole altrui, le imparassero essi, e persuadendone l'ofseruanza, con le medesime ragioni, le stessi mouessero ad osseruarle. A chi taceua bilogno di ritorma per mal costume portato dal mondo, vsaua d'assegnare vn'huomo di carità, e prudenza, che gli tosse Sindaco, e quanto in Ilui ogni di osferuaua di difettuolo, tutto gliel desse fedelmente in iscritto, perche in esso specchiandos, e vedendo le sue desormità, ne procuralle l'ammenda. Benche vn tal profitteuole esercitio di Acoprirsi scambieuolmente l'un l'altro i disetti, ne'tempi di S. Ignatio fosse commune di tutti, anzi che proprio solamen-

te d'alcuni. Percioche v'era immutabile vsanza di raccogliera si ogni Venerdì tutti insieme, per vdirsi da quattro, a ciò deputati, auuilare de proprij mancamenti. E nel Collegio Romano, si cominciana dal P. Martino Olane, che quini erafrà gli altri il più autorenole, e riuerito. Da altri, ogni fera si faceua dar conto di quante volze fosser caduti in quel difet: to, alla cui vittoria particolarmente, per suo consiglio, attendeuano; e metteua loro innanzi a confronto, partita per partita, vn di con l'altro, perche vedessero quanto haueano auanzato, o perduto; e sì dal guadagno, come ancor dallo icapito, si sacessero animo a crescere, o rinouarsi. Taluolta ancora, compiuto che altri hauesse il maneggio di qualche riguardeuole vficio, prima d'adoperarlo in altro fomigliante. taceua lopra ello tar publico elame. Così d'un luo gouerno ci lasciò scritto il P. Girolamo Natale, che dopo esso, tù posto alla centura di quaranta Padri di casa, e ripigliato con graui parole da S.Ignatio, per troppa acerbità, e durezza, che viato hauca poco discretamente co'sudditi.

Ma più che in null'altro, campeggiò la finezza della pater-Quanto effica na carità del Santo, in prouedere con opportuni rimedij a pedoperafie s. ricoli di quelli, che per mere suggestioni del nemico, preso Ignatio per ad increscimento, o a disperatione il viuere religioso, si risolrentati, princi, ueuano di tornarsene al mondo. Per tal'yno di questi, stette palmente nel-la vocatione. trè giorni interi digiuno, senza gustar boccone, assliggendosi, orando, e piangendo incessantemente innanzi a Dio. Tal'altro vinte con dargli per molte hore della notte batterie gagliardissime al cuore, mettendogli innanzi, con quella ingincibile efficacia, che hauca nel suo parlare, potentissime ragioni, & hor confolandolo, hor atterrendolo, fino a cauarne grida, come di spauento, e dirotte lagrime di contritione. Così dopo vna lunga disputa di molte hore, rammollì la durezza d'vn'ostinato, il quale buttandosigli finalmente a'piedi, e le importune iltanze, che prima faceua d'andarsene, cangiando in suppliche per essere ritenuto, si offerse ad ogni gran 'penitenza, in isconto della sua istabilità. Ma il Santo, abbracciandolo, la penitenza sia, disse, che tu mai più non ti penta di seruir Dio: l'altra di che le'degno, farolla io per te, ogni volta, che i miei dolori di stomaco mi prenderanno.

ranno. Se poi quel lume, che hauea per conoscere se diuerse origini degli spiriti buoni, e rei, gli daua ragione di dubitare, che quella peruersa risolutione d'abbandonare il seruigio di Dio, naicesse da qualche graue colpa, che si tenessero celata nel cuore, metteua la mano alla radice, e sicuro che tratta la malignità, ond'erano quegli accidenti mortali, etti con ciò mancherebbono, cercaua di tirarli ad vna fedele confessione: al che, oue duri li trouasse, con vn'arte prouata da lui altre volte esticace, si metteua a sar loro vn sincero racconto delle più graui colpe della sua vita, menata, com'egli diceua,. perdutamente nel mondo; eciò, non con vna semplice narratione, ma come fosse innanzia Christo Giudice, con sì viui affetti di vero dolore, che inteneriua, e moueua a lagrime que'miseri che l'vdiuano. Così dispostili a confessarsi, non ne differiua l'esecutione vn punto: e gli auuenne di sar rizzare da mezza notte il confessore di casa, perche li vdisse. E gli effetti moltrauano, che non gli ha uea fallito il giudicio: perche da piè del contelloro tornauano a'luoi, a domandargli perdono, già mutati, e stabiliti nella Religione, & in Dio. Altre poi di queste cure, sembraron miracolo di certa occulta. virtu, che in lui sosse, per trasmutare i cuori, si come altre veramente il furono d'vna più che humana prudenza, che gli scopriua mezzi adattissimi ad operare con infallibil successo ciò, che a commune giudicio sembraua impossibile a conseguirsi. Quel Pietro Ribadeneira, di cui più innanzi hò detto, che vi furon di molti, a cui parendo troppo disdiceuoli in vna casa di tanti huomini graui, e di spirito, le fanciullesche leggerezze, in che taluolta vsciua, s'adoperaro per iscacciarnelo, hebbe da' demoni vna gagliardissima sospinta, perche doue S.Ignatio nol mandaua, egli da sè medesimo si precipitasse. E certo il mezzo, che perciò viàrono, sù il più proprio, e'l più potente, di quanti ne potessero adoperare. Percioche strauoltandogli il cuore, gli misero S. Ignatio in tanta abbominatione, e dispetto, che, non che trattar volesse, come prima, domesticamente con lui, ma non sofferiua di mirarlo. Vezzzi, e careggiamenti, maniere da vsarsi con vn, poco men che fanciullo, come lui, erano in vano. Sopportaualo nondimeno il buon Padre, e come di nulla si tosse

auueduto, dissimulando, non mutò mai verso lui volto, o maniere. Dietro a questo implacabile abborrimento. segui nel Ribadeneira vna risoluta determinatione di torsigli dalla suggettione, e dagli occhi, e tornariene al mondo; il che risaputo da quelli, che mal volentieri sel vedeuano in cala, e non mirauan più oltre, tù recato a speciale prouedimento di Dio. All'incontro S.Ignatio, che hauea verso il Ribadeneira altro cuore per amarlo, si come hauea altri occhi, per conoscerlo, n'hebbe grandissima pena; e sattosel venire innanzi, con quelle ragioni, ond'era habile a muouersi vn di quella tenera età, e con maniere più che mai amoreuoli, e paterne, tentò di smuouer lo dal suo proponimento. Ma tutto fù in vano: perche egli, ch'era infaltidito di lui, prendeua. ogni atto, & ogni parola sua a dispetto. Poiche dunque s'auuide, che l'adoperar mezzi humani, era senza speranza di verun prò, si riuosse a Dio, e con lunghe orationi gli chiese quell'anima in dono: e l'hebbe, e ne su certo: siche chiamato il Ribadeneira, con folo trè, o quattro parole, che gli disse, gli penetrò sì dentro al cuore, che il meschino, dando in vn dirottissimo pianto, cominciò a gridare: Il farò Padre, il farò: & intendeua de gli Esèrcitij Spirituali, a che non haucavoluto mai prima ridursi, come S.Ignatio il consigliaua: E sentiua in me (dice il medessmo Ribadeneira in vna relatione giurata, che di ciò diede) tal violenza al cuore, che nonpareua fosse in mio potere il fare altrimenti. Appena cominciò gli Esercitij, e volle consessarsi generalmente da S. Ignatio; e confidargli tutta la vita, e l'anima sua. Egli l'I'vdì, e il licentiò, senza dirgli per auuiso altro, che queste precise parole: Pietro, vi priego, a non essere ingrato a chi v'hà fatto tante gratie, e tanti doni v'hà dato, quanti ne hauete da Dio. Al proferire delle queli parole (siegue il medesimo Ribadeneira) mi caddero le squame da gli occhi, e mi si mutò, e stabilì si fattamente il cuore, che in cinquanta due anni, cioè dal 1543. nel qual tempo ciò avuenne, fino ad hora, non hò sentito mai più, nè pur leggerissima suggestione d'abbandonare la, Compagnia. Di non punto minor efficacia furono le parole con che il Santo raffermò nella vocatione vn nouitio, similmente tentato di tornariene al secolo. Era questi Balduino

ab Angelo, il quale, entrato nella Compagnia l'anno 1551. appena vi tù, che volle partirne. Quello, con che i demonij lo tirauano a perdersi era vn tenerissimo amore verso vn suo mipote, che latciato da lui al mondo quando ne vici, hora gli staua continuamente nel cuore, e gli pareua hauerlo innanzi a gli occhi, e vdirli rimprouerar da lui vna inhumanità da barbaro, percioche, doue gli douea esser padre, l'hauea, come cosa che a lui non toccasse, lasciato crudelmete in abbandono. Con ciò miraua la sua entrata in Religione, e'l suo durarui, come vna certa empietà, che il condannasse innanzi a gli huomini, & a Dio; e già risolueua d'vicirne; e l'haurebbe satto, se S.Ignatio non poteua per lui con Dio, più che contra lui il demonio. Guadagnollo dunque prima con le orationi, poscia con alcune semplici parole, che bastò dirgli. Percioche chiamatolo d'improuiso, e farrolel sedere a canto, con vnsembiante piaceuolissimo, come parlasse di colà da prenders a giuoco: Io, disse, quando mi diedi a Dio, & era, come voi, nouello nel suo seruigio, hebbi vn molestissimo assalto: mirate come il demonio mi tentaua, e come Iddio m'infegnò a liberarmi. Frà le imagini dell'officiuolo di N. Signora ch'io recitaua ogni dì, ven'era certa, che tutta rassomigliaua ad vna mia cognata; & io, quante volte m'auueniua in essacoll'occhio, sentina suegliarmi nel cuore mille pensieri del mondo, & vna sciocca tenerezza verso i miei parenti, e lamia casa. Horio, per riscattarmi da cotale importuna molestia, m'era proposto di tralasciare quella diuorsone, amando meglio d'esser sicuro di no fare alcun male, che di guadagnarmi alcun bene. Poi, più saggiamente intendendo, m'auuidi, che troppo guadagnaua il nemico, se mi saceua perdere il meriro di quel bene: per tanto, com'egli nella materia, e nel modo, trattaua me da fanciullo, così pensai io di liberarmene, come da vna cosa non più che fanciullesca; e'l feci, con niente più, che sopraporre vna semplice carta a quella imagine, si che più non m'apparisse auanti: e'l tormiss da gli occhi questa, e dalla mente l'altra, ch'ella mi raccordaua, fù vn medesimo fare. Non disse il Santo più oltre, ma rizzossi, & abbracciato, come in tali occasioni soleua, tenerissimamete lo sconsolato no sicio il licentiò. L'essetto sù soprabbondante al bisogno.

Riserirollo con le parole stesse, con che egli tutto ciò con giuramento dipose. [In vn subito (dice) io mi sentì tutto struggere in lagrime; e prouai nel cuore vna tal soauità di spirito, e dolcezza d'affetto celeste, che tutto l'amore, ch'io prima portaua a'parenti, mi si riuolse in Dio; e da indi in auuenire, quel mio nipote mi su non altrimenti, che se mi sosse stato o incognito, o straniero.] Ma in quest'altro, che appresso soggiungo, l'amor paterno d'Ignatio gl'insegnò vn tiro veramen. te maestro, e di tanto maggior arte di spirituale prudenza, quanto meno egli parue fatto con arte. Adoperollo con vn nouitio Tedesco, ostinatissimo di ritornarsene al secolo. Il Santo, poiche vide, che l'vsar con lui ragioni di spirito, era altrettanto come parlare ad vn farnetico, e che il moltrar gran voglia di ritenerlo, era vn raddoppiargli la voglia d'andarsene, si diede come per reso, & in sua mano lasciò libero il partire, e'l rimanerst: solamente il pregò, che dell' hauerlo tenuto in casa tanti mesi, gli rendesse questa, o mercede, o gratia, di restarui ancor quattro di foli, ma disobligato da ogni strettezza di regola, da ogni soggettione d'vbbidienza, da. ogni osseruanza di disciplina, come hospite, non come religioso: mangiasse, dormisse, parlasse, quando, e quanto meglio glie ne paresse. Al nouitio ciò parue vn giuoco, e per voglia c'hauesse d'andarsene, facilmente si rese ad vna domanda di conditioni si larghe, e per tempo si brieue. Hor chi haurebbe creduto, che quello, che pareua gli douesse anzi accrescer la voglia di ritornarsene al mondo, la cui liberta cominciaua in parte a gultare, fosse appunto quello, che gli tolse quella stessa, che ne hauca ? Percioche viunto il primo, e'lsecondo di così alla disciosta, nel ritirarsi, che saceua la sera in. camera, sentiua vna certa amarezza di cuore, che contraposta alla solida consolatione, che fino a quell'hora hauea prouata nel seruigio di Dio, il cominciò a sar conoscente dell'error suo, con metterlo in discorso sopra la differenza delle due maniere di viuere, religiolo, e mondano, delle quali la prima, se ben manca delle pazze allegrie del mondo, non è però, che non habbia tanto di vera, e sultantienole contentezza, quanto ne può dare la quiete d'una colcienza innocente, il possodimento della gratia, e della figliolanza di Dio, e quella scu-

raspeme, d'hauere a goder con lui vita immortale, e beati.: doue all'incôtro quelta, che più oltre non passa, che a sodistare i fenfi, & a contentare questa vile, & animalesca parte di noi, finisce con la vita, anzi col giorno, & oltre al rammarico, che qui dopo sè lalcia, ne tà rei d'eterna dannatione. E tanto sol gli bastò intendere, per diuenir più saggio. Prima. che finissero i quattro di, prescritti alla dimora, andò a buttarsi a'piedi del Santo, e consessando con lagrime la sua. itoltezza, gli si rese di nuouo, per non mai più dipartirsene, duddito, e figliuolo. Parimenti arte d'accorto configlio sù quella, che vsò per ritirare alla Compagnia, se hauesse voluto valeriene, vn Sacerdote Fiamingo, per nome Andrea: e ciò egli tece, mettendogli, per così dire, a mezza strada la rete, perche v'incappasse di nuouo, e quiui-per sua salute perdesse la seconda volta quella pazza libertà, che il portaua a perdersi lontano da Dio. Il fece dunque pregare a prendere, in quel ritorno, che facoua in Fiandra, la via di Loreto, e quiui nella cappella di N. Signora, rivirarstalcun' hora, a ripentare ciò, che iddio hauea fatto per lui fra quelle facre mura, doue li ritrouerebbe : poi riflettesse sopra se, onde venisse, doue audasse, a che fare, e perche? e s'egli vdisse, che infino i fasti di quel fanto luogo, gli rimprouerassero la sua ingratitudine, gli scoprissero il suo pericolo, o gli spirassero consiglio più laluteuole, e saggio, tornasse alle sue braccia, sicuro, che quella ita, non s'haurebbe in altro conto, che di pellegrinaggio, & egli niente men caro gli farebbe, che prima d'andarsene. Intanto haurebbe implicato alla Madre di Dio, che non latciatse tuggirli delle mani quello imarrito, che le inuiaua, gia chi egli non hauez hauuto sapere, nè merito per ritenerlo. Il rendesse al fuo figliuolo, con renderlo alla Compagnia, e douc eucro il mondo hauca hauuto la fua falute, vn'anima, fe veniva a cercanela, ve la trousse. Per viatico poi, gli assegnò non più che tre giulij. E il provederlo si scarfamente, per si lungo viaggio, fu veramento effetto di pouertà, che non gli permettena fin più, hauendogli a dar del proprio, che pochulimo era; ma il non voler prendere a conto fuo denari, come haurebbe poruto, e molti di cala pregarono, che facelle, tù auuedimento, e faputa di gran prudenza; impercioche (come

disse dando ragion di quel fatto) ad vno, del cui ritorno v'era speranza, non si donea aggiungere nuoua tentatione di profeguire il viaggio incominciato, con foquenirlo di quanto gli abbisognaua, da Roma sino in Fiandra. Assai più adoperò per vincere l'ostinata durezza d'yn altro similmente tentato. Que. sti era vn giouinetto Sanele, nouitio di quattro meli, forte nella virtù, ma fino a tanto, che non hebbe chi gli facesse contrasto. Hauealo il P. Luigi Gonzalez, Ministro della Casa. mandato per pruoua ad accattare per Roma; incontrollo vn. suo parente, e recando a dishonore della samiglia ciò, che fatto per Dio, non è altro che honoratissimo, l'accolse con. sembiante, e parole dispertose, dicendogli; Se non hauea. vergogna di quella vita vile, e di quel più vil mestiere: se si era dimenticato di cui sosse figliuolo, e se di casa, di cui alcuno mai si sosse veduto andar mendicando; sinalmente se non v' era altro luogo, ne altro modo da feruire a Dio, con suo honore, e giouamento, e fenza ingiuria, e danno de Iuoi? Prendesse senno, a consiglio d'vno, che l'amaua come suo langue: riportasse a casa quelle bisacce, e quegli stracci c'hauca in dosso, e ritornasse a lui, che il prouederebbe d'vn beneficio di Chiefa, con che non gli mancherebbe che dar per limosina, non che l'hauesse ad andar cercando per Roma, come vn vil mascalzone. Parlò per bocça di costui il demonio, e'l misero giouane ci diede orecchio, e non ci si tenne a marcello. Rirornò a casa sì mal contento, e sì altro da quello, che n'era. vscito, che doue prima gli pareua di stare in un paradiso, hora non vedeua cosa, che gli piacesse, anzi, che non gli mettes. le fastidio, e scontento, & va certo occulto dolore, per essersi lasciato ridurre ad vno stato, che il rendeua abbominabile sino a' suoi parenti: hor che sarebbe de gli altri? E percioche chi s'abbandona nella malinconia, non hà bisogno d'altro demonio, che lo configli, da lei persuaso, in brieue tempo rifoluette d'abbandonar quella vita, in cui non gli timaneua, speranza di durare, altro che sconsolatissimo. Hebbe subito il S. Padre auuiso, sì della tentatione del nouitio, come ancora della cagione di essa, e per quell'estremo di malinco+ conia, che assorbendogli tutta la mente il teneua come suori di sè, giudicò, che oltremodo difficile riuscirebbe al P.Girolamo

lamo Narale, allora in sua vece maneggiaua le cose di casa, poter con maniere communi, ridurlo a più fano consiglio; perciò egli del suo v'aggiunse trè straordinarij mezzi, adattissimi al bilogno; e surono: Che nol lasciassero maisolo, ma sempre vi sosse chi ragionasse con lui alcuna cosa di Dio, accioche, se molti erano i demonij, che lo combatteuano, molti ancora fossero i ministri di Dio, che l'aiutassero a vincere. E perche i più opportuni tempi, che il nemico habbia per mettere in istrane chimere, & in pericolose risolutioni i malinconici, sono quelli della notte, gli si desse compagno di camera, e promettesse, quante volte egli si suegliaua, suegliare anco lui, e mettersi in alcun discorso, onde gli si distogliesse la, mente dall'affisarsi ne' suoi pensieri. Promettesse ancora, risoluto che hauesse d'andarsene, di rimanersi con noi quindici giorni, disobligato da ogni osseruanza di regola, e padron, di sè stello. Lione pur tanto giouasse a fargli mutar pensiero, raunati insieme tutti Radri di casa, contasse loro schiettamente il fuccesso della sua tentatione, e tutti i motiui ond'era perfuaso di voltarile spalle a Dio, & vdisse ciò, che ognuno topra ciò gli direbbe. Forte quel publico scoprirsi, senza più, da... sè il confonderebbe, e gli aprirebbe gli occhi per rauuedersi: o fe nò; parlerebbe Iddio per bocca d'alcuno tal cola, che gli sarebbe di salute: e così sù. Contro a tanti aiuti non resse la forzade demonij, e fû tolta loro di mano la preda, che già fi portauano. Benche l'intelice perdesse da poi di nuouo la gratia, e con essa anco sè stesso. Chiudo le presenti pruoue della paterna carità di S. Ignatio verso i suoi figliuoli tentati, convn'atto di prudentissimo auucdimento, con che si guadagnò un nouitio, togliendogli in tempo l'occasione di perdersi. Si alzaua sù la publica via vn muricciuolo, per chiuder con esso da quella parte la casa; & in quest'opera, per ordine del Santo, s'impiegauano i Nouitij. Il feruore : la modestia, e'l dispregio di sè medesimi, con che faticauano in quel lauoro, gra di grande edificatione a quanti pallauano, & huomini di conto, yeniuano a bello studio, e lungamente si formauano a riguardarli. Fra nouitij vno ve n'era nobile, & assai conosciuto in Roma, e perciò torle il più osseruato, e'l più ammirato de gli altri , benche egli nel cuor fuo, tutto altramente credeffe on

de quello, onde altri haurebbe hauuto materia d'inuanire, cominciò a tiuscire a lui di tanta consussone, che non potendo ritirarli, e non volendo comparire, staua più che poteua, trattenendosi lungi dalla strada; e perche nol rauuisassero, con le spalle riuolte a chi passaux. Scendeua taluolta S.Ignatio a vedere non tanto l'opera, quanto i suoi operai; & vn dì, che gli autienne di veder colà quel nouitio in disparte, nel mirarlo, gli scotse nel volvo la vergogna, e nell'animo la superbia, che glien'era cagione; & intendendo subito doue sarebbe ito a finire quel mal principio, le a tempo non li loccorreua, chiamato a sè il P. Bernardo Oliuieri, Ministro, a cui hauea commesso la cura d'impiegare in quell'opera i nouirij; Non vedete, gli disse, che quel tratello ritirato colà giù lontano, è tentato? asperrate che se ne vada? e non vi cale di perderlo per si poco? Si scusò il Ministro, con l'ordine, c'hauca... hauuto, di chiamar tutti a quel lauoro: Esche? ripigliò il Santo: quando io vi diedi l'ordine, vi tolli la carità, e la discretione? Estato quiui alquanto, osseruando ciò, perche era venuto, nel ritirarli, incontrato il nouitio, come non si sosse prima auueduto di lui, il chiamò con parole, e con sembiante piaceuolissimo, e della debolezza del corpo valendosi per medicar quella dello ipirito, Ancor voi, disse, siete venuto a. questa fatica? Ritirateui in cala, nè ci compariste mai più; che ella non è faccenda per voi. E con questo il guadagnò, di mêzzo perduto ch'era: percioche, come dipoi da lui medesimo fi refeppe, cominciana a pensare di tornariene al Mondo. Verd è, che come altra volta hò detto, questa estrema compas-ABAt alla debolezza della virrii de' suoi figliuoli, non si praticana da lui vgualmente con tutti, ma con que soli, che traspiantari nouellamente dal mondo nella Religione, non hanno ancor mello radici profonde nello spirito, come altri; che da molti anni vi fono. [Il nostro Padre (scriue Luigi Gonzalez) co Nourti tentati, suole vsar gran dolcezza; al contrario con altrische per essere antichi nella Compagnia, di douer la rebbe, che hauessero gran capitale di spirito, vsa molto rigore; particolarmente oue li truoui restij all'ybbidienza, & blinari nel proprio giudicio, contro alle cose, che loro da Supeficita impongomo.] E di

E di quì passiamo a dire alcuna cosa del zelo della religiosa osservanza, dimostrato da S.Ignatio nella correttione, e Del zelo che castigo de' trasgressori. Nel che non è si sacile accordare la ... S. gnatio heb discretione col zelo, che mentre si correggono i disetti, non per della disciplina religiosi peggiorino i disettosi. Percioche scome ne' corpi (disse sa econche saggio auuedi S. Gregorio Nazianzeno) non si dà la medesima medicina, mento cassi nè il medesimo cibo; & altri altre cose richieggono, o sani, o i disetti de' ammalati che sieno, così le anime, con differente ragione, e suoi, massimagouerno si curano. Akri si lasciano condurre col parlare, akri ri . si formano con l'esempio, alcuni han bisogno di sprone, altri di freno, essendo quegli infingardi, e duri al bene, e perciò da suegliarsi con la sserza delle parole, questi di spirito vehemente, più che non si conuiene, e più difficili da contenere da. gl'impeti lora, come polledri generosi, che trapassano oltre alla meta. A certi è giouato taluolta il lodarli, a cert'altri il biasimarli, ma l'una cosa, e l'altra a tempo. Altri s'indirizzano con l'esortatione, altri con rabbuffi: E così certi, quando sono affrontati in publico, e certi quando sono ammoniti in segreto: percioche alcuni sogliono non curarsi dell'ammonitione da solo a solo, e si correggono per esser tassati dalla. moltitudine; & alcuni altri per quella libertà, che ognun si piglia di sindicarli, diuentano impudenti, e segretamente. ripresi, pigliano ammaestramento, & alla compassione, che si mostra d'hauer loro, rispondono con l'obbidienza. Di cerri è necessario osseruare diligentemente ogni cosa, fino allea minime, come con quegli, che per credersi di non essere scoperti (poiche questo s'industriano di fare) gonfiano, come più sauij, che si tengono: e di certi altri è necessario lasciar pasfar certe cose, come non vedessimo quel che vediamo, e non fentissimo quel che sentiamo, secondo che dice il prouerbio; e questo per nun indurli a disperatione, sossociandoli con les troppe riprensioni, e per non farli all'vhimo più audaci ad egni male, leuando lor la vergogna, la qual'è rimedio dell' vbbidienza. Oltre di questo con alcuni ci dobbiamo adirare non adirandoci, e dispregiarli non dispregiandoli, e disperarci non disperandoci: con quelli cioè, la cui natura il richiede. Et altri s'hanno a curare con la modestia, e con l'humiltà, e col moltrarsi insieme con essi animati ad aiutarli a Pp

meglio sperar de fatti loro, e con questi di vincere, con quelli molte volte mette più conto d'esser vinti. Et in questa cura, non s'è prouato, che vna medesima cosa sanissima, e sicurifsima sia sempre, e con ognuno. Anziche a certi sarà buono, & veile questo, e vn'altra volta sarà il contrario di questo, come portano (feçondo me) le occasioni, le cose, e il costume di quegli, che si curano.] Fin qui il Nazianzeno. Che tutto è stato vn descriuere sedelmente le maniere da S.Ignatio adoperate nella cura de' suoi, con quel sì necessario auuedimento di mutar mano, lecondo le conditioni, in vno diuerle dall'altro; anzi nel medesimo, secondo i varij tempi diuerso da sèstesso. Il che tutto come egli diversamente adempiesse, e dalle cose dette sino ad hora, e da queste, che ne soggiungo, si può interamente osseruare. Nel dar penitenze, vniuersalmente pratiçaua ciò, c'hauea in vso di dire, che conuiene esterne liberale: e ne' Superiori, volle, che fosse vna cotal libertà, di farne dono, etiandio doue il manifelto demerito delle colpe non le richiedesse per debito, Questo pero egli vsaua folo in certe penitenze leggieri, che seruono più tosto a raccordare l'osseruanza, che a punire le inosseruanze. Altrimenti adoperaua doue i difetti fosser di conto, o la correttione esemplare: che allora chiamauasi il colpeuole innanzi, massimamente s'era ancor tenero nella virtù, e saceualo prima. ben conolcente dell'error luo, e ciò, non con ingrandimenti di parole ricercato, nè con maniere di dire studiato, & eccessivo, ma con vna certa-schiertezza, e realtà pesando la cofa in sè medesima, e dimostrandola, quale veramente era modo suo ordinario di dire, semplice in apparenza, maessicaeissimo a penetrare per fino nell'anima di cui l'ydlua. E non li sà di veruno, che corretto da lui, partisse mal sodisfatto di lui, ma solo di sè medesimo. Alcune volce, spiegata in que-Ramaniera la colpa, altro non aggiungeua, perpena, che, compostosi in vn sembiante grauissimo, licentiare con questa sola parola, Andate; e ciò il più delle volte con huomini, che teneramente l'amauano: & era da esse sentito sì, che ogni altro caltigo farebbe loro paruto leggiere. Anche vsaua dirimettersi alla discretione del reo, ordinandogli ch'egli stesso sopra il suo sallo desse sentenza, e si condannasse a quale equan-

ta pena giudicaua d'hauer meritato: il che era vn singolar tratto di prudenza, per cauar dolcemente, hor da certi delicati più di quello, ch'egli in risguardo della soro siacchezza nello spirito, haurebbe imposto, hor da huomini di rara persettione, ammaeltramenti per altrui, d'humiltà, e di suggettione: e di questi mi basti riserir due segnalarissimi esempi. Predicaua in Roma il P.Girolamo Ottelli, operario feruentissimo nell'aiuto dell'anime, e di mano sì destra nel ridurle a Dio, che hauendo conuenuto a S. Ignatio mandarlo in Sicilia, come hauelle tolto a Roma vn'Apoltolo, ne sù tal sentimento, che infino vna vecchierella, che si trouaua alla messa del Santo, il di dopo la partenza del Padre, poiche egli nella Confessione giunse a quelle parole, Mea culpa, mea maxima culpa, alzandogli dietro la voce, Sì, disse, Padre Ignatio, è il douere, che vi chiamiate in colpa,hora che hauete priuato Roma d'vn huomo sì fanto, e sì gioueuole al publico, quanto era il P.Girolamo. Hor questi vn di predicando, & entrato col solito zelo a riprendere certa sconueneuole libertà di peccare, che si permetteua, trascorse a dire: che, poiche a metterci regola, e freno non valea punto con Roma nè l'amor di Dio, nè il timore della dannatione, haurebbe bisognato, che il Pontefice ponesse mano a' castighi, e cacciasse suori del luogo santo le sceleraggini col flagello. Non molto dapoi, finita la predica, S.Ignatio il chiamò; e domandollo, quanti Pontefici fosfero al Mondo? Quegli rispose, che il solo di Roma. Dunque, ripigliò il Santo, voi vi fate lecito di nominar dal pulpito, non folo persone particolari, ma persone tali; nè solo di nominarle, ma di metter regola al lor gouerno, come voi lapeste più d'esse, o sapendo, doueste da vn cotal luogo auuifarle ? Andate, e ritirateui a penfare innanzi a Dio, quello,di che siete degno, e prima di tera tornatemi con la risposta. Andò il buon Padre oltremodo confuso, e dolente; e satta lunga consideratione sopra il suo sallo, venne a buttarsi a piè d'Ignatio, e gli presentò un vna carta parte di quello, che stimaua douersigli. Ciò til andar più giorni per le publiche Arade di Roma flagellandosi: pellegrinare a piè nudi sino a ... Gerulalemme, e digiunare alquanti anni in pane, & acqua: & oltre a questo, quel di più, che paresse al Superiore d'aggiun-

gerui. Ma il Santo, pago sopra ogni debito, della sola esibitione di tanto, gl'impose per altrui ammaestramento, non altro, che certo numero di discipline privatamente in casa. Ancor di più ammirabile esempio sù la sentenza, con che il P. Diego Lainez, per più leggier cagione, a più graue pena fa condannò. Egli era Prouinciale d'Italia; e percioche S. Ignatio raccoglieua in Roma gran parte de più riguardeuoli soggetti d'allora, così richiedendo il bene vniuersale della Compagnia, a che egli haucua in primo luogo rilguardo, parue al Lainez, che troppo fosse, che molti Collegi impouerissero, perche vna fola Cafa Professa tosse la ricca: e sopra ciò ne scrisse vna volta al Santo in doglienza, lettere di sommo rispetto: e perche queste poco giouarono, replicò le seconde: Allora S. Ignatio, a cui più che null'altro premeua, lasciar nella. Compagnia elempio, di qual douelle essere la suggettione del proprio giudicio a quello de maggiori, con vna fentatissima lettera ricordò al Lainez, che per far bene la parte di Superiore, non facesse male quella disuddito: cercasse l'origine di questo afferto, che nol lasciaua acquietare suori del proprio giudicio; mirasse, se proueniua da puro dettame di zelo,o da vna occulta vena d'amor di sè medelimo; e doue in çiò si trouasse colpeuole, gli scriuesse qual pena gli si douesse. Allora il buon Lainez aperse gli occhi, non solamente a vedere, ma, come egli medesimo scriue, a piangere dirottamente quello, che per giudicarsi da lui condanneuole, gli era di vantaggio, che Ignatio il condannasse. Rispose con sentimento d'estrema humiliatione, chiedendo mille volte perdono, e pregando, che in pena gli si togliesse il carico di Prouinciale, & in. auuenire ogni altro gouerno: anzi ancora le prediche, e qualunque vso di lettere, Aggiunseui, di venir mendicando a. Roma, e quiui,o nella cucina, o nell'horto,o se per canto non gli reggessero le forze, in vna scuola di grammatica, spendere il rimanente della vita, integnando a tanciulli, messo in abbandono, non mirato da niuno, o non curato, come la più vil cosa del mondo:e doue ciò non paresse commettersigli,a discipline, a digiuni, ad ogni altro più rigido trattamento si offeriua. Di che nulla accettò il Santo; valendo più d'ogni debito della colpa, la sola offerta di farne la penitenza. Ma ben si

# Libro Terzo. 453

vede, quanto egli saggiamente incontrasse, secondo i talenti della virtà d'ognuno, i modi più acconci di farli aqueduti de' loro errori, e di tratte in vu medelimo tempo da elli tali esempi di rara humiliazione, che se ne hauessero a consondere gl'imperfetti, se castigati per colpe maggiori, con pene assai più leggieri, ardissero di rensitirsi. Aggiustava anco calvolta le penitenze, sì che non solamente seruissero a scontare il debito della colpa, ma a far più conoscenti d'essa i colpeuoli. Così ad vn certo, che si era fatto maestro di spirito, e non n'era ancora buono scolare, onde non picciol danno hauea cagionato in quelli, che s'hauea prelo a guidare, fece far publiche discipline, con vn paio d'ali posticce attaccare alle spalle, intonandogli dietro vn non sò chi: Che non si mettesse a volare prima che gli fossero nate l'ali. Ad vn'altro, che staua in camera mal composto, con ogni così in disordine, sece mettere in vn sacco alla confusa, sibri, scritti, e vestito, e quanto hauea, e con esso in ispalla girar d'attorno per casa, dicendo sua colpa. Ma gratiofa fu, fopra ogni altra, la maniera di correggere vn fanciullo, che viueua fra'Nostri, raccomandato ad Ignatio dal padre suo, ch'era stato Hebreo, fatto non molto prima Christiano. Questi vn di stizzato, mandò a non sò chi il canchero. Ignatio, per mettergli horrore di quella parola, fece comperare vn granchio viuo, il più grosso, che si trouasse ; e chiamato il fanciullo ;Sa'tu, disse, che brutta cosa è quel canchero, che tu hai pregato al tale? Hor vedilo, e pruoualo tu in prima : e fattogli legar le mani dopo le spalle, gli tè appendere al collo quel granchio. Il melchino, vedendo quell' animalaccio aggrapparfigli ful petto, con quelle branche sì grandi, e credendosi douerne essere stratiato mandaua strida, e pianti grandissimi, e gridaua, e prometteua, che non mai più. Così stato in pena per in fin che parue al Santo, gli turono fciolte le mani, e tolto quella bestia di dosso. Questi dapoi fu Religioso dell'Ordine di S. Domenico, e riusci Vescouo di Forli, e foleua contar questo fatto con molta gratia, lodando la prudenza del Santo, che con inuentione di penitenza sì proportionata all'età, & alla colpa fua, l'hauea difuezzato da quella parola in modo, che fin che visse, mai più non gli venne in bocca. Non vera poi alcuno che a fidanza dell'a-

more

more, che S. Ignatio gli portaua, potesse farsi lecito vna menoma trasgressione della commune osseruanza; nè sperare, ch' error benche leggiere s'hauesse a passare impunito. Carissimi gli erano i Padri Martino Olaue, Pietro Ribadeneira, e. Luigi Gonzalez; nondimeno, perche iti con licenza ad accompagnar fuor di Roma due Vescoui della Compagnia, che andauano in Ethiopia, trascorsero, senza auuedersene, più oltre, di quello, che la cortezza del giorno permetteua, per tornare a casa prima di notte, egli, oltre al digiuno, che atutti trè diede in pena, ne ripigliò sì agramente il P. Gonzalez, che giunse sino a dirgli; Non sò che mi tenga, che io non v'allontani di quà, si che mai non mi vediate in laccià: ch'era la più acerba di quante altre minacce potesse adoperare con vn' huomo, che l'hauea più che in conto di padre: e pure almeno in parte gliel tè prouare, ordinandogli, che in quell'hora stessa, ch'era presso alle due di notte, partisse della Cafa, e si ritirasse al Collegio, d'onde, se non dopo alquanti giorni, nol richiamò. Ancora estremamente caro gli era il P. Diego d'Eguia suo confessore di molti anni, e di vita si intera, e persetta, che Pietro Fabro non vsaua mai nominarlo altramente, che il P.S.Diego: anzi ancor S.Ignatio foleua dire, Quando saremo in Paradiso, vedremo il P. Diego alto sopra. noi quindici canne, si che appena giungeremo a conoscerlo. Hor questi, percioche il Santo gli hauea chiuso la bocca con, vn precetto, di non palesare altrui le cose, che gli confidaua dell'anima sua, non potendo ne parlare, nè tacere, daua interte sclamationi, Che il P.Ignatio era Santo, e più che Sanz to, & altre parole di tale ingrandimento, che sembrauano eccessi d'huomo suor di se, più per simplicità, che per marauiglia: e vi fiì tal'vno, che vdendole, ne andò scandalezzato. Seppelo Ignatio, & oltre al prouedersi d'altro confessore ciò che al buon vecchio sù d'estremo cordoglio, il se' disciplinar trè sere, quanto duraua il recitar di trè salmi; frà ognun de quali, gli veniua raccordato, che più ritenuto andasse, e più circolpetto in parlare, e non delse a' deboli, che di leggieri si offendono, occasione di scandalo . 🗆

Quanto costas sero le inosfer-Ignatio.

Hor per intendere dalla qualità, e dal peso delle penitenuanze sotto il ze, quanto sotto il reggimento di S. Ignario, costassero a tra-

sgressori della religiosa disciplina le inosseruanze, mi sa biso gno di riferire sommariamente alcuni casi, parutimi più de gni d'hauerne memoria, per altrui ammaestramento. Tro' uò egli vna volta due fratelli Coadiutori, che come sfaccendati, & otiosi, si tratteneuano contando nouelle. Chiamolli, e mostrata loro vna gran massa di pietre inutili, ch'erano nel cortile della casa, ordinò, che subito le portassero sin sù la cima d'essa, come ve ne sosse colà di presente alcun bisogno; e quante altre volte li vide tornare al medesimo giuoco, tante fe'loro riportare sù, e giù, le medesime pietre, finche intesero, quella non essere necessità di lauoro, ma correttione d'oriolità; e da sè si procacciarono altro che sare. Di due altri, che seruiuano in cucina, riseppe, che scherzando secolarescamente, s'eran gittata l'vno all'altro dell'acqua nel volto. Pagarono vna sì sconcia immodestia con lunghe discipline, con magnar per molti giorni nella stalla con gli animali, con gittarsi nella stessa maniera a vista d'ognuno, acqua lorda infaccia, e con vn publico, e sì aspro cappello, che chi ciò riserisce, dice, che haurebbe spezzato le pietre. Per vitimo, il Santo diede loro licenza d'andarsene; percioche, disse, se huomini stati dieci, e dodici anni nella Compagnia, a sì sconce, & inconueneuoli leggerezze si riducono, che altro può credersi, se non, che religiosi non più che d'habito, nel rimanente siano, come quando v'entrarono, secolari? Più dolcemente corresse vn diuoto, e spiritual fratello, per nome Lorenzo Tristano, d'oratione, e mortificatione singolarissima; e sì osseruante del silentio, & assiduo nel suo lauoro, che, percioche egli era muratore, S. Ignatio soleua dire, che più eran le pietre ch'egli metteua, che le parole che diceua. Hor mentre egli lastricaua il battuto del terrazzo di casa, nel chinarsi, gli cadde di seno vna mela, datagli per rinfrescarsene: e perche s'auuide, che S. Ignatio, quiui presente, se n'era accorto, pe senti vergogna, e singendosi di non hauer veduto, si volraua altroue, lasciandosi la mela dopo le spalle: ma il Santo col baltoncello, che quasi sempre maleoncio della persona. vsò racendo, come per ischerzo, gliela rimise innanzi, e tante volte il fece, quante il fratello arrossando, evoltandosi altroue, cercaua di ssuggirla. Così consusolo quanto bastaua,

senza mostrar sembiante, nè dir parola di dispiacore, il lascià. D'altra maniera trattò con vn giouane maestro in Veneria. inlegnandogli a petar le parole innanzi di dirle : percioche, essendogliene siuggite inconsideratamente aleune poco prudenti, e di qualche offela per cui turon dette, il mandò a pellegrinare trè meli, lolo, a piè, e mendicando. Ma vn Fratello Infermiere, di vita per altro incolpabile, e di gran patienza, e carità nella cura de gli ammalati, per vno icherzo, che parue oltre a'termini di quel che vna estrema honestà, ب modeltia comporta, S. Ignatio mandò lubito a licentiarlo della Compagnia: e se non che egli hebbe tutti i Padri di Casa, che si trapolero intercessori, e della innocenza de' suoi costumi, e d'vna singolare honestà, diedero concorde restimanian. za, gli conueniua partire. Sterminollo nientedimeno da. Roma, e da Italia, e fenza habito, il mandò più di mille, e ducento miglia lontano, a piè, & accattando. Del medelimo scacciamento minacciò il Fratello Giouan Battista Borelliche pur l'hauea seruito molti anni, & era religioso di rara virtù, se ricadeua in altra simile colpa, di prendersi, come hauca satto, furriuamente, da vna callettuccia del Santo, un granel benedetto, riponendone in quella vece un'altro men bello, donatogli dal medesimo: che per quella prima, gli giouò lo scoprir che tece spontaneamente il suo fallo; di che al Santo bastò cauargli, con vna acerba riprensione, le lagrime. Non potè già quel Soldeuiglia, di cui più innanzi contai le indiscrete nouità d'uno spirito pellegrino, che andaua occultamente introducendo, con danno di molti, per quanto pragaffe, epiangesse, impetrare, di non essere scacciato della Compagnia; benche dipoi, dati euidenti lagni di pentimento, e d'ammenda, e fatte gagliardissime istanze, sosse riaccerrato i nonperò prima, che in pruoua, e in pona, servisse cinque conrinui mesi ne più batti ministeri d'yno spedale. Soloua anco taluolta licențiare di casa, per qualche tempo, o tenerui come stranieri di quelli, la cui ammenda non era ancor certa,o le colpe meritauano cotal pena. In cotal modo puni il buon Padre Cornelio Vissauen, facendogli rendere il suo bordone il di medelimo, che di Fiandra entro in Roma, e mandandolo a mendicare, fino a tanto, che raccogliesse certa somma di

denaro, che bisognaua, a cauare non sò qual dispensa, da lui con poco auuedimento promessa. E non sò qual Sacerdore Fiamingo mandato di Francia a Roma, perche desse ad Ignatio conto di sè, per cerce riuelationi hauute (credeua egli da. Dio) sopra le rouine d'vn regno, accolse in casa non altrimenti, che se fosse straniero, fino a tanto, che esaminate da sei de più intendenti Padri quelle sue prosetiche santasse, si vedesse, s'egli luggettaua il luo giudicio al loro, per hauerle in conto di buone, o ree, sicome essi hauessero giudicato. E indouinò il buon' huomo, che per altro era di spirito, e di senno, a mostrar subito tanto di suggettione, che dandole tutti d'accordo per illusioni trauestite da prosetie, egli ancora consenti d' hauerle per tali,e le riprouò. Ma nonpertanto, in pena della sua prima durezza, onde non volle renderli a gli auuili del luo Superiore in Francia, gli conuenne starsi sei mesi al seruigio de gl'intermi in vno spedale di Roma, tenza partirne mai di nè notte; e dopo elli, alquanti altri ne'più bassi ministeri di casa co' Fratelli Coadiutori: ne' quali tutti, data pienissima. sodisfattione, meritò d'essere riceuuto da S. Ignatio nella gratia primiera, e rimandato in Francia con carico di Retrore. Somigliante esclusione terminata a fine d'vn allegrissimo riceuimento sù quella d'Antonio Moniz, nobile Portoghese. Questi, sul primo entrar che sece nella Compagnia, e poscia. anco dapoi per molti mesi, diede grandi speranze di non ordinaria riuscita nelle cose dell'anima, e sorse i successi haurebbon risposto a'principij, se il demonio inuidiandogliene, non si fosse attrauersato al proseguirli. Perciò gli mise in cuore prima vn certo rincrescimento di quel viuere, onde innanzi era si consolato; &, alla misura d'esso, perdutone l'amore, comincià parimenti a rilassarsi: indi a sospirare altro stato, altra vica; già che in quella sua nè gustaua di Dio, nè gli erapermello di gustare del mondo: dietro a questo, soprauenne vna rifoluta voglia d'andarsene. Ma pure il pungeua nel cuore l'offerta di sè medesimo, fatta a Dio, e vedeua quanto condanneuole si rendesse lasciandolo. Ma tanto andò fantasticando frà sè, che trouò ben'egli modo d'accordare la coscienza, e la libertà; e ciò, có prendere vna vita, che santa sosse, e non soggetta. Percioche, quel non hauer di suo neanco sè medesimo, o, di  $Q_q$ 

o, di sè medefimo, neanco vn muouer di passo, gli pareua vno struggersi l'anima, & intisschire. La vita dunque, a cui si risoluette, su di pellegrino: e perche alcuno non gliela contendesse in veruna maniera di forza, o di parole, si suggi di nascoso del Collegio di Coimbra, doue da Valenza l'haueano inuiato, perche quiui la cura di Pietro Fabro, il rimettesse. Il primo viaggio, fu a S.Iacopo di Gallitia, doue s'incaminò a: piedi, e solo, benche solo non lungo tempo, perche tosto si trouò a' fianchi il pentimento, nato da vn tardo aprir d'occhi lopra il suo sallo. Proseguì nondimeno il pellegrinaggio; e da-S. Iacopo, ripigliò il secondo a N. Signora di Monserrato. Quiui già non più reggendo a continoui rimordimenti della coscienza, alla malinconia del cuore, & agl'infosferibili patimenti d'vn'andar che faceua, senza riparo dal freddo in tempo di rigidissimo verno, e con niun sussidio per viuere: ma fopra tutto, aiutato dalla pietà della S. Madre di Dio, che il mirò con occhi di compassione, risoluette di finir suoi viaggi, venirsene a Roma, e buttarsi a' piedi di S Ignatio, per esfer riaccolto in quella Compagnia, che non hauea imparato a conoscere, se non quando l'hauea abbandonata. Così, dicendo a sè medesimo le parole del figliuol prodigo, quale appunto pareua, alle milerie, al pouero habito, & alla indegna vscita della cala del padre, Surgam, & ibo ad Patrem meum, prese il camino di Roma. Confermossi poscia anco nel conceputo proponimento, poiche cadde infermo in Auignone, doue raccolto nel publico spedale, e trattato, quale all'habito si mostraux, da mendico, portò due mesi di tal malatia, che ne venne agli estremise si vide presso a finire la vita, prima che i pellegrinaggi. Pur'in fine rihebbeli,e si strascinò fino a Roma: ma non ardi egli già di comparire innanzi al S. Padre, prima di placarlo con una lettera d'humilissimo sentimento; é bagnata di molte lagrime, scrittagli dallo spedale di S. Antio de' Portoghess, doue ricouerò. Ignatio in leggerla s'inrenerì a compassione di lui, e mandò a leuarlo dello spedale; non già a condurfelo innanzi; che non volle sì tosto ammetrerlo; ma il ritenne in vna cala non lungi dalla sua, perche quiui finisse di purgare la pena di quel sì brutto e scandaloso suggire. Intanto egli non contento di questo solo, vscì per

Roma ignudo dalla cintola ad alto, disciplinandos, e sacendo sconto de suoi debiti con Dio, e con la Compagnia, a veduta, e testimonia del publico. E certo, ella non su cerimonia d'apparenza: peroche, come il Santo Icriue in Ispagna ad vna Duchessa parente del giouine, gli scorreua dalle piaghe il sangue in abbondanza, e ne bagnaua le strade delle stationi, che andò facendo: & era per tornarui altre volte, se S. Ignatio risputolo, non glielo hauesse vietato. Indi a non molto il se chiamare, e con tanta tenerezza d'affetto il raccolfe, & abbracciò, che il buon giouane, che gli si era buttato a piedi piangendo dirottamente per confusione, cangiò quelle lagrime in vn. maggior pianto d'allegrezza; e gli parue rinascere, o risuscitare. Cominciò poi a viuere con tanta osseruanza, e rigore, che pareua che indouinasse d'hauerne per poco. Perche di lì a non molto, allalito da vna lenta febbre etica, si andò a poco a poco coniumando; finche, dopo vn lungo tormentare, morì. Aggiungo per vicimo, che per difetti di sudditi, S. Ignatio vsò taluolta dar graui penitenze a'Superiori, se poco auueduti erano, o in prouedere, che non si facessero, o in punirli, fatti che sofsero. Perciò veduti due tratelli andar poco composti per Roma, sece dare vn terribil cappello al Ministro della Casa, come poco auueduto in accompagnar due, niuno de quali poteua. essere all'altro incitamento, & esempio di modestia. Il somigliante fece col P.Sebaltiano Romei, Rettore del Collegio Romano, perche dando a certi tempi licenza d'andare alle serre Chiese, permetteua, che si portasse pane, e vino per desinare. Nè gli valse il dire, cotale vianza non hauerla egli introdotta; perche colpa era, come disse il Santo, trouatala, non leuarla; essendo anzi allora peggiori, e più da torsi i diletti, quando pallano in vianza.

Auuerto però, che se bene egli correua subito con la masignatio lon.
tanoda sar or. no a suellere i primi getti delle inosseruanze, era nondimeno dinivinuersali per disordini particolari: e lontanissimo dal far leggi vniuersali, perammenda di disordini particolari, nè sterpaua, come disse vno, le viti, perche alcu- delle nonita ni mal'yfando il vino, s'imbriacano, ma vi conduceua presso le fonti, onde si temperasse. Quando il Nouitio, di cui innan-2i contai, mandato dal Ministro a mendicar per Roma, tornò a casa tentato d'andarsene, no sece il Santo legge, che in auue-

nire,

nire, niun Nouitio andasse ad accattare; ma vi pose tal moderatione, che, non altrimenti, che s'egli, che conosceua quanto ognun sosse da sidarsene, il consentisse. Perche non era di douere, che fosse di pregiudicio alla vircù di molti, ciò, che sol per mal'vso, era stato di danno ad vn solo. E certo è debolezza quella, onde altri taluolta si crede mostrarsi huomo di petro, facendo vniuersali dinieti, che tolgono a tutti ciò, di che altri si serue con vitio: percioche il decretare un tal'ordine, non costa loro più che lo scriuerlo, o il dirlo, doue all'incontro, se volessero, ciò che di ragione dourebbono, castigare chi pecca, sorse incontrerebbon rammarichi, e contrasti, il che non vogliono. Quindi poi l'intollerabil moltitudine delle leggi, stimate sempre da saggi, peggiori troppe, che troppo poche, perche oue manchino, ponno farsi, oue non si osseruino fatte, o si perde, o mal si truoua il rimedio. Nouità nò, benche leggerissime, non sofferiua, che da niuno s'ardisse d'introdurre, perche mai non si fermano doue cominciano, e vna leggiere, apre, e spiana la via ad vn'altra maggiore. Perciò saputo che il P. Martino Olaue soprantendente del Collegio Romano, col P. Ribadeneira, & altri, haueano inuentato alla vigna vn cotal giuoco, di gittarsi in cerchio l'vno all'altro vna melarancia, con questa legge, che, a cui cadesse di mano, recitasse ginocchioni vn'Aue Maria; seueramente li castigò. E molto più l'haurebbe fatto, con chi sosse stato ardito d'intromettere nelle scuole nouità d'opinioni: peroche soleua dire, che se hauesse trecento, e cinquecento anni di vita, non haurebbe cessato mai di gridare, Fuori le nouità in Theologia, in Filosofia, in Logica, e per sin'anco nella Grammatica. Ne perche a prima faccia moltrassero apparenza di bene, si lasciaua ingannare a permetterle. Fugli proposto di formar digiuno l'aitinenza, che vsiamo il Venerdì: che pur'era mutatione poco men che di nulla: non volle. Intese che il P. Andrea Galuanelli, Rettor del Collegio di Venetia, ogni di vn'hora, e le feste due, spendeua in sare a suoi sudditi esortationi, e conserenze di spirito: benche l'opera riuscisse prositteuole a molti, vietolla, se nó quanto la ristrinse ad vn giorne la settimana. Puni il sopradetto P. Olaue, perche introdusse per ordinaria lettione a tauola cerro libro vtile, ma fuor d'vso: benche poscia per

suo ordine si prosegnisse. Così, e non fraudò di quel bene il publico, e non permise quello, che non si conueniua ad va prinato. Più caro costò il suo zelo al P. Girolamo Natale; il quale, tornato da vilitare la Spagna, tentò una, e due volte, troppo più caldamente, che non si douea, di persuadere al Santo, che allungasse l'ordinario tempo dell'oratione, che a gli ltudenti la regola prescriuea: egli, con vna acerbissima riprensione il ripigliò; indi gli tolle in gran parte di mano l'amministratione della Copagnia, alquanto prima rinuntiata. gli. Vedeua il Santo, che per disfare tutto vn'Istituto, la prima via è cominciare; che quanto ad vno par bene douerli mutare alcuna cola, tanto ad vn'altro il parrà douersene cangiare alcun'altra: con che a poco a poco si scatena, e discioglica quello, che altrimenti non si mantiene, che tutto insieme, peroche tù composto con iscambieuole dipendenza d'vnaparte dall'altra, ciò che molte volte non veggono i priuati, a cui Iddio non dail lume, che a' primi Istitutori delle Religioni. Oltreche sottentrano regole d'huomini, in vece di quelle, che stabilite da' Fondatori, erano ordinationi di Dio. Et in ciò S. Ignatio fù sì prouido, e sì geloso, che, etiandio in cole leggieri, per quanto potè, stabili vn modo certo, accioche quegli, che verrebbono dopo lui, non hauessero occasione d'introdur nouità, quando ognuno, a luo talento, potelse prescriuerlo. Per tal cagione egli disse d'essersi indotto a comperare in tempi d'eltrema pouertà, yna vigna al Collen gio Romano, per ristoro degl'intermi, e degli studenti, accioche in questa, gli altri hauessero stabilità la maniera d'vsarla. E a suoi tempi, correua questa voce, che in tutta la. Compagnia non v'era più che vn Superiore; perche si vniforme era în ogni cosa il gouerno di tutti, che sembraua go-

Finalmente, percioche egli guardaua la Compagnia, non Cura del San dirò come sua, che mai per sua non la riconobbe, ma come to in difende. cosa in tutto di Dio, niun mezzo trascurò di quelli, che a re la riputamantenerla in osseruanza, & in credito, & a difenderla con-compagnia. tra gl'impugnatori, era necellario adoperare. Non permetteua, che Predicatori, o Maestri vscissero in publico a farsi sentire, prima, ch'egli, e con lui altri intendenti di que' me-

stieri, li prouassero in priuato. A quelli de' suoi, che da' Sommi Pontefici erano deltinati a missioni, & a negotij di granmomento, e similmente a quelli, ch'egli inuiaua per affari di qualche conto, daua a voce, e in ilcritto auuertimenti, e indirizzi confaceuoli al tepo, al luogo, alle persone, & alle cole, per cui trattare andauano. Fecelo col Patriarca Giouanni Nugnez Barreto, prima che di Portogallo partisse per la sua Chiefa d'Ethiopia: con Diego Lainez, e Girolamo Natale inuiati da Giulio III.configlieri del Cardinal Morone nella Dieta d'Augusta; con Pascasso, e Salmerone mandati da Paolo III. Nuntij Apoltolici in Hibernia; con Diego Mirone in Ieruigio del Rè di Portogallo; con Oliuier Manareo per lo Gouernator di Loreto, con Giouan Pellettario mandato a' seruigi del Duca Ercole di Ferrara, con Lainez, e Salmerone Iopradetti, Theologi del Papa al Concilio di Trento;e con altri. I quali auuertimenti, percioche lungo riulcirebbe contar qui le cagioni, alle quali il Santo hebbe rifguardo in darli, mi riferbo a stenderne i più degni interamente a' loro luoghi. Nel difendere poi la Compagnia, il primo suo auuedimento era, in vietar tutto ciò, che o le potesse solleuar contro nuoui nemici, o maggiormente elasperare i solleuati. Per tal cagione mai non acconsentì, che ad vna censura di grandissimo incarico, che gli Academici della Sorbona diedero sopra l'Istituto della Compagnia, si rispondesse con apologia di senso, nè con manière, che punto hauellero del contrasto. E percioche alcuni di casa ne andauano, come d'eccessiua piaceuolezza,, scontenti, nè ad acquietarli giouaua lo spesso ripetere, che loro faceua, quelle parole di Christo, Pacem meano do vobis, pacem meam relinquo vobis,tece di più vn publico ragionamento, in cui con pruoue di lode ragioni moltrò, che nell'obligo della religiosa persettione comporta, che per offese, quantunque graui, diamo luogo nel cuore a passioni di sdegno, molto meno a' spiriti di vendetta, che molte volte si cuoprono con necessità di ditesa, nè le regole della prudenza consentono, che ci facciamo in perpetuo nemica vna communità, massimamenie d'huomini di gran conto. Per la stessa ragione pur'anco, al P. Martino Olaue, apparecchiato a disputare la deconda volta contra alcune Conclusioni difese da certi Re-

-ligiosi nel loro Capitolo generale, vietò d'andarui : e ciò, perche la prima volta che vi fù , hauea con sì gagliardi argomentisfretto i difenditori, ch'eran rimasi senza che dire. Egli non iltimò bello per tutti, quel risplendere che oseura, nè gli parue da comperaríi l'honor d'vn folo, con la maliuolenza di molti, se come è troppo natural cosa che auuenga, s'hauessero recato la vergogna ad ingiuria. Parimenti col medesimo Olaue vsò altra volta parola di priego, perche da certe sue Conclusioni di Theologia, che si haueano a stampare, vna ne cassasse, per torre ogni anco lontanissima occasione, onde alterar si potessero gli animi di quelli, che in tal materia sentono altramente. Anzi nel guadagnare stesso delle anime a. Dio, nel che pur volea, che spendessimo ogni nostro talento, tal'auuedimento di laggio, e giudiciolo trattare richiedeua..., che a niuno si desse materia di ragioneuole dispiacimento: iolea dire, che nella Compagnia, v'hà due sorti di seruenti operai, peroche altrifanno, e non disfanno: e sono quegli, che il loro teruore viano con tal circospettione, e prudenza, che non nuocciono a niuno, mentre pur giouano a tutti; perche non si stimano lecito di tare tutto quello, che ponno; anzi quel folo stimano di potere, ch'è lecito, e ragioneuole a farsi. Perciò doue s'incontri pericolo, o anco apparenza discandalo, per disunioni, e rotture, massimamente co' capi, si ritirano, e danno alla propria humiltà, e modestia quel luogo, che, per altrui ditetto, hauer non può il zelo della falute de' prossimi. All'incontro, altri sanno insieme, e dissanno: huomini di più feruore, che fenno, e che più con impeto, che con ragione si portano. Non considerano le conseguenze del male, che tira feco il bene, che fanno; e pur che guadagnino vno, non badano a perder dieci. Se nulla è loro conteso, voglion. vederlo a punta di lite, e mettono il mondo a romore, e in. riuolta: alienando spesse volte dalla Religione gli animi di coloro, la cui beniuolenza, e'l cui fauore, troppo è necessario, per operar liberamente a seruigio di Dio. Cotal fatta di gente dispiaceua estremamente a S. Ignatio, il cui spirito su sempre d'humiltà, e di pace. E se alcun de suoi in ciò peccaua, doue non riulcisse di mettergli regola al seruore con saluteuoli auuisi, gli legaua le mani, distogliondolo da' publici

ministeri. Ma doue auuenisse, che per calunnie, e salse imputationi di sospetta dottrina, o di conuersatione pericolosa, la Compagnia corresse pericolo di perdere, con la riputatione, la libertà di trattare, com'è suo iltituto, co'protiimi, per giouarli nell'anima, egli se metteua risolutamente alla difela, e voleua vederne vltimata sentenza; non per condannatione, & onta degli aquersarij, ma per mantenimento di quel concetto, che, a chi serue a Dio nella conuersione delle anime, è necessario hauere, almen non vitupereuole, e vergognoso. Così sece contra i congiurati col Monaco Heretico, di cui parlammo nel libro antecedente. Così dapoi contra vn tal Matteo da San Cassiano, Maestro delle poste di Roma, il quale, percioche, non sò ben se Ignatio, o altri de' suoi, gli tolle dalle braccia vna sua femina, ridotta dal brutto mesticre, a vita di penirente, entrò in tali smanie di sdegno, chene machinò la più graue d'ogni vendetta, e su, d'insamare, come pur lece, per le Corti di Roma, con imputationi d'abbomineuoli laidezze, S. Ignatio, i suoi, e'l Monistero di S. Marta, done allora cotali raunedute ricoueranano. E perche il suo tanto dire già cominciaua ad inombrare il chiaro, & a mettere in sospetto di coperta dishonestà, quello, che fino allora. si era creduto amore delle anime, e zelo della loro salute (tanto che alcuni, che prima si adoperauano in ridurre a S. Marta cotali donne perdute, ne ritiraron la mano) il Santo, compreso, la causa già non esser più sua, ma di Dio, condussela al tribunale della giustitia : e quiui tanto poterono per discolpa degl'innocenti, l'euidenti pruoue della verità, che il calunniatore, parte rauueduto, e parte temente qualche castigo, anche più di Dio, che de gli huomini, non gli rouinasse sopra la testa, si offerse a darsi publicamente, etiandio in Campo di Fiore, per ricreduto, e mentitore. Ma per campare la. Compagnia da vna furiosa tempesta sortagli contro in Salamança, indi allargata per tutta la Spagna, altri aiuti conuenne ad Ignatio adoperare, prima di lunga patienza, e poiche questa nulla giono, d'efficace giustitia. Fù questa persecutione,come a suo luogo diremo, opera d'vn Religioso Theologo di gran nome,e di tal seguito, che seco tirò al medesimo fare, poco meno, che tutto il suo Ordine in que'regni. La cagione

gione poi d'essa su il cominciare la Compagnia ad hauere in. Ispagna gran credito di santità, e di lettere, doue egli, e gli altri suoi, la stimauano Religione d'Istituto salso, di dottrina inganneuole, e di vita peruersa: e come il sentiuano, così il persuadeuano ad altrui; & homai da pergami loro non s'vdiua ragionamento, che non finisse a prouare, la Compagnia. essere vna ragunanza d'Antichristi: di che si saccuano a minuto i confronti. Prouossi S. Ignatio di vincere questa tempesta con la mansuetudine, quasi lasciandosi portar da essa., sofferendo, e tacendo, se non quanto ne parlaua con Dio. Ma ciò ad altro non valse, che a dar più animo, & ardire a quel furore, che non trouaua contrasto: perciò, inasprendo ogni di più le cose, egli risoluette di sar come S. Pietro, allora che vide la sua barchetta horamai più non reggere alla burrasca; dico di risuegliar Christo, ricorrendo al suo Vicario, perche minacciasse que'venti solleuatori, e spianate quelle tante onde, mettesse bonaccia. Fecelo il Pontesice, con intimationi di scommuniche, e d'altre pene degne d'huomini, che o dispregiauano l'autorità, o condannauano il poco accorgimento della Sede Apoltolica, in approuare l'Istituto d'vna Religione, che loro non andaua punto pel verlo. Ma accioche quest'innocente ricorso al Papa, non comparisse ad alcuno d' altro sembiante, da quello, che gli si douea, cioè d'vna necesfaria difefa, non tanto della fua Religione, quanto della gloria, e del seruigio di Dio, volle S. Ignatio dare intero conto del fatto ad vn'ottimo, e caro suo amico, il P. M. Giouanni d'Auila, perche, oue tosse bisogno, vn' huomo come lui, stimato, e riuerito in tutta la Spagna, potesse, e parlando, e scriuendo trar d'inganno, chi sopraciò sinistramente sentisse. Inuiogli dunque vna sensatissima lettera, in cui con ragioni, e testimonianze de Santi Padri, e de primi Theologi, pruoua, douersi per obligo prendere la disesa della propria sama, doue il trascurarla torni in graue danno del publico. Ciò, e non altro hauerlo indotto a mettere quel compenío, che per lui meglio s'hauca potuto, alla riputatione de' fuoi. Il che però farebbe non altramente, che procedendo in prima con ogni piaceuolezza, e rifpetto, e adoperando non altri, che mezzi soaui, i quali, oue riuscissero inutili, verrebbe for-

zatamente alla pruoua de gli altri estremi.

Maniere pra-tiche di S. Igna tio per formar due importantissime parti, con che vno de più antichi nostri buoni supe- Padri ci lasciò scritto, douersi gouernare la Compagnia, e riguardano al bene particolare de' priuati, & all'vniuerfale del publico, con la proportione dell'importanza d'ognuno; e sono, Fortiter, & Suauiter. Fortiter, Vt cum omni rectitudine sit ka- P. Diego tio gubernandi efficax, atque immobilis in Universum, Grqua cum. fine constanter, atque magnanimiter consungatur. Suauster, Ut in particularibus, & rerum V[u, adhibeatur moderatio, longanimitas, of sustinentia, ve expedire videbitur. Hor veduto, com'egli,con pari spirito, e prudenza, formasse sudditi per ogni parte persetti, timane per vltimo a vedersi, come anche co' medesimi principij, formasse ottimi Superiori, inlegnando soro i precetti, e la pratica di questo più d'ogni altro difficile magiltero. Nel che fapendo il Sauerio quanto buona manoegli hauesse, quasi indouinasse la sua morte esser vicina, altro non dimandò con più efficaci preghiere, l'yltimo anno della lua... vita, che vn Superiore per lo Collegio di Goa, capo delle Indie, vícito della scuola di Roma, e formato dalle mani d'Ignatio. [ Per amore, e seruigio di Dio (così scriue egli al medesimo, da Cocino) vi chieggo vna carità, la quale, se costi mi trouassi, ginocchioni a' voltri santi piedi vi domanderei, & è, che mandiate a queste parti, perche sia Rettore del Collegio di Goa, persona conosciuta dalla vostra santa carità. ] Et in. vn'altra, che di Goa gli scrisse pochi mesi dapoi, [ Vi priego, dice, e vi scongiuro, per amor di Giesù, che prouediate questo Collegio di Rettore, persona scelta da voi; a cui, quando ben manchi talento di gran sapere, perche ottima sia per lo gouerno di questo luogo, e di tutta la Compagnia sparsa per le Indie, sarà di vantaggio questo solo, che sia scelta, & approuata dal vostro giudicio. Tutti i Padri, e i Fratelli di quà, altro maggiormente non bramano, che vn Superiore di costà, che sia viuuto, & habbia conuersato lungamente con voi.] Il primo dunque, e principal risguardo di S.Ignatio, in formare huomini di gouerno, era nella scelta, che ne saceua; che certo, come ben disse vn'antico, Diu trutinandus est cui traduntur cassod la examina. Questo era l'vltimo affare, in che metteua i suoi, e 5-9-49.

le vltime lettioni, che loro daua, eran di questo : Come per testimonio di Varrone riserito da S. Agostino, gli vitimi insegnamenti di Pitagora, erano intorno al gouerno della Reordie vile publica. Tantos enim ibi fluctus videbat (dice il Santo) vi eis nollet committere nisi virum, qui & in regendo penè diuinè scopulos euitaret, & si omnia defecissent, ipse illis fluctibus quasi scopulus sierct. Hor per iscegliere huomini habili al gouerno, ben miraua Ignatio a que talenti di natura, che sono giudicio, prudenza, e maniere costumate, e graui, che per ben reggere altrui, di necessità si richieggono; però in questesole no s'acquietaua, oue mancassero quelle sode virtù, senza le quali vn Superiore, anzi politico, che religioso si forma. Queste erano vn gran dominio delle proprie pattioni, ch'è acquilto d'interna mortificatione; vna prouata osseruanza di tutte, anco le più minute leggi della disciplina religiosa; vna fortezza di cuore generosa nel seruigio di Dio; vna carità d'affetto paterno, & vna estrema prontezza ad vbbidire. In chi erano queste parti, il Santo metteua gli occhi, per formarne Superiori. Poi cominciaua a farne il saggio, prouandoli a buoni cimenti; e perche non hauessero ad imparare la pratica del gouerno solamente a costo de sudditi, egli stesso, senza parerlo, se ne faceua toro maestro. Adoperauaglispesso alle consulte, che si faceuano ogni dì, e regolarmente, non mai più che lopra vn folo negotio, qual portauano gli affari presenti, nè oltre allo spatio d'vn' hora, mifurata col poluerino. Assegnaua loro la cura di persome particolari, massimamente difficili a reggersi, tentate nella vocatione; e simill. Metteuali al maneggio di negotij di riserbo, mostrando loro quanto a sè pareua potersi sare, per guidarli selicemente, pur rimettendone in tutto al libero giudicio loro l'esecutione; perche li trattassero, non come esecutori de gli ordini fuoi, ma come autori di cosal. lor propria; poiche così in altra maniera s'aguzza l'ingegno, e l'industria con più applicatione si adopera: Indi, poiche compiuto hauessero ciò, che loro haues commesso; soleua richiamarli, e. domandarli, come si trouassero sodisfatti di sè medesimi è e lodandoli di quello, in che haueano ben incontrato, e doue altrimenti, accennando loro

per quale altra via haurebbon potuto più saggiamente.

guidarsi: in tal guisa a poco a poco daua soro lettione, & animo, per operar da sè; sacendo come le aquile, che prima con piccoli giri volano intorno a' proprij pulcini, prouocandoli ad vscir del nido, a prouarsi sù le tenere ali, & a seguitarle. Quando poi li vedeua sicuri, e da sidarsene, postili in gouerno, voleua, che facessero da sè: e se taluolta dubbiosi, e perplessi, il pregauano del suo piacere, o del suo consiglio, altro non soleua rispondere, che, Fate l'vsicio vostro. Nè approuaua per verun modo la soperchia, e taluolta, importuna. diligenza di que' Prouinciali, che vogliono maneggiare i gouerni de'Rettori loro soggetti; nè di que'Rettori, che si trasformano in tutti gl'immediati Officiali, e ne'loro Collegij vogliono essere ogni cosa; come se vn gouerno superiore, contenesse eminentemente il magistero di tutti gli altri più bassi. E sopra<del>ciò, c</del>i è rimaso vn pezzo d'vna lettera, ch'egli scrisse ad vn Proninciale di Portogallo, che troppo metteua le mani a regolare, e disporre a suo talento le cose, che o per vsicio, o per ragione, meglio staua commettere ad altrui. Sono tutte parole di peso d'oro, e da registrarsi per istruttione, & ammae-Itramento di somiglianti persone. [ Non è, dice egli, vsicio de'Prouinciali,nè del Generale, addossarsi tutti i negotij particolari; e quando bene hauessero tutte le habilità per trattarli, più sicuro è, che li commettano ad altri, perche li maneggino, e poi riferiscano a' Prouinciali quel, che hauranno operato, e da essi prendano l'vitima risolutione. Anzi, se chi li maneggiò, può determinarli, meglio è dargliene libertà, sieno cose di spirito, sieno temporali; e in queste più volențieri. Et io per me il fo, e me ne fento più alleggerito del peso, e più consolato, e quieto nell'anima. E se per l'obligo dell'vficio vostro hauete a prenderui cura del bene vniuersale della vostra Prouincia, dando quegli ordini, che si conuiene, quanto è bene, che sentiate perciò il parer de'migliori, tanto è meglio, che nell'elecutione non vi framettiate. Ben conuerrà, che, come motore vniuersale, diate regola al moto de particolari; ma tanto vi balti; e con ciò oprerete più cose, e meglio, e più proprie del vostro grado, & in altra maniera, che non le voi stesso le faceste. E quandoi ministri inferiori in alcuna cola mancallero, minor inconueniente farà

sarà, che voi rimettiate essi, che non ch'essi cotreggano voi, doue per caso erraste: il che non di rado v'interuerrebbe, se soperchio v'adoperaste in negotij proprij de' particolari. J Fin quì egli sauissimamente. Che se poi auuenzia, che gli adoperati da lui in carico di gouerno, riuscissero d'alcun danno alla publica disciplina, sosse ciò per mancanza di talento naturale, o di virtù, risolutamente ne gli stoglieua: E secelo sin con due de suoi primi noue Compagni, ben'innocenti di vita, e d'ottima intentione, ma di poco selice riuscita per lo spirituale reggimento de sudditi; onde li ritirò da gouerni, l'uno di Napoli, l'altro di Portogallo.



LIBRO

# LIBRO QVARTO SOMMARIO.

Si contano le Virtù di S. Ignatio, ripartite in trè classi, secondo il persettionarlo, che secero, in ordine a Sè, a' Prossimi, & a Dio. Indi la sua morte. La stima, in che su appresso huomini di gran conto. I detti suoi memorabili. I meriti, e l'honore della solenne Canonizzatione.

Le virtù de' Santi, sono la parte dellecose loro, difficile a scriuer si più di niun' altra.



HI si prende a sormare il ritratto dell'anima d'alcun Santo, descriuendone le virtù, che sono le vniche bellezze de'Giusti, gran pericolo hà, che non saccia come i dipintori, tutto il magistero della cui arte, altro più non presume, che d'esprimere acconciamente l'e-

strinseca imagine del sembiate. E ciò senza dubbio gli auuer. rebbe, se contento di riferire quel tanto, che de'Santi huomini venne ad esterna apparenza d'alcun'atto sensibile, con questo solo imaginasse d'hauer palesato quanto di loro scriuere si poteua: che sarebbe come ristringere tutta la ricchezza, e la fecondità della terra, all'herbe, & a'fiori, che vi nascono sopra, nulla pensando delle miniere de'metalli, e delle vene delle gioie, e de marmi, ch'ella si chiude in seno. I Santi, hanno vna tal loro arte, di nascondersi quello, onde sono ricchi nell'anima; e spesse volte auuiene, che quanto più abbondano delle gratie di Dio,tanto meno ne moltrino: nella maniera, che i corpi celesti, quanto più s'auuicinano alla. congiuntione col Sole, e più li dicaspiono della sua luce, tanto meno compaiono a gli occhi della terra, fino ad vscirne affatto di veduta . Hora scriuendo di loro, conuerrebbe , non solamente dimostrare quel nasconder, che secero delle proprie virtu, e doni sourahumani, che su merito d'eccellente humiltà, ma (se possibil tosse) del nascondere stesso valersi per rinuenire, ciò che nascondeuano. Che in certo modo LIBRO farebbe, Rr

sarebbe, come se da quel rozzo adattamento, che à se saceua sul volto di Mosè, il velo ond'egli copriua l'eccessua bellezza, deriuata in lui dalla domestica conversationecon Dio, si sapessero ricauare quelle medesime sattezze, che quiui sotto si nascondeuano. In sede di che, ben mi riesce quello, che S. Ignatio, fauellando con vn de fuoi più cari figliioli, fopra l'eccellenza del merito, e la finezza della perfettione de Santi, disse; Che la minor parte delle gratie, ch'essi riceuetter da Dio, è quella, che se n'è saputa per lo scriuere, che di loro hanno fatto gl'Historici: i quali registrando ciò, che loro ne venne a notitia, a paragon di quello, che non seppero, hanfatto, come chi di tutto l'oceano non iscoprisse più che la superficie, che, per ampia che sia, pur in sin non è altro, che vn velo d'acqua, che anzi nasconde, che scuopra quanto egli sia, cioè quanto cupo, e prosondo. E sì fattamente disse esser la minor parte della persettione de'Santi, quella, che da'soli atti estrinseci si misura, che soggiunse parola, toltagli di bocca da Dio, perche senza saperso, lodando la santità altrui, palesasse la sua : ciò sù ; ch'egli non cambierebbe le misericordie che la diuina pietà hauea viate con l'anima sua, con tutto quello, che de'Santi si leggeua scritto nelle historie delle loro vite. Percioche il più, e'l meglio, è quello, che la vera. fantità si nasconde nel cuore; di cui con inganno si giudica, oue si miri quel solo, che di suori si palesa con gli atti. Si come lontanissimo dal vero larebbe, chi si persuadesse, che tanto solamente iossero i tesori delle acque, che dentro alle viscere della terra si chiudono, quante sono quelle, che stogano a vista di tutti, per le picciole vene delle fontane, che non ne scarican di cento mila, vna parte. Il qual detto, le io sapessi in alcuna maniera sar'intendere, in risguardo di S.Ignatio, haurei troppo bene adempiuto la parte, che in quetto quarto libro hò prela, di scriuerne le virtà. Ma in vero troppo auueduto egli fû, si come Santo estremamente humile, in non lasciar comparire a vista di niuno, quanto mai gli era. possibile, nulla del suo interno, onde si potesse formar di lui, non che imagine, ma ombra di Santo. E se non che il nonhauer'egli hauuto in conto di cole altro che menome, certe, che a noi, che ne siam sì da lungi, pur sono cime ertissime Rг

di perfetione, a come punte di monti a chi camina sul piano, nol rele nolto quiante di nasconderle, almeno a tutti, comes'ingegni disfare il rimanente, mancheremmo in gran parte anco d'ele. Pur nondimeno quello solo, che ne habbiamo, è canto, che sosse in piacer di Dio, che io hauessi onde spiegarlo, & esprimerlo. Ma nel farne il racconto, mallimamente dote sù d'ultimo parlerò dell'ampiezza della carità verlo Dio troppo veggio khe mi conuerrà sar come quegli. che per rappresentare i circoli de pianeti, e delle stelle, che sono vna immensità di spatio, descriuono nella poluere linee. e dilegnano cerchi d'vn palmo. Riferiro io dunque in prima. quale il Santo toffe leco medefimo; dipoi in rilguardo de proffimi, e finalmente verlo Dio . ....

e prima de'séintorno ad es-

E quanto al primo. Egli spesse volte soleua dire, che i pri-Dell' Humità mi pensieri di chi pretende di salir moltalto, conuien che siadi S. Ignatio: no di prima scendere molto basso; conciosiache la cima deltimenti suoi la perfettione incominci dal fondo, nè possa quella salir più sublime, di quello, che questo scende protondo. E come egli infegnaua altrui, così hauca prima in sè praticato. Imperoche cominciò la fabrica della fua vita spirituale, gittando le fondamenta sù vn tale abbassamento di sè medesimo, che gli huomini, e i demonij, con ragioni prele dalla hlolofia del mondo, si credertero potergliene far coscienza; non solamen+ te come contra giustitia auuilisse il decoro della famiglia., ma come contra ogni douer di natura, oltraggiasse in sè l'ima. gine di Dio, trattandosi non con humiliationi da huomo, ma con iltrapazzi, e vilipendij da cane. E quelti erano effetti cagionati in lui dal conolcimento di sè medesimo, e dal concetto, che da prima formò di chi veramente egli fosse. Onde perciò toleua con vna bellissima gradatione, considerarsi a paragon de gli Huomini, de gli Angioli, e di Dio: mirando in se il luo proprio niente, e peggiori del fuo niente, i suoi peccati, i quali, quanto dilungan da Dio, tanto a lui dimostrauano come egli tosse lontano da ogni bene, e così non altro, che abbominatione, e vituperio. [Considererò (dice egli ne luoi Elerciti), ne quali copiò sè medesimo, e pole in ilcrittura i lentimenti dell'anima sua.) Considererò mettello, chi, e quale io mi fia, e varrommi d'elempij, che maium'aiutino a maggiormente dispregiarmi: sicome è, mettermi innanzi a tutti gli huomini, e mirare quanto picciola. particella io sia d'vna sì numerosa, e vasta moltitudine. Poscia mettere tutti gli huomini, che viuono in terra, a paragone con gli Angioli, e co'Beati del Cielo. Finalmente queîti, e quelli, comparare con Dio, innanzi al quale, che cola è qualunque gran numero di creature? Hor che sono io, homicciuolo folo, messo a contraposto di tanti? Mirerò poi la. corruttione di me medesimo, le ribalderie dell'anima, le laidezze del corpo; e formerò concetto di me, come d'yna piagaccia impoltemita, da cui stillò tanta marcia di vitij, di cui vscirono tanti, e sì sozzi vermini di peccati. Così egli; dando a gli altri per modello della propria cognitione, quel concetto, sul quale hauea formato il ritratto di sè medesimo. Adoperò anco in ciò vn'altra regola, che in ristretto di poche parole comprende, & abbraccia tutta la theorica dell'humiltà. Insegnolla ad vn Padre de' principali, il quale ritornato da vna lunga missione a ristorare in Roma l'anima sua, con qualche elercitio di ipirito, accelo d'un gran desiderio d'auanzarsi: molto nell'humiltà, per in ciò prendere, se alcuna scortatoia vi fosse, la via più brieue, pregò il Santo a dimostrarglicla: È v'è, disse egli, ed è questa: che facciate tutto all'opposto, di quello, che gli huomini del mondo fanno, abborrendo quel, ch'essi cercano, e cercando quel, ch'essi abborrono. Il qual segreto di spirito non insegnò a lui solo, ma sece commune a quanti domandano la Compagnia, aggiungendoui di vantaggio il modo d'adoperarlo, ch'è l'imitatione di Christo, che così fece. Elo spiegò con queste diuine parole, che hanno dato, e daranno sempre tanto che meditare, e che sare, in materia d'humiltà a fuoi figliuoli, che vorranno in sè esprimere la perserrione dell'Istituto, che prosessano. In oltre (dice egli) conuiene, che gli esaminati considerino attentamente, stimandolo cosa rileuantissima, e di somma importanza innanzi al cospetto del nostro Creatore, e Signore, quanto gioueuole sia, per profittare nella via dello spirito, abborrire non in parte solo, ma totalmente, quelle cose, che il mondo ama, & abbraccia, e desiderare & ammertere con tutto lo sforzo quelle, che Christo Signor nostro amò, & abbracciò.

Impercioche si come gli huomini del mondo amano, e conogni loro indultria ii procacciano honori, tama, e itima di gran nome sopra la terra, sì come loro insegna il mondo, a cui van dietro, così all'incontro quelli, che si guidano conispirito, e sieguono da douero Christo nostro Signore, amano, e desiderano ardentemente le cole, che sono a queste affatto contrarie: voglio dire, di vestir, come lui, la medelima liurea per suo amore, e per sua riuerenza. Tanto che, doue far si potesse senza ostesa della Maestà Diuina, e senza colpa de prossimi, vorrebbono patir contumelie, false testimonianze, ingiurie, trattamenti, e concetti da pazzo (non però dandone occasio ne veruna) e ciò, perche bramano d'assomigliare, & imitare in qualche maniera il nostro Creatore, e Signore Christo Giesù, e vestir quella medesima toggia, ch'egli prese, per più giouarci nello spirito, e per darci esempio, accioche noi ancora, in quanto larà possibile a farsi, aiutanteci la gratia di Dio, il seguitiamo, e l'imitiamo, si come quello, ch'è la vera via, che conduce gli huomini alla vita. Perciò si dimandi loro, se desiderij tanto saluteuoli, & alla persettione dell'anima tanto fruttuosi, sentono in sè. ] Così dallo sperimento di quello, che S. Ignatio in sè medesimo praticò, e da? motiui, e dall'elempio, che per tarlo si proponeua, habbiamo noi la regola, e la misura d'operare altrettanto. La quale è perfettione di si eminente grado, e di si heroico acquisto, che il P. Diego Lainez, huomo di protondissima humiltà, confessa di sè medesimo, che vna volta, intesa questa silosofia di S. Ignatio, sopra il conoscere, e'l dispregiar sè medesimo, si diede per vinto, dicendogli, che non giungeua canto alto, ne pur'a comprenderla col pensiero, e per ciò humiliauasi, perche non sapeua humiliarsi. Non è però, che questo fosse l'vitimo termine de sentimenti del Santo, circa la perfertione di questa heroica virtà. Giunse ancopiù alto, finoad vn segno, più oltre del quale io non veggio, che possa salirsi : e lo scrisse, oue distinse trè gradi d'humiltà, l'vno più sublime, e più persetto dell'altro: e sono i seguenti. [Il primo (dice) necessario alla salute, consiste in suggettarmi totalmente all'osseruanza della legge divina, si che nè per guadagno, anco di tutto il mondo, nè per perdita, anco della vita itessa,

m'induca a trasgredire deliberatamente niuno humano, o diuino precetto, obligante fotto colpa mortale. Il fecondo è più perfetto: Ch'io habbia vn'animo tanto signore, che do-يد le ricchezze, e la pouertà, gli honori, e le ignominie, اعتد lunghezza , e la breuità della vita riescano alla gloria diuina , & alla mia falute vgualmente gioueuoli, io non più inchinato sia a voler l'vno, che l'altro: e che nè per offerta di qualunque humana felicità , nè per terrore di qualunque forte di morte, confenta di commettere niuna colpa, anco folamenre veniale. Salito che altri sia a questi due più bassi gradi d'humiltà, rimane il terzo perfettiflimo, & è: Che, null'altra cofa aggiunta, doue di pari gloria di Dio riescano le cose dette nel grado antecedente, io nondimeno, per conformarmi a Christo, m'elegga con lui pouero, dispregiato, e schernito, la mendicità, i dilegi, e'l passar per isciocco, anzi che le ricchezze, e gli honori, e la stima di saggio.

Tal fù la perfettione dell'humilta, che S. Ignatio, fin dal primo anno, che diede le spalle al mondo, si propose per regola da praticare; e il sece con atti veramente conformi a sì humilta di s. akti principij. Farsi tenere per inciuile, per ismemorato, per ti d'humiliapazzo: Ridire anço publicamente i suoi peccati, e farseli rac-tione. cordare con parole d'acerbo rimprouero: Vestir pouerissimamente, e andare alla dispregiata, incolto, icapigliato, e scalzo: Viuere ne gli spedali, & vlar co' mendici, imitando le loro maniere, per fingersi tale per nascita, quale per elettione si saceua; Andare accattando di porta in porta, e per lo publico, e più allegramente, doue trouaua più rabbuffi che pane: Fermarsi a godere de gl'insulti di chi lo suillaneggiana con parole, e trattamenti da mascalzone: Render gratie per incarichi, e beneficij per danni: Fuggir d'onde si vedeua conosciuto per caualiere, o riuerito per Santo: Comparire nella sua patria, in taccia al parentado, in habito di mendico, e da mendico trattaruiti; lenza altro ticouero, che dello spedale, e senza altro viero, che quel poco pane, che limos sinaua; come appunto secondo il detto del Theologo S. Greb gorio, non si hauesse riferbato di tutto il mondo, altro che il dispregio di tutto il mondo. Goder poinelle accuso dipocrito, di stregone, d'ingannatore, e citato a tribunali non-

voler patrocinio d'auuocati; e chiuso in carcere non capires in sè medelimo per allegrezza; e sopra le catene, che il teneuano afferrato ad vn muro, filosofar sì altamente, di qual gloria sia esser malconcio per Christo, che sembraua incatenato più come pazzo che come prigioniero. I quali tutti essetti di fodissima humiltà, pur nondimeno no turono più che vn primo dirozzamento, vn primo inuiarli verlo quellegno, doue fin dalla sua conuersione mirò. Crebbeui dentro a proportione di così grande incominciameto: e benche il nuouo Istituto, a che Iddio l'elesse, perche ne sosse non solamente Padre, sof madone il difegno,ma anche Maeltro,dandone col luo viuere l'elemplare, non lasciasse, che a cotali publici auuilimenti, come da principio si disse, non però lasciò mai e di prenderne quanto gli era permesso, e di sommamente desiderare ciò, che per più alte cagioni, non gli veniua conceduto, Bramaua d'andar per le Itrade di Roma mezzo ignudo, carico d'immondezze,e di corna in sembiante di pazzo, per tirarsi sopra gli oltraggi, e le rila del popolo. Nel viaggiare che vna volta faceua da Venetia a Padoua, incontrò sù la via vn villanzuolo, che guardaua certi suoi animali, il quale vedendolo in quell'habito, ch'era di pouero viandante, & a lui parue, non sò perche, stranamente ssoggiato, si diè perciò a targli sopra grandissime risa, & atti di besse villana. Ignatio si sermò, e con serenità di volto, si lasciò e mirare, e besseggiare sino a satietà di quel mal creato. Nè, percioche Diego Lainez, che viaggiaua. con lui, il volesse rimettere in camino, tirandolel dietro, consentì egli di muouersi, dicendo: Non douersi priuar quel fanciullo, di quella poca ricreatione, che volca prendersi sopra lui. Anco quando Pietro Ribadeneira, giouinetto d'appena quindici anni, l'auuisò (& era già Ignatio Generale) che nel parlare, che faceua in publico, disdiceuano certi vocaboli, e forme di dire, ch'egli vsaua, quali spagnuole, e quali male italiane, l'hebbe sommamente a grado, e'l sece suo correttore, e maestro, e da lui con humiltà di scolaro, prendeua l'ammenda de' suoi errori. Ma questi erano abbassamenti di picciol conto. Ben grande su lo stimarsi si da douero indegno dell'vficio di Generale, e'l rifiutarlo tanto costantemente, e tante volte, fino a non si acquierare, ne pur'a quel gran

gran dire di Dingo Lainez, che douc egli riculalle d'effer capo della Compagnia, di cui pur era padre, ella, per lui tanto, si disfacesse. Ci bisognà (come dicemmo a suo luogo) non mena, che l'espresso comandamento del suo Confessore, informato prima per trè di, con una contession generale, di tutte le colpe della sua vita menata nel mondo, e con piena facoltà di valerii di cotal cognitione, non solamente per giudicarlo indegno di quel grado, ma anco per darne a' fuoi compagni per cagione la sua indegnità. Costretto poi a' suggestare le spalle al carico, la prima cosa su, sarsi di Superiore suddito al più basso officiale di casa, seruendo negli affari della cucina, con tanta humilià, & vbbidienza, come s'egli veramente. sosse il cuoco, e'l cuoco sosse il Generale. Poi, per quaranta sei giorni insegnò la dottrina Christiana a' fanciulli. Indi maneggio quel carico come servo di rutti, senza volerne per sè nulla, che sentisse punto dell'honorevole, qual sarebbe titolo di Paternità, o di Riuerenza, volendo esser chiamato, come gli altri di Casa, col semplice nome d'Ignatio. In capo a dieci anni, nel qual rempo vide d'hauer fatto ottimi allieui nella pratica del gouerno, îtimandosigià non più necessario, anzi per nuoue riflessioni fatte sopra se mede simo, giudicandosi più che mai indegno del Generalato, il volle rinunciare, e ragunati perciò in Roma quanti de principali Padri vi poteron venire, spiegò loro la sua risolutione in iscritto, con, questa humilissima lettera. [ A' Carissimi nel Signore, i Fratelli della Compagnia di Giesù. Dopo hauer meco medesimo considerato in più mesi, & anni, senza sentire in ciò niuna. turbatione, dentro, o tuori di me, che ne potesse esser cagione, innanzi al mio Creatore, e Signore, che m'hà a giudicar per sempre, dirò quanto posso comprendere, e sentire a maggior gloria, e lode di sua Divina Maestà. Considerati sinceramente,e senza niun'altra passione, che in ciò mi turbi, i miei molti peccati, le mie molte imperfettioni, e le mie molte. infermità, sì dell'anima, esi anco del corpo, hò molte volte giudicato, che io ion quali per infiniti gradi lontano da quelle parti, che si richieggono in chi de' gouernare la Compagnia, ciò che al presente io tò, per comandamento, & impolitione ch'esta medesima me ne sece. Per tanto desidero nel

nel Signor Nostro, che fattaui matura consideratione, si elegga alcun'altro, che meglio di me, o almeno non così male come me, maneggi questo gouerno, & eletto che sia, a lui si commetta. Nè solo questo desidero, (& a così giudicare mi conduco con molta ragione) che si dia cotal carico a chi meglio di me, o non così male come me, ma anco a chi mediocremente sia per elercitarlo. Così risoluto, io, nel nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito santo, vn solo Dio, mio Creatore, dipongo assolutamente, e del tutto rinuncio l'officio che hò, e domando, e priego nel Signor nottro, con tutta l'anima mia, così i Protessi, come gli altri, che perciò si raguneranno, che accettino quelta mia raslegnatione così giuitificata innanzi a fua Diuina Maeltà. E fe frà quelli, a cui Ita accettarla, o giudicarne, alcun disparere, o varietà di sentimenti nalcelle, per quello amore, e rispetto, che a Dio Signor Nostro si dee, domando, che vogliano molto raccomandarlo alla Divina Maeltà, accioche in tutto s'adempia... la sua santissima volontà, a maggior gloria sua, e a maggior bene vniueriale delle anime, e della Compagnia: hauendo in tutto, e sempre, la mira alla maggior lode, e gloria di Dio.] Così egli. Ma i Padri a' quali d'inconfolabil dolore sarebbe stato, se per necessità di morte, hauessero hauuto a perdere Ignatio (tanto che il P.Girolamo Natale partendo di Roma. per Germania il 1555. lopra ogni altra cola lalciò raccomandatissimo al P. Luigi Gonzalez Ministro della Casa, che più che in null'altro ponesse cura in mantener viuo il Santo Padre, perche la Compagnia non mancasse del suo gouerno: ) sì lontani furono dall'accottare cotal rassegnatione, che, trattone Andrea d'Ouiedo, huomo d'innocente semplicità, niuno vi tù, che non dicesse, che viuente Ignatio, non sosserirebbono di vedere il gouerno della Compagnia in mano di verun' altro. E l'Ouiedo a dir come fece, che gli pareua, che in ciò si douesse condescendere alla domanda, non s'indusse, fuor che per vna eltrema riuerenza, che ad Ignatio portaua. Percioche richielto da gli altri, onde fosse, che sì diuersamente da tutti sentisse, rispose; Ch'essendo Ignatio Santo, e giudicando così douerli, suggettaua il suo giudicio a quello di chi vedea più di lui. Ingannato in ciò dal non distinguere quel= lo,

lo, che i Santi paiono a sè medesimi per humiltà, da quello, che veramente iono. Con ciò conuenne ad Ignatio rimettersi al giudicio, & al volere de' suoi. Fino a tanto, che soprapreso da alcune grauissime malatie, con esse sacendo scudo, e disesa alla sua humiltà, stimò d'hauere hauuto da Dio la concessione di quello, onde i suoi non l'haueano compiaciuto. Allora addossò al P.Girolamo Natale quasi tutto il maneggio del Generalato, per sè solamente serbando la cura. degl'infermi, come dicemmo. Nè haurebbe rimesso mai più le mani in cole di gouerno, se alla priuata sodisfattione, non preualeua in lui l'amore del publico bene, che gli parue pericolare, oue stesse il gouerno in mano d'huomo, che dal bel principio, a buon fine sì, ma troppo passionato si dimostrò, di cangiare alcuna cosa delle Costitutioni, le quali egli, come ordinationi di Dio, douea, quanto a sè, lasciare a' suoi posteri inuiolate. Chi poi era sì lontano dal fosferire l'honore di Generale d'vna minima Religione, ben si può intendere quanto più il fosse da desiderare dignità, o presarura suori di lei. E'l dimoltrò ben chiaro, quando dal Marchese d'Aguilar intese vna volta dirsi, come per ischerzo, che v'era sospetto, ch'egli con finta di fantità, e con mostra di zelo, onde tanto si adoperaua in seruigio della Sede Apostolica, segretamente tirasse a guadagnaria dalla gratia del Pontesice vn cappello. Alle quali parole egli, con volto d'inhorridito, rizzossi in piè, e scoprendoss, e senza null'altro dire in risposta, segnandos, a voce alta, sece a Dio voto, non che di mai non cercare, ma neanco d'accettar dignità, altramente, che doue costretto da pena di peccato mortale, salua la coscienza, non ne potesse di meno.

Quanto hò detto fin quì dell'humil sentire, e del trattar I sauori che nel corso di trenta cinque anni di vita, che menò dopo la sua te humiliarsi. conversione, continuamente gli tece. Anzi le sì frequenti comparse di Christo, e della Vergine, i rapimenti in ispirito, con estasi anco di molti giorni, le spesse visioni di quello, che può huomo viuente conoscere della Beatissima Trinità, le il-

lustrationi di mente a conoscere segreti d'alti misterij, le inondationi di delicie celesti, che tutto il di lo struggeuano in dolcissime lagrime, i congiungimenti dell'anima sua con Dio, fino a liquefarsene, con pericolo di morire, e quanto altro s'è detto innanzi, e si dirà in questo medesimo libro, ad Ignatio era materia d'estrema contusione, e di formar concetto di sè, come d'huomo di niuna forza di spirito, poiche sì straordinarij, e grandi aiuti gli abbilognauano per sostenersi. Come vna fabrica, sopra quanti più pontelli s'appoggia, tanto più si de' dir che sia cascante, e rouinosa. Quinci il dir che taceua, con tanto suo rossore, che non credeua esserui al mondo huomo, in cui estremi sì lontani si vnissero, cioè tanti peccati, e tante gratie, tanto meritar pene, e tanto riceuer misericordie. Ein ciò era sì fermo, che neanco gli eccessi di mente, che il faceuano in estasi, e solleuandolo da terracol corpo, gli portauano l'anima in Dio, il toglieuan tanto di sè, che punto si dimenticasse diquello, che si teneua d'essere, cioè la più vile, e indegna cosa del mondo. Perciò cinto di lume celeste, e sospeso in aria, sù vdito gridare, come altroue si disse, o Dio, Dio infinitamente buono, poiche sosserite vn peccator come me. Così dell'anima sua parlaua sempre con aggiunta di titoli d'abbassamento, & vsò da principio di sottoscriversi alle lettere, Pouero d'ogni bene. Ignatio. Non v'era in casa alcuno, da cui non si sentisse consondere, in vederlo. Tanto siteneua sotto tutti, e conosceua in altrui quelle parti di santità, di che in sè non trouaua vestigio. Bramaua, che Iddio gli ferrasse quelle tante fonti di consolationi celesti, che gli empiuano l'anima. Viuo, desideraua d'essere o dimenticato da tutti, o raccordato folo per essere abborrito: Morto, d'esser gittato, come vna puzzolente carogna, al mondezzaro, e magnato da cani. De fauori, che Iddio gli faceua, poteua parlare fenza fospetto d'hauerne a prendere aura di vanità: percioche si miraua con essi, come vn fracido tronco di legno incrostato di gioielli, e d'oro, tutta mercè di chi così l'honoraua, non merito di lui, degno folamente di tuoco. Nondimeno, altro che con sommo riserbo, nèse non per aiuto di cui hauesse con ciò a profittarne, non palesaua. cosa, onde potesse tornargliene honore. Chiese a Dio, che nol

nol facesse riguardeuole con miracoli, che appresso gli huomini, più che altro, alzan concetto di santità. Prosetie, come che in questa parte sosse da Dio molto illuminato, non-si lasciò vscir di bocca, se non poche volte, o per metter cuore a' luoi figliuoli,o volendolo così Dio, per autenticare molti anni prima la nascita della Religione, di cui l'hauea destinato Istitutore. Honorarlo poi, era estremaméte confonderlo: sì certo era, che di proprio non hauea altro, che miserie da piangere, che no intendeua onde altri trouar potesse di che lodarlo. Correua tra' Noltri concetto, ch'egli hauesse vn'Archangiolo per Cultode. Onde ciò hauesse da prima origine non si hà. Ben sò io, che dopo la morte del Santo, costringendosi in Modona vn'oltinato demonio a lasciare vna inuasata, e perciò adoperandosi ne gli scongiuri l'inuocatione di S. Ignatio, lo spirito, in dirli coltretto a partire, nominò il Custode del Santo, contitolo di Grande Archangiolo. Hor Diego Lainez, a fidanza di quel tenero affetto, con che S.Ignatio l'amaua, vn di il richiele, se ciò fosse vero. Alche egli, niun'altra rilpolta tece, tuorche d'vn'estremo rossore, che tutto gli ricoperse il volto, nella maniera ( siegue il medesimo Lainez)che vna vergine ritirata, e sola, sarebbe, se sopragiunger si vedesfe in camera d'improuiso vn huomo straniero, e da lei nonprima veduto. D'altra maniera trattò vn Fratello, che fauellando di lui con certo altro di cafa, gli diffe , ficome indubitatamente il credeua, che il P. Ignatio era vn gran Santo: Egli il riseppe, e ripreselo agramente, perche hauesse auuilita, o schernita la santità, riconoscendola in vn peccator come lui, e chiamado tal detto bestemmia, in pena il sè magnar per due serrimane ne' più sordidi luoghi di casa. Ma al P. Diego d'Eguia, vn parlar somigliante costò forse anco la vita. Egli era, confessore di S. Ignatio, e consapeuole di grandi cose dell'anima sua, onde era il parlarne con eccessi di troppa lode, di che ne portò in pena le discipline, che dissi nel libro antecedente. Ma non perciò si potea contenere da vno spesso vsar certe voci, che in qualche lecito modo, pur diceuano quel, che hauea diuieto di dire. Ciò era pregarsi di soprauiuere al Santo, non più che alquante hore, nelle quali, peosciolto dal precetto che hauea, di non riuelar, lui viuente, ciò che ne.

sapeua, potesse dir tali cose, che ne sarebbe attonito chi les vdisse. Ma si hà per costante da'Padri, che vissero in quel tompo, e'l riferisce Olivier Manareo, che questo medesimo dire di desiderar di viuere, per lo fine onde il chiedeua, tosse cagione d'accorciargli innanzi tempo la vita; e che S.Ignatio, per consolatione della sua humiltà, ottenesse la morteal Confeisore pochi giorni prima della lua; ciò che veramente legui; perche con lui morisse ogni memoria di quello, onde poteua, etiandio sol dopo morte, tornargliene riputatione, e concetto di Santo.

Grado eccellentitumo d' Humiltà qual anatio I hauef

Emmi in vitimo luogo rimaso che dire, sopra qual tolle l'humiltà in S. Ignatio, cola, che se mal non intendo, è il più fino, e'l più perfetto, che di quelta virtù possa dirsi. Vero è, na comest che non farà torse nè da ogni occhio, nè da vna semplice guaria sommo. datura il conoscerlo. Imperoche doue le virtù si dipartano da quegli atti, i quali con vn certo chè di riguardeuol chehanno, bella, e ricca mostra tanno di sè, non è altro che d' huomini, che siano sopra vna ordinaria mezzanità di spirito, formarne adeguataméte concetto. Hor d'onde lo habbia predo occatione di tar fopra ciò penfiero, non farà, credo, discaro a chi legge quelta hiltoria,l'intenderlo. La B. Maddalena de' Pazzi, Monaca Carmelitana, fauoritissima da Dio con frequenti, & autentiche visite del Paradiso, rapita in estasi a'18. di Decembre del 1594. vide la Vergine N. Signora in mezzo di S. Ignatio, e di S.Angiolo Martire Carmelitano, condotti da lei, perche alla Beata dellero vna lettione, il primo d'humiltà, l'altro di pouertà. Parlolle in prima S. Ignatio, & ella, come ne'suoi rapimenti soleua, a voce alta, e con intermesse d'alcune pause, ne riseriua le parole, che sono appunto le seguenti. [lo Ignazio, iono eletto dalla Genitrice del tuo Sposo, a parlarti dell'ymiltà. Odi dunque le parole mie. L'ymiltà si debbe infondere, come olio in lucerna, nelle nouelle piante della religione; e si come l'olio occupa tutto'l vaso, douc s'infonde, così l'ymiltà, e vera cognizione d'essa, debbe in. tal modo occupare le potenze dell'anima loro, che volgendosi dalla destra, e dalla sinistra parce, non iscorgano altro, che vmiltà, amansuetudine. Esi come la stoppino non può ardere senza l'olio, così le nouelle piante non daranno nella

Digitized by Google

Religione splendore di santità, e persezione, se ad ogni momento di tempo non è data loro notizia di esla vmiltà, e se non sian prouate, o esercitate in essa, con mostrar loro quanto sia quelta virtù necellaria alla vera Religiola. La qual virtù non è altro, che vna continoua cognizione del suo nonessere, e vn continouo godimento in tutte quelle cole, chepossono indurre al dispregio di sè stesso, a tal che la nouella. pianta goda, che sia ben'ordinata la virtù delle potenze dell'anima sua. Ma si debbe procurare, che ne gli abbassamenti, che ad ella si fanno, perch'ella venga in quelti godimenti, Itia immobile, e terma, ricordandole, che non per altro prese l'abito. E perche il demonio non ci abbia parte, debbe la lor Nutrice viar vna fanta arte, cioè, che volendo abbassare, o il giudizio, o la volontà loro, e repugnando esse, ouero mouendosi per impazienza, debbe seueramente riprenderse, c targliene gran calo, ancorche lia cola minima; ma mentre. che infonde l'olio dell'umiliazione, dall'altra parte debbe tenere il toaue ballamo, mostrando loro quanto onorino Dio in tali azioni; il gran frutto, che ne trarranno, e la grande opera, che elle tanno; a tale che si vengano ad innamorare. di essa vmiltà, e altro non vogliano, e aspirino, se non a quella. L'ymiltà nell'esteriore, debbe essere, e risplendere in tutte le parole, gesti, e opere; e si debbe vietare ogni parola, che non hà sentore d'umiltà, come son vietate le bestemmie nel secolo. Si debbe schisare nella Religione ogni gesto lontano dall'ymiltà, come si schisano nel secolo i gesti contra. l'onore, e fama. Si debbono abborrire tutte l'opere fatte senza vmiltà, come vn Rè abborrirebbe, che vn luo figliuolo li vestisse d'un vestimento da guardiano di bestie. Tanto debbe essere l'ymistà ne Superiori (ma abbiano prima dato esemplo di essa) che nelle loro riprensioni, esortazioni, o altro, non siano necessitati a mostrare atti d'vmiltà. Ciascuna delle Spose, dico delle Religiose, sia in modo, che possa esser trapiantata, e i Superiori poslano trapiantare i frutti più dolci, e più preziosi, ora in monte, ora in valle, non lasciando però di piantare i meno prezioli, ora in quà, & ora in là. Debbono essere le Spose nell'edifizio della spiritual persezione, come le pietre, che surono adoperate nella sabbrica del Tem-Sf

pio di Salomone; nelle quali non su sentito strepito di martello. Tutte quelle, che aprissero le bocche loro nell'essere adatrate all'edifizio, siano portate al fonte, e quini siano inebriate, parte in atto di amore, e parte in atto di seuerità; talmente, che non possano aprire le bocche loro, ma à guisa. di ebbre siano sopraprese da vn dolce sonno. Eachi ripugnasse a tale vmiltà, sia dato il suo Sposo Crocisisso nelle mani, moltrandole, che lui debbe imitare. Mai sino alla. morte non si quieti alcuna in questo efercizio dell'vmiltà. E chi hà cura d'anime, non mai s'assicuri di non esercitarle in essa virtù, insino a che la carne, e l'ossa stanno vnite conla vita; perche è vna scala con tanti scalini, che non si sornisce mai di salire, e gli stessi scalini si debbon salire molte volte, multiplicando gli atti. L'anime, che non hanno questa humiltà, non possono vicire di loro stesse; perche sorgono in loro mille, e mille passioni, e molte curiostà, e stanno occupate in quelle, Così come il Verbo Incarnato costituì gli Apostoli pescatori d'huomini, così hà costituite le sue spose, che facciano preda dell'anime. Assai t'hò nutrito d'ymiltà; ti lascio ora, chi ti vadia cibando della pouertà. Sino a quì fauellò in persona del Beato Ignazio, dell'ymistà. ] Hor che ad vna Vergine santa, d'Ordine religioso diuerso, si dia da. N. Signora per Maestro d'humiltà S. Ignatio, più che alcun altro di tanti humilissimi Santi, che già vissero in terra, & hora con Dio viuono in Cielo, è paruto ad huomini molto ben' intendenti dell'ultima pertettione di questa virtù, e di quanto alto in essa S.Ignatio s'auanzasse, essersi satto per merito singolare, ch'egli hebbe in questa virtù, in cui, non dico che scoprisse vn nuouo grado, ma che veramente in esso con ogni arte, e potere di spirito si esercitò, sino a conseguirne vna consumata persettione, Questo è, essere humile senza. mostrarlo; nascondendo l'humiltà sotto l'humiltà, per suggire anco il concetto d'humile, che pur'è glorioso, e và dietro all'humiltà, che compare. E questa sù arte singolarissima di S.Ignatio; coprir sì bene le cose, che il poteuano sar riguardeuole, che il coprire stello tosse coperro: onde, a chi ben nol conosceua, sembrasse non nasconderle, main verità non hauerle: ch'è il soprasino dell'humiltà, che prende l'ab-

ballamento, e cansa la gloria, che gli và dietro, comparendo non humile, ma dispregicuole, e vile. Egli sù richiesto da luoi, con importunissime preghiere, di lasciare, come altri Santi pur hauean fatto per consolatione de loro figliuoli, qualche contezza di sè. Gran tempo il negò, indi, perche non credessero, che il negarlo nascesse da humiltà, che l'inducesse a nascondere cose grandi, e magnifiche che s'hauesle, il tece, ma sì, che moltrasse di condescendere al loro desiderio, e in tanto sodisfacesse alla sua humiltà. Per tanto, verlo l'vitimo della vita, dettò al P. Luigi Gonzalez yn femplice, e brieue racconto delle cole auuenutegli, da che si conuerti, fino all'anno 1543, rimettendoli nel rimanente del tempo al P. Natale, che haurebbe potuto darne cognitione. Non si rimile già al P.Diego d'Eguia suo Confessore, e consapeuole di tante cose dell'anima sua: peroche volea solo, che Lapelle vn non sò che del suo viuere, con pur qualche effet. to della diuina liberalità verfo lui, e-ciò, per non parer di nasconderli nulla, siche si credesse, tuorche quello ch'egli dettò, o'l Natale lapeua, altro non esserui degno di hauerne memoria. Della dimestica communicatione, e della stretta. vnione con Dio, del penetrare ad intendere delle cose sourahumane ciò, che nè pur'egli haurebbe saputo spiegare volendolo, non disse parola. E gran mercè di Dio, non già d'Ignatio, che n'è rimalo un falcetto di scritture, ch'è una minima parte di quelle, in cui, di per di, notaua le cose, che frà l'anima sua, e Dio passauano. Questa sola, abbruciate le alere, gli sfuggi delle mani, ma come che sia di solamente. quattro mesi, particella si piccola di tanti anni, pur tali, e sì grandi cose comprende, che da quello, che ne trascriuerò a sua luogo più innanzi, si vedrà che tesori di gratie diuine si nalcondesse in seno. Con la medelima arte mise all'esame, & alla censura de' primi Compagni, ch'erano in Roma, le Costicutioni; ben sicuro, che non si cancellerebbe vn'apice. di quello, ch'era scrittura sua sì, ma però dettatura di particolari ispirationi di Dio, che a così scriuere il mouea. Volle nondimeno, che non iolamente non comparissero cose di Dio, maine purssue. Similmente porendo, per autorità che n'hauca dal Pontefice, darle per interamente finite, non vol-Ş1 3

le farlo: e riserbò quest'atto di suprema autorità alla Congregation Generale, che dopo la sua morte, si tenne. Ma, sopra tutto, la morte sua su persetta, secondo l'arte di questa singolare humiltà: cioè morte poco men che d'abbandonato. Ben fapeua egli in quell'vltimo , le poche hore di vita, che gli reitauano, onde verlo la fera mandò a chiedere al Pontefice la benedittione per lo trapassare che douea sar dopo quella notte. Nondimeno, perche i medici, secondo lor'arte, gli dauano alcuni giorni di vita, di quelto, di che egli ben potea lecitamente valersi, si preualse in acconcio del suo desiderio, di morire, qual s'era ingegnato di viuere, occulto, tuorche a gli occhi di Dio, ad ogni altro. Perciò fenza manifeltar ciò che sentiua douer'essere quella notte di sè, si lasciò assatto gouernare, come chi hauessea soprauiuere alquanti di. E senza nominar Vicario, ciò che pur viuendo hauea fatto per sortrarsi dal carico, senza chi il vegghiasse, senza la consolatione di benedire i fuoi figliuoli, di dar loro gli vitimi ricordi, e di vederseli intorno piangere, e pregare, solo, se non quanto pur ie ne auuidero verio l'vitima agonia, morì.

6 za di 9. Ignatio.

Figliuole poi dell'Humiltà sono l'Vbbidienza, e la Pouertà, delle quali l'vna ci ipoglia di quel che siamo, l'altra di dell'ybbidien quel che habbiamo, che sono effetti di ridurre a quel niente, che dall'Humiltà si desidera. E quanto all'Vbbidienza; auuengache S. Ignatio, per lo supremo gouerno della Compagnia, che maneggiò, poco hauesse in che esercitarla, oue però alcuna occasione il richiedesse, mostrò, che di questa virtù non era in lui men pertetta la pratica, di quel che fossero gl' insegnamenti, che ne dettò. Que per volontaria suggettione seruisse al cuoco, era sì presto a' suoi cenni, come fosse vn nouitio di primo ipirito. A'Medici vibidiua con totale raffegnatione di sè medesimo, e si ridusse, poiche il comandarono, per rimedio d'estremo indebolimento, a rompere i digiuni della quarefima, che con più forze di spirito, che di corpo, hauea tirati, fino al mercoledi della lettimana santa. Nè stimò pertettione il litigare quel poco auanzo, che rimanea, per sodistare alla sua diuotione; ma semplicente vbbidire, e far sacrificio a Dio della propria volontà, che assai più caro gli è, che, contra l'ubbidienza, martirizzarsi la carne. Anzi

Anzi a'Medici vbbidì fino ad euidente pericolo di morirne Il che succede vna volta, che vn Medico giouane, e insufficiente, in vece di curarlo, hebbe ad veciderlo. Percioche imaginando, che gli eccessiui dolori di stomaco, onde S.Ignatio era infermo,deriuassero da estremo freddo,doue anzi n'era cagione vno stemperato calore del fegato, adoperò ogni suo argomento per rinfocarlo. Così datogli bere licori caldifsimi, e satto chiuder sinestre, e porte, perche respiro d'aria. fresca per colà non entrasse, il caricò di quanti più panni potè sofferirsi addosso: & era ne'più caldi tempi del Sollione. S.Ignatio, ben sapendo, che quelle erano medicine di veleno, equello vn curarlo mortale, pur si tacque, e sofferse. Nè perche motassero in sommo i dolori, & ardesse di sete, epatisse ssinimenti,e si struggesse in sudore, fino ad immollarne i panni, giamai disse parola, nè contra il Medico, nè per sè. Fino atanto, che sentendosi mancare, per apparecchiarsi alla morte, commessa ad alcuno de' Padri la cura del gouerno, chiese, che suor che l'insermiere, alcun'altro non entrasse a disturbarlo. Allora s'intese qual'effetto in lui operasse quel violentissimo riscaldamento: e chiamossi prestamente Alessandro Petronio, eccellente medico, e molto amico del Santo, il quale poiche vide l'estremo, a che era ridotto, sclamando contro all'ignoranza del giouine, gli se tosto leuar di dosso tutti i panni, e sfogar la camera; poi con ispessi rinsreschi d'acque, e. d'ogni altra maniera acconcia al bisogno, il ristorò: e non molto dapoi, il diede in tutto libero da'dolori. Ma al Pontefice, è incredibile con qual prontezza di volontà, e suggettion; di giudicio tosse apparecchiato d'vbbidire. Da che si pose nelle fue mani,col voto, che fece a Dio, d'andare in feruigio della Chiesa a qualunque parte del mondo il suo Vicario l'inuiasse, mai non hebbe niun mouimento d'inchinatione, che il portalle col desiderio ad vna, anziche ad altra parte: tutta l'impressione del suo volere attendendo da quelle sole mani, in. cui s'era riposto. E ciò è sì vero, che anco prima, che si confermasse con Apostolica autorità la Compagnia, vdendo dire a Diego Lainez, che percioche le speranze del passaggio oltre mare a Terra Santa, erano disperate, sentiua portarsi da vn., nuouo desiderio alle Indie, per quiui adoperare nella conuer-

sione de gl'Infedeli: & io (disse Ignatio) nè questo, nè altro simigliante desiderio sento in me; e se vel sentissi il cacceres. Del qual detto, perche il Lainez mostrò marauiglia; soggiunle: Hor non liam noi obligati con voto al Pontefice, e pronti a voltarci verso qualunque parte del mondo ne inuij? Se così è, io sono a tutte egualmente disposto, e per mio proprio volere non più l'Oriente, che l'Occidente desidero; e se ad vna parte, come voi, sentissi piegarmi, m'ingegnerei di tanto più torcermi verso l'altra, finche mi riduceili ad vna pronrezza egualishma verso tutte. Vecchio poi, e'l più del tempo intermo, tù voito più volte dire, che sì mal concio com era , ad vn cenno del Vicario di Christo, sarebbe ito col suo baltoncello a piè fino in Ispagna: anzi, così bisognando, ad Oitia, antico porto di Roma, e quiui, senza prouedimento di viatico, per trapassar'il mare, sarebbe salito sul primo legno in cui si sosse auuenuto, rutto che disarmato, senza vele, nè remi 4 senza antenna, senza albero, nè timone: e in così vbbidire, non solamente non haurebbe in che vsarli forza, per vincero relistenza, o contrasto di ripugnanti pensieri, che ci prouasse, ma che anzi ne goderebbe somma consolatione. Il qual detto inteso voa volta da vn di que' saui, che pelano ad vna medesima bilancia le cole del mondo, e quelle di Dia, il mosse a dire, con vn certo chè di derisione; E che prudenzasarebbe covesta Padre Ignatio? Al che egli: La prudenza. (disse mon è virtù di chi vbbidice, ma di chi comanda. E se prudenza v'è'nell'abbidienza, ella è quest'una, di non esser prudente, due pereller prudente, non si sarebbe vbbidiente.

Pouertà come presente glia della Religione, ne sù tenerissimo, e l'arnò come madre, glia della Religione, ne sù tenerissimo, e l'arnò come madre, praticata da che così anco folca nominarla; e nella Compagnia la volle nel più persetto grado, che vnir si potesse con la maniera propria del suo Istituto. Impercioche hauendoci noi a disporre per seruigio de prossimi, ch'è il nostro sine, con que mezzi, che ci ponno rendere habili ad uperare in prò delle anime loto, se essendo gran parte di questa dispositione gli studij sunghi, e continui, nè potendo noi prendere per venual ministero, mercede, nè ricompensa, il Samo, che per sperienza di molti anni, hauca prouato come male riesca studiare, e mem-

dica-

dicare, saggiamete determino, che i Collegij, doue si tengono scuole, hauessero rédite. Che quanto a'Nouitiati, essi sono parte, e come incominciamento de Collegij. Le case Prosesse no, perche elle di loro pianta sono vn'albergo d'huomini che non han quiui stanza, altrimenti che come i pellegrini,sempre ilarnese d'andarsene, doue le missioni in varie parti li chiamino. L'hauer però i Collegij entrata in commune, accordò si strettamente con la pouertà particolare d'ognuno, che nè più ricco si sia ne' più ricchi, nè piu pouero ne' Collegij più poueri. Peroche ad ognuno egualmente si prouede di quanto gli è necessario per viuere, come a' poueri si conuiene, e per operare; fuor di che, a niuno si permette hauer nulla di proprio. Perciò, chi da vn Collegio passa ad vn'altro, toltone gli scritti, che si permettono, null'altro seco ne porta, perche null' altro hà di suo. Ciò che al viuere, al vestire, & all'operare ( ognun fecondo fuo ministerio) gli abbisogna, trouerallo doue andià a faticare, e quiui l'vserà come cosa dell'officio, e del luogo, non sua. Nè, per quantunque multiplicar che faccia la rendita d'vn Collegio, altro si muta, che il numero de'soggetti, che a proportione s'accrefce: non ne stà già meglio niun particolare, nè può agiarlene d'yn denaro più, che quando il luogo era pouero d'haueri, e di gente. V'hà la medesima, e sempre vnisorme misura delle cose, ch'è quella, che da prima si stabilì, aggiustata all'egualità del bisogno; a cui proueduto che sia, è serrata ogni porta alla Proprietà, la quale la sperienza hà insegnato, che nelle Religioni s'introduce dalla necessità; chiudendo gli occhi i Superiori, che non hanno di che mantenere i sudditi, al procacciarselo ch'essi sanno da sè, al riconoscere ognuno il suo, & al terminare che finalmente sà in commodo, quello, che cominciò per bisogno. Le Case poi de' Professi, sono in tutto priue d'ogni rendita stabile, ctiandio in servigio delle Chiese. Nè per estremamente mendiche che tossero, potrebbono autarsi d'vn misero denaro, neanco a titolo di limosina, de'Collegij: altrimenti, sicure che ciò dalla carità de' Rettori mai loro non mancherebbe, non potrebbono dirsi affatto dipendenti da Dio, e priue d'ogni certezza d'humano sussidio. E sopra ciò trouo, che anticamente, per istituto particolare del Generale Diego Lainez,

i Rettori de' Collegij, ogni anno verso il Natale, giurauano, di non hauer souuenuto di niuno hauer temporale le Case de' Professi; e la formola del giuramento era quelta: Testem inuoco, cum omni reuerentia, Deum, qui aterna veritas est; quòd ex bonis temporalibus Collegij, nihil ad Utilitatem Professorum, Vel Domorum eorum, conversum est, contra Societatis Constitutiones, qua id prohibent; quod quidem mihi innotuerit. Conforme a ciò, il Santo rinuntiò al Collegio di Roma vn riccco dono di cere, che i Padri di Palermo haueano offerto alla Cafa. Anzi, bitognando tal volta ad alcuno infermo vna ampolletta di vino, non permetteua, che dal Collegio si accettasse, altrimenti, che in permuta, rendendone di quello della Cafa altrettanto: e solea dire, che frà le Case, e i Collegij v'è Magnum Chaos. Di mantenere in tal grado la pouertà nella Compagnia, o se alteratione alcuna sar se ne debba, di sempre più stringerla, 1 Professi fanno voto particolare, ed è il primo de gli aggiunti a' quattro tolenni. Promitto (dicono) Deo omnipotenti, nunquam me acturum quaeunque ratione, vel consensurum, vt qua ordinata sunt circa Paupertatem in Constitutionibus Societatis, immutentur: nisi quando, ex causa iusta rerum exigentium, viderctur Paupertas restringenda magis. Pari poi a sì tenero amore verso la Pouertà, era in S. Ignatio il giubilo di goderne le frutta; e sin dal primo dì, che s'abbracciò con la Croce di Christo, si sece ignudo d'ogni altra cosa, che lui non sosse. Quindi non hauer ricouero, fuor che ne gli spedali, o alla campagna, nè vestito, se non vn ruuido sacco di canauaccio, nè vitto, altro che quello, che limofinando accattaua, e di quello stesso il peggio: e doue trouasse abbondeuole carità, tutta ripartirla co poueri, riserbando per sè il solo necessario al sostentamento di quel dì. Non voler compagnia di denari; e doue era forzato dall'amoreuolezza de' diuoti a prenderne alcuno, hora. lasciarli sul lito del mare all'abbandono, hora in cui prima si auuenisse bisognoso d'hauerli, tutti donarli per Dio. Dapoi, fatto Padre della Compagnià, e Generale, visse in ogni conto sì pouero, comefosse il minimo d'essa. Vna scrittura Sacra, yn Messale, e l'operetta De imitatione Christi, compierono tutta la sua libraria. Altri arredi per acconcio della sua camera non haueua, che quelli di che su proveduto Eliseo dalla sua

albergatrice di Sunam, lectulum, & mensam, & sellam, & candelabrum. La sua tauola, benche d'ordinario vi tenesse i so restieri, che di lontano veniuano a Roma, o alcun'altro de primi Padri, pur'era sì icaria, che meno non ci voleua per viuere. E gratiolamente vna volta Nicolò Bobadiglia, prendendo la sua parte di certo cibo grosso, che gli poteua esser noceuole, percioche egli era indisposto, sorridendo disse, Modicum Veneni non nocet: notandola di si poca, che quando benfosse tossico, non gli haurebbe potuta essere di nocumento. Castigò vna volta seueramente il Dispensiere, e'l Ministro, perche a lui haueano dato vn grappolo d'vua, di che quel dì gli altri di Cali non haueuano hauuto. Ma singolar dotedella pouertà in S. Ignatio, fù vna certa nobile generosità, che anco ne'ricchi larebbe di marauiglia. Egli, per eltremamente pouero che si vedesse, non mosse mai lite a niuno per cola. temporale; e volle anzi cedere il suo, che mostrare scontentezza per quello, che gli mancaua. E solea dire, che oltre ad vn'atto di Christiana magnificenza, due gran beni si guadagnauano; l'vno spirituale della carità, che val più che vnmondo d'oro, l'altro temporale, mentre Iddio sottentra più liberalmente pagatore di quello, che a suo conto si lascia. Tanto men sofferiua, che fra' Nostri sosse perciò differenza d' alcun contrasto. E percioche vna volta due Rettori misero in contesa certo interesse de' loro Collegij, e non parea, che sapessero venirne ad vn'accordo, egli, con bellissimo auquedimento, li riacquietò, facendo cambiar loro gouerno, si che l'vno passasse superiore al Collegio dell'altro. Confessossi molti anni da lui Madama Margherita d'Austria, figliuola di Carlo V. e spesse volte mandauagli ducento, e trecento scudi, perche ne facesse limosina; & egli ben sapeua, sua intentione essere, che tutti, o quanti a lui fosse paruto, di que'denari, applicasse al solleuamento delle nostre necessità. Egli però già mai non s'indusse a valersene d'un sol quattrino, ma tutto sedelmente spartiua frà luoghi pij, e ne teneua aggiustatissimi conti. Nè solamente era limosiniere dell'altrui, che poteua sar suo, ma di quel poco, che al necessario sostentamento della cala faceua bisogno, volentieri alle altrui necessità soccorreua. Onde vna volta, che vn Cardinale ricchissimo gl'inuiò

certo pouero nobile, perche il souuenisse di carità, non trouandosi il Santo allora null'altro, con che poterlo aiutare, sece raccoglier tutti i denari, ch'erano in cafa, e glie li diede; dolendoss, di non esser quel ricco, che il Cardinale imaginaua, onde, anzi che soccorrerlo egli del suo, a lui l'hauea inuiato. Grande poi anco era l'auuedimento, che hauca di prouedere, non meno alla vergogna, che al bilogno de poueri. Onde a certi, massimamente nobili impoueriti, o carichi di numerola figliolanza, per cui mantenere, non baltauano i guadagni de'loro mestieri, daua alcuna coserella a lauorare, indi pagauali largamente; accioche quella, ch'era limosina di carità, sembrasse debito di mercede.

gnia...

Con quelto amore della Pouertà, che il tece sì generofo, e liberale del fuo, in foccorrere ad altrui, vn'altra dote vnì Gratitudine fingolarmente propria d'vn'animo libero da ogni cupidigia so i Benesat d'interesse, e sù la Gratitudine: non quella solamente, ch'è torisuoise del. la Compa-- conoscenza, e confessione del debito, a misura del benesicio, ma, come poco più innanzi dirò, quella efficace in rendere, senza risguardo al proprio vtile, quelle ricompense, che per lui si porcuan maggiori, Qual mercede rendesse a Giouan. Pasquale, nella cui casa hebbe alcun tempo sostentamento,& albergo, hollo riterito nel primo, libroque contai quella marauigliosa comparsa, che gli sece di sè, venuto dal Cielo a riuederlo, a consolarlo, a raffermargli la promessa, che viuendo gli hauea fatta, che fuor di dubbio si saluerebbe. Donogli ancora vn suo Crocinsso, che vsaua portarsi sul petto, vnico compagno de luoi pellegrinaggi, e conforto delle sue asflittioni. Si come anco a certo Cherico, detto Caueglia, che gli portaua la carità, onde viueua mentre era infermo in Manresa, donà (ciò che solo haueua) vn'officiuolo di N.Signora. Piccole ricompense, ma segni di non piccola gratitudine, in chi non haueua niente. Isabella Roselli, quella, che conosciutol per Santo a'raggi d'vna gran luce, che gli vide risplendere intorno al volto, mentre era in Barcellona, e souuenne dipoi sempre di copiose limosine, costumaua di chiamare. con nome di Madre; e fondata la Compagnia, le su in Roma, per molto tempo Padre nello spirito, e reggitore dell'anima. Del Cardinale Gasparo Contarini, parlaua come del primo, e lome sommo suo benefattore, atteso il possente aiuto, che da lui. hebbe, per impetrare appresso il Pontesice la confermatione del suo Ordine. Al Rè, & al Cardinale di Portogallo, che ne gli stati loro allargarono con reale magnificenza la Compagnia, scriueua, chiamandola cosa loro, e rimettendola a dispositione delle lor mani. Simigliantemente al Duca di Ferrara, al Cardinal Santa Croce, a D. Giouanni de Vega Vicerè di Sicilia, & a'Padri Certofini, che fauorirono la Compagnia con dimoltrationi di singolarissima carità, protestò sempre eterne obligationi; e doue altro non potesse in loro feruigio, feontaua i debiti, che con loro hauea, offerendo a' Dio per essi gran parte delle sue orationi, e di quelle de'suoi Religiosi. Non altrimenti vsò verso quegli stessi della Compagnia, a'quali ella era obligata per alcun singolar beneficio, onde l'hauessero ingrandita. A S. Francesco Sauerio scrisse, che non poteuz in verun tempo dimenticarsi di lui: il che a quel fanto huomo, che l'amaua suisceratamente, sù la più cara mercede, che riceuer da lui in terra potesse. A Girolamo Natale comandò, che guardasse il P.Michele Torres, a cui si professaua obligatissimo, come la pupilla de gli occhi suoi. Del P. Diego Lainez diceua, che la Compagnia a niun'altro douea altrettanto, e chiamaualo, ogni cola fua, ogni suo bene. Ma singolar moltra di gratitudine sù quella, che vsò col P. Pietro Codacio. Questi sù il primo, che d'Italia entrasse nella Compagnia, abbandonata perciò la Corte, e'l seruigio del Pontefice, a cui era carissimo. Entratoui poi, l'amò tanco, e sì sollecito sù in aiutarla con ogni più industriosa maniera di procacciarle souuenimeti necessarij a mantener tanti soggetti, che allora si sostentauano in Roma alle spese della publica carità, che giunse fino a stabilire vna fondatione alla Casa Professa, per que tempi d'allora, basteuele: e la Compagnia, era chiamata da molti, la Religione del P.Pietro. Perciò S. Ignatio, vn certo solenne dì, compiuto il desinare, rizzandosi, e scoperto innanzia lui, con parole di riconoscenza de gli oblighi, ch'egli, e la Compagnia gli hauca, come a Fondatore, gli offerle vna candela, e con essa sè medesimo, e gran numero d'orationi, e di messe. Il che mosse a gran pianto il buon Padre: il quale accettata la candela, poi-

che così il Santo volle, immediatamente glie la rende, dicendo, che il folo hauerlo riceuuto a feruir Dio nella Compagnia, l'obligaua di tanto, che per molto più, che potesse adoperarse per lei, non haurebbe scontato mai la minima parte del debiro. Quando poi egli inuiana alcuno de' noltri a qualche Città, voleua, che subito giunti, visitassero i benefattori, a' cui mandaua o reliquie, o grani benedetti, o relationi delle cole fatte da' nostri in seruigio di Dio, massimamente dal Sauerio nelle Indie: e doue potesse in alcuna cosa giouarsi, dimenticaua per essi le proprie necessità, e'l ben loro all'ytil nostro volentieri antiponeua. Così fece col dottore Girolamo Arcè vno de' benefattori della casa di Roma. Questi venuto di Spagna, cadde grauemente malato; & era stagione pericolosa, e noi pure haucuamo in Casa di molti infermi, la cura de quali (come altroue hò mostrato) S.Ignatio soleua dire, ch'era l'vnica, cosa che'l faceua tremare. Nondimeno, perche al foreitiere benefattore, & amico, non mancasse quel maggior suflidio, che a tanta necessità potea dare, mandogli vn Fratello intermiere, che folo haueuamo, ad affistergli, e seruirlo; nè volle mai gli partisse da lato, finche nol vide interamente 12no. Intanto egli stesso ogni di il visitaua, e seruiua di conforto all'animo, non meno che di ristoramento al corpo. Il medesimo affetto di gratitudine, che insieme su atto d'vn generoso amore della pouertà, vsò con Andrea Lipomani, Signor Venetiano, il quale per fondare alla Compagnia vn Collegio in Padoua, si spogliò d'vn suo Priorato, serbatone solamente quanto alle necessità del suo viuere bisognaua. Ma. S.Ignatio, per iscrittura gli cedette, e rassegnò nelle mani tutta l'amministratione delle rendite, che ne proueniuano, nè volle,che di ciò i nostri esiggessero, come cosa loro, nè pur'vn danaro, ma come in limosina prendessero quel, che per lo mantenimento loro, fosse a quel Signore piaciuto di dare. Di più anco, smembrò il capitale del medesimo Priorato, e ne fece ad vn Nipore del Benefattore vna entrata annouale di quattrocento scudi. Ma quegli nol consentì, nè volle ritordominio gra- nasse al Nipote ciò, ch'egli a Dio hauea consacrato.

Compostezza dell'animo di S. Ignatio; c de sopra tutti i mouimenti interni de' suoi affetti.

Hor palsiamo oltre nel racconto di quelle virtù più singolari, che refero S. Ignatio nella coltura di sè medesimo ma-

raui-

rauiglioso. Delle quali, non sò se alcuna più riguardeuole. nè più sua posta dirsi, di quella signoria, che sopra tutti i mouimenti dell'animo esercitò. E nel vero, egli in essa s'auanzò a sì alto segno di perfettione, che era detto commune di molti, che villero lungamente, e dimelticamente trattaron con اسا, che a gli atti non si potea giudicare, che in Ignatio اسا, che a gli atti non si potea giudicare passioni haueslero altro mouimento, suor che quel solo, che in adoperarle, la virtù, o la ragione loro imprimeua. E singolarmente i Padri Diego Lainez, & Andrea Frusio, intimi amendue del Santo, soleuan dire, che in lui i mori naturali haueano cangiato natura, e pareua, che seruissero alla giatia, non per vibidienza d'imperio, ma per inchinatione di genio. Nel modo, che le acque, che Iddio trasportò sopra i Cieli, non si muouon come le lasciate qui giù, con l'agitatione de' venti, che le sconuolgono, e mettono in tempelta, ma, come fossero di natura celeste, hanno il medesimo andar regolato co' Cieli. E non è già, che S.Ignatio fosse, o d'ingegno rintuzzato, ed ottulo, o di complessione flemmatica, e morta. Ben sel credettero più d'vna volta i Medici, che a freddo di natura recauano quella immobilità di passioni, che in lui era effetto d'vn lungo, e costante esercitio di domare la ferocità d'vna focolissima collera, ch'era il proprio carattere del suo naturale temperamento. Di che ben consapeuoli alcuni meglio intendenti delle cose dell'anima, e frà questi singolarmente due Dottori d'eleuato ingegno, amendue Spagnuoli, Michel Torres, e Christoforo Madrid, hebbero per sì grande argomento di confumata persettione, l'hauer tutti i moti delle sue passioni, per altro gagliarde, e vehementi, sì strettamente in pugno, che tanto sol ci volle, per tirarli efficacemente a darsi in perpetuo scolari d'Ignatio, e vestir l'habito della sua Religione. Non v'era accidente, per istrano, & inasperrato che sosse sa la lui impressione nè d'allegrezza, se era prospereuole, nè di malinconia, se disastroso: e pareua, che per lui non vi sosse niuna cosa improuisa, mache tutto ciò, che auueniua, hauesse molto prima antiueduto, el'aspettasse. Perciò tutte le hore gli correuano pari, etal' era dopo il desinare, quale dopo la messa; nè per chiedergli gratie, nè per trattare qualunque negotio, era di veruna va-

rietà trouarlo sano, o infermo, perseguitato, o ben veduto, con nuoue d'auuenturolo, o d'infelice successo. Al che non bauendo auuifo certo Padre, per altro ben conoscente della virtù del Santo, vn di che il vide Itanco tornar dall'ydienza. del Pontefice, aspettata lungamente in darno, si ritenne di conserir con lui certo negotio, che douea. Facendolo poscia il di seguente, e scusandosi della tardanza, per la cagione, che hò detta, ne sù riprelo sì acerbamente, che, come egli medesimo riserisce, per più d'vna settimana non osò comparirgli innanzi per fauellargli, nè riguardarlo in faccia. Come hauea imperturbabile l'animo, così ancora inuariabile il volto, ch'è lo specchio, che rapprasenta i cambiamenti, che nel cuore fanno le passioni: onde i suoi diceuano, ch'egli hauca vn volto di paradilo, cioè sempre vnisormemente sereno: e l'Arciuescouo di Toledo D.Gasparo de Quiroga, che il praricò alcun tempo in Roma, non poteua satiarsi di riguardar. lo. Vero è ben'anco, che taluolta il cangiaua di lereno in turbato, allora cioè, quando conueniua riprendere alcuno; c'l faceua sì propriamente da adirato, come tosse nell'interno suo veramente commosso. Ma questo stesso era con tal decoro ; che come S. Ambrogio disse, che non è men bella a vedersi la maestà della faccia del mare adirato in vna tempesta, che la. piaceuolezza della medelima, quando è tranquillo in bonaccia, così era a vedere Ignatio Joue gli conuenisse prendere modi, e parole da sdegnato: che pur giungendo tasuolta fino a sarsi cadere a piedi mutoli, e piangenti, huomini di granconto, che riprendeua, non mostraua però nel volto atto, che non istesse ottimamente in vn sembiante più tosto maestoso, che adirato. E questo ancora subitamente diponeua, partito ch'era il colpeuole, si come impressione non fatta a scomponimento di sdegno, ma presa a giudicio di ragione. A moltissimi accidéti poi si prouò com'egli composto hauesso l'animo, e gli affetti non punto dipendenti nel muouersi, dalla varietà, o subitezza dell'estrinseche occorrenze. Conteronne in sede alcuni pochi di diuerse materie, accioche da essi possa alcuna congettura prendersi del rimanente. Cuciuagli vn Fratello per certa nascenza venutagli alla gola, vna sascia. d'intorno al collo, e fin sopra l'orecchio; e in vno stesso, sen-

# Libro Quarto: 497

za auuedersene gli trasoraua con l'ago, e gli cucina insiemo con la fascia l'orecchio: al che egli non si scosse punto, nè si risenti; ma solamente auuisando, Mirate, disse, Fratel Gio; Paolo, che mi cucite l'orecchio: e'l disse senza veruna mostra, o senso di turbatione, inè per ildegno, nè per dolore. Altra من volta, andato a vedere vna fabrica, che si alzaua alla vigna del Collegio, presso a S.Balbina, nello scendere per certe scale posticce, che v'erano, gli falli fin d'alto il piede, e senza potersi mai rihauere, diede in vn rouinar con tanto impeto, che il P.Diego di Guzman, che gli era compagno, il tenne morto: peroche andaua ad inuestir di fitto col capo in una parete, ch'era in fronte alla scala. Ma piacque a Dio difenderlo, sì fuor d'ogni iperanza, che il detto Padrel'hebbe ad euidente. miracolo: peroche giunto alla muraglia, ful dare il colpo,come vna mano celeste il ritenesse, così tutto insieme immobile, si termò, e ristette. Di tal pericolo nondimeno, egli non la alterò punto, nè cangiò color, nè lembiante, nè pur si riuollo in dietro, com'è naturale in simili accidenti, a riguardares il luogo ond'era caduto; ma profegui con tanta tranquillità; e pace, come fosse disceso a suo grande agio. Staua va di in. casa di certi diuoti, parlando delle cose di Dio, quando gli foprauenne vn messo, che tutto assannato gli parlò non so che all'orecchio. Ignatio; Bene stà disse e senza altro aggiungere il rimandò, e per vn hora intera proleguì col medefimo volto,e di tenor prima,a ragionar di Dio. Sul licentiarfi,il richiesero que' Signori, se il messo, che hauea sembiante di turbato, gli hauesse recato alcuna trista nouella. Non altro, disse egli, se non, che gli esecutori della giustitia, per debito che habbiamo d'alquanti scudi, ci vuotan delle nostre masseritie la casa. Ma se ci torranno i letti, dormiremo sopra. la terra, e non faremo cofa, che a poueri, come noi, non iltia bene. Io solamente li pregherò, che mi lascino certi miei scritti: i quali nondimeno, quando pur voglian portarfi col rimanente, nol contenderò loro: habbianseli alla buon'hora. E con questo parti. Ma non andò il fatto più oltre. Peroche Girolamo Astalli, gentil'huomo diuotissimo del Santo, sece a quegli officiali sicurtà sopra il suo, e Iddio il giorno seguente la pagò, spirando al Dottor Girolamo Arze, che del presente Tt

bilogno nulla fapoua, a dare in limolina alla cala ducentoscudi , con che il debito di sconrò. Più lunga, epiù matella . ... più fuor di douore find inte flavione d'un moro, itra namente auuerlo ad Ignacio, ac aduoi, denza daporne agli defio il perche, Questi, poiche vide, che i Padri haucan prelo cula prello cula o fua, e non potena cacciarneli, si vsurpò in prima il comile y d'essa, e l'incorporò nella lua. Empiello dipond'animalistre. pitolissimi, e vi saceua far, di sopra più, sal romure, che lea camere, che voltanano a quella parte, erano incomportabili ad habitarli. E perche, se il reservorio non premdena lump da quel cortile, cimaneua in tutto cieco, gia mai non contenti, che vidi apridelfinedra; e in più d'otro anni, che al contratto durò, comicine moles volte viar di mezzo di a defanue le lucerne, come fosse dinocte. Tutto ciò faccua il benne biomo, non folamence per iftigazione di mal calento, ma. ancosper isforzare il Santo a riscarrarsi da quella inteltanione. compenendo de fue osfe, de quelo, attrimenti che cariffimo s non volen vendere. intanto andana kioendo per Roma amare doglienze prese i Badri pol spicianano vinere, esaline tante gliene facenano; perche volcuan cacciarlo di cala fua . Eirial mience giunie ad effere si infopportabile il diffurbo, che il liberarlene parue da comperarli a qualunque gran costo conde in fine ofdewerd allaunthia del mal vicinose erà prestanze. e limoline, che saccollero, hebbero onde comperarne la cale, a quanto egli deppe volerne . Parci dunque da essa, ma sà inte tamiente, che panue non haueila venduta a compratori i ma laiciata, come in tempo di guerra, a ruba de foldati in abbandono. Leudune porte, finelire, terrate, e in fin quanto viera di pietre lauorate, e quanto se ne pote diuellere, e portare. Hor da che cominciò, sin che finì questa importunif: sima persecutione, che sù di noue anni, S. Ignatio ; non che. volelle muouer per clò lite, ma non disse mai parola di risentimento, nè di doglienza, nè se sembiante di disgustato; & entrò in fine nelle nude pareti di quella cafa, come gli fosse stata coduta per cortesia, agiacissima d'ogni bene; Tranquillità d'animo, di volto, e di perole niente minore mostro, quando l'anno 1555. sul cominciarsi a mover Roma in cumulto per la coso di Napoli, Paolo Quarto Ponsofice mando

il Gouernatore di Roma, col Filcale, e rutta la fue famiglia, a cercar fe huucumno in cala noltra una gran copia d'armi nascole, ciò che il Papa, persuato da familtre informationi, mottrana d'hauer croduto. Accettò il Santo la visita con un fembiame lerentificmo, e fattodi chiamare il Segretario, gli ordinò, che conducesse il Fiscale, e quanti ne andavan con dui, a cercare, e spiare, comunque sapessero, e volessero farlo, dal sommo all'imo tutta la casa. Il che satto, e non trouatosi vna punta d'ago, non che di lancia, il Santo, con la medelima lerenità, & allegrezza, come quella fosse stata vna visita d'honoranza, accompagnò il Gouernatore, e conduste gli Officiali fuoi fino alla porta. Ma che marauiglia è, che vna vicerca della casa non facesse punto asteratione nell'animostro, des anco la Compagnia, quando fi toffe spiancara dal Mondo, fino a non rimanerne memoria, non l'haurebbe tenuto alterato, se non forse quanto per brevissimo spatio si ritiralie ad vnirsa con Dio? Disselo una volta, che insermo, hebbe da Medici ordine, di non affissare il pensiero in cosa, onde potesse venira gliene verbatione, e malinconia. Percioche con tale occa? sione, datosi a ricercar seco medesimo i più gravi accidenti, che poteuano foprauenirgli, e quelli postisi innanzi, di niuna cosa dubitò di poter hauere qualche prima impression di dolore, fuor che folo, se la Copagnia si tosse per alcun disattro distrutta Benche, soggiunse egli contandolo, doue ciò auuenisse fenza fua colpa, in meno d'vn quarto d'hora, che hauesse hauu. to per ritirarsi in sè medesimo, e in Dio, si sarebbe rimesso nella primiera tranquillità, ancorche vedesse la Compagnia dissoluersi come sale in acqua. E pur quest opera, vnica, si può dir, srà le fue, gli costaua si lunghe fatiche, e si gran patimeti, e vedeua qual gloria fosse per tornarne à Dio, e qual'vrile alla Chiefa Ma in fine ancode' Santi è vero ciò, che S. Agostino disse vagamente di Dio: che le ben'egli dice; Calu mihi sedes est, nondimeno, perche egli sè medelimo porta, e foltiene, non fic est in 10 pf. 113. calo, quafi, subtracto calo, rumam sine fede formidet: non altramète i fanti huomini, niuna cola hanno, per grande, e gloriofi che sia, che se loro si sottragga, cadano dalla pace, e tranquillità interna, che godono nel folo voler di Dio, a cui ficuramente s'appoggiano. Che poi, si come S. Ignatio disse, così

Ifa. 66.

Digitized by Google

veramente fosse, che per null'altro, fuorche per la Compagnia temesse, ma non sì, che sosse per turbariene longo tempo, quando ben'ella tolle ita in elterminio, si vide in parte manifesto, nella elettione al Ponteficato del medelimo Paolo Quarto, di cui pocò innanzi hò parlato; della quale, comesi prima giunse l'annuncio, egli sece sembiante come di imarrito (che fù l'vnica alteratione, che nè prima, nè poi fi tro-. uasse in quel volto) e tutto in sè medesimo si ritirò; con atto di pensierolo, come chi vede con la mente assai cole. Indi, ienza altro dire,entrò in cappella, e itatoui brieue ipatio in oratione, ritornò a' luoi con l'allegrezza, e la lerenità primiera; e dille; Che haurebbono vn Pontefice amico; benche non; sì fattamente, che la Compagnia non fosse per esser da lui po-Ma a cimento, & a pruone di patienza. È così appunto auuenne; peroche fin ch'egli ville, si mostrò verso lei hor'amoreuole, hor rigido; ii come variamente il moueano i fuoi pensieri, e la credenza, che daua a chi bene, o male glie ne riteriua. Vero è, che, morto S. Ignatio, & eletto Vicario Generale Diego Lainez, poiche su a darne parte al medesimo Pontefice, egli il riceuette con dimostrationi di singolare affetso, fino a ritirarlo nella camera più segreta, e ragionar conlui alla domestica lungamente, facendogli in fine cortesisme esibitioni. Il che riferito dal Lainez in casa, alcuni de Padri penfarono, che il Santo in Paradiso hauesse satto con le sue preghiere, per dir così, riuscire a vuoto la sua medesima predittione, percioche questi eran principij di buon presagio, e. da sondarui sopra speranze d'ottimo riuscimento. Ma nonandò gran tempo, che le cose mutarono scena, e'l Santo comparue ne' suoi detti troppo veritiere. E ciò, quando il Lainez ito di nuono per certi affarial Pontefice, e non ammello, e. quante volte vi ritornò, tante schiusione dall'vdienza, alla s fine introdotto da vn Cardinale, si vide accolto con vn sopraciglio seuero, e vdi al primo incontro intonarsi parole d'insolita acerbità. Alla supplica poi, che il Lainez gli porse, d'hauere auuocato, che per la Compagnia parlaise in certo negotio, sodissece con vn semplice, Si, e soggiungendo, Dichiareremo, e null'altro, il licentio. Si scarico poi questo turbine, lopra mettere ad elame le Costiturioni nostre, per torre, aga giungiungere, o leuare, se alcuna cosa fosse paruto. Il che non. piacque a Dio, che sortisse effetto dureuole. Poscia creato Generale Lainez, statogli già in istima, e caro, fino al volerlo Cardinale, parlò a lui, & a' Padri, che l'accompagnarono, con sentimento di particolare affetto verso la Compagnia, chiamandola Beata, & elortandola (come altroue dicemmo) a portar generolamente la Croce; come quella, ch'era da Dio chiamata a fatiche, ad oltraggi, a perfecutioni, & a morti per gloria di Giesù, & vtile della sua Chiesa. E nell'ultima infermità presso alla morte, assai più disse, e promise di fare in. prò della Compagnia, se a Dio fosse stato in piacere di prolun-

gargli la vita.

Da sì grande aggiustamento degl'interni affetti di S.Ignatio, veniua per conseguente, quello dell'esterno portamen- Modestia del to, che in lui era a marauiglia composto, e in ogni atto re portamento estrinseco di golatissimo. Vn demonio in Padoua, descriuendolo ancor signatio. viuo, presente il P. Diego Lainez, per bocca d'uno spiritato, che mai non l'hauca veduto, nè forle vdito nominare, notò come singolare trà le altre cose, la viuacità de gli occhi, dicendo: Gliè vno Spagnoletto, di periona alquanto bassa, osseso d'vna gamba, & allegrissimo d'occhi. Et era vero; ch'egli haueua vn guardare sì viuace, e giuliuo, che doue volesse rallegrare alcuno malinconico, o iconiolato, hauea per ciò fare yna lomma forza in solamente mirarlo. Nondimeno teneua d'ordinario sì composti, e dimessi gli occhi, che sembrauano morti. E questa era vna parte di quella modestia, che sempre in ogni suo atto risuste: e pareua ben, che gli si vedesse nell'esterna apparenza il fior diquella interna honestà dell' animo, che riceuette in dono dalla Madre de'Vergini, quando apparendogli la prima volta in Loiola, sì fattamente gli tolse ognisenso di concupiscenza, che di lui pote dirsi, come Des. Epiph. il B. Ennodio d'vn fanto huomo, che non s'auuide mai d'esser vestito di carne, se non quando si raccordaua d'hauersene a spogliare, morendo. Di quelta virtù egli sece vn bellissimo ritratto, copiando se stesso, e tormandone per altrui esemplare dodici regole, che intitolò della Modestia, e contengono le maniere d'un coltumato, e religioto portamento, necessario oltremodo a chi conuersa co'prossimi, per condurli a Dio.

a Dio. Sì perche quelta è vna predica molto efficace, fattain silentio da quella, che Tertulliano chiamò Elinguem Philosophiam, non dell'habito solo, ma dell'esempio: sì ancora, esp.s. perche essendo communemente vero, che imago quadam animi lequitur in vultu, come S. Ambrogio dilse, doue lo sguardo Lib. 6. her non può giungere a mirare immediatamente l'interno d'altrui, se ne giudica secondo quello, che nell'esterno dimostra de un modesto trattare, al primo vedersi, come testimonio d'vn'anima bella, e ben composta, può nelle cose delle spirito, per allettar gli animi di chi lo vede, niente meno, che in quelle del senso certe lettere di raccomandatione, che vn' antico dilse portarli ipiegate in volto, da chi v'hà vna tal gratia della natura. Coltarono cotali Regole a S. Ignatio molte, e molte lagrime, e più di sette volte vi sece sopra oratione, si come egli disse, norando la trascuratezza d'un Ministro in esiggerne l'osseruanza, come fossero cose leggieri. Ma per leggieri non mostrò già Iddio d'hauerle : e parue volesse dichiarare in qual conto gli piacea si tenessero, saluando per esse la vita a molti, quando la prima volta si publicarono, Percioche hauendo commelso il Santo al P.Diego Lainez,che promulgasse dette regole, facendoui sopra vn ragionamento, ordinò insieme, che tutti di casa, etiandio quegli de' primi dieci Padri, che v'erano (ciò che mai non vsaua) visi trouasser presenti. Hor mentre il Lainez sopra quelle parole di S. Iacopo Apostolo: Ecce nune qui dicitis: Hodie, aut cras ibimus in illam ciuitatem, & faciemus ibi quidem annum, & mercabimur, & lucrum faciemus, qui ignoratis quid erit in crastino; discorreua del non hauer'in picciol pregio le cose, ancorche picciole siano, doue con esse alcun guadagno spirituale si faccia; sentissi vn'improuilo rouinar di sabrica, e con esso il fracasso, vn gagliardo scuotersi della casa, che tutta si risenti. Finito il ragionamento, vicirono a ricercarne la cagione, e videro vn gran retto, sorto il quale quella medesima hora, ch'era immediatamente dopo magnare, soleuano stare tutti insieme raccolti a parlare alcuna cosa di Dio, era diroccaro, & alzarono le mani al cielo, in riconoscimento d' hauere in. quell'hora campato la vita; e l'interpretarono ad vn certo manifestar che con ciò Iddio hauesse fatto, che quelle rego-

le, in gratia delle quali gli hauea sottratti da vn.sì manisesto pericolo, di rimanersi infranti sotto quelle rouine, gli erano care, e voleua, che le tenessero in gran conto. Qual trutto poi operassero queste regole, e molto più l'esempia delle maniere di S. Ignatio per imprimerne l'osseruanza, si può intendere da quelto iolo, che i Noltri, ouunque comparissero, dalla modestia dell'andare, e d'ogni altro lor'atto, si conosceuano essere della Compagnia, e vedutone vn soloscehe così scriue vn di que'tempi) si rauuisauano tutti. Onde quegli, che ogni nostro fare prendeuano in sinistro, vna cotale modestia recauano a fintione d'ipocrissa. Il che essendo riferito a S.Ignatio; Fosse in piacer di Dio, disse, che questa, ipocrissa ogni di più crescesse trà noi: & aggiunse: Io per me, in tutta la Compagnia altri ipocriti non conosco, che questi due: & accennò i Padri Salmerone, e Bobadiglia iui presenti, huomini di maggior virtù, che apparenza; ond'era, che. potessero dirsi come al rouescio ipocriti, mentre non mo-Îtrauano pienamente di fuori, quello ch'eran veramente di

Effetto di questa medesima aggiustatezza dell'interno di S. Ignatio, era quella del luo parlare: peroche la lingua, e'l cuore hanno naturalmente frà loro la corrispondenza, che Circospettione di S. Ignane gli horiuoli, la saetta di fuori, ele ruote di dentro; che tio nel parladoue queste si sconcertino insieme, ancor quella conviene re, e nel scrivere. che si sregoli, e diuarij. Quindi il non elsere vscito mai in. parola, che sentisse di dispregio, nè d'ossesa, quando conmaniere taluolta di gran rigore riprendeua alcuno delle sue colpe. Percioche non era l'ira, fottentrata per zelo, che parlasse in lui, ma la ragione, e'l desiderio dell'ammenda del colpeuole, e del mantenimento della publica osseruanza. Qualunque cosa poi prendesse a riferire, sosse per semplicemente contarla, o a fine di perluadere con essa, non la vestiua d'altro che di sè medesima, facendola comparire nelle sue proprie circostanze, qual veramente ella era. Nè vsaua cauarne conseguenze, molto meno aggiungerui del suo rissessioni, e commenti: e soleuano dire, ch'egli in poco abbracciaua più, che non altri con molto; e che più cose diceua, che parole: percioche doue altri, per dir molto, s'ingegna di direallai,

assai, egli all'incontro, riguardaua a quello, che lasciar si dee,. anzi che a quello, che aggiunger si può, accioche la verità, che finalmente è quella, che hà forza di vincere, non fosse come i Lottatori aggrauati d'inutili vestimenta, e tanto suigoriti, quanto ingombrati. Anche notò il P.Luigi Gonzalez, chegli si vdiua riterire vna cosa molti anni da poi che altra volta l'hauea raccontata, e in ridirla, [vsaua il medesimo ordine, e ، فquando la prima volta la disfe ، quando la prima volta la disfe Percioche l'esprimer che sacea delle cose, era come di chi no dipinge a capriccio, ma sà ritratti al naturale, che per mille che ne faccia, tutti hanno i medesimi lineamenti, perch'egli è in tutti: il medefimo įvolto. Nel promettere era qual folo a vedea poter'esser nell'attendere, e con l'esecutione misuraua l'offerta. Et auuenutogli vna volta di dare a certo gentilhuomo parola di cosa, che poi trouò, più che quando la promise, difficile a farsi, potè dire, che simil parola non gli era vícita di bocca da dieci,e più anni innanzi. Nel discorrere de' fatti altrui, etiandio publici, andaua rattenutissimo. Nel lodare era saggiamente parco, ma nel biasimare mutolo affatto. E de'Grandi singolarmente, de'quali ogni huom si sa lecito di giudicare, e di dire, egli non solo si guardana di condannare qualunque maniera di gouerno, anco riprouato dal publi-60, víassero, ma non diceua ne pur quelle cose, che poteano fare, e sarebbono stare tuor d'ogni dubbio gioueuoli; e ciò, per non mostrarli priui d'auuedimento, se non le conosceuano, o d'equità, le non le praticauano. Vno de quattro Pontefici, al tempo de quali egli visse in Roma, su poco accetto al publico, si per altro, come perche pareua eccessiuamente seuero. Conforme a ciò se ne parlaua con sama di male. All'incontro il Santo, si diede con ogni studio a cercare quanto poteua dirsi in lode di lui, e ne saccua encomij a que di suori, che con lui n'entrauano in doglienze. E perche il medesimo, daua non piccoli fegni di mal talento verso la Compagnia, non permetteua, che alcun de luoi ne sacesse lamento: e per ciò ad vn Padre, che di Roma partiua per Fiandra, singolarmente orpinò, che delle cofe, e dell'animo del tal Pontefice verso noi, non parlasse altro che bene : e percioche quegli soggiunse, di non sapere come scusarne alcune; Hor dunque, ripi-

glio il Santo, tacete di questo, e parlare di Papa Marcello: il quale, e mentre fù Cardinale, e poscia per quel brevissimo tempo, che ville Pontefice, dimoltrò alla Compagnia fegni d'affetto da fempre hauerne memoria. Neanco passana mai d'vno in altro propolito lenza ragione; come il caso, mouendogli la memoria, gli determinalle, e guidalfe la lingua: e quando altri fauellando con lui, fenza auuederfene il faceua, egli, per farnelo conolcente, si staua alquanto senza rispondere sopra sè, e così tacendo il miraua. In fine, scriuon di lui, quegli, che per molti anni l'vdirono, che le parole sue pareuano Leggi, sì giuste erano, sì pesate, e sì adeguate, nè più nè meno di quello, che le cole portauano, & Summaria quidem in verbis, in rebus verà profixa, come di Pitagora disse vn'Antico,che fimilmente paragonò il fuo parlare allo stile proprio delle leggi. Molto più poi era nello scriuere, quello che nel tauellare si dimostraua. Non gli vsciua della penna apice, che non tolle colideratiflimo; e le lettere, che dal Segretario ii ipediuano a fuo nome, non folo le rileggeua, ma le pefaua, e correggeua seueramente. Egliauuenne sopra vna brieue intero matione delle cole nostre, che il P. Martino Olaue scrisse a'. Dottori della Sorbona, di star trè hore attentissimamente esaminando ogni parola, com'ella douesse esser posta al saggio de que' faui huomini, a' quali era scritta. Altra volta, notando la trascurarezza nello scriuere di certo Padre, Io, disse, spedirò questa notte almeno trenta lettere, e niuna ne passe, rà, ch'io non la rilegga più volte, e quelle, che faran di miq pugno, le trascriuero ben due, e trè volte, perche non vi Iieno le cassature, che per ammenda, o miglioramento vi fò.

Tal dunque era l'imperio, che S.Ignatio hauea sopra sè veder S.Ignatio medesimo, e tale l'ybbidienza de' suoi affetti a destarsi, e muo- po, era come uersi, e sar sol quanto per douer di ragione si conueniua. Di Gersone de che se bene alcuna cosa hò detto, non è però pari a quanto Christi. E qual n'espresse in due sole linee il P. Luigi Gonzalez, dicendo ; conto egli facesse diquesto Che vedere Ignatio, vdirlo, osseruare i suoi andamenti, era libro,e della sentirsi fare vna viua lettione di quel picciolo libricciuolo annegatione di se De imitatione Christi, che và con titolo di Gersone. Chi hà sa-medenimo. pore di spirito, e conosce quell'opera, sa che alto magistero di persettione comprenda, e se v'è tutto il sugo della più sina

Digitized by Google

santità, che da huomini d'anima possa desiderarsi. Ma più che altro, vi si preme, e batte (ciò che veramente è il più sodo della virtù) quella, che i maestri delle cose spirituali chiamano, annegatione di sè medesimo, e crocifissione dell'huomo interiore. Hor questo libro giunse alle mani di S. Ignatio, mentre ancor nouello nelle cose di Dio, saceua penitenza in Manrela, & appena con la prima lettione l'assaporò, che mai più non gli si tolse di mano, e soleua chiamarso, La pernice de' libri, tutto polpa, e sustanza di spirito. Ogni di ne leggeua yn capo per ordine, e guelto quietissimamente a modo di meditare, tirandone a sè tutto il sugo, come la terradelle piogge, che le cadono sopra lentamente, non perde. gocciola, e tutta fin dentro le ne inzuppa. Di più, trà giorno, vna, e più volte l'apriua, doue s'abbatteua in prima, e quiui leggeuane alquanto; e gli auueniua sempre d'incontrar cola al bisogno di quello, che hauca nell'animo, o per confolatione, le dolente, o per conforto, le imarrito, o per ammaestramento, se era tentato. Così in lui hauca sempre seco, e consigliero, e consolatore, e compagno. Nè più cara cosa sapeua egli dare ad alcuno, che grandemente amasse nel Signore, che vno di questi libri. E quando andò a Monte Cafino, per quiui dare all'Agente di Carlo V. gli Esercitij spirituali, portò seco tanti Gersoni, quanti erano i Monaci di quel santo luogo, & a ciascun di loro vno ne donò: presente degno di chi lo daua vgualmente, e di chi lo riceueua. Hor questo è il libro, di cui il viuer di S. Ignatio era vna tacita repetitione, ma pratica, viua, & efficace a muouere quelli, che il vedeuano, a farne in sè medesimi copia simigliante. Per tal cagione a' suoi figliuoli, che dal solo vederlo, e considerarlo prouauano aiuti sì efficaci per crescere nello spirito, non poteua concedersi gratia più desiderara, che la stanza di Roma, e'l viuere appresso lui. Quindi le lagrime del P. Diego Lainez, ogni volta, che gli conueniua partirne, e la protesta, che spesse volte saceua, di non hauer null'altro, che più gli cocesse, che starsi lontano dal P.Ignatio. Quindi l'osserta del P.Simone Rodriguez, che dopo il nauigare alle Indie, niente altro più desideraua, che di venire a Roma, per quiui seruire Ignatio, com'egli dice, dischiauo. E le spesse lettere di quelli,

quelli, ch'eran lontani, piene della dolce memoria di quel rempo, ch'eran viuuti con lui, e d'vna tal'inuidia dello starui de gli altri. [In cotesta scuola (scriue il P. Canisso ad alcuni amici di Roma) vna ricca pouertà, vna libera suggettione, vna gloriola humiltà, & vn nobile amore di Giesù Christo Crocisisso, sodamente si acquista. E io quante volte mi torno alla mente la torma di cotesta belliffima Filosofia, di cui a niuno di voi manca il magiltero, tò concetto di quello, che in-Roma io godeua, e di quello, che, partendone, hò lasciato. E sento condannarmi dalla mia medesima coscienza, che mi rimprouera la negligenza, e pigrezza mia, perche hauendo a valermi per sì brieue tempo di cotesti aiuti, non sui più sollecito in profittarne. ] Così la Casa Prosessa di Roma, per cagione di S Ignatio, era come acconciamente disse in vna sua il P.Polanco, e Cuore della Compagnia, perche quiui ella. hauea l'origine della vita, e Capo, perche da essa prendeua il principio dell'operare, e Ventre, onde il nutrimento, e le forze per vigor dello ipirito a sè traheua. Conforme poi alla pratica di cotal viuere sempre intento all'acquisto d'vna perfetta padronanza di sè medesimo, era in S.Ignatio il tenor del parlare, che ne faceua. L'ordinario argomento delle esortationi domestiche, era sopra il diuentare Huomo interiore, sopra il rompere a piè della Croce di Christo la propria volontà, e'l domare le passioni, e gli affetti, sino a ridurli ad vbbidire a cenno. Anzi nel domestico suo sauellare, che sempre era o per Dio, o di Dio, null'altro hauea più spesse volte in bocca, che, Vince te ipsum: lettione tanto bene appresa da S. Francesco Sauerio, ch'egli altresì a' Nostri nelle Indie, altro più frequentemente non ripeteuz, che questo medesimo, Vince te ipsum, che in ristretto di due parole, dell'arte di far de' Santi, comprende, & insegna più, che molti libri, in lunghi e dotti discorsi, che la diuisano. E percioche pareua, che il S. Apostolo null'altro sapesse dire, tuor che sol questo, vi sù chi il domandò, perche lempre tornasse al medesimo? parendo strano, che vn'huomo della santità, di che egli era, sosse (per dir così) tanto sterile d'insegnamenti per l'acquisto della perferrione, che quanto sapeua dirne, non sosse alero, che questo vincere sè medesimo. A cui il Santo; perche (disse) io V. u 2

L'hè imparato dall'ottimo Padre nostro Ignatio. Et hauealo imparato, non conoscendone solo in apeculatione la necessità, e il valore, ma mettendone ad effetto sotto il magistero di lui, la protica, che l'inuiò a quella sublime persettione, a che dapoi, continuandoui, si condusse. Haueua Ignatio l'oratione in gran pregio, e vi ipendeua egli molte hore ogni dì, ma non miluraua con ella la fantità di veruno, nè stimaua più perfetto chi più ci durava, ma chi più generolamento si vinceua, e si rendeua soggetti gli appetiti della volontà, e del senso. Anzi saleua dire, che la pratica di gran tempo gli hauca infegnato, che de' cento, che mettono il midollo della. persettione in ispender molte hore in oratione, più de' nouanta riescono di propria testa, difficili a maneggiarsi, ostinati ne' loro pareri, e mal foggeti a gouerno di regola; per lo concetto, che di sè hanno, di poter'essere regolatori d'altrui. Al contrario pregiaua assai più vn'atto risoluto, & heroico di mor. tificatione, massimamente della propria stima, che non molso hore d'un dolce piangere, e d'un foauissimo fospirare. E più volte si dichiarò, di temere, che nella Compagnia si strauolgelle il concetto della propria maniera, per doue haucuamo ad incaminarci alla perfectione, e ponessimo nell'orare ciò, ch'egli hauea posto nel mortificarsi. Et al P. Natale, quando si spesse istanze gli sece di stendere a più d'hora il tempo dell' oratione, disse; Che le lunghe meditationi erano ben necessarie, per acquillare il dominio delle passioni, pregando, e diuisandone seco medesimo i modi, ma che giunto che altri vi sia, con vn quarto d'horà di raccoglimento, e più tosto, e più strettamente si vnirà con Dio, che non vn mal mortisicato con ben due hore, che vi consumi intorno: conciosiache l'impedimento maggiore di portarli, e mettersi in Dio, sia. l'essere attaccato a sè medesimo, ch'è il più greue di quanti pesi contendono ad vn'anima il solleuarsi. Con tal regola corresse la lode, che il P.Luigi Gonzalez diede ad vn gran seruo di Dio, dicendo, Gliè huomo di grande oratione. Ripigliò subito il Santo, Gliè huomo di gran mortificatione. Simigliante fu il giudicio, che sece di due Fratelli Coadiutori, l'yno de quali hauea vna tempera imperturbabile, e quieta, si che il non alterarsi era in lui più gratia della natura, che forza di virtù,

che adoperasse per vincersi: all'incontro l'altro era impetuoso, e vehemente, e sferraua tal volta la lingua con parole, e l'animo con sentimenti d'impatienza: ma percioche spesso anco si superaua, e rompeua la violenza de gl'impeti del suo sdegno, inghiottendo le parole, che gli montauano fin sù le labbra, l'antiponeua all'altro sempre tranquillo, e quieto; e 10lea dirgli: Fratello, sate animo a vincerui, ed acquisterete al doppio più merito, che non il tale, e il tale, di natura dolcifsima, e che non hanno in che contendere con sè stessi. Parimenti ad vn'altro Fratello, il quale, percioche si vedeua sastidioso, e collerico, suggiua dal publico, trouatolo nell'hora della ricreatione, solitario in disparte da gli altri, poiche ne intele il motiuo, Voi, disse, non l'indouinate, che questa sorte di nemici, non si vince fuggendo, ma contrastando: nè la folitudine toglie l'impatienza, ma la ricuopre: e più darete a Dio, e più guadagnerete per voi con quegli atti di mortificatione, pochi, o molti che siano, di che vi darà occasione la rigidezza della vostra natura, e'l trattar con altrui, che de vi sepelliste in vna cauerna, e non diceste in vn anno vna parola. Finalmente quelli, che sapeua esser bramosi d'auanzarsi nella persettione, sopra tutto aiutaua alla vittoria di sè medesimi: e tal ve ne sù, che in riguardo delle continue mortificationi, che gli veniuano sopra, ad vno, che l'inuitaua alle Sette Chiese di Roma, potè dire, che senza partir di casa, hauea chi gli daua ogni dì, anco più volte, Indulgenza plenaria.

Hor dalle virtù priuate, con le quali S. Ignatio rabbellì l'anima sua, passamo alle publiche, che sì habile il resero a far belle anco le altrui indi profeguiremo, a vedere, come Id- il volgo non dio, per dispositione di ciò, & ancor per mercede, il riempies- ce delle virtù de Santi: per- che no discerne di carità, e dandogli a godere i frutti d'vna vita diuina. ne le più ap-Ma prima ch'io entri a dire alcuna cola del zelo delle anime, più persette. di che auuampò il luo cuore, conuiemmi fare vna brieue rislessione, che m'è paruta di non picciol rilieuo, & è; Che se S.Ignatio hauesse circoscritto la persettione delle sue virtù solamente fra' termini del proprio interesse, e non curante d'altrui, tutto si sosse riuolto a coltiuar sè medesimo, il mondo l'honorerebbe con ossequio d'incomparabilmente, più diuo-

ra riuerenza. Percioche i più de gli huomini, ne' quali non cape nè senso, nè giudicio retto delle cose più alte di Dio, non fanno stima d'esse secondo il grado della persettione, che hanno, ma quelle, che in apparenza sono più strane, o che ad essi sembra, che riuscirebbono più difficili ad operarsi, pregiano più che le altre. Hor come ognuno ama tanto sè stesso, & è sì tenero delle fodisfattioni della propria carne, vederla maltrattare con rigori d'insolite penitenze, questo l'hà per lo più sublime grado d'vna heroica santità, e'l muoue più che null' altro a prenderne marauiglia. Se dunque S. Ignatio que' trentacinque anni, che soprauisse da che diede le spalle al mondo, tutti gli hauesse corsi con quel primiero tenore d'asprezza, che cominciò in Manresa, anzi crescendolo al pari dell' auanzarsi, che in lui secero i seruori della carità, quali, e quanti eccessi hora se ne conterebbono? Vestir sacco, e cisicio, cinger catene di ferro, e sasce pungenti, habitar solitario nelle cauerne, viuer fra' poueri ne gli spedali, seruire a gl'insermi, e bere dalle loro piaghe la marcia, digiunar continuamente, e passare i trè, i quattro, & anco gli otto di senza. prender boccone; mantenersi poi solo di pane accattato, e di semplice acqua, e mescolarui cenere e terra; vegghiare il più della notte, e spenderne molte hore meditando, e'l brieue riposo d'essa prendere steso sopra la terra; flagellarsi ogni di trè, e cinque volte, con catene di serro; pellegrinare in estremi disagi, a piè scalzi, e mendicando dispregi, e vituperi, fingendosi forsennato per guadagnarne trattamenti da pazzo: in Tomma fare yn viuere somigliante ad yn cotinuo morire. Tutto questo, che pur non sùaltro, che vn cominciar quel salire, che dapoi fece a sì gran passi, verso la più consumata persettione, s'e. gli col medesimo tenore di vita estremamente rigida, e penitente, hauesse per tanti anni proseguito, non v'hà dubbio, che il mondo l'ammirerebbe, come giunto al più arduo di quella, che appresso lui, sola trà le altre, hà pregio di heroica santità. Ma riuolgersi alla conuersione delle anime, e per tal fine darsi ad vno studio di molti anni, e torsi poco men che tutta l'apparenza di quell'elterno rigore, che per altrui è più ammirabile, che profitteuole, prendere vna maniera di trattar più ciuile, e coltumato, accommunarsi in gran parte con gli altri

altri nella foggia del vestire, e del viuere, darsi alla scelta di qualificati compagni; e doue prima cercaua dispregi, ed onte, e godeua delle accuse, e degli oltraggi d'infamia, poscia mettere la riputatione in difesa; in fine, formata vna Religione, per lasciarle l'esempio di quello, ch'è suo proprio modo di viuere, riuoltare alla coltura del cuore la più parte di quelle. rigide maniere, che prima tanto ridondauan nel corpo, d'esse prender sol quello, che dal fine di facicar per i prossimi si comporta. Quetto, che pur'è lo stato della più sublime, e più difficile fantità, in cui la cura della falute altrui, e della propria perfettione, in equale, e sommo grado si vniscono, & è quello appunto, che il Figliuol di Dio elesse, e praticò, non hase non appresso huomini ben'intendenti di spirito, concetto di stima, pari a quello, di che veramente è degno. E pur se si hanno a misurar con le opere i gradi del più persetto amor di Dio, che finalmente è l'anima della fantità, indubitata è la regola di Christo, il quale a S Pietro, esaminato se l'amaua più che niun'altro, all'intender, che sì, non dixit Christus (dice S. Giouanni Chrisostomo) abijce pecunias, ieiunium exerce, macera te laboribus, mortuos excita, damonia abige: Nihil orus. de s. horum, vel aliorum recté factorum in medium adduxit: sed omnibus illis pratermissis, dixit illi, si diligis me, pasce ones meas. Hora. entriamo a vedere, quale, e quanta fosse, in questa parte d'aiutar le anime alla salute, la persettione di S. Ignatio.

E vengommi innanzi prima di null'altro quelle parole di lode, che di lui disse Gregorio XV, allora che richiese i Car- Quanto ardédinali de'loro pareri sopralo scriuerlo nel ruolo de' Santi: te sosse il zelo delle anime Nel vero, (disse egli) ci pare, che al B. Ignatio ottimamen-nel cuore di S. Ignatio. testia questa lode, con che il Capitano Giosuè nella Scrittu-Beelef. 46. 12 si celebra; Puit magnum secundum nomen suum, maximus in salutem electorum Dei, expugnare insurgentes hostes, ve consequeretur hareditatem I frael. Imperoche Ignatio, e arle egli del fuoco della diuina carità, e ne sparle perpetuamente le siamme ne'predestinati da Dio; & assoldata vna sacra militia a sterminio de'nemici, che ne'luo tempi infurlero contra gli eletti, con le armi contrarie di che la fornì, cominciò, e fino al di

d'hoggi, con grande vtile della Chiesa, conducendola Dio, prosiegue ad espugnarli.] Così disse il Pontesice, adattis-

sima-

simamente alla natura, & al merito del zelo delle anime, che fù in S.Ignatio: il quale, se tosse grande secondo il nome. suo, che suona suoco, e se nell'accender, che ne sece in altrui le fiamme, tosse massimo, ben si può chiaro conoscere, sì dal desiderio, e sì dagli essetti delle conuersioni, che per suo mezzo, lui viuente, seguirono, e dopo lui, in vigor del suo spirito, ancor sieguono alla giornata. Impercioche come ben disse il Cardinal Bandini, parlando di lui in questa medesima occasione, quanto hoggidì và sacendo, e quanto inauuenire farà, fin che duri, & operi la Compagnia, tutto è virtù di questo seme, e trutto di questa prima radice. [Sono ben grandi (dice egli) e stupende le cose, che Ignatio viuendo operò, ma de'anço dirsi, che molte altre, e forle maggiori, ne opera di continuo. Impercioche quanti femi di celeste dottrina la Compagnia da lui istituita sparge opra tutta la Terra, quanti Idolatri, e quanti Heretici caua d'errore, quante scuole per accrescimento della sapienza mantiene, di tutto se ne de' hauere obligo ad Ignatio. ] E come dal grappolo dell'vua (disse vn'altro riguardeuol Prelato) s'intese qual fosse la fertilità della terra a gl'Israeliti promessa, così del zelo di S.Ignatio, argomento, & effetto è ciò, che per sua istitutione, e per virtù del suo spirito, dalla sua Religione si opera. E quanto al desiderio; egli non v'hebbe nè misura, nè termine, nè abbracciò punto meno, che ridurre all'osseguio della Fede, & all'amore, e seruigio di Dio tutto il mondo. Quindi nacque la risposta, che diede all'Ambasciadore del Rè di Portogallo, che per le Indie domandaua sei de' Compagni del Santo: se alle Indie, disse, ne diamo sei, che ci rimarrà per lo restante del mondo? Quindi vsciuano le parole di suoco, con che accendeua lo spirito de' suoi figliuoli, nel dar che loro faceua l'vitimo abbracciamento, inuiandoli alle Missioni, Ite (diceua egli) omnia incendite, & inflammate. E di quell'incendio intendeua, e di quelle fiamme, onde bramò far sue vendette contra vn Religiolo, che gli fe' vna volta dire, che م quanti della Compagnia erano in Ifpagna, da Siuiglia fino عنا المامة والمامة والمامة المامة والمامة Perpignano, tutti li haurebbe fatti abbruciare: Et io, rispose egli a chi glie ne scrusse, riferite all'amico, che desidero, ch'egli, e quanti conoscenti, & amici hà, e con essi quanti

altri huomini sono al mondo, tutti sieno auuampati, & arsi dal fuoco dell'amor fanto di Dio. Quindi finalmente nacque il mandar che tece a succe le quattro parti della terra, etiam. ad Indos ipsis quoque Indis ignotos, feruencissimi operai, a faticare nella conversione de gl'Insedeli. Il che hà satto sempre scoppiar di doglia gli heretici; vno de' quali non trouò similitudine più acconcia per ispiegare il danno, che le Sette pari alla sua, ne haucano, che dicendo; Paolo Terzo Pontefice, hauer dato licenza ad Ignatio, cioè ad Eolo Rè de' Venti, d'inuiare i luoi verlo ogni parte del Mondo, Arte sua vsuros passim, stragemque daturos. Sicome al contrario gl'Illustrissimi trè Vditori della Ruota Romana, Itimarono S. Ignatio perciò degno del gloriolo nome d'Apoltolo: nella maniera, che Beda hebbe ragion di chiamare il Santo Papa Gregorio Magno, Apo-Itolo dell'Inghilterra, perche alla conversione di quelle genti inuiò il Velcouo S.Agoltino., & altri Religiofi con lui . Percioche ancor egli ( ciò che veramente è lento da Apoltolo ) Non se Christi reputabat amicum, nisi animas soueret, quas ille sanguine suo redemit: che da S.Bonauentura sù derro del suo gran-Franceico, e i medelimi Vditori l'appropriazono a S. Ignatio.

Ma perche egli formasse vna Religione, nel cui spirito il suo viucise, e nelle cui fatiche egli, etiandio dopo morte, Mezzi peralu. operasse a saluezza delle anime, conuien raccordarsi di ciò, tarei prossini che ne' primi due libri di quell'opera hò icritto, quanto gli feritti dal san. bisognaile sofferir d'accuse, di carceri, di fierissime persecu- pagnia. tioni, solleuategli contro dalle insidie, e dalla forza dell'interno; che prelago del male, che glie ne hauea a venire, con ogni potere li adoperò per ropergli i dilegni, prima che viciffero in opera, e dilturbargli i progressi poiche cominciarono ad hauer buon'effetto. Gli studij poi, che per lo medelimu fine intraprele, e continuò per tanti anni, repugnando lempre, come egli folcua dire, a trè gagliardissimi, & oltimati nemici, che gli contendeuanà il durarui, & erano, la pouerta estrema, le malatie continue, e la diuotione importuna. Tutzi questi furono essetti del zelo delle anime, si come apparecchi per disporti ad aiutarle: si che, come nella relatione tatta di lui a Gregorio XV. potè veracemente dire il Cardinal del

Monte, Nullum, earum causa, laborem, nullas incommoditates, nullas vigilias, aut corporis dolores, af flictationesque recusabat. Nèvi fù già maniera d'aiutarle, per ardua che fosse, & anco alla salute del corpo pericolosa, ch'egli non abbracciasse, e nonfacesse ministero proprio del suo Istituto. Ad ogni età, & ad ognistato, e condition di persone, ad ogni paese quantunque sterminato, e lontano, ad ogni satta di gente, colta, o seluaggia che sia, si stimò egualmente debitore, e volle esser, con ogni possibil maniera, profitteuole. Perciò ministero del suo Istituto sece le Missioni si varie, e tutte d'incredibile giouamento, altre a gl'Infedeli, & agli Heretici, senza verun risparmio della vita, la quale consien consumare ne' lunghi, e gran patimenti delle nauigationi, fino a gli vltimi termini della terra, nell'apprender difficilissimi, e barbari linguaggi, nel viuere sotto climi destemperati, nel conuersare con gente inhumana, e bene spesso nel sosserire strattj, e tormenti di penosiffime morti. Altre alle armate maritime, e campali; altre a' villaggi, e montagne, doue la lontananza da gli aiuti spirituali, che si hanno a sì gran copia nelle città, sà più bisogneuoli certi straordinarij sussidij per ristoro delle anime; altre finalmente più domestiche, e più frequenti, a gli spedali, alle prigioni,& alle galee. Hauni,oltre a ciò, le dispute co' Predicanti heretici, in voce, e in iscritto: l'amministratione de' Sacramenti a' Catolici, e'l mantenerne, e'l rimetterne l'v10, e la frequenza: l'iltruire i fanciulli nelle prime regole della. Fede: il predicar per le piazze, e ne'tempij: il ridurre a grado di vita migliore con l'vio degli Esercitij spirituali: il trattar ne' domestici ragionamenti delle cose di Dio; maniera tanto vtile allo spirito, che il P. Frà Luigi Strada, Monaco di S.Bernardo, chiamaua i Collegij nostri, Nouitiati publici delle Città. Di più, l'assistere a' moribondi, e confortare i condannati: il soccorrere alle anime, & anco a' corpi de' tocchi dalla peltilenza: nel quale heroico ministero, tante centinaia de' figliuoli di S. Ignatio, hanno offerta, e di continuo. offeriscono, e danno sì generosamente la vita. Hauui ancora lo scriuere, e publicare, per istruttione d'ogni buona arte di spirito, e di lettere, saluteuoli libri. Finalmente l'alleuare la giouentù ne' Seminarij, e nelle scuole, conducendo-.

Digitized by Google

la dal primo dirozzamento delle lingue, per tutto il corso delle scienze; e in vn tempo medesimo infondendole noi meno di pietà nell'anima, che di saper nella mente; con sì grande vtile delle città, nell'una, e nell'altra parte Ecclesiastica, e Ciuile, che perciò principalmente soleua dire vn Principe, grande non men per senno, che per valor militare, che più necessario stimaua alla disesa delle città vn Collegio della. Compagnia, che vna fortezza reale: e Vrbano VIII. Pontefice, in vn suo breue al Rè di Polonia In eorum Collegijs, dice, qua Gymnasia sapientia habentur, ij gladij ancipites cuduntur, quibus feliciter soleant confundi diabolica legiones. Et altroue: qui la-Ete pietatis iuuentutem nutriunt, & armis lucis haresim aut prostigant, aut exterrent. E nel vero, Stefano, e Sigismondo, due Rè di Polonia, e due Ferdinandi, primo, e secondo, Imperadori, affermauano, niun mezzo più gioueuole hauer prouato per istabilimento della Fede Catolica ne' loro stati, trauagliati dalle moderne heresie, che l'alleuare la giouentu nelle scuole de' Padri. Il che pur'anco de' regni di Portogallo, e delle Indie, per preseruarneli, hanno scritto autori di sede indubitata. Perciò tanti sforzi hanno sempre fatto i capi delle Sette heretiche, per isterminare delle città, e de' Regni la Compagnia, percioche con essa vsciuano, non solamente le Muse, come disse il Rè di Francia Arrigo quarto, ma la Fede, e la pietà, nutrici della giouentù. Certamente, per tacer di tante altre, vna famolissima Academia, che gli heretici Zuingliani, con ismodata spesa haueano eretta in Vilna, a fine di quiui insettar col loro veleno, come troppo faceuano, tutto il fiore della giouentù Lituana, che vi concorreua, poiche la Compagnia nella medesima città piantò studio, e aperse scuola, quella si rimase abbandonata, e diserta; voltando tutta la piena, etiandio de gli scolari heretici, all'Academia de' Padri. Quale poi, es quanto vniuersale vtile habbia con ciò recato il zelo di S.Ignatio, nè a me si consà il riserirlo, nè è materia da sodissarle. con poco. Ben lo sanno e le Famiglie, e le Academie, e i Cleri, e le Religioni, e le Città, alcune delle quali dal mancarne. il conoscono più, che hauendoci non saceuano. Basti dire per ogni cola in somma, che huomini di gran senno hanno stimato, e scritto, che se per questo sol ministero la Compagnia

eo, Botere. Ge.

gnia fosse almondo, e nulla più che tanto adoperate, dourebbe hauerfuper ottimamente impiegata.

Come poi S. Ignatio fii sì zelante in abbracciare ogni più Quanto est- profitteuol maniera, ende a prossimi ne venga alcun ville, gnatio efiggel cooi di pari il su esiggere da suoi le satiche dell'impiegarui si se da suoi il e'l conto del frutto, che ne coglieuano. Nel piantarsi delle che faceusno scuole, voleura ogni settimana lettere, con auniso di quanti vditori vi fossero. Comandòanco in virtù d'vbbidienza a turti i Superiori d'Italia, e di Sicilia, che ogni fettimana, & a. quelli di Spagna, Germania, Francia, e Portogallo, che ogni mese, e delle Indie, che ogni anno gl'inviassero vn'intero, e minuto racconto, di quanto a prò delle anime si era operato ne loro Collegij: e ciò oltre alle relationi, che per altro obligo, ogni quattro mesi se ne mandauano. Il che metteua pensieri sì solleciti, e stimoli sì acuti per faticare, sapendosi qual topra ciò tolle la cura, e'l zelo, che S. Ignario ne hauea, che il P.Andrea Frusio, dandogli conto di quello, che in seruigio di Dio si era tatto da vndici Padri in Venetia, cominciò in tal tenore. [ Questa è la lettera, che dobbiam mandare, secondo l'ordine di V.P. nel che, oltre a più altri giouamenti, di che ella ci è, io vno singolarmente ne cauo, cioè, il ridurmissa memoria il Giudicio vniuersale. Impercioche se noi, hauendo a dar conto di sì piccola cosa, e senza verun nostro pericolo, ne sentiamo non poca consusione, perche la coscienza ci riprende, di non hauer sodissatto alle obligationi dell'officio nostro; e pur qui non si registrano i nostri peccati, ma quel solamente, che a Dio è piaciuto d'operare pet mezzo nostro, ben si vede qual sarà la consusione, e'l dolore, quando ci bilognerà dar conto generale, non solamente delle opere di seruigio di Dio, satte con negligenza, e de suoi doni male adoperati, ma d'ogni errore, e d'ogni fallo,de' quali hora quì non si sà, più che tanto, mentione. ] E non è già, ch'egli, e i compagni in Venetia hauesser passato il tempo otiosamente: perche il racconto, che quiui egli sa delle opere, in che si erano occupati, era, oltre a quattro scuole di lingua greca, e latina, predicar tutte le feste, leggere, & insegnare i principij della Fede il giorno, vdire innumerabili contessioni, e di queste moltissime generali, anco di gente nobile venuta perciò da Brescia, da Vicenza, da Padoua, e da altri luoghi d'intorno a Venetia, hauer cura de poueri con le limotine, che per loro sostentamento si raccoglieuano, visitar le prigioni, e quiui souuenire a' bisogni delle anime, e de' corpi, trouar ricouero a molte femine ritirate dal viuere dishonesto, istruir Turchi carecumeni, e ridurre alla Chiesa alcuni rinegati, conuincere parecchi heretici Luterani, che d'oltre a' monti eran quiui capitati, & a' medesimi vsici di pietà, condurre, e tarli compagni non pochi altri facerdoti di zelo:d tutto ciò in poco più tempo, che della primauera dell'anno 1552. Nel legger poi, che S.Ignatio faceua cotal forta di lettere, era incredibile il giubilo del suo cuore, e l'allegrezza, che ne mostraua in volto; e gli si vedeuano saltar da gli occhi le lagrime, & interrompergli spesso la lettione, leuandoli verso il cielo, in arro di benedire Iddio, che di sì deboli strumenti si valeua per tanto. Il che pure hora farebbe ogni altro, che hauesse in cuore scintilla d'amor di Dio, e di zelo delle anime, se leggesse i molti, e molti volumi, che di tali lettere feritte al Santo da tutte la parti del mondo, si conseruano; 😊 sono piene, secondo i paesi onde vennero, di conuersioni d'infedeli, e d'heretici, di mutationi di vita fatte in gran peccatori, e di somiglianti altre opere, & effetti di zelo, e di satiche veramente apoltoliche. Non è però da tacersi ciò, che al Santo auuenne vna volta, in leggere frà le altre di queste le ttere vna scrittagli di Sicilia dal P.Iacopo Lostio, nella quale, come che in quel Regno grandissima messe di sante operationi di continuo si raccogliesse, egli nondimeno, d'vnasettimana, ch'era stata sterile, auuisaua di non hauere che scriuere altro, fuorche solo, che non hauea nulla da scriuere. Sant'Ignatio baciò quella lettera, e per la fincera humiltà di chi la scriueua, l'hebbe cara, non men che se recato gli hauesse auuiso di qualche non ordinaria conuersione. Più accetti poi gli erano que' Superiori, che gli erano più molesti, in domandargli nuoni soccorsi di seruenti operai: e soleua spesse volte chiamarli, l'Angiolo di Napoli, di Palermo, di Siena, e simili, intendendo i Rettori di que' Collegij. E benche vsasse di tenere alcun tempo appresso di sè in Romagli huomini di maggior riuscita, nondimeno per sè, e per lo

solleuamento, che glie ne potea venire dalle fariche del gouerno, giamai non li ritenne, e prouedeane altri luoghi. Sicome anco non permetteua, che fossero affissi ad vn Collegio, se quiui non haucano impiego pari al loro operare, o le loro fatiche erano per riulcire altroue di maggior bene delle anime. Et a'Rettori, che ne faceano taluolta doglienza, sodisfaceua, con dire: che farelte voi, le fossero morti? Vero è, che il suo disporre de'sudditi, doue sapeua tornarne meglio al seruigio di Dio, (ch'era quel solo, che il faceua non hauer riguardo a risperto d'huomo che tosse) compariua sì chiaramente giultificato, che chi altro interelle non hauea, che della gloria di Dio,non trouaua onde doleriene; & huomini di prudenza, non men che d'autorità lingolari, ogni proprio sentire in ciò rimetteuano all'intera sua dispositione. Così, frà gli altri, il Cardinal S. Croce, auuifandolo di Trento il 1547, che quiui occupaua Diego Lainez in tar la massa degli errori, che li haueano a condannar nel Concilio, cola che non pareua d'altro huomo, che di lui, loggiunte in fine: [ E nondimeno, quando vogliate, che l'opera fi lasci impersetta, al voltro primo auuilo si tarà quanto scriuerete.] Conquesto medesimo riguardo di maneggiare i suoi, e disporne sécondo il maggior guadagno, che intendeua venirne alla... gloria di Dio, s'indusse a quella gran risolutione, di richiamar dalle Indie a Roma S. Francesco Sauerio: e se tosse stato piacer di Dio, che la lettera, che ne portaua il precetto, l'hauesse trouato ancor viuo, da gli effetti li farebbe chiaramente veduto, che meglio staua al publico ben della Chiesa, & al priuato ancora della Compagnia, hauerlo in Europa, che non colà in Oriente. E nel vero S.Ignatio, messa in bilancia questa parte del mondo, e quella, comeche mai non mancasse alle gran. necessità delle Indie, di numeroli, e seruenti ministri della. predicatione Euangelica, nondimeno assai maggior riguardo hauea a bilogni di quà, doue li può dire, ch'è il cuore, da cui le membra lontane riceuono l'impressione di qualunque buona, o rea qualità in lui sia. Perciò anco, hauendo il Sanerio inuiato dall'India a Roma il F. Antonio Fernandez, perche desse a S. Ignatio conto degli estremi bisogni di quella. abbandonata gentilità, e impetrata leuata di gente, feco la...

conducesse alle Indie, il Santo, fattoui sopra lunghe, e mature considerationi, non si risoluette a priuar l'Europa di quegli aiuti, che, quantunque fossero molti, non eran basteuolì al bilogno. Et al P. Pietro Ribadeneira, che s'interpose intercessore per la domanda del Fratello, con sembiante di molto dolore: Pietro, disse, io vi assicuro, che manco necessità di valenti operat non hanno quelte nostre parti, perche si mantenga la Fede ne Christiani, di quello, che s'habbian le

Indie, perche di nuouo si pianti ne gl'Idolatri.

Sì fatta era la cura d'esiggere da suoi figliuoli opere de- Efficacia delle gne della loro vocatione, e del suo zelo. Non minore poi era lettere di S. I-in formarli, e renderli habili ad vn sì fatto operare, insistento dessuoi in dessuoi en do al promuouerli in quelle virtù, che sono di necessaria di quanto essi le stimassero. Se spositione a lauorare strumenti tali, che Iddio ad, imprese di ne riserisce v sua gloria possa valersene. E percioche non gli era permesso na di bellissi-d'essere in ogni luogo presente, per sare in ciò le parti di buon ni documen-ti di spirito. direttore, e maestro, vi si saceua con le lettere piene di lui, cioè d'vno spirito d'accesssssma carità, con le quali metteua. fuoco douunque le inuiaua. D'vna di queste, mandata al Collegio di Coimbra, scrisse il P. Martino S. Croce ad vn'amico in Roma queste parole. [Habbiam riceuuto vna lettera del P.Ignatio, desideratissima, & aspettatissima. Non può spiegarsi, nè credere, oltre alla consolatione che a tutti hà recato, quáto gagliardistimoli habbia messo in ognuno, di crescere nello studio delle lettere, e della propria persettione. Non ba--stò leggerla vna sola volta; anzi molti priegano, che ogni settimana in publico si rilegga; & oltre a ciò, molti se l'hanno trascritta, e se la tengono sempre innanzi a gli occhi. E non senza ragione, percioche spiana tutte le dissicultà, che ci ritardano nel corso delle virtù, e marauigliosamente ci anima, e conforta.] In altra maniera di niente minor sentimento spiegò la stima, che d'una simigliante lettera faceua il P. Luigi di Mendoza, scriuendo al santo Padre, che gli era stata più cara, che se il Pontesice gli hauesse inuiato da Roma vn cappello di Cardinale. Ma percioche troppo oltre a' confini d'vna semplice historia scorrerei, se mi prendessi a registrar quì anco solamente le più scelte particelle di cotali sue lettere, emmi nondimeno paruto, di douerne almeno dare vn sag- $\mathbf{X}\mathbf{x}$ 

gio, recitandone vna intera, piena vgualmente del suo spirìto, e del suo senno, ed è appunto quella, di cui qui sopra parlaua il Santa Croce,scritta al Collegio di Coimbra.[La gratia, e l'amore eterno di Giesù Christo N.S. sia sempre in aiuro, c fauor vostro. Amen. Continue sono le nuoue, che di voi mi danno Simone, e Santa Croce: e Iddio S. N. onde ogni bene deriua, sà di quanta consolatione, & allegrezza mi sia il vedere, come la diuina fua Maestà vi dà lena, e vigore, perche ogni di più cresciate in iscienza, e virtù; di che il buon'odore, che fin di costà ne viene in queste parri, anima, & edifica molti. E se per l'obligo commune, che ognuno hà di godere della gloria, e dell'honore di Dio Creator noltro, e del bene delle sue imagini, ricomperate col sangue, e con la vita dell'unigenito suo Figliuolo, niuno dourebbe esserui, che per tal cagione non si rallegrasse, molto più si conuiene a me, che vi tengo con particolare affetto dentro all'animo. Siane sempre benedetto, e lodato il Creatore, e Redentor nostro, dalla cui infinita liberalità ogni bene, ogni gratia deriua; e priegolo ad aprire ogni di più largamente con voi le fonti della lua milericordia, per lempre più promuouere, e crescere quello, che nelle voltre anime hà cominciato. E farallo: che di ciò m'assicura l'infinita sua bontà sommamente communicativa de suoi beni, e quell'eterno amore, ond'è ch'egli sia assai più pronto a darci la santità, che noi non siamo bramosa d'hauerla. Altrimenti il suo eterno Figliuolo non ci animerebbe a quello, che da nessun'altra mano, fuorche solamente dalla sua, ci può esser dato, dicendo, Estote perfecti, sicut Pater vester calestis persectus est. Si che indubitato è, che da sua parte punto non manca, tanto lol, che in noi si truoni humiltà che ne faccia capeuoli de'suoi doni, e desiderio d'hauerli, e prontezza a cooperare indultriolamente con gli aiuti dellasua gratia. In risguardo di che io mi son mosso a metterui al fianco gli Iproni, ancorche vi vegga correre nella strada di Dio. Perche veramente vi posso dire, che se hauete a dar frutto pari alle speranze, che di voi si sono concepute in cotesto, e in molti altri regni, e se i fini hanno ad esser degni di sì alti principij, e la corrispondenza consaceuole a gli oblighi, altro che straordinarie, & eccellenti riuscite in lettere e persettione reli-

religiosa non bastano. Mirate alla vostra vocatione, e întenderete, che quello, che in altrui, per auuentura, non sarebbe poco, in voi farebbe pochissimo. Percioche non solamente Iddia vi chiamà de tenebris in admirabile lumen suum; Gr transtulit in regnum filis dilectionis sue, come autri i sedeli, ma perche più sicura guardalte la purità, e più vnito, e più sorte in voi fosse l'amore verso le cole del suo diuino seruigio, vi trasse pietosamente suor del mare di questo mondo, e in vno stesso vi campò da' pericoli delle tempeste, le quali quiui han sorza. di folleuare i venti de' desiderij, qual di ricchezze, qual d'honori, e qual di piaceri; si come anco quelli de' timori di perdesli, poiche vaa volta vennero in nostro potere. Et ostre a cià, perche quelte balle, e terrene cole non vi renellero occupata, & impedita la mente, nè vi spargessero in varie parti l'amore, onde con tutto esso poteste adoperarui al confeguimento di quello, perche foste creati, ch'è la gloria, el'honore di Dio, e la falute vostra, e de prossimi, benche questo anche sia debito d'ogni Christiano, pur la Diuina sua Maestà v'ha icelti per quelto particolar Iltituto, in cui, non folamente con vna generale direttione, come tutti, ma con l'aiuto particolare degli elercitif d'essa, e con l'applicatione d'ogni vostro potere, hauete a sare vn continuo sacrificio di voi medesimi alla gloria di Dio, & alla salute de' prossimisadoperandoui non tolamente co' buoni desiderij, con l'oratione, o can l'esempio, ma ancor con que mezzi esteriori, con che la diuina prouidenza dispose, che concorressimo gli vni inaiuto de gli altri. D'onde potete comprendere, quanto stenobile, e regale il modo di viuere, a che vi fiere condotti; che nel vero non solo srà gli huomini, ma nè pur trà gli Angioli, v'è elercitio di più eccellente operatione, che glorincare il suo Dio in sè, e nelle altre creature, riducendole a lui, quanto ne sono capeuoli. Per tanto, dal mirare alla vostra. vocatione, consolateui, e rendete a Dio gratie degne di si gran dono; e chiedetegli spirito, e vigore da corrispondere con grande animo a quanto da voi si aspetta, e si richiede,; che nel vero, non ordinaria affiltenza, e tauor di Dio vi bilogna perche giungiate al conseguimento di sì alto fine. E per amor di Giesù Christo que retrò sunt oblimiscentes, ad esempio di  $\mathbf{X}\mathbf{x}$ 

S.Paolo, metteteui innanzi quel molto, che vi resta a caminar nella strada della virtù; e la negligenza, e la pigritia, e la tiepidezza, che vi rallentano, e ineruano la voglia di crescere in ispirito, e in sapere, habbiatele per sscoperte nemiches dell'anima vostra. Poneteui dauanti, come esemplari da imitare, non i fiacchi, e i rimelli, ma gli animoli, e i feruenti: Vergognateui d'esser vinti da'sigliuoli di questo secolo, mentre esti in procacciarsi le cose temporali sono più solleciti, che voi in guadagnarui l'eterne. Contondeteui in vedere, ch'essi più prontamente corrano alla morte, che voi altri alla vita. Habbiateui per huomini da pochissimo, se vn cortigiano serue con più lealtà ad vn principe terreno, per guadagnarne la gratia, che non voi al celeste: e se vn soldato per vn sumo di gloria, e per auidità d'vn melchin guadagno, che aspetta dal bottino della vittoria , viene alle armi co'nemici, e cobatte più coraggiosamente, che non voi per vincere il demonio, e'l mó+ do,e voi medesimi, e con ciò guadagnarui il regno, e la gloria immortale. Priegoui dunque, per quanto amate N.S. Giesù Christo, a nó essere languidi, nè rimessi; percioche arcu frangu intensio, animum remissio, & al contrario, le divine scritture c'insegnano, che anima operantiu impinguabitur. Procurate d'auniuare, pres. 13. e mantenere in voi vn fanto feruore, per faticar così nello stu: dio della perfettione, come in quello delle scienze : e siate certi, che nell'vno, e nell'altro più forza hà vn atto intenfo, che millerimessi, e quello che vn trascurato acquista a grade stento in molti anni, vn feruente, in poco tempo facilmente guadagna. Tal differenza frà gli studiosi, e i negligenti, che in materia di lettere è manifelta, corre niente meno nell'acquisto delle virtù, e nella vittoria delle fiacchezze, a che la nostra natura è loggetta: peroche è manifelto, che gl'infingardi, per no combattere contra sè medesimi, o non mai, o se non molto tardi, non giungono alla pace dell'anima, & all'intero pofsedimento di qualche virtù: doue per contrario, i prodi, e valenti, in brieue tempo, nell'vno, e nell'altro s'auanzano. La contentezza poi, che in quella vita può hauersi, anco per isperienza si vede, che non da'tiepidi, ma da'seruenti nel diuino seruigio si gode. E con ragione. Percioche questi facondo da principio alcuno sforzo, per loggiogar sè medefimi,

Digitized by Google

è per distruggere l'amor proprio ; con esso diuellono le radici di tutte le passioni disordinate, e delle molestie, e rammarichi, che dal loro sconserto prouengono; e in lor vece pianta, tando nell'anima habiti virtuosi, con essi vengono ad operar quafi naturalmente; con gran facilità, & allegrezza, e con ciò si dispongono a godere delle sante delicie di Dio, pietosissimo consolatore de luoi: percioche Vincenti dabitur manna. abscondutura. All'incontro la tiepidezza è madre d'yna vita. sempre scontentas percioche non lascia sterpar la radice, onde nascono le sconsentezze, ch'è l'amor proprio, e non dispone a meritare i fauori delle diuine confolationi. Per ciò duratela allegramente mell'vso de vostri lodeuoli esercitii, che in tal maniera provierere gli effetti d'un santo servore nella persettione dell'anima vostra, e goderete anco le consolationi della vita presente. Se poi riguarderete il premio della vita eterna, ciò che far si dourebbe spesse volte, vi persuaderà ageuolmente S. Paolo, whe non funt condigna passiones huius temporis, ad futuram gloriam; qua revelabitur in nobis; perche quod in prasenti ess momentaneum, & leue tribulationis nostra, supra modum in sublimitate, aternum gloria pondus operatur in nobis. E se ciò s'auuegad'ogni Christiano, che honora, com'è douere, e serue Dio, voi quinci argomentare qual fia il pregio della corona, che vi aspetta, oue rispondiate al debito del vostro istituto, chea mon vi tiene fra termini della fola voltra falute, ma vi porta. più oltre a tirare anco altri al conolcimento, & all'amore di Dio: con che siete di quelli, de quali dice la scrittura, che qui ad iusticiam crudiunt multos, quasi stella (fulgebunt) in perpetuar aternitates. Il che debbono intendere, come detto di sè, quegli, che strenuamente tranagliano ne'loro vsici, prima, addestrandos, e poscia adoperandos in maneggiar le armi della falure. Impercioche non balta protessare stato di vitan sublime, se non si opera bene quello, che di natura sua è buono: altrimenti ci dirà Geremia, Maledictus qui facit opus Domini negligenter: a S. Paolo, Qui in stadio currunt, omnes quidem turrunt, sed unus accipit brauium; e che, non coronabitur nisi qui legitimè certauerit. Sopra tutto vorrei, che vi elercitaste nell'amor puro di Giesù Christo, e nel desiderio della sua gloria, e della falute delle anime a ch'egli a sì gran suo costo ricomperò.

I.Cor.g.

Digitized by Google

E vi de mnouere a ciò un titolo speciale, che hauete, d'essers assoldati, e scritti al ruolo della sua militia in questa Compagnia. E dico, titolo speciale; percioche ve ne hà di molti altri generali, e nel vero molto possenti, per obligarci a trauagliare in suo seruigio. Suo soldo è tutto quel di natura, che hauere, quanto siere, e quanto porere. Peroche egli vi dicde, egli vi conserua, e mantiene l'essere, e la vita, l'anima, con tutte le sue potenze, e persettioni, e'l corpo con tutti i beni esterni. Suo soldo sono i doni spirituali della gratia, co quali si benignamente, e con tenta liberalità vi preuenne. e prolegui ad arricchiruene, come che pur nemici, e ribelligli foste. Suo soldo sono i beni impareggiabili della gloria de quali v'hà dato promessa leale se senza tornargliene bene di nulla, a voi li tiene apparecchiati, e vuol farui ricchi co' tefori della fua propria felicità; accioche partecipando delle diuine sue persettioni, siate per consortio di carità ciò, ch'egli è per proprio essere di natura. Suo soldo finalmente è tutto questo grande vniuerso, e ciò che di corporeo, e di spirituale abbraccia, e comprende. Percioche a feruirui hà obligato non solamente il ministerio e le operationi di queste creature di fotto i cieli, ma di quelle ancora della sua akissima. corte, non eccettuando alcuna delle Angeliche Gerarchie per nobili, esublimi che siano: poiche onnes sunt administra- nobili, torif spiritus in ministerium unissi propter eos, qui hareditatem capiunt salutis. E come tutto questo, che pur'era tanto, sosse o niente, o poco, ciò che solo gli rimaneua, egli stesso ci si diede per soldo, sacendosi nella carne fratello, nella croce riscatto, e nel diuin pane dell'Eucharistia, mantenimento, e compagno della nostra peregrinatione. O come infingardo, exile soldato convien dir che sa, a cui tante paghe di si gran soldo, non baltano; si che ne pur con esse prenda spirito, e coraggio per faticare in seruigio, e honore d'vn Principe si liberale, e sì degno. Pure il meritan beneficij tanto rileuanti, e che tanto gli coltarono, mentre per renderci pronti ad intraprendere cole degne dell'amor suo, diuenuto, per modo di dires. non curante di sè, equasi privandos della propria sua persectissima selicità, perche noi partecipi, e consorti ne sossimo; e dall'altra parte caricandosi delle nostre miserie, per così corle

а дог

a noi di dollo, volle esser venduto per ricomperarci, infamato per glorificarci, viuer pouero per arriechirci, e morir frà dishonori, e tormenti di condannato, per dare a noi vita. immortale, e beata. Ingrato tuor d'ogni termine, e di cuore stremamente duro è, chi a tutto quelto non si risente, e non vede in qual'obligo sia di servirb all'honore, & alla gloria di Giesù Christo. Ma se voi il vedeto, e dal vederlo vi sentite infiammar di desiderio pari all'obligo c'hauete, d'impiegarui nell'accrescimento dell'honore, e del seruigio di Dio, siete in tempo di mostrar con le opere l'efficacia del vostro desiderio. Mirate doue hoggidi e honorara la Diuina sua Maestà, doue riuerita l'immensa dua grandezza, doue conosciuta la sua infinita bontà, e patienza, doue vbbidita la sua santifsima volontà. Anzi più tolto mirare, con estremo dolore, come il santo suo nome in tanti luoghi è non conosciuto, o vilipeso, e bestemmiato; come la dottrina di Christo, eterna Sapienza, è ributtata; dimenticato il suo esempio, e'l prezzo del suo diuin langue, in certa maniera, per nostra parte perduto, in quanto si pochi vi iono, che a lor prò se ne vagliono: Mirate anco i voltri proflimi, imagini della Santiffima Trinità, e capaci della fua gloria, feruiti da tutto il mondo, tempij dello Spirito Santo, membri di Giesù Christo, ricomperati a costo di tanti dolori, intamie, e spargimento del suo sangue; mirate, dico, in che abisso di miserie si trouano, in che profonde tenebre d'ignoranza, in che siere tempeste di desiderij, e di timori vani, e d'altre passioni, che li pericolano : combattuti da tanti nemici vilibili, e inuilibili, & in rischio di perdere no vna vita temporale, nè vn capitale di ricchezze mancheuoli, ma il regno, e la telicità immortale, e di cadere nelle intollerabili miserie del suoco eterno: Indi riguardate l'obligatione vostra, ch'è di ristorare, quanto per voi si può, l'honore di Giesù Christo Redentor nostro, e d'aiutare a saluarsi le anime, che si perdono; e vedrete quanto sia di douere, che con ogni industria, e trauaglio vi disponiate, per formarui strumenti idonei della diuina gratia a si gloriose offerte; massimamente essendouisi pochi operai, i quali non quarant qua sua sunt, sed que Iesu Christi. Onde tanto maggiormente hauete a sforzarui di supplire quello, in che altri mancano, quanto

è maggiore la gratia, che a tal fine Iddio in questa vocatione vi communica. Ciò che fin qui hò detto, per sar risentir chi dorme, e correr più velocemente chi và troppo lento, non hà da esserui motiuo per torcer verso l'altro estremo, si che v'abbadoniate ad vn indiscreto seruore. Rationabile obsequium Vestrum, Pron. 30 richiede S. Paolo; conformandosi col Profeta, Honor regis iudiciu diligit: e con quello, che in figura comanda il Leuitico, In om- Louisa ni oblatione tua offeras sal. E così è di douere: percioche il nostro nemico non hà arte d'astutia, che tanto gli riesca al disegno di spegnere nel cuor de serui di Dio la vera carità, quanto facendo, che nelle cose dello spirito si guidino, non saggiamente a regola di ragione, ma inconsideratamente a baldanza di libertà. Ne quid nimis, dice il Filosoto: il che tanto si de guardare in ogni cosa, che per sino della giusticia disse l'Ecclesiastico: Noli esse iustum multum. Dal non procedere con tal moderatione, il bene si tramuta in male, e la virtù in vitio si conuerte; e ne nascon disordini assatto contrarij all' intentione di chi in tal maniera si regola. Il primo è; che non può durarsi lungamente nel seruigio di Dio: come i caualli, che da principio fanno troppo grandi giornate, mancano prima di giungere al termine del viaggio. Anzi in vece ch'essi seruano a Dio, sà bisogno, che altri seruano ad essi. Il secondo; che gli acquisti, che con sì smoderato affrettamento si fanno, sogliono ester di brieue durata, poiche come la scrittura dice; Substantia festinata minuetur: anzi con pericolo di rouina, secondo il Sauio: Qui festinus esta pedibus offendit; e cade tanto più rouinolamente, quanto più d'alto, e senza. alcun ritegno. Il terzo è, non curar d'alleggerir la nau sgrauandola del souerchio peso, che l'affonda. Che se è di pericolo l'andar vuoto, perche le tentationi facilmente trabalzano, e fanno dar volta, molto più l'andar troppo carico, che da sè solo basta a sommergere. Il quarto è, che in vece di crocifiggere l'huomo vecchio, si crocisigge il nuouo; sneruandosi, e per debolezza rendendosi impotente all'esercitio delle virtù, secondo l'auusto di S.Bernardo, che disse, torsi con questi eccessi ingiultamente, corpori effectus, anima affectus, proximo exemplum, Deo honorem: d'onde anco inserisce, che chi in tal guisa procede, si sa reo di sagrilegio, si come distruggi-

Digitized by Google

tore del tempio viuo di Dio; & al prossimo è dannoso, percioche la caduta d'vno, atterrilce, e raffredda molti nella vita spirituale, e riesce spesse volte di scandalo; talche con ragione il medesimo Santo chiama costoro Diuisori dell'unità, e nemici della pace. Oltreche, sè stessi condannano di superbia, e di vanità, mentre il proprio giudicio antipongono a quello di tutti , o almeno s'viurpano quello , che non è loro, cioè farli arbitri delle cole proprie, douendolo essere di ragione il superiore. Hauni, oltre a ciò, vn'altro inconueniente, ch'è, caricarsi tanto d'armi, che non può preualersi nè d'esse, nè di sè medesimo (come interuenne a Dauid impacciato nell'armadura di Saul) ouero come ad vn cauallo itraboccato, e imperuoso, non proueder di freno, ma solamente di sprone. Pertanto è necessaria in questa parte la discretione, che moderi gli efercitij virtuoli frà i due contrarij estremi: percioche come bene auuisò S. Bernardo, Bona voluntati non semper cre-Minio di expedit, sed frænanda est, sed regenda est, & maxime in incipiente: accioche chi vuol'essere buon per altrui, non sia cattiuo per se; perche qui sibi nequam est, cui bonus erit? e se il mezzo della discretione vi sembra difficile ad indouinarsi, sarauui chi ve l'insegni, cioè l'vbbidienza, il cui configlio, e indirizzo è sicuro. Se poi con tutto ciò v'è chi voglia ostinatamente reggersi da se, oda quello, che S. Bernardo gli dice: Quicquid sine voluntate, vel consensu Patris spiritualis sit, vana gloria deputabitur, non mercedi: e si riduca alla mente quello della scrittura; Quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus idololatria, nolle acquiescere. Siaci dunque l'obbidienza direttrice, e guida, per caminar'il giusto mezzo frà la freddezza, e lo smoderato seruore. E se grandi sono i desiderij, che hauete di mortisicatione, durante il corso de gli studij, impiegatelo in rompere le vostre volontà, e in suggettare i vostri giudicij all'imperio dell'ybbidienza, anzi che in ilneruare, & indebolire eccessiuamente i voltri corpi. Non vorrei perciò che vi facelte a credere, che io condannassi (ciò che voramente appruouo) certe vostre publiche mortificationi, delle quali mi scriuono di coltà: percioche bensò io, che i Santi goderono di simili l'ante pazzie, e le praticarono per loro profitto; e vaglion non poco a vincere sè medesimo, & a guadagnarsi accrescimento

di



di gratie, massimamente ne' principij. Vero è nondimeno, che nel tempo degli studij, e vinto, con la diuina gratia, l'amor proprio, hò per molto meglio guidarli in ciò con la moderatione, che prescriue l'obbidienza, la quale estremamente vi raccomando, come virtu, che tutte le altre abbraccia in compendio, e i cui precetti, Chrilto Signor noltro chiama. fuoi ordini: Hoc est praceptum meum, dice egli, ve diligatis inut- 2018. cem. Nè folamente hauete da amarui scambieuolmente tra voi, ma douete altresì abbracciare con la medesima carità tutti gli altri, e procurare d'accendere nelle vostre anime desiderij della falute de' profilmi, stimando ognuno quanto vale, e quato costa a Giesù Christo, Dio, e Signor nostro, accioche in tal maniera crescendo per vna parte in lettere, e per l'altra in carità fraterna, vi facciate strumenti degni, che la gratia di Dio di voi si vaglia per questo altissimo ministero, di ridurre le anime a Dio nostro vitimo fine. E in tanto mentre dura lo liudio, non vi paia d'essere inutili al giouamento de prossimi, percioche oltre al crescer delle anime vostre nella. virtu, li come la carità ordinata richiede; (miserere anima tua tua placens Deo)cooperate in molte maniere all'accrescimento della sua gloria nell'aiuto delle anime. La prima è,col trauaglio presente, e co la intentione perche il prendete, ch'è veramente a fine di giouare a proflimi a suo tempo. Percioche i soldati, che attendono a guernirsi d'armi, e a prouedersi di munitioni per la battaglia, non si può dir che non trauaglino in leruigio del Principe. Et ancorche la morte lorprendelle alcuno, prima che vicille a trattare elteriormente co' prossimi, nonpertanto haurebbe feruito a questo il solo trauaglio d'apparecchiaruisi. E doureste ogni di offerire a Dio questo preparamento, per operare a luo tempo; che forse, oue piaccia alla diuina lua Maestà d'accettarlo, non sarà meno gioueuole alla salute delle anime, che la predicatione stessa, e le confessioni. La seconda maniera d'aiutare altrui in questo tempo, è, facendo voi medelimi interamente virtuoli, e lanti: percioche tanto sarete habili a fare altrui buono, quanto voi il sarete: operando Dio per ordinario nelle cose spirituali proportionaramente, come si fa nelle produttioni della natura, intorno alle quali la filosofia, e la sperienza ci mostrano,

che per la generatione d'vn'huomo, o d'altro animale perfetto, oltre alle cause vniuersali, come sono quelle de' cieli, si richiede vn'agente immediato della medesima specie, perche da sè trasfonda nel foggetto la forma di ciò, che pretende di produrui. Nella stessa maniera la diuina sapienza hà ordinato, che chi ella adopera come strumento, o causa, per mettere in altrui humiltà, patienza, carità, e simili altre forme di virtù, sia egli prima in sè humile, patiente, e caritatiuo: Si che,come io vi diceua,voi seruite i prossimi mentre vi sate strumenti habili a leruirli, fornendoui di sapere, e di virtù quanto bisogna a farui nell'vno, e nell'altro perfetti. La terzamaniera è col buon'elempio della vita, di cui, come da principio hò detto, l'odore, che per gratia della Diuina Maetta da voi ii diffonde, edifica, e confola non corelto regno iolamente, ma altri ancora, fin doue si sparge. Et io confido nell'autore di tutti i beni, che si manterranno ogni di più, anzi multiplicheranno in voi le sue gratie, fino a crescerus also stato d'una intera perfettione. L'ultima maniera di loccorrere a' proisimi, molto si estende, & allarga, & è quella de fanti desiderij, co' quali si potrà da voi ageuolmente supplire quel di più, che le occupationi de gli studij non permettono, che facciate. Di che, si come ancora del rimanente, che hò detto, non vi manca costì chi possa pienamente discorrerui. Et io perciò haurei potuto altenermi dallo scriuerne, se non hauelsi mirato a sodisfare al vostro desiderio d'hauer mie lettere anzi che a bisogno che habbiate d'hauerne. Altro non ho che loggiungere, le non pregar Dio Creatore, e Redentor nostro, che come gli sù in piacer di chiamarui a sè, e di darui volontà efficace d'impiegarui in suo seruigio, così anco gli sia di conseruare in voi i suoi doni, perche continuamete cresciate, e perseueriate in suo seruigio, per molta gioria sua, & aiuto della sua Chiesa. Di Roma a' 7. di Maggio 1547. Vostro nel Signore. Ignatio.

Questo, di che fin qui hò dato alcuna pruoua, è nel vero Opere di S. Ila più illustre parte del zelo, onde il cuore di S. Ignatio arfe to delleanime per la falute delle anime: conciosiache ella sia e più vniuersa. e particolar-mente le stale, e più efficace, e tanto dureuole, etiandio dopo lui, quan-bilite in Roto il sarà la Religione, che per tal'effetto iltituì. Pur nondi-

Yy



meno, quando egli niente hauesse satto lauorando per mano altrui, quel solo che da sè medesimo immediatamente operò, sarebbe fuor d'ogni dubbio basteuole a meritargli lode di perfettissima carità, e di zelo apostolico. Già fin da principio vedemmo, che appena si gli accese nel cuore il tuoco dell'amor di Dio, che subito cominciò a spargerne le siamme anco in altrui, nè mirò fin d'allora a meno, che a dar la vita nella predicatione della Fede, e nella conuersione delle anime in Terra Santa. Contammo il riformar de' costumi che fece in Manresa, in Barcellona, in Alcalà, in Salamanca, in Parigi, e in Aspeitia. Il ridurre heretici alla Fede, monisteri all'osseruanza, Ecclesiastici all'honestà, Academie alla frequenza de' Sacramenti, e huomini del mondo a veltir'habito religioso. Oltre a ciò stabilir confraternite, leuare abusi di giuochi, vianze di giuramenti, e scandali di meretrici. E l'inuentare strane maniere da tirare altrui suor del peccato, come attussandosi nell'acqua gelata ignudo, mettendosi inpartita di giuochi, che mai non apprese, contando le colpe della fua passata vita mondana con abbondanza d'amarissime lagrime, per insegnare col suo dolore, e col suo pianto, a piangere, & a dolersi a chi n'era lontano: e sopra tutto dando i suoi Esercitij spirituali, co' quali operò sì frequenti, e dureuoli mutationi di vita. E auuengache in cotali pratiche del suo zelo incontrasse durissimi patimenti, & estremi pericoli, da marinai, che'l vollero lasciare in abbandono sù vno icoglio deferto, da dishonelti, che il batterono fino a crederlo morto, da interessati nell'amicitia de' conuertiti, de' quali vno l'allaltò per veciderlo, altri il perfeguitarono per ilcacciarlo; da' dottori delle Academie che gli apprestaron castighi da discolo, da zelatori ingannati, onde hebbe accuse come heretico, prigionie come incantatore, e precetti di filentio come ignorante: nondimeno mai non si ristette dal suo operare in prò delle anime, nè in vn tal diluuio di côtinue persecutioni gli si spense nel cuore ne pur vna scintilla di carità. Fermata poi ch'egli hebbe la stanza in Roma, altre opere di gran frutto, e con felice riulcimento, intraprese. E primieramente, s'adoperò nella conuerfione de gli hebrei, de' quali per suo mezzo, in vn solo anno, si diè il battesimo a quaranta.

ranta. E ne veniuano si bene istrutti nella legge, e nel viuere Christiano, che molti di loro non che buoni discepoli, ma ottimi maestri riusciuano; e d'essi Ignatio si valeua per ridurre altri loro compagni al conoscimento di Christo. Raccoglieuali poi in cala, e manteneuali di ciò, onde Iddio con la. pietà de'diuoti il prouedeua. Ma percioche ne cresceua il numero a troppo più di quello, che la casa sosse capeuole, si diè a procurarne vna, che tutta sosse propria loro, e dopo lungo stentarui intorno, per grandi difficultà che ci si attrauersarono, volle Iddio vincerla con la costanza del suo seruo, e vi concorse con aiuti basteuoli ad ottenerla. Dipoi impetrò da Paolo Terzo Sommo Pontefice, che i conuertiti di quella setta, non perdessero, come prima, partendone, i proprij haueri, che sù sullupparli dal potente ritegno dell' interesse, che in tanti di loro preuale a gl'inuiti della gratia, che con manifesta cognitione della verità, li chiama, al battesimo. Anzi di più impetrò, che i figliuoli, che rifuggiuano a farli Christiani contra il volere de loro padri, fossero nientemeno heredi di quanto si sarebbe loro douuto, se nelle proprie case sosser rimasi, viuendo giudei : e che i beni acquistati all'incerta, con ingiusto guadagno d'vsure, de' quali la Chiesa può disporre in seruigio d'opere pie, sossero loro. Finalmente, che in tanto, mentre erano Catecumeni, a publiche spese delle Sinagoghe d'Italia, sorzate perciò a contribuire, ognuna a lua rata, si mantenessero. Anco si prese. in cura di proueder di ricetto a'fanciulli, e fanciulle lasciate. in abbandono, e di calà, e di prouedimento per viuere; ch'è il seminario delle meritrici, e de ladroncelli; oltre a mille. sconce ribalderie, che nascono da vn cotal viuere scioperato, di chi non hà nè tetto per ricouero, nè arte per occupatione. A questi prouide di due case, per maschi, e semine, dette. De gli orfanelli, perche quiui s'alleuino in sicuro, e v'apprendano, si come ognun n'è capace, alcun mestiere, onde & essi habbiano di che sostentarsi, e'i publico ne tragga seruigio, e giouamento. Molto più adoperò per mettere in serbo le anime, e i corpi di zitelle pouere, & honeste, ma pericolose, sì per l'età già vicina a risentirs, e sì anco per la pouertà, la quale coprendo la vergogna col bisogno, suole essere la sensa-Y y

le del vendersi, che tante sanno, al mestiere insame. Per queste fondò il monistero di S.Caterina, che chiamano de Funari, e diede regole alla maniera del viuere, che quiui si ofserua, fino a tanto, che o n'escano a maritarsi, o vi si vestano Monache. Per condurre a buon fine cotali opere, S. Ignatio sa valeua del fauore di molti, ne'quali coll'esempio della sua carità, e col trattar famigliare, hauea acceso desiderij simiglianti a'suoi, di promuouere il publico bene. Singolari però stà gli altri furono, Iacopo de'Crescenzi, Romano, Signor di samiglia principale, Lorenzo da Castello, e Francesco Vannucci Limosiniero maggiore di Paolo Terzo. Con essi conseriua i suo disegni, e consigliauasi sopra il primo inuiamento dell'opera, e con le limosine di chi potrebbe aiutarsi, e qual Cardinale ne farebbono Protettore, e di quali, o quanti comporrebbono vna Contraternità, al cui reggimento si appoggiasse il suo mantenersi, e'l suo crescere. Le quali cose trà loro stabilite, egli il primo viciua a metter mano all'impres... Ma nelle due seguenti, non bastò opera d'humano consiglio, perche si tenessero a gl'incontri, che loro da molte parti contrastarono o l'incominciare, o'l mantenersi. L'yna sù l'opera di S.Marta, l'altra quella del Collegio Germanico; amendue di gran seruigio, e gloria di Dio. E quanto a S. Marta: vna. delle continoue occupationi di S. Ignatio era cauar dalla seccia della lasciuia donne di mal'assare, e ridurle a Christo in honestà, e penitenza. Nè si risparmiaua perciò, si che Generale, e il più dell'anno, mal condotto di fanità, non ne andasse egli medesimo in caccia, cauandole delle case insami, e seco menandole per mezzo Roma a'luoghi di sicurezza. Et essendogli vna volta detto, che columaua il tempo indarno, e spendeua la fatica con nessun prò, percioche temine del publico, per riuenute che paiono in miglior lenno, non durano, e domani ripiglieranno ciò, che hieri lasciarono; rispose egli; che se con tutto il suo saticarui intorno, anzi con quanto potesfe adoperaruili in tutta la vita, non impetrasse mai più, che folamente vietar le ostele, che vna di loro sà a Dio vna notte; il terrebbe per ottimamenre ipelo, e le ne stimerebbe beato. Molte principali Matrone l'aiutauano in ciò, raccogliendost in casa quelle meschine; e srà tutte singolarmente D. Leonora Osoria, moglio di D.Giouan de Vega, allora Ambasciadore di Carlo V. apprello il Pontefice. Ma percioche, benedicendo Dio ogni di più largamente le sue satiche, elle crebbero a tal numero, che horamai più non hauea doue allogarle, e il Monistero della Maddalena non accettava maritate, 🔾 delle sciolte, altro che quelle, che v'entrauano per vestiruisi monache, ciò che non tutte voleuano, nè volendo poteuano, riuosse l'animo a trouar luogo per ragunaruele: e parlatone a di quelli, che meglio haurebbon potuto impiegaruifi, trouò, che o parelle l'opera di difficile riulcimento, o di troppa più ipela, che i loro haueri non comportauano, benche niuno se ne ritirasse in tutto, niuno però metteua innanzi il piè, per essere il primo. Presela dunque S. Ignatio, come colalasciata da Dio a sè solo, e vi pose mano con un picciol sussidio, che gli venne inuiato dal cielo. Percioche cauandoli dauanti la piazza della nostra Chiesa, per certo bisogno di tabrica, & incontrate alcune pietre, reliquie delle antiche rouine di Roma, fecele vendere dal Procuratore della Cafa, e fattine cento ducati, con essi diede principio alla comperadel luogo di S. Marta, e risuegliò la pietà anco in altri, a concorrere con alcun fouuenimento, fecondo loro pôtere, già che egli, dimenticate le necessità de suoi, e i debiti che hauea non pochi, daua sì volentieri quel poco, ma quel tutto, che hauea. S'iltituì quelto santo ricetto a'i 6. di Febraio del 1542. & appoggiossene l'amministratione ad vna Confraternità di diuote persone, detta di S.Maria della Gratia, & a trè nobili, e graui Matrone si consegnarono le trè chiaui, con che le chiudeuano: percioche per legge del luogo, nè le maritate poteuano vscirne, saluo se per ritornare a' loro mariti, nè le sciolte, altro che per rendersi Monache, o prendere stato di sicurezza. Diessi anco loro vn Protestore, che sù il Cardinal di Carpi, che l'era medesimamente della Compagnia, e per Consessor il P.Diego d'Eguia, santo huomo, come altroue si disse: e trà per lui, che mai non ne partiua, e per l'assistenza di S.Ignatio, vi si viueua con tal feruore di spirito, che molti Predicatori di Roma, zelanti dell'honor di Dio, e della conversione di cotali anime, ne diceuan da pulpiti cosè non ordinarie: il che non poco giouò all'accrescimento dell'ope-Yy

Interested by GOOGIC F

ra; onde in pochi anni rrà le stare quiui, e quelle che v'erano di presente, ne crebbe il numero fino a trecento. Anzi molte vergini honorate ci vollero hauer luogo; e quelte anco multiplicarono a fegno, che conuenne il 1546, formarui per esse yn Monistero, che hoggidì dura in buon numero, e in siore di regolare osseruanza, trasportate le Conuertite, per cui da prima tal luogo s'iltitui, alla Cala, detta de' Pij. Maintanto mentre l'opera si felicemente seguiua, non potè il demonio non mostrar con risentimento, la doglia che sentiua per lo danno, che glie n'era venuto; e per istogarla, si valse d'alcuni di que' dishonesti, ch'erano stati abbandonari dalle amiche, quiui ricouerate per salute dell'anima. Questi, poiche ogni altro mezzo, che adoperarono per rihauerle, era riuscito indarno, si diedero ad oltraggiare il luogo, al peggio che seppero, fino a tirarui per quattro mesi, ogni notte, fassi alle finestre, dicendo, con isconcissime grida, laidezze da animali. E percioche non per questo si resero, nè il consessore a partirne, nè S. Ignatio a lasciarle, scrissero, e publicarono contra loro, e contra ogni altro della Compagnia, libelli d'infamia, & empierono Roma di si indegni racconti, che ne potrebbono riferirli fenza rossore, ne si vdiuano allora, che anco non ben creduti, non mettellero gl'innocenți in abbominatione: onde eran moltrati a dito, nè compariyang in publica, che non sentisser chiamarsi mariti di tante, che per sè toli toglicuano ad altrui. Anzi hebber ricorfo hno al Pontence (sì ardita è la dishoneltà) e diedero memoriali d'accuse lotto finta di zelo dell'autorità della Santa Sede, con dire; che lenagio tacqua del Pontefice, istituendo da sè monisteri, formando istituti di nuova regola, e vantando, che caccerebbe in elallo quante maritate seruiuano ad altrui, e non ventuano a riconerar lomo il luo tetto, perche a lui solo stellero, & a lupi : e di ciò esserli presa informatione, e formaro procello. Ma quelta volta i ciechi la videro male: percioche il Pontehee troppo consapeuole era dell'opera, e certo della santità di chi la maneggiaua. Onde rimessa, per domanda d'Ignatio, la caula a tribunale di giustitia, e quiui prouata la malignità delle calunnie, gli acculatori furono condannati a publicamente disdirsi, procestando in iscritto d'ha-

Digitized by Google

vere opposto a gl'innocenti quello, che non poteuano sofferire, che per lor zelo, a sè sosse tolte tolto di sare. L'altra opera. di singolar seruigio e di manifesta protettione di Dio, sù quella del Collegio Germanico, di cui mi larà di vantaggio accennar qui solamente quel tanto, che a S. Ignatio ne appartiene, peroche in altro luogo tornerà meglio il farne, come è degno, intera, & ampia narratione. Fù veramente il Collegio Germanico ritrouamento del Cardinal Morone, che stato Nuntio Apostolico in Alemagna, e vedute l'estreme. necessita di quelle Prouincie, corle, e guaste dall'heresia di Lutero, a colpa principalmente dell'ignoranza, e dello sconcio viuere degli Ecclesialtici, ne hauca riportato vn vehemen. te desiderso di giouarle : e pareuagli, che sè di quella più scelta giouentù si facesse vn Seminario in Roma, doue è scienze fondate, ereligione pura apprendessero, ritornati poscia, alle loro patrie, quiui sarebbono stati sostegni della Fede, e dell'autorità Pontificia, già pocomen che in tutto abbattuta. · Per tanto, ricorse per consiglio, e per aiuto ad Ignatio, da. cui n'hebbe e lode di sì santo pensiero, e pienissima offerta. di quanto egli,e i fuoi vi si potessero adoperare. Con ciò il Morone, e'l Santa Croce, Cardinale anco egli zelantissimo del publico bene, ne secer parola a Giulio Terzo Pontesice; e. n'hebbero, non che approuatione, ma anche soccorso di larghe limofine, per incominciameto dell'opera. Se ne spedirono bolle, si diede a cura di S. Ignatio il sar la raccolta de giouani Tedeschi, e per allora anco, Fiaminghi, e prescriuero al viuer loro regole, e statuti. Nè andò gran tempo, che furono in Roma ventiquattro scelti giouani, a quali il Santo diede cala presso alla nostra, per commodità de gli studij : e il di degli Apoltoli Simone, e Giuda, l'anno del Signore 1552, predicando Pietro Ribadeneira in S. Eustachio, a molti Cardinali, in dichiaratione, e lode dell'opera, detto Collegios istitui, & eresse. Quanto spiacesse a gli heretici d'Alemagna. cotal fondatione, il dichiarò per tutti Martin Chemnitio, di serra Luterano: il quale per questa sola cagione, oue altra non ne fosse stata, disse, che la Compagnia potea ben chiamarsi, Distructione della Germania, e rouina dell'Euangelio, ritormato. Ma opera sì fruttuosa, e degna non molto dapoi nel

più bello del crescere hebbe in tutto a mancare. Perche passato a miglior vita Giulio Terzo, da Paolo Quarto, che dopo il breuissimo Ponteficato di Marcello Secondo gli succedette, non s'hebbe l'ordinario sutsidio delle limosine; anzi per la guerra che fece sopra il Regno di Napoli, e perlo gran caro del viuere, e tame, che legui in que tempi, molti Cardinali, che largamente contribuiusno per lo sostentamento del Collegio, ritiraron la mano. Ma S. Ignatio non per ciò punto ne smarrì. Ma ben sapendo, che doue vna volta tal'opera si disciogliesse, mal s'haurebbe poruto rimettere, altri di que'giouani mandò a viuere ne'nostri Collegij fuor di Roma, altri quiui ritenne, & a sue spese alimentò. E bisognando prender per ciò denari ad interesse molto caro, si come intempi strettissimi, fece animo al Procuratore della Casa, assicurandolo có vna indubitata predittione, che e rimarrebbon prosciolti da ogni debito, per soccorsi che Iddio ben presto inuierebbe, ciò che veramente leguì, e verrebbe anco tempo, che quello, allora si picciolo, e pouero Seminario, crefcerebbe a gran numero, & a pari abbondanza di basteuolissimo viuere. Nel che venne predetta la magnificenza di Gregorio XIII. che sì riccamente dotò, oltre a molti altri, anco quel luogo. Di qui parimente nacque la risposta, che il Santo mandò al Cardinale d'Augusta, che il consigliaua a diporne il pensiero, come d'impresa da non isperarne riuscimento in tempi sì calamitosi. Sopra me (disse egli) abbandoni ogni cura di questo Collegio chi non la vuole. Sosterrollo io lolo, le mi ci douessi vender me stesso.

E quì mi vien da raccordare vn tal proprio talento di S.I-Costanza dell' gnatio, nel condur che faceua a compimento le opere di seranimo di s. uigio di Dio, che nè per difetto di soccorsi humani, nè per Ignatio nelle contralto di qualunque incontro, mai non se ne distoglieua, prendeua ne a mostraua sbigottito. E le cagioni d'essere in tali risolutioni inflessibile, erano queste trè. Prima il considerar molto maturamente, ed affatto libero da ogni partialità di passione le cose, innanzi d'hauerle per risolute. Poi sarui sopralunghe orationi; rinederle da capo, & esaminarle più volte al lume di Dio: Finalmente metterle a partito, anche a giudicio d'altri intendenti di quella tal maniera, sopra che si era

preso determinatione. Di questi casi vno sullo sturbar che seco del Cardinalato del P.Francesco Borgia; nel che si disse nel libro antecedente, essere stato si fermo, che nè pur vedendosi tutto il mondo ginocchione innanzi, haurebbe cangiato riz solutione di contraporsi, quanto gli era possibile, all'entrata di cotal dignità nella Compagnia. Ben'e vero, logiunie, che doue altrimenti auuenisse, per sentir diuerso del Sommo Pontefice, ne sarebbe rimato con tanta pace nell'anima, come mai non hauesse in ciò hauuto contrarietà di giudicio. Di tal fermezza d'animo ben consapeuole a pruoua, il Cardinal di Carpi, a chi a lui ricorreua per far cangiare alcuna simile risolutione al Santo, soleua dire: Egli hà fatto il chiodo: non v'è che sperare. E Giulio III. Pontefice, consigliaua etiandio. gran Principi, a non prenderla con Ignatio, nelle colè, che Iddio gli hauea poste in mano per suo seruigio. Auuennegli d'aspettare vn di quattordici hore l'vdienza d'vn Cardinale, con imperturbabile patienza. Et yn'altra,hauendo a far viaggio fino ad Aluito, Caltello del Regno di Napoli, e cadendo il di prefisso alla partenza dirottissime piogge, senza mai intermettere, il P. Giouan Polanco, che gli era compagno, temendogliene alcun danno , il pregò a rimetter l'andata ad al-, tro giorno, che tolle più comportabile a viaggiare; a cui il Santo, sono, disse, trenta anni, che per accidente che sopraprenda, non hò tralasciato mai, nè disserito cosa, che perseruigio di Dio hauessi intrapresa: e senza badare a vento, nè a pioggia, parti.

Oltre a' detti fin quì, hauui altri effetti del zelo di S.Ignatio a publico giouamento delle anime. E siane vn principale del zelo delle il pregar che più volte al di saceua, con lagrime d'intensisianime di S. I-mo affetto, la Diuina Maestà, per lo Sommo Pontesice, per la maniera la Chiesa vniuersale, per la conuersione de Gentili, e de gli su propria la Chiesa vniuersale, per la conuersione de Gentili, e de gli su propria la Chiesa vniuersale. Chiesa vniuersale de conuersione de la mesticamente Heretici, e per i Principi del Christianesmo, dal cui buon go-metticamente uerno, & esempio, sì grandi interessi del seruigio, e della gloria di Dio, dipendono. Le quali preghiere, doue alcunpresente bisogno il richiedelle, o per publica bene, o per priuata faluatione d'alcuno, viaua di crescere a molte hore della notte, di cui vna gran parte Itaua con Dio; e aggiungeua alle sue anco quelle de suoi. Così nel crearsi de nuoui Ponte-



Digitized by Google

fici, e nel prendere che i Rèfaceuano l'amministratione, e il gouerno de' loro Reami, e nelle persecutioni, mosse contro alla Chiesa, massimamente da gli Heretici; e per la conversione di publici peccatori, e singolarmente vna volta d'vn certo, che da sessanti innanzi non si era consessato, sece egli e con esso lui anche i suoi, priuate, e publiche orationi. Oltre a ciò, effetti del suo zelo surono le leggi rassermate per sua richiesta, dal Rè di Portogallo, contra i duelli. Ristorò la, religiosa disciplina nelle Monache di Catalogna, di Sicilia, e d'alcune città d'Italia, commesse a suo carico, & all'aiuto de' suoi, dal Principe di Spagna D. Filippo, dal Vicerè di Sicilia, e da alcuni Cardinali di Roma. Promosse l'istitutione d'vn nuouo Tribunale d'Inquisitione, commesso a sei Cardinali, in riguardo principalmente di chiudere l'entrata in Italia all' heresie di que tempi. Racconciliò il Rè di Portogallo, discorde col Papa. Si adoperò con D. Giouan de Vega, perche configliasse l'Imperador Carlo V. a mettere in mare vn'armata contra l'infestatione de' Turchi: e col Preste Ianni, perche rendesse l'Imperio dell'Ethiopia all'antica suggettione della Chiela Romana, e glie ne scrisse, e gl'inuiò a tal fine alquanti de'suoi. Rimise in accordo gli animi di D. Ascanio Colonna; e di D. Giouanna d'Aragona conforti; ciò che lungo tempo haucano indarno procurato Principi anco di Iuprema autorità. Benche dapoi, parendo al mondo di reltar con dishonore, le due parole d'vn'huomo priuato hauesser potuto ciò, ch'egli con tante sue machine adoperare senza niunprò, hauea lungamente tentato, mentre per hauerne pur la gloria vuole anco egli metterui mano, distrusse il fatto, 🗢 icompole peggio che prima, gli animi di que' Signori, gia tranquillati. Con quelta occasione egli riformò alcune l'erre, e Caltella doue fù, anco sol di passaggio, e vi stabilì, per publico contentimento, legge di communicarsi ogni meles vaccordò Missioni di Padri, che poscia con incredibile frutto delle anime vi si secero, e ne appoggiò, e stabilì in auuenire il mantenimento, alla protettione de' Principi, che n'eranpadroni. Impetrò da Paolo III. la rinouatione d'una antica, e già mella in disulanza, ma vrilissima Costitutione d'Innocenzo parimente III. in cui fotto graui pene si vieta a' Medici di proseguire la visita de gl'insermi, per risanarli ne' corpi, se prima essi non si rilanano l'anima col sacramento della Confessione. E perche in ciò non mancasse al publico qualunque opportuna vtilità potea venirne da luoi, ordinò, che al primo auuiso, che il Portinaio hauesse d'essere alcun de' Padri richiesto di soccorrere all'anima di qualche infermo, si desse publico legno con la campana di Cala, vdito il quale, tutti i Sacerdoti scendessero alla porta col mantello, etiandio il Superiore, presti d'andare douunque il bisogno li richiedesse. Finalmente, percioche chi pressede ad alcuna communità d'huomini faticanti in seruigio di Dio, meglio può animarli facendosi loro regola coll'esempio, che regolatore col comando, egli era il primo a simiglianti opere di carità: e tanto non si raccordaua delle proprie infermità del corpo mal condotto, massimamente per acerbi, e continui dolori di stomaco, ch' era detto commune de' Padri, che Ignatio staua meglio allora, che haues più che fare. E perche il carico di Generale nol ritogliesse al giouamento de prossimi, sì fattamente ripartiua il tempo, che per questi saticaua il dì, sopra il suo gregge vegghiaua sei, e sette hore la notte. Vna poi delle fruttuole arti, ch'egli vialle per tirare i prossimi a Dio, eraquella del trattare delle cole dell'anima nel domestico conuersare: e potè tanto in ciò, che v'è de' suoi chi ne ha scritto, che appena si sà d'alcuno, che non partisse da lui, in tutto, o in parte, altro da quel, che ci venne. Quelto egli chiamaua modo proprijisimo della Compagnia, si veramente, che con la douuta circospettione si adoperi; altrimenti non è senza graue pericolo, che anzi a religiosi si attacchi del mondano, che non a' mondani del religioso: perciò sono da vdirsi le maniere, ch'egli in tal'elercitio praticaua. Eprimieramente [ il nostro P.Ignatio (scriue di lui vn suo intimo conoscente) verso quelli, che si adopera di tirare a Dio, tutto si accende di carità, e gli sen'empie il petto, e l'anima glie ne auuampa. E comeche taluolta sceleratissimi sieno, ama in essi la fede, amaui quelle virtù, che almeno vna volta hebbero, e la fantaimagine di Dio, e'l langue di Giesti Christo, che per riscattarli dalla seruitù della carne, e della tirannia del demonio, sparse. Appresso, considera con qual complessione di natura

sieno temperati, se socosi, o lenti, se malinconici, o giuliui; e qual tenor di vita habbian menato, e in qual di prefente la passino. Tutto ciò, per accertare quella più acconcia, e propria maniera di trattare, che ad ognun meglio si consà. Nè di primo lancio entra con huomini del mondo in ragionamenti di spirito, che sarebbe vn dar loro l'hamo scoperto, senza esca, nè allettamento da prenderlo: ma con saggio auuedimento, vi si sa come portar dentro da loro medesimi, incominciando il più delle volte dalle cole proprie dello stato d'ognuno, come a dire, di traffichi co' mercatanti, di guerra co'foldati, di reggimento con huomini di gouerno; e simili. Indi, prelo buon punto, riuolta a cole più fublimi il discorso, e d'altre mercantio, d'altre battaglie, e d'altri gouerni fauella: cioè, di guadagnarsi il cielo, di vincere i suoi vitij, di signoreggiare le proprie passioni. E questa tal maniera egli suol chiamare, vn entrar con la loro, & vscir con la nostra: o per meglio dire, con quella di Dio. ] Così egli. Al che, conviene aggiungere in confermatione alcune cose, di chepur ci lasciaron memoria quegli stessi, che le videro, & osseruarono. Ed in prima, ciò, che il P. Luigi Gonzalez riferiua, di non hauer conosciuto huomo di lui più manieroso, e di trattar più nobile, e coltumato; quanto ne stà bene in vn Religioso, e Santo. Appresso; quello, che non picciola marauiglia recaua al P.Giouanni di Polanco, che S. Ignatio eravgualmente caro, non solo ad ogni gente, quantunque di genio dissomigliantissimo, ma a quegli ancora, che per contrarietà di natione, o per interessi di guerre, che fra' Principi loro signori correuano, si mirauano come nimici. Ond egli, mentre l'Imperadore, e'l Rè di Francia haucano infieme hor battaglia, hor nimistà, trattaua, vgualissimamente. accetto a gli Ambasciadori, & a' Prelati dell'una, e dell'altra natione. Ciò che nel vero (loggiunge il medesimo) non era effetto d'humano accorgimento, che tant'oltre non giunge la prudenza del mondo, ma d'un trattar fedelissimo, a niun altra mira, che di gioudr nell'anima, e di render caro a Dio: ciò ch'egli solamente, cercaua. Finalmente; ch'egli verso i peccatori haueua, e dimostraux vna tenerezza d'amore suiscerato, e con essi era tutto cuore, e doscezza. Come vna.

madre, che si strugge di compassione, e d'assetto intorno ad vn figliuolo infermo, e il serue, e careggia mille volte più, che non quando era sano. E ciò era si manisesto, che vn fratello del B.Francesco Borgia, scriuendogli con richiederlo della sua amicitia: [Perche, dice, V.P.mi tenga in conto di figliuolo, non hò veramente merito, che degno me ne faccia: o le pur'alcuno ne hò, altro per certo non è, che, o l'esfere io tratello del P.Francesco, o l'essere gran peccatore. Che di quelti due motiui stò in dubbio qual possa maggiormente indurre V.P. ad amarmi. ] Il P.Diego Lainez era d'vn'anima sì pura, che più che la morte abborriua ogni ombra di qualunque leggerissimo mancamento. Hor perche tutti non erano come lui, e talora vedeua in casa alcuna inosseruanza, souerchio se ne turbaua per zelo, e ne saceua doglienze col Santo; il quale vna volta lo sgridò agramente (ancorache allorail Lainez li stesse battendo la febbre ) perche il concepire tant' odio de gli altrui difetti, genera certa alienatione d'animo, e ritiramento da quelli, che gli hanno, e inchina più ad abborrirli per lo mal che in essi s'abbomina, che a giouarli per lo ben, che amandoli, se ne può trarre. Introdotti poi che S.Ignatio hauea, con sì fatta maniera, ragionamenti di spirito, nel che, come diceua il B. Francesco Borgia, parlaua, tanquam potestatem habens, allora sodissaceua pienamente a sè medesimo, & alla sua carità, e gli s'insocaua tanto il cuore, che gliene compariua la vampa anco nel volto. Certamente infiammaua i cuori di quelli, che l'vdiuano; e spesso auueniua, che partiti da lui andassero al consessore. Ciò che anco succedeua quando ragionaua in publico; come nella piazza de gli Altieri, & alla zecca vecchia, luoghi ordinarij delle lue prediche: doue, benche al comparir che vi fece la prima volta, fosse da fanciulli deriso, & anco oltraggiato con gittargli contro immondezze, e loto, poiche però si cominciò a prouare lo spirito, e l'efficacia del suo dire, sù vdito con lagrime, e con frutto di legnalate conuersioni. Che se poi auueniua, che certi huomini del mondo, che hanno o forde, o incallite le orecchie alle cose della coscienza, gli fossero, con frequenci visite, e con discorsi da otioso, molesti, vsaua, senza tanto osseruare opportunità d'introdursi, entrar subito in ragiona- $\mathbf{Z}\mathbf{z}$ 

menti di spirito, e massimamente di cose, che ad huomini del mondo hanno forte dell'aultero, onde mal volentieri le odono raccordare, come della morte, del giudicio, della... bruttezza del peccato, e della etepnità dell'interno: con che egli prouedeua a loro, & a sè: perche o l'vdiuano, e ne andauano migliorati; o nò, e non tornauano a rubargli il tempo. Ma quegli, che il richiedeuano di fauore per mettersi a vita. di corte, diceua non poterli introdurre, fuorche in quella del Rè del Cielo, dicui se trouauano altra migliore, tornasser ad inlegnarla anco a lui: le nò, li valesser di quanto egli poteuz per introdurueli, e farli quantunque essi volessero, grandi.

Per cotali opere di sì gran zelo della faluezza delle anime, Biorzo de gui effetto del quale erano ancor quelle, per cui in tante prouininfettare la cie spediua seruentissimi operai, il nome d'Ignatio era celeCasa di S.Igna tio in Roma, bre in ogni parte d'Europa, e ne fremeuano sopra modo gli Heretici, che si vedeuan leuare contro bandiera, troppo inmal punto de' loro interessi. E comeche molto adoperassero con le arti lor proprie, per mettere lui, e i suoi in discredito, & intamia, publicandoli per genre, che si tosse vendura al Pontefice, onde tanto faccuano per la Fede Romana, tuui nondimeno chi di loro credette più saggiamente sarsi, se anzi tentassero di guadagnarsi vna compagnia di tali huomini, insettandola della medesima loro dottrina, massimamente in Roma cioè da presso al Pontesice, e d'onde in brieue tempo per ogni altra parte si spargerebbe. Inuentione su questa di Filippo Melantone, e d'vn altro Heretico suo partigiano. L'esecutione l'assunte a suo carico, & a suo costo, vn tal Michele, loro discepolo, di nation Calabrele, e d'acutissimo ingegno. Questi, venuto di Germania a Roma, chiese, e dopo le solite. pruoue, ottenne l'entrata nella Compagnia. L'esteriore apparenza era di fanto; compolitifimo, modeltifsimo; canto più assiduo nella frequenza de' Sacramenti, quanto men ci credeua, e più se ne accreditaua. Fugli dato, come a nouitio, in cura il refettorio, e in compagnia Oliuier Manareo, con cui poiche vide d'hauer contratta alcuna dimestichezza, scortolo huomo di gran sapere, vicito poco prima dello studio di Parigi, si se' animo d'artaccarlo, per a poco a poco tirarlo nella sua rete. E presa vn di occasione da certe imagini sante, ch'erano appese per le mura del resettorio, come glie ne andasse alcun dubbio per l'animo, domandò al Manareo, ache vso stessero quiui quelle sì satte imagini, e se non temeua d'idolatrare, sacendo lor di capo, e inginocchiandouisi innanzi. Rispose il Manareo, quello, che saggiamente si conuentua. Ripigliò allora l'hipocrito: hor mirate. Io hò conosciuti nella Germania huomini valentilsimi in theologia, che si recano vn tal fare a colcienza, e citano certo testo di S. Giouanni, che veramente sembra parlare ad litteram di questo, Caueto, dice egli, a Simulachris. E per allora non andò più oltre. Vn' altro di richiele pur il compagno, dell'interpretatione di quel luogo di S.Pietro, Salutant vos fratres qui sunt in Babilone. Rispondendo l'altro, che l'Apostolo parlaua di Roma, così degna di chiamarli allora, per la confusione di tutte le false leggi del mondo, a cui ella daua ricetto, come S.Leon Papa difle , che , Magnam sibi videbatur assumpsisse religionem , quia nullam respuebat falsitatem: sorridendo il ribaldo, di Roma disse l'intendono anco i Theologi di Germania, ma per altra ragione più vera, dicono essi: cioè, perche l'Apostolo preuedeua, che qui l'Antichrilto (tal pruouano elsi essere il Papa) douca piantar quella, che Dauid nel primo salmo chiamò Caredra di pestilenza. Da ciò finì di comprendere il Manareo, che costui era vn lupo trauestito, nondimeno per meglio afficurarsene, fingendosigli ogni di più strettamente amico, il metteua spesle volte sul discorrere di somiglianti materie: e l'hererico credendossi hauerlo pressoche allacciato, sempre più cosidentemente gli daua, fotto finta di dubbij, lettione d'errori, e quegli, fino a venticinque diuerli ne notò, percioche, dopo ogni congresso, si ritiraua a mettere in iscrittura quanto il compagno hauca detto. Rimaneua per vitimo lo scoprirlo a cui si douea. Ma perche fino allora la cola era passata in segreto trà soli lor due, prouossi d'indurlo a mettere in carta trè delle principali propolitioni, lopra le quali hauessero a venire ais disputa: & accioche non si andasse in cotese inutili, vn gindice fosse loro da mezzo, huomo confidente d'amendue. L'heretico, più cupido, che configliato, acconsenti: ed in presenza del P.Euerardo Mercuriano, dottissimo in iscrittura, e in theologia, scrisse, e diede al Manareo le trè propositioni, per  $\mathbf{Z}_{\mathbf{Z}}$ tarne

farne segretamente disputa. Questi hauutele per istudiarui sopra, le portò, col restante de gli atti, a S. Ignatio, e gli se'intero racconto di quanto fino a quel di era passaro. Il Santo ne mandò subitamente auuiso al Cardinal Carrasa, che allora era sommo Inquistore, e poi sù Pontesice; indi a. poco, fatto riuestir l'heretico de luoi panni, il cacciò di casa. onde appena ne vscì, che la samiglia dell'Inquisitione, che l'appostaua in agguaco, il condusse prigione; d'onde, conuinto d'essere Luterano, e seduttore, su mandato a scontare alla galea in vita, la sua temerità. Riuscita sì inselicemente questa prima inuentione, gli heretici ne imaginarono vn'altra poco migliore; e tù d'intrometterci in casa maestri della. loro setta, che integnassero senza pericolo di correr pena. Ciò fecero inuiando fin da Venetia, a titolo di limosina di persona incognita, alla Cala Protessa di Roma, due gran cestoni di libri, i primi suoli de' quali erano opere d'autori catolici, la feccia staua nel tondo : trattati di pestilente dottrina di Lutero, di Melantone, e d'altri tali. Questi, peroche vennero sciolti, fin che si hauesse agio di legarli, stettero in disparte nella libraria di cala. Intanto spirò Iddio al medesimo Olivie. ro, voglia di trarneli tutti fuori, per veder di che fatta autori si fossero; e scorto subitamente la maggior parte di loro essere insetti di pestilentiosa dottrina, il riferì a S. Ignatio; il quale, percioche non v'era in que tempi, come hora, l'ordine di consegnar somiglianti libri a'ministri dell'Inquisitione, tutti li diede al fuoco. Così andarono a vuoto le astutie, e le arti delle male volpi. Potè ben'egli con gli heretici ciò, che mai essi non poteron co'suoi; perche molti ne diuelse dalla. setta Luterana in diuerse città, e in Roma singolarmente vn giouinetto, non folo ostinatissimo disenditore, ma arditissimo seminatore d'errori, si come quegli, che non hauendo ancor la prima barba al mento, era venuto di lontano a tarli in Roma legretamente maestro della sua setta. Ma non seppe condurne si di nascoso le pratiche, che, scoperto heretico, non cadesse nelle mani dell'Inquisitione, doue perdonandost a gli anni vna così fatta temerità, più che di punirlo, si procurò di farlo rauuedere. Ma non poteron nulla persualioni, o minacce, quantunque se ne adoperassero, a renderso

conoscente de suoi errori, tanto v'era egli sitto dentro dalla sua ostinatione: che sapere, come che pur sosse di sottile ingegno, non hauea più di quello, che potè dargliene la sua erà: onde per vitima pruoua, il confegnarono ad Ignatio; il quale se lo raccolse in casa, e con maniere di somma carità, e beniuolenza il trattò: taluolta fauellandogli alcuna cofa di Dio, ma più ipesso parlando a Dio di lui, per guadagnarlo prima con le preghiere, e poi, com'egli, & altri di cala cominciarono a fare, con discorsi accommodati al suo intendere, sopra le verità di nostra santa Fede, da lui impugnate, o non credute. Finalmente il guadagnò, e'l ridusse sino a disdire, & a condannare publicamente gli errori della sua setta. Poscia dimandato, come si tosse fatto piegheuole, d'inflessibile che prima pareua, rispondeua, ciò essere stato esfetto del saper sì, ma più della fanta maniera del viuere della cafa d'Ignatio: onde hauea conchiuso seco medesimo discorrendo, che se altra fede fuor che quella della Chiesa Romana vi sosse, per certo Iddio non l'haurebbe tenuto nascosa ad essi, che sì innocente vita menauano. Quelta vittoria hauuta d'vn giouine heretico mi raccorda vn'altra simigliante, che pur S.Ignatio hebbe d'vn giouine hebreo, per nome Haco; il quale rifuggito alla Chiela per battezzarsi, riconerò nella Casa Protella, doue allora s'ammaeltrauano i Catecumeni. Ma sù l' auuicinarsi del tempo del solenne battesimo, il meschino fù d'improuilo allalito da sì fiera tentatione di ritornariene al giudaismo, che nè forza di ragione, nè lusinghe d'amoreuolezza, valeuano a ritenerlo. S.Ignatio il leppe, è forte dolendogli, che vna si cara preda che si teneua, si può dire, inpugno, gli fuggisse, il raccomandò caldissimamente a Dio: indi lel fe'chiamare, e fenza dirgli più che queste sole parole; Haco rimaneteui con noi; operando Dio in lui vna efficace, ·e lubita mutatione, gli cangiò totalmente il cuore, e'l rimi∹ le nel primiero proponimento, che, indi a non molto battezzandoli, adempiè.

Hor inuianci a vedere quale S. Ignatio fosse verso Dio, Qual sosse ver indi per vitimo conteremo come si conducesse con vna pre-so dio s igna tiosa morte, quale è quella de Santi, a goderlo. E mi vien tio. E prima della confideprimieramence innanzi da considerare, come andassero sem-za, che in lui hebbe.

Ζz

Digitized by Google

pre di pari srà Dio, e lui, vna figliale considenza, & vna paterna protettione. La vita di S.Ignatio, a chi ne stende il filo dall'un capoall'altro, dalla sua conversione, alla sua morte, la vede piena di tanti nodi di necellità, di pericoli, di fortunou incontri, che sembra non altro, che vn continuo cangiar dilauuenture, d'yna in altra pallando, e spesso ancora prouancone molte insieme. Pouerta estrema, intermità penositsme, abbandonamenti d'amici, insidie di nemici, odij del publico, accule d'infamia, prigionie, e processi, intimation di castighi, percosse a morte, persecutioni continue; un quotidie mariar, lempre diversamente. Nondimeno nè più sicuro in tanti pericoli, nè più consolato in tanti mali pote ua essere, che se hauesse menato nelle delicie del paradiso terrestre vaa tranquillissima vita. E ciò non solamente perche egli patina per Dio, nel che è il sommo della dolcezza, si come v'è il lòmmo dell'amore, ma anco perche patina con Dio, cioè tanto sicuro d'essere in mano sua, e in cura della sua paterna pietà, che non gli rimaneua hauer pensiero di sè, sopra quanto gl'interueniua, riuolto in tutto all'adempimento del fanto voler di quello, che si facilmente poteua trarlo d'ogni pericolo, come amorosamente saceua, mettendouelo: nel modo appunto, dice S. Agoltino, che le faccelle, o si tengano sumili ritte, o piegate, o in tutto riuolte, sempre con la punta delle lor fiamme riguardano, e poggiano in alto. E non nel patire solamente, ma nell'intraprendere cole grandi, e malageuoli a farsi in seruigio di Dio, tutte le sue speranze appoggique si fattamente a lui, & in lui tanto le affidaua, che a molti, i quali scorti dal picciol lume dell'humana prudenza, mirauano al riulcimento delle cole, da que foli aiuti, che i mezzi humani poteuano dare, tembraua ardire di temerità quello , che era verò prelumere di confidenza . E foleua egli spetle volte dire, che chi vuol far cole grandi per Dio, conuien che si guardi dall'essera troppo saggio; volendosi consigliare folamente col luo capo, e con le fue mani, cioè col luo corto intendere, e col luo debil potere. Al che se hauessero hauuzo riguardo gli Apoltoli, pochi in numero, rozzi in lapere, e dispregieuoli in apparenza, non haurebbono hauuto mai pensiero, non che animo, di mettersia quel grande impossi-

bile

bile della conversione di susto il mondo a Christo a e di suggettare le relig de Rèse de Sauisa piè d'un Crocififo. Ma tanto più d'ardire, e d'animo profero, quento meno proportionati, & habili a çiò li comoleguano, hendicuri, che haueano ad operare in virry di quella, il quale, come S. Agostino disse, 218. 18. de elevis bumiliter natos, whonorasa ellutienatos, the quidquid magnum effent, & facerent, ipfe in eis effet is & faceret Quelta filosofia. di spirito appresa da Salgnation è incredibile quanto gran cuor tacelle a S. Francelco Sauerio, che leco, la portò alle Indie, e di colà ne scriue con quelte parole: [ Johò sempre innanzi a gli occhi, ciò che dall'ottimo noltro l'Ignatio vdì molte volte dire, che ogni storzo de tarti da quelli della Compagnia., per vincere, e caccian da'sè que rimori, che impeditiono il riporre tutta la nostra speranza an Dio. ]

Vno di quelti lingolari estetti della confidenza di S. Ignatio in Dio sù il cominciare la tondatione del Collegio Roma- cossidenza che no, senza altro capitale, che d'una gran somma di debiti: & S. Ignatio hanin rempo mentre non apparint franche di debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti: & S. Ignatio hanin in rempo mentre non apparint franche del debiti in rempo mentre non apparint fran in tempo, mentre non appariua speranza d'alcun picciolo souuenimento, e non vera con che mantenerli, accettar gran numero di soggetti, onde le spese montauano oltre mifura. E così appunto si de tare s disse il Santo ad un Padre, che non lapeua ridurre i luoi pensieri ad intendere, con qual regola di prudenza il facesse) conuien nanigar contracqua, e contra vento, e sperar tanto più in Dio, quanto le cose sembrano più disperate. Ch'egli poi in ciò non andasse ingannato, ben il moltrarono i succetti; peroche non cresceuan mai mnto i bisogni, che più non multiplicassero i soccorsi. Onde al P. Nicolò Bobadiglia, che con iltupore il richiele, onde cauasse di che mantenere tanta gente, tece il Santo vn'intero racconto delle limoline, che i deuoti gli tomministrauano. Ma ripigliando l'altro, che tutte insieme non bastauano per la metà delle spese; il Santo. E non habbiam noi, disse, a. dipendere in nulla da Dio? ne a fidarci di lui, se non quanto la pietà de divoti il consente? Io truoua nelle mani di Diò quello, che mi manca in quelle de gli huomini: e le quelti nulla mi dellero, in lui trouerei ogni cola. Come poi cominciò alle spese di Dio il detto Collegio, così alle medesime l'ingrandi. Ci viueuan vent'otto Padri, Il Santo, chiamatoli vn

di Olinier Manareo, che n'era Rettore, gli ordino, che apparecchialle stanze', masseritie, e viueri per tanti altri, che in tutto fossero cemo. Per ciò sare verano in mano del P. Polan. co, soprantendente della sabrica, cinque ducari, e questi rimass, non perche abbondassero, ma perche non eran di peso: Pur nondimeno s'accinie all'opera, nel fanto nome di quello, per cui gloria si faceua: e ne prouò assistenza d'aiuto tale, che in brieue la fabrica, 🍪 ogni altro apparecchio necellario all' habitar di lettanta due nuoui loggetti li compiè. Tutto piacque ad Ignatio, ito a vederlo, majnon già, che vn granaio, trasformato in iltanza, con letti, e tauole per molti, altro coperto non hauesse, che gli embrici della casa; e, Poueramente sì (disse al Rettore) vuole iddio che viuano i luoi serui,ma non già sì dilagiatamente, come voi parete volere. Forle non'v'era nella borla del Signore tanto denaro, che bastasse a far quì vn solaio di tauole, si che vi si habbia a stare sotto le tegole, poco men che allo scoperto? E ordinò si facesse. Le quali tutte spele, come scritte sossero alla partita di Dio, così egli appena fatte le scontò, somministrando abbondanti limosine per vie non pensate, accioche si vedesse, che a suo conto prendeua i debiti, che da Ignatio si faceuano a suo seruigio. Ma in tanto, mentre si manteneuano questi cento, che hò detto, soprauenne a Roma per carestia, e guerre vna tanta stremità di viueri, e di denari, che i più ricchi, non che potessero somministrar limosine ad altrui, ma per sè non haueano come mantenerli lecondo lor grado, altro che stentaramente: e i Cardinali Itelsi, scemaron di molto le famiglie: onde ad alcuni pareua preluntione vna tale speranza, di sostenere a sì gran numero, gente, a cui, tolto il soccorso delle limofine, era mancato tutto il capitale onde traheuano il viuere. Per tanto quegli a cui carico Itaua prouedere il Collegio, ne secero parola ad Ignatio. Ma il trouarono così lontano da inuiare altroue, com'elsi voleuano, la maggior parte de gli studenti, che anzi allora disegnaua per essi vna compera, importante cinquanta migliaia di scudi. E quanto al mantenimento di tanti soggetti, non gli sallì punto la suaconfidenza in Dio, a cui il teneua appoggiato; perche nonmancò di quanto gli abbisognaua, ne pur vn denaro, più che

se per i suoi non sosse stato la carestia, che per ogni altro correua. Onde dicendogli il P.Luigi Gonzalez, che questo era veramente miracolo: Che miracolo? (disse il Santo) miracolo sarebbe, se così non tosse: che al certo è miracolo, che Iddio manchi a chi confidain lui, e non che il foccorra. Siete voi stato fino a questo di ad accorgerui; che al crescere che noi habbiam fatto, sempre anco sono cresciuti i sussidij per mantenerci? Attendiam noi al seruigio di Dio, & a lui lasciamo il pensiero di prouederci. Io, doue così bisognasse, tanto ne accetterei mille, come questi cento: percioche a Dio è vno itello, trouare onde viuere a cento, come a mille. E veramente, che Iddio fosse il proueditore, alle cui spese viucano que'suoi serui, più d'vna volta, e in più maniere si vide. Perche auuenne di dare il iolito fegno per mettersi a tauola, senza esserui in casa boccon di pane, onde dar magnare a tanti, ed in quel punto venir limolina di cibo balteuole per lo bisogno di tutti. E vn dì, che non v'era nè legna, nè pane, nè vino, Iddio prouide d'ogni cosa insieme, mentre rimasa aperta la. porta di cafa, per intrometter vn carro di legne venute in dono, al ritorno che il portinajo vi fè, trouò alquante some di grano, e di vino, scaricate, e lasciate quiui, fosse da huomini, fosse da vn'Angiolo, non si sà. Anco in tempo, che mancata, per nuoui accidenti la iperanza delle consuete limosine, S. Ignatio pur accettaua nuoui soggetti, ciò che pareua contraogni legge d'humana prudenza, Giouanni Croce spenditore della Casa, nel ritornar, che vna sera saceua da S. Giouanni Laterano, incontrò presso al Colisco certo huomo, da lui sino allora non mai veduto, che fenza dir parola, gli pofe inpugno cento scudi d'oro, e lakiatolo tutto smarrito, gli si tolse repente dinanzi, e disparue. Ciò che pur anco altra volta interuenne al medelimo, mentre vna mattina pertempillimo víciua a spendere: perche s'auuenne in vn'huomo, che gli porse vna borsa pesante, e piena, e percioche nello scuro di quell'hora, ch'era lotto alba, non rauvisò chi folle, si sbigottì, e come semplicissimo ch'era, temette non qualche demonio con danari falli il volelle pericolare; onde entrò nella Chiela della Minerua, prello doue allora li ritrouaua, e prego Dio il guardasse da simile inganno. Ma quella era materia di rin-

gratiamenti, non di timore, che il danaro era d'oro reale, 😊 se ne pagarono i debiti. Parue anco, che N. Signore, con vnfimile scherzo, volesse sar'animo al P. Polanco, alla cui curasi appoggiaua il prouedimento di tutti i nostri di Roma: perche mentre, per rinuenire alcune scritture smarrite, rammescola certi pannacci vecchi, e dismetti, di che era piena vna cassa, che ttaua in publico, e sempre aperta, gli venne alle mani vn buon gruppo di scudi d'oro, si belli, che pareuano vsciti pur'allora del torchio; postiui non si potè mai indouinare da chi, nè quando; ma nel vero opportunissimi per lanecessità, che allora appunto richiedeua simigliante soccorso. Quindi il medesimo l'adre soleua dire, che per mettersi ad ogni grande affare di spesa, non haurebbe mirato, se hauesse danari per esso, ma se il P. Ignatio gliel comandasse; percioche più s'affidaua sù la fua parola, che lopra vn teloro, le tanto hauesse hauuro. Ma conciososse cosa, ch'egli per altro fosse huomo di grand'animo, pur nondimeno il Santo spesse volte gli rimproueraua la pusillanimità,e la strettezza del cuore; non vi douendo esser misura al presumere, quantunque, molto, da quello, a cui il prouedere non costa più che il volerlo. E certo S.Ignatio in altre mani non teneua filsi gli occhi, tuor che in quelle di Dio. Onde ito vna volta a visitare il Marchese di Sarria, Ambasciadore del RèCatolico appresso il Papa, & accolto da lui fuor dell'vsato, freddamente, e imaginandoche ciò nascesse dal non valersi del suo tauore, come forse quel Signore pensaua douers al suo affetto verso la Compagnia, & al molto, che haurebbe potuto per lei, doue ne tolle richielto, disse a Pietro Ribadeneira, che gli era. compagno, che hauendogli Nostro Signore più di rrenta... anni prima, infegnato a valerfi ben sì de' mezzi humani, ancora in cole di luo leruigio, ma si fattamente, che in essi non fondasse il tostegno della sua confidenza, l'haurebbe dichiarato all'Ambaiciadore, accioche intendesse, che della sua prontezza a giouarci, non haueuamo a valerci con pregiudicio di fingolare, che quella interissima dipendenza da Dio, a cui, sopra tutto, le di S. Ignatio, nostre speranze s'haueano da appoggiare.

Ma io fino a qui hò contato iolamente alcuni effetti della. denza ch'egli confidenza di S. Ignatio in Dio, riusciti più ad vtile altrui, che

### Libro Quarto.

551

proprio suo. Hor se di questi io mi prendessi a dire interaramente, egli mi converrebbe riandar tutto il corfo della fua vita, la quale menò tanco abbandonata nelle mani del Signore, che parue, che fin dal primo dì, ch'egli vscì del mondo, si tacesse vno scambie uole contratto frà Dio, e lui, cioè, ch' egli hauesse pensier di Dio seruendolo, e Iddio di lui soccorrendolo. Quindi l'intraprender che fece per gloria fua opere così malageuoli a condurre, Itimate anco taluolta d'imposfibile riuscita; il rihutar tutti quegli appoggi humani, chegli poteuano torre, o scemare vn persettissimo dipender da lui; il non temer qualunque auuerlo incontro gli metteste hor la vita in afflittioni, hor la fama in obbrobrio; lo stare in mille pericoli, che di continuo corle, sì tranquillo, e sereno, come il suo cuore dormisse in seno a Dio, e non sencisse ne pur l'agitatione delle onde, che gli alzauano sì furiose tempeste. Iddio poi all'incontro, in quante maniere d'euidente, espesse volte miracolosa protettione, e'l souuenne bisognoso, e l'assicurò pericolante, e'l disese perseguitato, e suor d'ogni humano possibile il conduste al conseguimento di quel tine, che per salute de' prossimi si propose? In Barcellona. (come a suo suogo sù detto) souvenne alle estreme sue necessità, sacendogli vscir del volto, in testimonio di santità, raggi di luce, i quali vedendo vna nobile donna, ne prefe col marito, e riuerenza, e cura. In Venetia il prouide d'albergo, facendo vn'amorofo rimprouero ad vn nobile, e pijstimo Senatore, accioche da'portici della piazza, doue di notte giaceua sù la terra, raccogliendolo, gli desse ricouero in casa. Gli assittè in Padoua, togliendolo come di vista a'guardiani de' passi, in tempi sospetti di pestilenza, si come Christo apparendogli gli hauca promello. Vollero i marinai, che il portauano a Cipri, scaricarsene, e metterlo all'abbandono si vno scoglio deserto: Iddio comandò ad yn vento, che tante volte li sospingesse in mare, quante vi si appressauano per approdare. Maltrattollo in Paleitina vn'Armeno, cou maniere oltraggiole, e villane. Nostro Signore il ricosse ad ogni senso di cotali ingiurie, affissandolo nella veduta di Christo, che lungo spatio di camino gli si diè manifestamente a vedere. Schernillo vn nocchiero, come Santo non solle, se non

non faceua miracolo, e rifiutò di riceuerlo nel fuo nauilio. Iddio punì l'empio col naufragio, e per mezzo ad vna fierifsima tempesta conduste il vecchio legno, che portaua il Santo, sicuramente in porto. Hebbe, per seruigio di Dio, calunnie, esami, e prigionie; nè volle tauor d'amici per gratia, nè opera d'auuocati per difesa. Iddio gli su ogni cosa. Il ristorò dell'honore, fino a farlo riuerire come vn Paolo in catena... In Alcalà vi sù chi publicamente si pregò morte di suoco, se Ignatio non meritaua di morire abbruciato. Iddio non sofferse, che rimanesse alcun sospetto dell'innocenza del Santo, e di lì a poche hore, quel meschino sinì la vita col fuoco. In-Parigi gli si apprestò vn publico castigo d'infamia. Iddio gliel riuolie in vn publico trionfo di gloria, mutando sì fattamente il cuore al Rettore di S.Barbara, che ginocchioni, e piangente dauanti a gran numero di spettatori, gli chiese humilmente perdono. Quiui pur, per cagion del Sauerio, vn'empio l'assaltò per veciderlo, ma porse Iddio la mano a riparare il colpo, e sgridando colui con vn tuon di voce terribile, il se' cadere tremante a piè d'Ignatio, e chiedergli mercè. In Balsano vn de'Compagni il tuggì, come altri, più che lui, tosse degno da seguitarsi: e l'Eremita, a cui quegli si daua nuouo discepolo, pur anch'egli il dispregiò, perche nol vide, quale a lui pareua douer'essere ogni santo, con habito d'austerità, e maniere di rigidezze. A due dishonori del Santo, con due miracoli Iddio opportunamente prouide. Gli rese l'istabile compagno, spauentato per via, da vn terribile incontro, che il fe'dar volta, e corrergli in feno: e riuelò all'ingannato Romito il fublime grado della fantità di quello, che a lui era paruto da dispregiarsi, perche non hauea sì rigida l'apparenza del corpo, come perfetta la conditione dell'anima. Finalmente in Roma, Nostro Signore il riscattò e dalle calunnie d'alcuni insieme congiurari di metterlo in sama d'heretico, e dalle furie d'vn disperato, che il volle vecidere, e da'contrasti d' vno de'suoi di casa, che gli faceua ostinatamente incontro. Percioche contra i calunniatori fece trouare in Roma testimonij della fua innocenza que medefimi, che tanto prima. l'haueuano alloluto, come di sede, e di vita incolpabile, in-Ispagna, in Francia, & in Italia. Contra il micidiale, che gli si auuensi auuentò per torgli la vita, perche egli a lui hauea tolto vn sigliuolo, accettandolo nella Compagnia, Iddio stese la mano, e gli tenne il braccio, seccandoglielo miracolosamente nell' atto stesso del colpire: benche da poi al pentirsi, & al chieder che sece perdonanza a Dio, & ad Ignatio, glie lo rimettesse nel vigore, e nell'vio primiero. Contra il disubbidiente compagno, dichiarò al Santo, il quale per lui pregaua con lagrime nella Messa, ch'egli ne sarebbe vendetta: dipoi sece comparire a quel milero, mentre vn di staua in S. Giouanni Laterano, vn'huomo di ferocissimo aspetto, il quale con in mano vna ferza, terribilmente il minacciò, se alle dispositioni d'Ignatio non si rendeua: il che egli sece: ma nondimeno sentì a suo tempo i colpi di quel flagello, di cui allora solamente, per ammenda dell'auuenire, vide la terribilità, e prouò le

Gosì andarono sempre concordemente amendue, Iddio, Estrema cura e S. Ignatio in hauer l'vno cura, e pensiero dell'altro: il che è che S. Ignatio proprijssimo effetto di quelli, che frà loro strettamente si amagarsi l'anima da ciò, che dino. Nel che S.Ignatio, come ben disse a Gregorio XV. Pon-spiace a Dio. tefice l'Emin. Cardinal Monti, riterendone in Concistoro se-Quanto spesso greto le virtù, e i miracoli, Martyrum, & multorum renoua- nars: e quel uit exempla Sanctorum, qui sui penitus obliti, de diuina gloria tan- me si pratichi tummodo laborabant. Ma all'opposto, niente meno che lo scor- culare. darsi affatto di sè per Dio, è atto di persetto amore il sempre raccordarsi di sè pur'anco per lui: cioè hauersi continuamente innanzi a gli occhi, e con vn critichissimo esame mirarsi, per intendere, se nulla si hà, che a gli occhi di Dio, in qualunque modo dispiaccia: nel che veramente estrema si può dire la diligenza, che S.Ignatio adoperò. Non passaua hora del giorno, che in sè i suoi pensieri non raccogliesse, e non desse vna minutissima ricerca a tutto quello, che satto, e detto, e pensato hauea in quel brieue spatio, rabbellendosi, e rinouandosi l'anima, poco meno di ventiquattro volte il giorno, e comparendo innanzi a Dio più puro,e mondo,con sempre nuoui, & efficaci proponimenti, di trouarfi l'hora feguente, migliore della passata. Doue è gran suoco d'amor di Dio, v'è anco gran luce; per conoscere in che piacere, o dispiacer gli si polla ; e pari a tal conoscimento è la cura di torsi dall'anima ogni

disetto, per di niun conto che sembri. Benche ad huomini veramente santi, nulla vi sia, che sembri di poco conto, tanto sol che dispiaccia a Dio, il quale come amano più che sè medesimi, volentieri si cocerobbono nelle simmue, per vicirne purgati: non che marauiglia debba recare, che altre diligenze minori, come d'vno spesso claminaris, e d'vn rigoroso punirsi, adoprino. Oltre a ciò, l'oro della carità verso Dia, non è come quello delle miniere de' monti, che hà per misura della sua naturale bonta que' ventiquattro carati, a' quali, come egli giunga, o per natura di vena, o per arte di cimento, non si può dire, che per essere oro interamente persetto, nulla gli manchi. Non così le opere della divina carità, alle quali, perche lieno in lommo perfette,, non balta, che nonhabbiano mescolamento di mondiglia, d'alcuna leggiere imperfeccione, o difecto, che le abbassi di lega, e le scemi di pregio. I Santi pieni di Dio, e infiammari dell'amor suo, consideran le proprie accioni in riguardo di Dio, cioè quali vorrebbon che tollero, e quali eller veramente dourebbono, per riuscir degne di Dio. E percioche nulla v'è sì santo, e sì persetro, che a quello paragono, imperfettissimo non riesca, quindi è, che sopra ogni lor cosa, come estremamente più bassa. d'ogni douere, fannosì rigidi efami, e rinuouano sì spessi proponimenti. Il che è vn continuo efercitio d'humiltà insieme, e di carità, e sopra modo possente per saltre in poco tempo a... grande accrescimento di persettione. E S.Ignatio, che esattamente il praticaua, non intendeua, per modo di dire, come altri bramasse di piacere a Dio, e d'auanzarsi nella santità, 🗻 non istesse sempre, o almen come lui, frequentissimamente, esaminando, purgando, e pertettionando il suo cuore. Di qui nacquero le parole di marauiglia, che disse ad vn Padre, al quale domandato quanto volte fino allora fi fosse raccolto insè medefimo ad claminarsi, intendendo, che sette volte, Oimè, ripigliò, sì poco? e pur vi reltauano fino a fera molte hore. Oltre a questi esami replicati tante volte al giorno, & a' due più lunghi, che taccua verso il mezzodi, e la notte prima. di coricarii, un'altro ne praticò, antica inuentione de' Santi Padri, insegnato anco a lui in Manrela da quel medesimo spitito di Dio, che ne sù già ad essi maestro : Chiamasi Esame.

particolare, perche si adopera contra vn solo disetto, intorno a cui si mette, nè il lascia (se tanto si può) sino a diuellerne le radici. E nel vero è vn de più vtili mezzi, che nella. vita spirituale si adoprino, per giungere in brieue tempo a. gran purità d'anima, e nettezza di colcienza; massimamenre quando si pratichi secondo le regole, che il Santo ne scrisse, e per viarlo con sicurezza d'ogni gran profitto, sono oltremodo gioueuoli: & io alcune poche ne accennerò quì, per istruttione di chi leggerà questa historia, non tanto per sapere le spirituali industrie d'vn Santo, come per imitarle. Essendo dunque, che ogni sorza finita quanto più si diuide contra molti, che la contrastano, tanto resta più debole con ciascuno, di rado auuiene, che s'habbia vn persetto vincere, benche si faccia vn perpetuo contendere; più saggio auuisamento è, oltre alla cura vniueriale contra tutti, prenderiela. particolarmente con alcuno: e cominciar si dee da quello, che in noi, più che null'altro, agli occhi di Dio dispiace, perche sia o di più colpa in sè, o di più danno ad altrui. Nel rizzarlı la mattina di letto, vn de'primi pensieri dourà essero, il combattere che si haurà a far quel di col tal disetto: e perche ne riesca di vincere, chiederemo a Dio perciò assistenza, e virtù. Habbiasi poi vn libricciuolo di carta pura, in ogni faccia del quale si tirino quattordici linee, cioè due per ciascun giorno d'vna settimana. E gioua farlo in tal maniera, che la prima di sopra sia alquanto più lunga della seconda seguente, e questa più della terza; così di mano in mano fino all'vitima, accorciando ognuna vn poco. Vagliono queste linee a registrar due volte ogni di le partite; percioche prima di mettersi a desinare, si de far l'esame, e'l conto di quante volte dalla mattina fino allora si è caduto nel particolar difetto, alla cui vittoria si attende, e notar le cadute con altrettanti brieui tratti di penna, a trauerio della prima. linea; il simigliante si de fare anco la sera. E perche la ragion vuole, che sempre più scemi il numero de disetti, perciò le prime linee, più lunghe si tirano delle seconde. Che se tal'esame si facesse sopra il praticare tante volte al di alcun' atto particolare di virtù, hauendosi a sempre più crescere, anço le linee si dourebbon disporre al rouescio, cioè les Aaa prime

prime più brieui, più lunghe le vltime. E non è mica vnafaccenda distutile questo esatto notare due volte al di le sue cadute. Vale primieramente a riscontrare, e mettere a confronto, paragonando quelle della mattina con quelle del giorno, quelle d'hoggi con quelle d'hieri; così d'vna, e di due settimane insteme, per vedere, se ci siamo auanzati o nò, e rinuenutene le cagioni, prender sopra esse partito, e farci in auuenire più cauti. Anco vale vn tal tener conto delle colpe commesse, a farne il saldo con Dio, vguagliando le partite, con pagar per ognuna alcuna piccola penitenza. Così S.Ignatio, per liberarli da vna tentatione di rilo, che vn tempo il molestò, sacendone l'esame particolare, scontaua la notte a colpi di catena tutte, ad vna ad vna, le volte, che hauea. riso il giorno. Anzi, oltre a questo punirsi di tutto insieme, ogni volta che frà dì gli auueniua di cadere, subito, o alzando gli occhi verso il cielo, o mettendosi, come per altro fare, la mano al petto, ne domandaua legretamente perdono a Dio. E mentre stette in Manrela, per hauere, nel sar de conti la sera, sicuro il numero delle cadute, per ognuna d'esse faceua vn nodo alla fune di che era cinto.

Staccamento totale del cuo re di S. Igna-tio, da tutte

Vn sì ardente desiderio di piacere a Dio, pari al grande amore, che gli portaua, aiutato da vna esquisita diligenza di varij, e continui esami, non può sacilmente dirsi a che sublime grado di purità d'anima il portasse. Egli teneua soprale cose della ogni suo fare, e dire, e pensare mille occhi in vegghia, come chi stà sempre innanzi a Dio, e in lui di continuo si specchia, e dall'infinito suo bello, a cui vorrebbe, quanto può creatura, assomigliarsi, concepisce vn'estremo horrore d'ogni anco menoma ombra di colpa, onde alcun poco l'anima si distorma, e gli dispiace. Quindi anco vn totale staccamento da tutte le creature, amate da lui solamente in Dio, si come in esse non amaua altro che Dio. Non v'era cosa nel mondo, che il mouesse a desiderio, nò ad allegrezza, e tanto gli era il non hauere in ello nulla, che potelle dir luo, come le ne fosse stato interamente padrone: percioche altro che Iddio non gli pefaua in mano, ogni qualunque cosa suori di lui, si come infinitamente men degna di lui, riguardaua, & hauca per nulla. L'vnica,e somma dimada, che a Dio faceua, era d'amarlo, e per

mer-

mercede di tale amarlo, non altro, che maggiormente amarlo. Per ciò impetrare, composesi sin da'primi tempi della sua conversione questa brieve preghiera, ma se il cuor l'hàadire con verità, e non tanto le labbra, confaceuole folamente ad huomini di pertettione. Suscipe Domine Universam meam libertatem. Accipe Memoriam, Intellectum, atque voluntatem omnem. Quicquid habeo, vel possideo mihi largitus es : id tibi totum restituo, ac tua prorsus Voluntati trado gubernandum. Amorem tui solum cum. gratia tua mihi dones, & diues sum satis, nec aliud quidpiam vitra. posco. Con ciò se non vi sosse stato nè premio di Paradiso, nè ricompensa di gloria, niente meno di quanto operò, haurebbe fatto; perche per glorificar Dio, vn'anima, anzi vna carità generola, non truoua più possente motiuo, che l'esserne egli degno, per ester Dio. Esserto di che sù quella, che si può ben dire con Giouanni Chrisottomo, oue parla della carità di San-Paolo, Amoris insania: e su antiporre la sicurezza del seruigio Diuino, etiandio a quella della propria salute. Percioche disse (ciò che veramente sentiua:) che se gli sosse offerto, o di morire con certezza d'andarsene di volo in paradiso, o di rimanersi in terra incerto della propria salute, ma certo di guadagnare anime a Dio, e darghene gloria, eleggerebbe si il rimanere: e il guadagno in ciò riulcirebbe tanto maggior della perdita, quanto più degna è la gloria di Dio, che nontutti insieme i nostri interessi. Benche neanco perdita potesle dirsi il rinuntiare a tal fine la propria sicurezza, che anzi per questo stesso, sù la diuina carità, e beneficenza, sarebbe maggiormente sicura. Con ciò ben si vede a quanta ragione fosse detto di lui nella medesima relatione, che poco dauanti raccordai: che sì acceso era dell'amor di Dio, che lui di continuo cercaua: nè altro pensaua, nè d'altro parlaua, nè altro desideraua, che di piacere a Dio, e d'eseguire la sua volontà. Perciò a lui tutto si diede, lui volle in tutto seguire, ancorche perciò hauesse hauuto a perdere il Cielo, e sa Terra.]. Testimonio è il P.Girolamo Natale, che fin da che S.Ignatio si conuertì a Dio, prese per motiuo, e per misura del suo seruirlo, niente meno, che la sua maggior gloria; cioè vn non mai contentarsi di lare, ma vn voler sempre crescere al meglio, e al più, fin doue è possibile, che le forze della gratia operante.

con noi, arrivino nel dar gloria a Dio. Così anco ne parlano i trè Vditori della Ruota, che ne approuarono, e compilarono i Processi. F Turri i suoi pensieri (dicono) turre le parole. e le operationi inc, riportaua a Dio, come a lor fine, a Dio le ordinaua, & ad honore, e gloria sua le indirizzaua. E da gli scritti suoi habbiame, che questo come suo proprio metto hauea sempre in bocca, Alla maggior Gloria di Dio: questa... sempre cercaua in tutte le cose, questa eleggeua, questa anco volcua che sosse la regola dell'operare de suoi. Dat che nasceua quella spirimale allegrezza, di che il B. Padre era pieno, e quella non mai incorbidaca serenicà di volto, che dimostraua, indicio d'va cuore sempre pieno di gaudio, e sì imperturbabile, che anzi quando era più tribulato, era più allegro-Di qui ancora quella pace interiore, e quella fignoria, che hauca fopra tutti i mouimenti, e passioni dell'animo suo: cola ch'era di marauiglia a vedersi: percioche era sempre del modelimo tenore, e non mai turbato, qualunque accidente sopraprendesse. E questa pace d'animo è esserto di carità. ] Così elsi. Al che ben si accorda quello, che vn'intimo conoscente del Santo (e sù il P. Diego Mironi) ne lasciò scritto di lui, dipingendolo al naturale con queste parole. [ Il Nostro Padre Ignacio (dice egli) hebbe grandi talenti di natura, 🐱 cuore di grandi ipiriti, i quali maneggiati dalla gratia di Dio, che in lui era, il fecero maggiormente perfetto. Altro che cole grandi di teruigio diuino mon intraprele, e tutte le operationi sue spirauano servore. E se ben miriamo la Compagnia, e i tuoi menisteri, vedremo ogni cosa piena di viuace carità, e di feruore. Perciò questo Istituto, o modo nostro di procedere (che così il chiamaua N.P.Ignatio) tutto mira a cercare inogni cota la maggior gloria, & honore di Dio N.S. come può vederh nelle Costitutioni, nelle quali appena si truoua capitolo, in cui non si ripeta, che ogni colà si faecia a Maggior Gloria di Dio . E quelto desiderio eccitò sempre il N.P, Ignatio, e hi in lui principio, e cagione mouente ad istituire, e sondare la Compagnia, mentre andaua fempre feco medefimo ricercando, in qual maniera potesse dar maggior gloria a Dio, e lar cola di più seruigio della Dinina Maestà. Perciè cinti i ministeri della Compagnia, e le opere de carità, che secondo il

nostre Istituto sacciamo, per loro origine mirano al maggior seruigio, e gloria di Dio. Onde non dobbiamo esser contenti, e paghi d'operar bene semplicemente per amor di Dio. A più hamo obligati, cioè a dare a Dio nelle noltre operationi interne, & esterne quella gloria, che con l'aiuto della gratia. divina, per noi si puote maggiore.] Fino a qui egli. E non meno di tanto eliggeua il Santo, si come da sè medesimo, anco da suoi, a mifura del potere d'ognuno. Onde ad vn fratello Coadiutore, ch'era nel suo viuere, e nel suo operare rimesso, chiese vn dì, per chi egli sosse venuto a saticare in Religione, e chi pensasse disseruire nel viuere, e sauorare che vi facena? e rispondendo egli, che pretendena di seruire a Dio: A Dio, ripigliò il Santo voi seruite, e gli seruite sì male? Da hora innanzi io nol comporterò, senza puniruene com'è degno. Che se ad vn' huomo seruiste, sorse haureste scusa, o perdono di farlo languidamente. Ma per la Diuina Maestà, per cui anco facendo a mille doppi più, che non possiamo, non giungiamo a far la minima parte di quello, che douemo, che colpa non è, che voi non facciate altro, che vna sì picciola. parte di quello, che volendo potreste?

Ma nel farmi più auanti, per dimostrare la qualità, e'l grado di quell'amor verso Dio, che auuampò nel petto di S.Igna-Quanto ecces. tio, consesso di non hauer parole, nè sensi adatti al bisogno, snatio ardesse d'amor diDio: & al merito dell'argomento. Impercioche, se, come S. Bernar-e come vi si do disse, il linguaggio dell'amore, a chi non ama, riesce di contunasse si barbaro, e non inteso idioma, quanto più auuerrà ad vn si-di merirne. mile, che ne parli, viar fensi, e voci, o affatto straniere, o di non proprio significato? Tanto più, che quegli stessi, che ardon di Dio, e lel godono nel segreto del cuore, que ne vogsian parlare, nol fanno fare: perche a fignificar cole fopraceletti, i vocabolarij della terra non han parole che vagliano. S.Ignario per ispiegare in vn libricciuolo, doue registraua gli astetti dell'anima sua, il trattare interno, che saceua dimesticamente con Dio, disse; che si sentiua nel cuore vna tal musica senzuvoci, & vna harmonia fenza fuono fensibile, ma cui certamente non hà il mondo cosa, che l'assomigli. Molto meno hò io parole,che possano essere interpreti di quello, di che non formò nella mente concetto, e di che ne pur'egli, che lo pro-

uaua, seppe parlare altrimente, che togliendo da' sensi inprestanza alcuna imagine, non falsa, ma neanco vera. Ma vorrei io più che altro sapere suolgere il significato di quello, che vna volta gli venne detto ad vn iuo caro;che ie per viuere non hauesse altro, che quel solo, che la natura gli daua, al certo non viuerebbe. Di che io non giungo veramente ad intendere, se non che questo è quell'vitimo termine della persetta vnione della carità, che trasformando in Dio, riduce a viuer di lui più che di sè medelimo. In certa maniera come i ramuscelli, che s'innestano sopra alcun'arbore, che poiche vi si appigliano, sembrano satti vna medesima pianta con lui. E benche conseruino la forma dell'esser primiero, e l'anima, conche nacquero, nondimeno, più che di sè stessi, viuon dell'arbore, a cui con indissolubile congiungimento si vnirono; onde si mantengono, e crescono, e fruttano, in virtù del sugo, che tranno da vna radice di specie diuersa, ma per vnione, non tanto de' legni, quanto delle anime, fatta quasi lor propria. E forse questo è propriamente il viuo iam non ego, viuit verò in me Christus, del Santo Apostolo: che ben viuca egli anco in sè, ma gli si era fatto si necessario l'amar Dio, che, con inesplicabile modo, viuea di tal'amore, più che della propria vita; e doue poteua trarligli a colpo di ferro l'anima del corpo, non gli si poteua torre l'amore dall'anima, etiandio che per separarli hauessero congiurato, com'egli disse, tutte insieme le forze del cielo, della terra, e dell'inferno. Hor di fomigliante maniera era il viuere di S.Ignatio: vn viuer d'huomo morto ad ogni altra cosa, che non è Dio, e come insensibile ad ogni altra operatione, che non è di carità verso Dio. E ben pare, che morto ch'egli sù, vi si sottoscrissero, senza saperlo, i Medici, attestando, che forze di natura non poteuano mantenerlo sì logoro, sì finito, e consunto come era; e che viuea di miracolo. E certo, egli hauea per suo, più Dio, che sè medesimo; tanto che, se sosse stato possibile, che senza sua colpa, dopo morte fosse ito all'inferno, più che le pene di quell'atrocissimo cocimento, l'haurebbe tormentato (come egli vna volta disse) l'vdir le bestemmie, e le maladittioni, con che i dannati colà giù oltraggiano il sacrosanto nome di Dio. Vero è ben'anco, che quel medesimo amore, che il manteneua

neua in vita, il distruggeua, fino a ridurlo taluolta a sfinimenti di morte: e su osservato, che le più pericolose malatie, che il condussero all'estremo, furono esfetti d'vn'eccessiuo infiammarsi che saceua, mentre insocandosigli l'anima in Dio, il corpo gli si stemperaua, e gli si riduceua all'vitimo dissacimento. Così l'anno 1550, per due messe che disse, l'vna. presso all'altra, il di del santo Natale, ne rimase si languido,e ineruato, che si condusse a morte. Perciò anco gli bisognaua intermettere frà l'vn di, e l'altro che celebraua, per ristorarsi, almeno per non distruggersi; e più volte sù necessario, finita la messa, riportarlo sù le braccia alla camera: non gli essendo rimaso forza ne spirito, per que' due passi, che a ciò bisognauano; poi che la camera, e la cappella del Santo, erano accosto, e contigue. E non è marauiglia; perche all'altare egli era (non sò di meglio) quali veggiamo taluolta le nuuole, che in vn medesimo tempo, e si distruggono in acqua, e lampeggiano, come fosser non altro che suoco. Tutto si liquesaceua in lagrime, & ardeua tanto, che il volto gli sembraua di siamme. Per lo vehemente palpitar del cuore, gli si dibatteua tutta la vita, e pareua che gli si spaccasse il petto, e volesser crepargli le vene. Così egli medesimo ne parla in più d'vn di que fogli, ne quali secondo l'antico vso de Santi registraua, per sua memoria, e profitto, le cose, che passauano legretamente fra' l'anima sua, e Dio. Trouossi vna volta presente, mentre egli celebraua, il P. Nicolò Lanoi, e alzando verso lui gli occhi, nel tempo del memento, gli vide posata. sopra la testa vna siamma di suoco, e correndo atterrito per ispegnerla, dal vedere, che il Santo tutto rapito in ispirito, e piangente soauissimamente, non ne patiua; s'auuide ch'ella. era cosa di Dio. Ma se hauesse potuto mirargli l'anima, l'haurebbe al sicuro veduta tucta ardere, come sosse non altro che fuoco. La misura del suo trattenersi all'altare, era d'vn'hora, eccetto se lo spirito di Dio, che non istà soggetto a determinatione di tempo, più lungamente ve lo fermasse. E dell' ordinario durarui tanto, mentre a gli altri di casa saceua misurar col poluerino il tempo, perche non passassero oltre a. mezz'hora, non era cagione vn voler'egli questa dispensa-(che pur sarebbe stata l'vnica, che suor del viuer commune. hau-

haurebbe presa) ma pura necessità che il richiedeua, a cagion de'tanti interrompimenti, che gli conueniua fare, nello ssogare gli affetti dell'anima sua, altre volte perdendo la parola nel leggere, & altre rimanendosi priuo de'sensi. Simiglianti sintomi prouaua altresì nell'oratione, a cui frà giorno daua alquante hore; e la notte haueala ripartita in trè tempi, vno de' quali assegnaua al gouerno, l'altro al riposo, ma non senza qualche più leggier trattonimento di spirito, onde vsò sempre tener seco in letto la corona di N.Signora; il rerzo all'oratione, L'ordinaria maniera d'incominciarla era stando ritto in piè alcun brieue tempo, rappresentandosi Dio presente, sindi profondamente inchinauali, e l'adoraua: & o si rimanea ginocchioni, le gli reggeuan le torze, o si assideua sopra vna seggiola bassa, ma quiui pur anco in vn certo humile atto di riuerenza: & appena si era composto, e raccolto in Dio, che subitamente gli cominciauano a grondar da gli occhi le lagrime, e il volto gli si formaua con vna certa serenità, e sembiante di beato. Così ogni mattina dopo messa si staua per due angles. hore intere, pascendosi di quella, che S.Agostino chiamò (aginam Veritatis, saginam lucis immortalis sapientia. Nel qual tempo a niuno permetteua d'entrare a dargli noia, se non se sorse per alcun negotio di gran momento bisognasse subito risolutione; che allora il P.Luigi Gonzalez, come, dopo lui, superiore della Casa, entraua a dargliene conto. E perche ciò accadette non poche volte, come testimonio di veduta potè scriuere quello, che qui con le sue parole riferirò: [Raccordami (dice egli) che quante volte mi sù necessario di parlargli, che furon ben molte, il trouai con vn volto si risplendente. che pur'entrandoui io con la mente fissa in quel solo, che il negotio richiedeua, in giungergli innanzi, mi toglicua di me per istupore. Peroche il sembiante della sua faccia, non era qual molte volte hò veduto in persone diuote, che orano, ma chiaramente pareua cola del cielo, e molto straordinaria. ] Onde il P Diego Lainez, che per quella dimestichezza d'vn samigliarissimo trattare, che S.Ignatio hauea con Dio, il paragonaua al santo legislatore Mosè, anco il potè sare in riguardo di quell'abbellimento, e splendore, che ex consortio Domini gli s'imprimeua nel volto i 🗵

Anc-

Questi esfetti però di stretta vaione con Dio, non erano riserbati al solo ritirarsi che saccua, per celebrare, scorare. Da ognicosa, Egli trouzua Dio, douunque fosse, quante volte volesse, e che il santo qualunque cosa operasse. Fecesi aprire nel muro della sua vedeuaera sol camera vna finestrella, che metteua in Chiesa, verso il diuin cognitione, & Sacramento, e per ella, non veduto da niuno, come Daniel-Dio. lo dalla fua Itanza , teneua di continuo gli occhi , doue hautua il suo cuore. Vero è mondimeno, che per trouare il sua Dio, non haucua bilogno di rompere, & aprire vn muro; peroche trà lui, e Dio non v'era altro, che vn fottilissimo velo, il quale à suo pizcere abbattena, e ritirana. Anzi, qualunque com operalle, mai non perdeua Dio di veduta: ch'è raro priuilegio, etiandio d'huomini interamente perfetti; & è torfe quel che l'Apostolo chiamò, Conuersatione in cielo; appunto facendo verso Dio, come i corpi celesti de' pianeti verso il Sole, il quale fempre rifguardano, da lui prendendo, & in lui riflettendo la luce, e'l calore, mentre pur intanto con sì varij giri fanno i lor viaggi d'intorno alla terra . E di quì era in lui quell' infiammarli, che si repentemente faceua, per qualunque brieue occasione d'orare mettesse l'anima in Dio: percioche quando recitaua l'Aue Maria, quando benediceua la tauola, ò vdiua leggere alcuna cosa del cielo, ò anco solo nominasse Giesù, e Dio, in vn momento, come se di lancio si butasse nel suoco, tutto auuampaua nel cuore, e s'accendeua nel volto. E benche oue egli volesse parlar di Dio, fosse necessario, che s'abbassasse, perche anco in vna scuola d'huomini sì perfetti, quali erano i suoi primi compagni, e gli altri, che viueuan con lui, non trouaua anima capeuole de' suoi sensi, nondimeno; nè pur si bassamente non entraux se non di rado, e alla ssuggita, in discorso di cose di Dio, perche non era libero à non dare in eccessi d'assetto, con l'apparenza de' soliti insocamenti. E veggasi da questo solo, quanto egli hauesse pronta l'anima ad insiammarsi. Finito che hawa d'infegnar la dottrina christiana a' fanciulli, soleua fare vna brieue esortatione per gli altri di maggiore età, che ingran numero concorreuano ad vdirlo; e conchiudeuala iempre con queste precise parole, che ripeteua più volte: Amar Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la volon-

tà, e in dirlo egli si accendeua tanto, che anco metteua suoco ne circostanti: e così parlo, per l'effetto, che più volte ne segui in gran peccatori, che di quiui partendo trafitti nel cuore da queste vitime parole, andauano immediatamente à piè de' Contessori a riconciliarsi con Dio, e'l faceuano contante lagrime, e linghiozzi, che conueniua spesso interrompere. E di ciò il P. Lainez, che il vide, e'l prouò, ne hà lasciato tedele teltimonianza. Finalmenre, ogni cosa che vedesse, l'inuitaua, il conduceua, e l'intrometteua a Dio. Spessi volte saliua sopra vna torretta della casa, a mirare liberaméte al cielo, e molti che ve lo spiarono, il videro tutto risoluerse in lagrime, e l'vdirono sclamare, O quanto è vile la terra. in paragon del cielo! Anzi fuo costume ordinario era, o andasse per via, ò fauellasse con alcuno, o sedesse a tauola, o altra simigliante cosa sacesse, alzare spesse volte gli occhi al cielo, affissandoui lo sguardo, immobile per alcun brieue tempo, indi raccogliendosi tutto in sè medesimo: ch'era fare con l'anima vn volo, che il portaua lui in Dio, e riportaua. Dio in lui, con doppio accendimento del cuore. Edi quì nacque il descriuerlo che que'di fuori faceuan, dicendo, Quel Padre, che guarda sempre il cielo, e sempre parla di Dio. Anco il toglicua di sè, e tutto il metteua in Paradiso, la musica, e tanto se ne consolaua nell'anima, che ne appariua anco rilloro nel corpo. E tù auuertito per fingolare effetto d'humiltà, e di mortificatione, che potendo così ageuolmente hauere alcun de' nostri, che qualche cosà diuota gli cantase, mentre staua tormentato da' dolori, e riuolgimenti di stomaco, ch'era sì spesso, e più che null'altro, l'hauerebbe ricontortato, non volle però questa singolarità di consolatione. Godeua anco sommamente in vedere, e considerare l'herbe, e i fiori, e meglio che le api,ne cauaua mele di dolcezze spirituali: e si sentiua filosofarui sopra con bellissime riflessioni, & ammirarne il lauoro, come vedesse Dio quiui presente, difporne le parti, e figurarle, e dipingerle, e profumarle, e vnirle in vn bellissimo corpo, che sol veduto, come S. Ilario can s. 10 disse, ne tà vna lettione della sapienza, della virtù, e della. gloria dell'artefice, che il lauorò. Questo il faceua andare per vn piccol giardinetto della cala, tanto rapito in Dio, & estatico,

Digitized by

estatico, che correuano i Padri alla finestra per osseruarlo, e felici ( dice il testimonio di veduta, che il riferisce) si stimauano in guardare yn sì santo huomo, massimamente in quell' atto d'eleuatione in Dio. Vn tal' vlo poi di vedersi innanzi a gli occhi tutte le creature a guisa di specchi, che rappresentano di riflesso la bellezza, la prouidenza, e le ricchezze dell' infinito potere, e saper di Dio, sù vna delle principali cagioni dell'auujarsigli per gli occhi quella vena di lagrime, che mai, fin che visse, non finì di consolargli l'anima, si come anco di struggergli il corpo. Nel recitare l'Officio diuino, trouaua tanto che vedere in ogni versetto, che per le grandi intramesse, che vi saceua, vi spendeua intorno vna gran parte. del giorno. E doue altri scorre, come vna naue passaggera sul mare, che và quanto più può rapidamente, e non bada, e non cura quel che è nel prosondo, egli all'incontro a guis. di chi pesca perle, ad ogni due passi s'attussaua in qualche verferro, alla vista d'alcuna nuoua cognitione di cose celesti; e dal goderle si gran copia di lagrime gli cadeua da gli occhi, che tù più volte in punto d'accecarne. Di che auuisato il Pontefice Paolo III. gli tramutò l'Officio diuino in vn più brieue numero d'orationi. Al medesimo rischio si condusse più volte, e molto più nel celebrare: perche allora, come hò detto, tutto si disfaceua in lagrime. Il che auuertito vna volta da certo huomo, che il vide dir mella in S. Giouan Laterano, l'indusse ad vno sciocchissimo concetto; quali ordinariamente sono que' de' mondani, quando sanno i filosofi sopra le persone, o le cose di spirito. Percioche accost tossi il buon' huomo a Francesco Strada, c'hauga seruito la messa al Santo; Cotesto vostro Prete, disse, forza è che sia, o almeno, che sia stato vn gran ribaldo: che non hauendo fatto dal principio al fine della messa altro che piangere, conuien, che forte gli pesi l'anima, e gli rimorda la coscienza d'altro, che di parole. Così disse colui, disposto, credo io, vgualmente a giudicarlo vn santo, se l'hauesse veduto ridere nel celebrare, come il passò per ribaldo, al vederuelo piangere. Ma perche la continua, & eccessiua copia di si socose lagrime, gl'insiammaua. gli occhi, e spegneua ogni di più la vista, per non in rutto accecare, così volendo i medici, gli conuenne chiedere a Dio, Bbb

di poterui mettere alcun freno. E fù esaudito, con gratia singolarmente marauigliosa, d'hauer'in sua mano la chiaue di quelle fonti, sì che l'aprirle, e'l chiuderle fosse in sua balia.

29

Per vltima testimonianza, in pruoua di quanto ardente. fosse l'amor verso Dio nel cuore di S. Ignatio, e di quali deli-Alcune parti-celle tolte da cie di spirito, eccessi di mente, e priuilegij d'intima dimestivn quaderno, chezza godesse, mi rimane solo a riserire, ciò che altroue hò tio notaua le promeiso, alcune particelle di quel pochissimo, che n'è venufauano fra l'a to alle mani degli scritti suoi, ne quali di per di, secondo nima sua, e vn'antico suo coltume, registraua le cose dell'anima sua. Ma di trentacinque anni, che visse santo, ne habbiamo sì pochi auanzi, e questi suggitigli di mano, onde, come gli altri, non li abbruciò, che tutti insieme non empiono lo spatio di quattro mesi. E questi anco, il più di loro, tanto precisi, e succinti, che lembrano cifre; e nel meglio sì oscurì, con vn tauellar sospeso, e tronco, che in molti luoghi vi si può scriuere al margine come spesso conuien sare a' Proseti, Tenebrosa aqua in nubibus aëris. Sono dunque tutte parole del Santo queste che qui loggiungo, si come appunto stanno nell'Originale caltigliano, onde le hò trasportate.

Le lagrime di questo dimolto dissimili mi pareuano dalle palsate, per lo venir che faceuano tanto lente, interne, foaui, senza strepito, o commotion grande, e sì di dentro, che non hò come spiegarlo. E la fauella interna, & esterna, tutto moueami ad amor diuino, con tanta harmonia interiore di tal fauella divinamente concedutami, che non sò dichiararlo. Il di seguente, molte lagrime nella messa, come il passato, dopo elsa ancora. E con ciò tanto godimento dell'interna fauella. Assomigliauala al parlare, o alla musica del cielo. Crescendomi la diuotione, e l'affetto con lagrime, in accorgermi che io conosceua, & intendeua con modo diuino. Pur'anco il di leguente, gran copia di lagrime, & vn'interno

parlare ammirabile.

Facendo oratione alla Vergine, perche mi aiutasse col fuo Figliuolo, e col Padre; poi anco al Figliuolo, accioche insieme con la Madre s'adoperasse per me col suo diuin Padre, fentì vn'alzarmi dauanti al Padre, e rizzarmisi i capelli, concommotione di notabilissimo ardore in tutta la vita; e dietro a quelto,

a questo, lagrime, e diuotione intentissima.

Entrando nell'oratione con molta abbondanza, e grande spargimento di lagrime, con intensa diuotione, e spesse intelligenze, e conoscimenti della SS. Trinità. Di questi, e simili conoscimenti, sì spessi, e sì soaui io prouaua, che nè me-

moria, nè intendimento posso trouare per ispiegarli.

Hebbi tale soprabbondanza di cognitioni, visite, e gusti spirituali, con lagrime tanto continue, e perdendo il parlare che mi pareua, che ogni nominar che io saceua Dio, e il Signore, tutto dentro mi penetrasse, con vn' ossequio, & humiltà riuerentiale ammirabile; che par che non si possa spie-gare.

Dopo l'oratione, nuoui, & infoliti commouimenti interni; singhiozzi e lagrime. Tutto in amor di Giesù: dicendo, e desiderando di morir con lui, anzi che di viuere con alcun

altro.

Nell' apparecchiarsi dell' altare, venendomi in mente. Giesù, sentiuami portauo a seguitarlo, e pareuami internamente, che per accettare vna somma pouertà, maggior d'ogni altra humana ragione sosse, l'essere lui capo della Compagnia. Venendomi in pensiero, quando il Padre mi consegnò al suo sigliuolo: con questa intentione di tanto stamparmisi il nome di Giesù, e tanto essere consermato, veniuami nuoua copia di lagrime, e singhiozzi.

Parlando con la Diuina Maestà, hebbi vn dirotto pianto, & vn'amor tanto intenso, che mi pareua d'eccessiuamente congiungermi all'amor suo, e che altra visita sì eccellente, e rara, e d'amor sì lucido, e dolce, come questa, non hauessi hauuta. Dapoi, etiandio in cappella, nuoue lagrime, e nuoua diuotione, sempre terminata alla SS. Trinità. Ed all'altare, e poscia vestito, vna maggior soprabbondanza di lagrime, singhiozzi, & amor intensissimo: tutto verso la SS. Trinità.

Di poi nel dir messa, tanta diuotione, e lagrime, che proseguendo, per lo grandolore, che mi daua vn'occhio del tanto piangere, vennemi dubbio, se non cessando le lagrime, il perderei. A quelle parole, placeat tibi sancta Trinitas, soprauennemi vn molto eccessiuo amore, se vna inondatione d'intesse lagrime. E questa, e tutte le visite spirituali, termi-

Bbb 2 nauano

nauano alla SS. Trinità, che mi conduceua, e tiraua all'amor suo. Finita la messa, e spogliato, facendo oratione presso all'altare, nuoui singhiozzi, & essussione di lagrime, tutte d'amore della Trinità: e tanta era la soauità spirituale di tale amore, che non sapeua partirmene. Dipoi anco per lo rimanente del di, e in casa, e per la città, mi si rinouauano impeti gagliardi d'amore, e mouimenti a piangere, al raccordarmi ch'io saceua della Beatissima Trinità.

Parlando con lo Spirito santo, per dirne la messa, con le medesime lagrime, e diuotione, mi pareua vederlo, e sentirlo in chiarezza espressa, e in color di siamma ignea, con manie. ra insolita.

Nell' apparecchiarsi dell'altare, e poscia, e vestito ch'io sui, nel celebrare, con molto grandi commotioni interne, con molte, e molto intense lagrime, e singhiozzi, spesso perdendo la parola. Poi vn gran sentire, e vedere Nostra Signora molto sauoreuole appresso il Padre. Intanto che nelle orationi dal Padre al figliuolo, e nel consacrare, non poteua non sentire, e non vedere, si come quella, ch'è parte, o porta di gratia si grande, ch'io sentiua in ispirito (mostrandomi nel consacrare, nella carne del suo figliuolo esserui la sua) contante intelligenze, che scriuere non si potrebbe.

Nella solita oratione, dal principio al fine, hebbi grande, e molto lucida diuotione. Fuori di casa, nella Chiesa, e celebrando, vidi la patria cæleste, o il Signor d'essa, in modo d'intelligenza di trè Persone, e nel Padre la seconda, e la terza.

Riceuendo vna luce, e rinforzo, entrando nella cappella ad orare, sentì, o anzi più propriamente, vidi, con virtù so-pranaturale la SS. Trinità, e Giesù, rappresentatomi come mezzano con essà, perche quella visione intellettuale mi si communicasse. E con questo vedere, e sentire, vennemi vn dirottissimo pianto, e vna gran pienezza d'amore. Dicendo la messa con molte lagrime, e diuotione, in vn passo notabilmente hebbi la medessima visione della SS. Trinità come prima, crescendomi sempre più l'amore verso la Diuina Maestà.

Nella messa, al Teigitur, & c. senti, e vidi non oscuramente, ma in chiara, e molto chiara luce, l'essere stesso, o essenza diuina, in sembiante di Sole, o poco più di quale egli ne com-

,

pare, e da questa Essenza pareua vscire, e derivare il Padre: di modo che al dire Te igitur clementisime Pater, mi si rappresentaua prima l'Essenza Divina, che il Padre. E in questo rappresentarmisi, e vedere l'Essere della SS. Trinità, senza distintione delle altre persone, sentì molto intensa divotione alla cosa rappresentata, con molta commotione, e grande spargimento di lagrime, & amor molto intenso verso l'Essere della SS Trinità. Dipoi finito di celebrare, facendo oratione all'altare, lasciommisi di nuovo vedere il medesimo Essere, o visione di prima, in sembiante sserico; e in alcuna maniera vedeva tutte trè le Persone, come la prima: cioè, che il Padre per vna parte, il Figlivolo per vn'altra, e per vn'altra lo Spirito Santo, derivavano dall'Essenza divina; senza vscir suori di quella visione sserica; e con questo vedere, e sentire nuove commotioni hebbi, e nuove lagrime.

Etiandio in cappella, riempiendomi vna gran dipotione verso la SS. Trinità, con amor molto vantaggioso, e lagrime intense; non vidi come i giorni addietro le Persone distinte, ma come in vna chiarezza lucida, vna Essenza, che tutta mi rapiua all'amor suo. Al cominciar della messa, per l'eccessiua diuotione, non poteua proserire In nomine Patris Gra. Tutta poi la messa con molta diuotione, abbondanza di lagrime, & amore, che tutto terminaua alla SS. Trinità. Similmente alcuna volta sentì lo stesso verso Giesù, come mi trouassi all'ombra sua, e sotto la sua guida: non iscemando perciò l'vnione con la Diuina Maestà, anzi maggiormente crescendo.

Vna gran diuotione hebbi sul prepararmi per celebrare, pensando, che dourei perciò essere come vn'Angiolo: e vennemi vn soaue pianto a gli occhi. Dapoi, alcune volte vidi, quando l'Esser del Padre, prima l'Essere, indi il Padre, terminandosi la diuotione prima all'Essenza, poi alla Persona, e quando in altra maniera, senza tanta distintione.

Nella messa, con molte, e molte pause, e molte cognicioni della SS. Trinità, illustrandomisi con esse l'intendimento, tanto, che mi pareua, che con molto studiare non giungerei a' saper tanto. Altra volta nell'oratione con gran diuotione, e chiarezza ardente, e gusto spirituale, tirando in parte ad vncerto eleuarmi. Dapoi, nella messa, lagrime in maggiore ab-Bbb 3 bon-

٦.

bondanza che prima, con tormisi alcune volte la parola: hauendo intelligenze ipirituali, a si gran copia, e tali, che mi pareua non mi rimaner più che comprendere in materia della SS. Trinità.

In questa messa conobbi, senti, e vidi, Dominus scit, che in parlare del Padre, e in vedere ch'era vna Persona della SS. Trinità, m'affertionaua ad amarlo, tanto più che le altre Persone erano in essa specialmente. Il simigliante prouaua nell' oratione al Figliuolo, & allo Spirito fanto, godendo d'ognuna d'esse, e dandomi loro, e rallegrandomi d'esser di tutte trè. Mi pareua sì gran cola, che non finiua di dire a me medelimo, E chi le' tu e che meriti? e donde quelto a te?

Dicendo la messa con molta diuotione, lagrime, & ardore, e perdendo alcune volte la parola, mi pareua nel pregar ch'io faceua il Padre, che Giesù gli presentasse, & accompagnasse que prieghi, con vn sentire, e vedere, che non si puo-

te ipicgare.

Stando al tuoco, rappresentauamisi di nuouo Giesù, e di poi anco fuor di cafa per le strade, andando, e ritornando dal Cardinal di Carpi, e in più altri luoghi vedendolo; molte lagrime, e molti interni mouimenti haueua. In questo tempo il sentire, e veder Giesù, mi accendeua di tanto amore, che mi pareua non potermi già mai venir colà potente a separarmi da lui.

gio].

Di simil fatta erano le dolcezze, che l'anima di S.Ignatio ogni di assaporaua, gultando anticipatamente vn non sò chè morire per v. delle delicie del Paradiso, che in fine anch'esse han tutto il menirfi con Dio, glio della beatitudine, in goder di Dio conoscendolo, & amansposstione per dolo. E questi erano i continui ristori, che teneuano il lanto huomo in vita, i quali, come egli diceua, mancati che. gli tossero, mancata gli sarebbe anco la vita. E non ègià, che Iddio si riserbasse a copartirglieli a così larga mano, solo ne gli vltimianni della sua vita, quando in sui era persetta in colmo la carità. Fin da quando egli, volte al mondo le spalle, si confacrò al seruigio di Dio, in que' pochi mesi, che visse da penitente in Manrela, sì trequenti furon le vilite, con che Christo, apparendogli, il consolò, ch'egli medesimo potè dire al P. Luigi Gonzalez, di non saper bene, se più a venti, che a.

qua-

quaranta volte si accostassero. Che quanto a quelle della madre di Dio, elle furono altre sì non poche. Dal che sarà sacile congetturare il rimanente, di che non ci diede contezza, auuenutogli in questa parte, nel lungo corso di trentacinque, anni, che visse in seruigio di Dio, crescendo ogni di in più stretta, ed intima vnione di carità. Ma conciososse così, ch'egli, per quel servigio, di che il suo viuere in terra potea essere alla gloria di Dio, quale più che null'altra cosa del mondo, e più che sè medesimo amaua, non sapesse risolutamente. chiedere di partitne, gli estetti però del suo cuore infiammato di carità, che tutto il portavano al fuo Dio, e il non faper viuere se non di lui, erano per lui in vece d'ogni più efficace preghiera, per impetrare, che horamai si disciogliesse quel debil legame, che gli teneua l'anima imprigionata nel corpo. E di quì era, che in solo raccordarsi della morte, si sentiua inondar l'anima di tanta consolatione, che si liquesaceua in lagrime, & era necessario, che ne distogliesse il pensiero, peroche troppo vi s'infismmaua dentro, e non gli reggeua. il cuore all'eccessiuo giubilo, che ne sentiua. E percioche chi conosce, & ama vn'infinito bene, qual'è Iddio, e tutta in lui tiene immersa la mente co' pensieri, e l'anima con gli affetti, si come null'altro a petto d'esso hà in pregio, nd stima. di bene, così non intende, come altro che lui amar si possa, nè altro desiderare, che di presto goderio, Ignatio, que vdisse taluolta alcun de' suoi, dire, che l'anno seguente, o dopo tanti mesi sarebbe alcuna cosa, ne saceua le marauiglie, e gli diceua; Oime! come vi può dar l'animo di persuaderui d'hauore a viuer tanto? e doue, per l'incertezza della vita, v'è lecito di consolarui con la speranza d'andar quanto prima a posseder Dio, più volentieri ingannate voi stesso, singendoui di hauere a restar quà giù tanto tempo, che se ne soste certo, ne haureste ad hauere rammarico inconsolabile. Ma tutti noi haueuano l'ali di fuoco al cuore, come lui, a cui era pena, e violenza lo star qui giù, se non in quanto staua più in cielo, e in Dio, che in terra, e in sè medesimo: come i raggi del sole tanto viuono tuori di lui, quanto viuono in lui, e stendendosi fino a terra, da lui escono senza partirne. Oltre che quell'essere ogni di, anzi com'egli medesimo disse, quante volte

al dì gli piaceua, solleuato con l'anima a goder non sò che, che hauea sapor di paradiso, quel veder sì spesso le cose intime di Dio, con imagini ben sì acconce allo stato d'huomo viuente, però adoperate da chi glie le metteua innanzi, ad vso più 3 sublime, d'eleuargli con esse la mente al conoscer cose tanto oltre a' termini di quello, che da figure sensibili si rappresenta: questo dico, e con esso le delicie, che ne godeua inesplicabili a chi non le pruoua, gli rendeuano il viuer quà giù vn continuo penare, cioè vn continuo struggersi in desideri; d' vnirsi senza mezzo d'imagini improprie, al suo Dio: ch'è vn foaue sì, ma insieme vn sì gran tormento, che altro che il diuin beneplacito non è balteuole a mitigarlo. Oltreche nons gli rimaneua horamai più che fare in terra, hauendo compiuto quello, perche Iddio l'hauea eletto. Trè cose disse egli d'hauer iommamente desiderato, e d'hauerle allora finalmente ottenute: onde i suoi, che l'vdiron, compresero ( e così sù) che vicina era la sua partenza di questa vita. Desiderò di vedere stabilita in perpetuo, con autorità Apostolica, la Compagnia... autenticato con approuatione Pontificia il libro degli Efercitij spirituali, e compiute, e messe in osseruanza per tutto l'Ordine le Costitutioni. Ma queste trè cose, comeche si poche in numero, pur tanto gli diedero che vedere, e che godere. E ben'il vide Marcello II. Pontefice, versatissimo nelle historie facre, e profane, e'l dichiarò, quando vna volca fauellando della Compagnia, e di S.Ignatio, in vna raunata d'huomini di gran lenno, dille, che non hauea letto da' tempi de gli Apostoli fino a' suoi, di veruno, che hauesse veduto tante frutta delle opere da sè piantate, quante, e quali Ignatio, ancor viuendo, ne hauea veduto. Percioche mirò la Compagnia, dopo appena ledici anni, ch'era nata, già grande sì, ch'era sparsa per tutto il mondo, e parlaua, e predicaua Christo in tante lingue etiandio barbare, e strane, e conquistaua alla Chielaregni interi di popoli idolatri. La vide stabilita in dodici Prouincie d'Italia, Sicilia, Alemagna alta, e bassa, Francia, Aragona, Castiglia, Andaluzzia, Portogallo, India, Ethiopia, e Brasile; e in esse sondati da cento luoghi, oltre a molti altri vicini a cominciare. La vide con felice prelagio entrata inpossession del Cielo, coll'Hozes, primo che d'essa morì, e nello ipar-

spargimento del sangue d'Antonio Criminale, primo di tutti vecilo da gl'idolatri nell'India, riceuè le promesse di tanti, che dopo lui doucano coronare fatiche si degne con morte si gloriosa. La vide piena d'huomini in ogni conto di santità, e di lettere grandi: altri chiamati Apoltoli in Porrogallo, altri sentiti con ammiratione nel Concilio di Trento, altri cercati indarno da dignità anco supreme, e doppiamente degni d'elle, per hauerle meritato, e per hauerle fuggito, altri inuiati da Sommi Pontenci Nuntij Apoltolici in Ieruigio della-Chiela; e tutto ciò con tal licurezza quelti non essere i tempi migliori della fua Religione, che vna volta infermo a morte, مه nel Pontificato di Giulio III. pregato da' fuoi con lagrime chiedere a Diò la vita per alliltere anco qualche anno allo ltabilimento della Compagnia, potè dire come indubitate queste precise parole: I primi (confido in Dio) sono buoni: verranno i secondi migliori, e migliori di questi succederanno i terzi, si come hauenti aggiunta all'operar di fuori la disciplina di dentro, mella in perfettione, e ridotta in ogni lua parte a leggi d'esattissima osseruanza. Finalmente vide il frutto de luoi Elercitij spirituali, praticati per tutta Europa; vide quello delle fatiche de suoi figliuoli, di che hauea continui racconti, che quanto di consolatione gl'insondeuan nel cuore, tanto di dolci lagrime gli cauauan de gli occhi. Così e per le interne brame del suo cuore innamorato di Dio, e per lo compimento hauuto de' suoi desiderij, come altro non gli rimanesse da fare al mondo, fuor che partirne, tutto era in soipirare al paradiio.

Hor poiche a Dio piacque di consolarlo, il volle sar sì, che non glie lo impedissero le preghiere de' suoi, come già morte di s. I. vn'altra volta pochi anni prima, quando vedutolo infermo a gnatio, morte da Sanro humorte gli stauan d'intorno al letto piangendo, e supplicando milissimo. a Dio, che non togliesse loro per anche vn padre si caro, e vn ioitegno sì necessario al mantenimento della Compagnia, che tuor che lui, non hauea in terra sopra cui si reggesse sicura, in tanti, e sì gagliardi contralti, che la minacciauano di rouina. Impercioche se bene in questi vitimianni, per lo grande scadimento delle forze corporali, Ignatio era poco habile a'maneggi del publico gouerno, onde perciò hauca stesoassai



largamente l'autorità al Commissario di Spagna, che era il B. Francesco Borgia, nondimeno si hauea per costante da Padri, che in riguardo d'esso, Iddio guardasse la Compagnia; e ch'egli, con quel che poteua appresso la diuina Maestà, la sostenesse. Oltreche di troppo guadagno era hauere innanzi l'elempio della fua vita, & appresso il continuo conforto delle fue consolationi. Sul principio dunque del mese di luglio, l'anno 1556. S.Ignatio aggrauò nelle fue indispositioni, e find'allora intele, che i pochi dì, che porterebbe quel male, eran l'vitimo auanzo, che gli rimaneua di questo esilio. Di che anco alquanto prima sicuro, scrisse a D. Leonora Mascaregna in forma di prender licenza con quella, che (disse) sarebbe l'vitima delle sue lettere; & offerendosi a pregar per lei Dio più da presso in cielo, si come hauea fino a quel di tatto, e tarebbe intanto mentre viuesse in terra. Era in quel tempo Roma piena di soldatesca, e tutta in armi, e in istrepito per le guerre c'hauea con Napoli, dal che il Santo, che pur ne sentiua estremo cordoglio, presa occasione di ritirarsi per alcun ristoro in luogo di quiete, veramente però per fare in solitudidine l'vltimo apparecchio al suo passaggio, si elesse la stanza. nella vigna da lui poco prima proueduta al Collegio, dentro il ricinto delle mura, frà le Terme Antoniane, e S.Balbina.. Ma perche i Padri, temendo che quell'aria, come è ordinario ne' luoghi dishabitati di Roma, non gli fosse in tempo di state noceuole, anzi che salubre, glie ne mossero alcun dubbio, egli, che nelle cole proprie non hebbe mai ombra di proprio volere, ne richiele di configlio il Petronio suo medico, & amico, il quale veduto, e considerato il luogo, assicurò i Padri, che quella non era posta d'aria onde potesse tornargliene danno. Con ciò affidatoli, e commello il gouerno della Compagnia a' Padri Polanco, e Madrid, vi si ritirò. Ma brieue sù il goderne che tece: percioche indi a pochi dì, sopra l'ordinaria sua debolezza, il prese vn tale ssinimento di sorze, che sù bisogno di ricondurlo alla Casa. Vero è, che ciò non si hebbe in altro conto, che d'vn'accidentale accrescimento di quella languidezza, che in lui era cola già di molti anni; onde anco i medici giudicarono, che abbliognasse più di ristoro, che di medicina. Neanco vna leggerilsima, e poco men che inlensensibile febbricella, che il sopraprese, parue cosa da porreper ciò mano a' rimedij. In fine, frà alquanti infermi, che allora erano in cala, e dauano di che temere, d'Ignatio solo non s'hauea niun pensiero. Ma egli, che troppo ben sapcua quanto vicino sosse all'adempimento de' suoi desiderij, e delle diuine promesse, e ne contaua i giorni, andaua disponendo frà sè, e Dio in silentio la sua partenza, per sarla, come sempre hauea bramato, e contra ogni humana diligenza ottenuto, poco meno che furtinamente. Communicossi; india due giorni li tè chiamare il P.Giouan di Polanco, che già di molti anni il seruiua in vsicio di Segretario. Ciò che gli dicesse; e come il di leguente trapassasse di quella vita, e qual sentimento ne prouassero i Padri, son certo, che più caro sarà vdirlo, come di bocca del medesimo Polanco, che con una sua ne diede fubito auuilo a tutti i Superiori della Compagnia, ed è la leguente [Pax Christi. Queita è per far intendere a V.R. & a tusti i noltri Fratelli, che a sua vbbidienza stanno, come Dio N. Signore è stato servito di tirare a sè il nostro benedetto Padre Macitro Ignatio, l'vitimo di Luglio, in Venerdì, Vigiliadi S.Pietro in vinculis. Rompendo quelli, che lo teneuan. legato a quelta carne mortale, e mettendolo nella libertà de' luoi eletti. Così lono stati finalmente esauditi i desiderij di questo bearo seruo del Signore, il quale, benche con parienza, e fortezza d'animo, sopportasse la sua peregrinatione, e i erauagli d'ella, nondimeno già da molti anni aspiraua convehementissimi desiderij alla Patria celeste, per quiui lodare, e glorificare il luo Dio, e Signore. E le fino a questo tempo è stato con noi, il riconosciamo dalla diuina providenza, che ce l'hà conceduto, perche con l'elempio, con la prudenza, con l'autorità, & orationi sue auualorasse quest'opera della. Compagnia, che per lui s'era incominciata. Hora, che ella hauca messo radici, e vi si era assodata asquanto, e vi cresceua iopra, e in tante parti della terra rendeua frutta, l'hà leuato in ciclo, a fin che quanto hora Ità più vicino a gli abissi della. gratia, tanto più copiola pioggia ce ne impetri. In quelta-Cala, e Collegij, auuengache non si posta non sentir viuamente la mancanza di tal Padre, della cui cara presenza ci trouiam priui; nondimeno il ientimento è ienza dolore, e le lagrime

sono con dinotione, e dal vedercelo mancare ci si accrescono le speranze, e l'allegrezza spirituale. Ci pare, che quanto a. lui, era horamai tempo, che i fuoi sì lunghi trauagli giungelsero finalmente al vero riposo, e le sue infermità alla vera salute, e le sue lagrime, e'l suo patir continuo, alla beatitudine, e felicità immortale. Quanto a noi, non ci pare d'hauerlo perduto, ma d'hauerlo in luogo, doue l'ardentilsima lua. carità ci dà speranze più che mai grandi, che per intercessione sua, la diuina misericordia habbia da ingrandire in ispirito, in numero, e con nuoue fondationi la Compagnia, ad vniuersal bene della sua Chiesa. Ma percioche Vostra Riuerenza haurà deliderio d'intendere alquanto più minutamente, come nostro Padre (che è in gloria) trapassasse di questa vita, sappia, che mosti infermi, e mosto aggrauati dal male haueuamo in cala, e trà gli altri il P. Maestro Lainez, e D:Giouan di Mendozza. Nostro Padre Ignatio hauea egli pure alcuna indispositione, per quattro, o cinque giorni di sebbre soprauenutagli, ma sì leggiere, che appena sì conosceua al tocco. Ben si sentiua egli molto infiacchito della perfona, e debole, ma ciò in lui non era accidente nuono, nè pareua da hauerne sospetto. Il giouedì mi se' chiamar dopo le venti hore, e fatto vscir della camera l'infermiere, mi disse, che gli pareua horamai tempo, che io andassi a sar sapere a. S. Santità, come egli staua all'estremo, nè v'era homai più speranza di vitatemporale: per tanto chiedessi humilmente la. benedutione per lui, e per il P. Lainez, che staua egli pure in pericolo, & aggiungessi, che si come mentre egli era stato in terra, hauea pregato ogni di per sua Beatitudine, altrettanto farebbe, que alla Divina Maestà fosse piaciuro di riceuerlo in Cielo. lo replicai, che di quelta sua infermità i medici, che a stento ci trouanano sebbre, non che presagi di morte, non ci dauano che temere; e che io confidaua, che la diuina bontà cel conseruerebbe anco de gli anni per suo seruigio. Soggiunismi egli: Io mi stò sì finito, che non mi mança-altro, che lo spirare. Pur io, sacendoui sopra cuore, e mostrandogli quella speranza di più lunga vita, che veramente io haueua, dissi, che passerei per sua parte l'officio col Papa. E percioche mi rimaneua a spedir quella sera le lettere.

per

per Ispagna, il domandai, se potea prolungare l'andata fino al di seguente. Quanto più presto, disse egli, tanto più caro mi sarà. Pur nondimeno, sate come v'è più in piacere, che in voi ne rimetto l'hoggi, e'l domani. Io, per dire a sua Sanrità che la malatia si giudicaua da' Medici pericolosa (se per tale l'hauessero hauuta) ne richiesi il principal di loro, ch'era Alessandro Petronio, valentissimo in medicina, e nostro amico; e'l pregai a dirmi fedelmente il punto dello stato, in che N.Padre si trouaua, e gli riferì quanto egli m'hauea detto, di dentirsi all'estremo. Ma egli ancora ne rapportò il giudicio alla mattina leguente, peroche, allora tanto, non hauea nuouo accidente, onde formare alcun sicuro pronostico. Conciò, io, procedendo humanamente, mi afficurai di prolungare l'andata fino al venerdì. La fera, il reuedemmo il P.Dottor Madrid, & io, ad vn'hora di notte, e summo presenti alla. dua cena; e trattammo con lui cetto negotio del Collegio; il che tutto tece sì francamente, che io me ne andai a dormire senza alcun sospetto, che questa informità fosse d'alcun pericolo. La mattina, all'vscir del sole, tornati a riuederlo il trouammo in extremis. Ond'io a gran fretta andai a S. Pietro: e'l Papa, con mostra di mosto dolore, diede corresemente la benedictione, e quanto altro poteua in prodel Padre, il quale prima di due hore di sole, presenti i Padri Madrid, e Frusis, & altri, placidissimamente spirò. Habbiamo ponderata l'humiltà di questo Santo Vecchio, il quale essendo certo del suo passaggio, si come ne dimostrò il giorno antecedente (che non mi raccordo d'hauerlo vdito mai affermar cosa auuenire, con dimostratione di tanta certezza, come questa, e quell'altra. del prouedere che Iddio haurebbe latto alle necessità nostre di Roma, che vn'anno prima il disse, e s'auuerò il seguente. appunto nel medefimo tempo: ) essendo, dico, certo del suo passaggio, non volle chiamarci, per darne la sua benedittione, nè nominar successore, nè Vicario, nè lerrar le Costitutioni, nè fare verun'altra di quelle dimostrationi, che alcuniserui di Dio fogliono viare. Ma com'egli fentiua si bassamente di sè, e non voleua , che la Compagnia appoggialle la confidenza a niun'altro, fuor che a Dio, passò da questa vita al modo com. mune. E forse douette impetrar questa gratia da Dio N.S. (la

cui gloria folo cercaua, ) che non si vedessero altri segni della fur morte, si come ando nella sur vita fil amico di coprire i legreri doni di Dio, suor che alcuni, che per l'edificatione. doueano manifestarsi. Parimenti la Divina Sapienza, che in alguni suoi servi dimostra rasposta miracoli sensibili, accioche, chi per altro mon si risente, per essi si muona; anco in altri va in vece d'esti, efferti di grandi, e sode virtù, e indubitati sestimonij della sua gratia, per coloro, che hanno gli occhi aperci al lume della fede, e de gli altri doni spirituali. Quel sto secondo modo pare, che la Diuina Promdenza habbia tel nuto col Capo della Compagnia, appunto come lo pratica. anco con le membra di ellà, dimentrandonella commotione delle anime, e nelle conversioni, e frutto loro spirituale, fatto per si deboli strumenti, e in ogni parte, e in ogni sorte 🛳 gente, si dentro, come fuori della Compagnia, quòà digitar Da est hic. Hora dornando a N. Padre: pareua conueniente per conferuarnelo, torgli le interiora, e in alcun modo inbalfamarlo, nel che s'hebbe materia di grande edificatione, emaraniglia: percioche gli si trouarono il ventricolo, elglinite-Itini vuoti, smunti, & aridi: effetto (come giudicarono i poriti) delle grandi astinenze sin da' primi suoi tempi, e argomento della costanza, e intrepidezza grande dell'animo becche in tanto struggimento del corpo, tanto affaticaux, e top sempre il medesimo volto, & allegrezza. Anco il segaro las uea ammassato, e duro, e con dentro ascune pietre: essetti essi pure d'una eccessiua astinenza: E con ciò si venne a verificare ciò, che il buon vecchio D.Diego d'Eguia (ch'è in gloria) diceua; che nostro Padre, già da gran tempo, viueua per miracolo. E certo non sò come potesse durare in vita con vita tal fegato, se non che Iddio N.S.per construario viuo alle no cessità della Compagnia, fuppliua il mancamento degli organi corporali. Tenemmo lopra terra il luo benedemo corpo fino al fabbato dopo il velpro: E fù grande il concorlo de' diuoti, e la loro pietà, ancorche stesse non in publico, ma nella medesima camera douc spirò. Chi gli baciqua le mani, c chi i piedi, e chi il toccaua con le corone; e ci fù di trauaglio Il difenderci da quelli, che volcuano alcun pezzerro della fua vesta, o altra cosa stata di spo vso: ne findinde a chi che sossera

cosa veruna, nè si permise, sapendolo, che se la prendesse. Anco alcuni dipintori in quelto tempo ne tecer ritratti; ciò che mentre visse non consenti giamai, come che molti nel ricercassero &c. Fin qui la lettera del Polanco. Intorno alla. quale è necessario auuertire, che il Santo nol ricercò della benedittione espressamente per Diego Lainez, si come egli quì dice, ma per sè, e per vn'altro, che non nominò: e questi sù il P. Martino Olaue, che allora era fano, e indi a pochi giorni morì. Ma percioche in quel tempo il P.Lainez era sì grauemente infermo, che di li a due giorni gli si die' il viatico, e l'olio fanto, Polanco, che scrisse la lettera a' 6. d'Agosto, prima che Olaue infermasse, non dubità punto, che Lainez non tolle quell'altro, che il Santo non espresse col nome. Tutto quelto auuerti egli stesso, e se ne corresse nel terzo tomo delle historie, che ci lasciò: & io hò douuto auuertirlo, sì per dichiaratione del vero, come anco per torre ogni perpleisità, a chi con quelta lettera di Polanco mettesse a confronto la predittione, che il Santo tece più volte a Lainez, che gli succederebbe nel Generalato.

Era S.Ignatio di persona anzi bassa, che mediocre; di vol- Fattezze del to maestoso, e ordinariamente composto in aspetto graue, corpo e temraccolto. Oue però conuenille prender sembiante d'amore-complessione uolezza, parea che gli si vedesse il cuore in faccia, e consolaua altrui con solo incontrarlo, o riceuerlo, più che altri con isquisite dimostrationi d'assetto. Scriue di lui il P.Eleuterio Pontano suo conoscente di lungo tempo, che in solo comparire metteua ne circoltanti grauità, e modeltia; che alcuni confapeuoli a sè medesimi d'alcun fallo, non sofferiuano di presentarsigli innanzi, rimirarlo in volto, e che gli iplendeua la faccia; ciò che in vn'huomo, come lui, vecchio, cagioneuole, e macero, pareua estetto più che di natura. Era di colore vliuigno: d'occhi, come hò detto altroue, con guardatura viuacissima, e penetrante, La fronte hauea allai ampia: il naso nella sommità alquanto eminente, e giù alle nari più ipianato. Era caluo, e nel caminare ir rifentiua yn poco di quella gamba, che gli tù intranta nella difela di Pamplona. Di tempera era ardentifsimo, ma per imperio di virtù, tanto fenza niuna mostra d'ardore, che sù da' medici creduto eccedere

Ccc



in flemma. La verità si è, che egli facendo seruire la sua natura a quanto comandaua lo spirito, e la ragione, s'era satto di tutte le complessioni, e di niuna: percioche niuna il dominaua, e l'ybbidiuano tutte. Effigie, che il rappresenti affatto imigliante al naturale, veramente non v'è: le non le quella. che Monsignor'Alessandro Criuelli Milanese, che poi sù Cardinale, ne fece ricauar furtiuamente, osseruandolo il dipintore di nascoso, mentre il medesimo Prelato perciò tratteneua. il Santo. Le altre, come imagini tratte da lui già morto, 🕰 طistormato, mancano di spirito, e massimamente di quella maestà di volto, e di quella viuacità d'occhi, ch'era tanto sua propria. Pur ne habbiamo in Roma vna di mano di Iacopin del Conte, dipintor'eccellente, ricauata dal morto, ma corretta lecondo l'effigie, che ne haueua in mente il medelimo dipintore, che stato lungo tempo suo penitente, spesse volte il vedeua: e questa, come vitima imagine del Santo, e di si buon pennello, si hà communemente per la migliore.

Hor quello, che il Polanco auuertì, che i Nostri di Ro-Quel senime-ma, per la morte del Santo, ancorche ognun l'hauesse sì caro, to cagipnaffe e'l guardasse come vnicamente necessario al sostegno della ne' suoi, la e'l guardasse come vnicamente necessario al sostegno della morte del S. Compagnia, onde pareua douesse riuscirne inconsolabile la mancanza, nondimeno haueano prouato più diuorione, che malinconia, potè simigliantemente dirlo di tutti gli altri tuori di Roma, quando n'hebbero auuiso: percioche parue, che non lapellero piangerne con dolore, nè attriftarsene per isconsidenza, come in lui non hauesser perduto nè padre, nè difensore, nè ognialtro ben, che loro era. Anzi que' due medesimi affetti preualiero vniuerialmente nel cuor di tutti, cioè di godimento, che le satiche, e i meriti d'vn sì degno huomo tossero horamai appresso Dio in mercede condegna di gloria, e di confidenza, che hora quanto più alto, e più vicino a Dio, tanto meglio sosse per vedere le necessità della Compagnia, e prouederla d'opportuni souuenimenti. E certo, dell'vno, e dell'altro s'hebbero subito chiarissimi pegni. Percioche ch'egli fosse in gloria Beato, nel punto stesso, che spirò in Roma, a riseppe in Bologna, doue egli comparue ad vna nobil matrona, per nome Margherita Gigli, diuotissima della Compagnia, gran limosiniera, di lunghe orationi, e che buona.

parte della vita sua passaua nelle Chiese, negli spedali: Que, Ita, mentre Itaua dormendo, la martina de 3 x di Luglio, lentida vn'improuifo se gagliardo tremuoto seuctersi tutta la ca- semi della p mera, onde rifentitali con ilpauento, nell'aprir gli occhi, vide la stanza piena d'una chiarissima luce, a in mezzo d'esta il Santo intorniato da raggi, con faccia giubilante, e bella, come, di Bearo, che le disse queste parole. Ecco Margherita, ch'io me ne vò, come tu wedi. Raccommandoti i mie figliuoli: e cio detto disparue. Ella, piena insieme di stupore, e d'allegrezza, rizzatafi, venne fubito a raccontar quanto hauca veduto, e vdito al R.Francesco Palmia suo confessore: e conciofosse cosa ch'ella nó hauesse hauuto mai conoscenza di S. Ignatio, pur ne describeua le fattezze si per minuto, che più non haurebbon faputo dire quegli stessi ch'erano stati lungamente con lui. Ma percioche non s'era hauuto di Roma auuto di pericolo, anzi ne pur di malaria di S. Ignatio, i Padri, a quali il medesimo di il Confessore riferi la vissone, tennero saspeso il darle fede. Ma di lì a pochi, giorni con le nuoue della morte, e col preciso confronto dello spirare, e dell'apparire del Santo, intelero ch'egli era agoder di Dio nella gloria de' Beati . Quanto poi al vegghiar fopra la fua cara greggia , & all'hauerne protettione pari all'amor luo, & al bisogno d'essa, se ne videro subito da gli effetti di benedittione, indicij manifesti. Peroche oltre alle spontanee, & affettuose esibitioni del loro patrocinio, che suor d'ogni speranza secero alla Compagnia molti Cardinali, e Principi di grande autorità, e potere; il P. Pietro Ribadeneira, che già da sette mesi, auanti alla morte del Santo, staua di suo ordine in Fiandra, supplicando al Re Catolico Filippo II. perche desse alla Compagnia licenza. d'entrare in quegli stati, quando per le insuperabili oppositionii, che contrastauano alla fua domanda, n'era horamai in abbandono d'ogni speranza, senti d'improviso chiamarsi in, Corre, e concedersi tanto ampiamente ciò che desideraua, che attefa la fermezza dell'animo di quel Principe, e la potenza. de gli auuerfarij, che ci faceuan contrasto, l'hebbe a miracolo fino a tanto, che hauuto di Roma auuifo della morte del Santo padre, s'audide di cuimano fosse quell'opera: percioche era ito infieme, l'entrar d'Ignatio in paradilo, el venirne, Ccc

alla Compagnia quella gracia o ch'era indarna aspettare horaenai più dalla certa e o 12000 di la colle

in che S.Igna. rio eta abbielso i suoi.

Grande films - In qual concerto di fantità, e di merito iosse S. Ignatio appresso i maggiori huomini del suo rempo, ne sono cance, e. si illustri testimonianze, the riterirne anco solamente le più eutorevole e scelte, lungo suor di misura sarebbe. Basterammi scriuerne alcune poche, prese da varij ordini di persone. Eper incominciar da fuoi: Fucosa osseruatissima e con ragione, the vivendo con lui in Roma tanti. suoi figliuoli, d'accorgimento, e di spirito grande, e hauendosel sempre innanzi agli occhi, con vn trattar domeltico, e tamigliare, doue anco le:imagini Sante li cuoprono alcun temposper conferuar loro quella veneracione, che col continuo veder le si perde, o si sceana all'incontro cresceua ne suoi la riverenza quanto più lungamente il praticauano. [Io (dice il P.Filippo Aupolino in vna fua depolitione giurata) entrato nella Compagnia in Roma. riuente il P. Ignanio, il vidi in cale luma di Santità, non folo de'nostri, ma vgualmente di que'di tuori, che conuencadogli vicir di calà, si saceua gran calca di gente, concorsa per vederlo alle strade, per doue hauca a pastare. Noi poi di catà ... che godeuamo della fua prelenza, il riconolceuamo per Santo, fino a portarne appele al collo, come pretiofe reliquie. i ritagli delle vgne, per cui hauere c'ingegnauamo a garadi guadagnare la gratia del tratello, che teluolta il feruiua.... Concorreua anco de fuori gran numero d'huomini autoreusli, e graui, tirati dall'odore della fua fantità per conoscerio ca parlargli. Et è cole offernatiffima, che appena fi sà di chi l've dissopratare, e non partite da lucansiammato di desiderij di cangiare, o di migliorat vita . Anzi perlone afflittiffime ne andauano consolare anche con solamente vederlo.] Così egli. Ciò poi ; che que di Roma faccuano co ritagli delle vene del Santo, S. Francelco Sauerio, che tanto non hauea nelle Indie, vsò col nome del medelimo, colto dalle fortofcrittioni delle lettere, che ne riceueua: e sel portaua sul petro, insieme conva minuzzolo d'osso dell'Apostolo S. Tomaso e le pen man de fanciulli-de quali a ciò ii valcua operò innumerabili e supendi miracoli con quelte reliquie, ben si perche crano lue emaia riguardo ancora di quelli, de quali crano, e per lo qui menito le



to le adoperana. Ber influrre vn Padre, che gli era compagno nella Missione delle Indio, a rendersi più maneggeuole all ubbidienta e più loggetto & humile a Prelati , non leppe addurgli motiuo di maggior forza : quanto pregandolo per l'amore, e rispetto che douca al P. Ignatio. Scriucuagli per riuerenza ginocchioni, e bagnaua la lettera di tenerissime lagrime. Chiamanalo con titolo di Vostra fanta Cama: & altre volte più dolcemente il nominava Padre dell'anima mia la e quali lagnandose d'esserne troppo » e troppo lungamente lontana, gli significa il desiderio che hà di riuedorlo scoffetilce, quando egli così voglia, a tornare in Europa, e sistottoscrive con quelte parole, Il minimo di mini i vostri figlineli, e. sbandito più lontano di tutti. Francesco: Qualunque legno d'aftetto S. Ignatio scriuendogli gli mostralle, il faccua giubilare nell'anima, e piangere lungo tempo. Ne fuoi maggiore pericoli, e di perfecutioni in terra, e di tempeste in mare, hauea l' vltimo (campo, in porre innanzi a gli occhi di Dio i meriti del fuo Padre Ignatio, e per essi chiedergli liberatione, ... difesa. Conseguente a ciò era il parlar che saceua di lui, con forme espressive del concetto in che l'hauca, d'huomo di sublime santità. Così riferiua il fratel Bernardo, natiuo di Cangozima in Giappone, che fù il primo, che il S. Apostolo batrezzasse in quel Regno, d'onde anco su dal medesimo inviaro a Roma. Questi diceua, che il Sauerio foloua spesse volve contargli cose grandi del P. Ignatio, chiamandolo vn gran Santo, e parlandone con maniere di fomma riuorenza, e d'altiffi ma stima: e pur non l'hauca praticato si può dire nel meglio della sua vita, che su ne sedici anni, che dimordin Roma, e crebbe tanto in vnione con Dio, e in ogni parte di confirmata persettione. Finalmente, scriuendogli verso l'vlumo della. survita, vna lunga, e renerissima lettera surriuò fino a sarle. il soprascritto con queste espresse parole: Al mio Padse in Christo Sante Ignatio. Nella medelima stima l'haueuano Claudio Iaio, e Nicolò Bohadiglia amendue luoi compagni, il primo de quali, assaltico da vn.si fiero dolore di stomaco, che pensaua di morirne, e no hauendo onde alperture alleulamento d'humano rimedio, percioche si truquaua in viaggio, trà Vonetia, e Roma, e si era abbandonaro su la publica strada fenza poterlène

tersene rileuare; Mirisolse a pregur Dio; che in riguardo de meriti del suo Padro Ignatio viuorite, il fanasse; le appena. compie la preghiera; che il dolore immantenente fini L'altro, venuco da Tiuoli a Roma, e lopraprelò da una gagliardillima tebbre, che l'abbruciaua, in venirglialla mente, ch'egliallora feritrouaua nella medelima camera, doue pochi di prima era passación miglior vita S. Ignatio, sicuro lui esfere, come Santo che il conoiceua, nella gloria con Dio, gli si raccomando con tenerezza di lagrime, e nel punto medesimo, sensì spegnersi affatto agni ardor di febbre, e toriali (diceua egli) di doffo, non-akrimenti, come se gli sosse stata tutta insieme leuara di topra vna coltre del lesto: & aggiungeua, che il tuo testimomo valeur per due, perche non era sì credulo, che ad ognun, ohe contaua miracoli, desse sede. Pur come Santo il riuetiua il B. Francelco Borgia, e per lui, le coselvna volta sue, hauer in contodi pretiole reliquie. Così vornato di Roma in Espagna, es cercandolaleun folitario, e fanto luogo, doue ritimali come tuori del mondo, altro più adatto al fuo desiderio non ne trouò, che il più vicino alla cafa di S.Ignatio; e sti Ognate, lomtano di Loiola trè miglia. Pareuaghi : che glitpiralle vuenon sò che di fantità quella terra, fantificata da Ignatio, e che gli tacelle vna continua eloratione ad imitarlo. Prima peròschi egli vi si ritirasse, volle vistare il palagio di Loiola y e faetosi mostrare il luogo, doue il Santo eva nato, il prottfo a riuerir. lo; e bació, e iparie di lagrime quel fuolo, e quelle mura, che haucano dato al mondo un tal'huomo. Il medelimo dopo alquanti anni, è limilmente viu endo. Si Ignatio, seceril R. Girolamo Natale, so non che v'aggiunse, come egli scriue, intal'atto di Idegno, vedendo da que Signori di Loiola, pregiato si poco il luogo; doue il Santo era nato, che meritando d'eldere confactato in vna cappella, l'haucano proppo indegnamente trasformato in vna cucina. Oltre a çiò, il Macale hauea S. Ignatio in così alta Itima, che qualunduo grande idea di pertettione li hingeua nell'animo, gli parona men degna di quello, che vedeua in atti elpresso dal viuere, e dall'operare del Santo. E fortunato li tenne oltre modo vna volta, che incredette hauer fatto acquitto d'una pretiola reliquia delimedeseuso: benche da poi il disegno gli andasse fallito. Perche hancosto il San-

il Santo con inuincibile patienza tollerato alquanti giorni vn' eccessivo dolor di denti, mosso finalmente a compassione di lui il Natale,gli condusse vn Cirulico,perche vno glie ne trahesse, principal cagione di quel dolore. Questo, perche hauea grandi, e falde radici, altro che a gran fatica del Cirulico-& a pari tormento del Santo non si hebbe. Egli però si stett, sempre immobile, e tranquillissimo, come se quel crudo lae uoro si fosse satto intorno ad vna statua. Tratto che sù il dente, il Natale furtiuamente se lo nascose. Non sù però sì auueduto in tarlo, che Ignatio, che torie ne sospettaua, non se neaccorgesse, e richiestolo, il se subito gittare tanto abbandonatamente, che per quanto da poi il Natale ne ricercasse, mai non gli venne fatto di rinuenirlo. Niente meno di tutti questi il P. Diego Lainez hebbe Ignatio in istima di Santoje tanto, che gli paragonaua nelle cole dello spirito Pietro Fabro, come vn bambino posto a fronte d'vn'huomo d'interssimo denno. Chi poi tosse Pietro Fabro, poiche il dirne è d'altro luogo,intendali hora folo da questo, che S.Francesco Sauerio l'inuocaua frà gli altri Santi nelle Litanie, có titolo lui ancora di Sato. Benche questo si grade eccesso di S. Ignatio sopra il P. Fabro, nó sosse solamente rissessione, e giudicio del P.Lainez. I lo (scriue Luigi Gonzalez) conobbi in Madrid il P. Fabro, e communicai, in cose di spirito, lungamente con lui, e il trouai tale, che ne rimali con estrema ammiratione, nè mi pareua potersi trouare al mondo huomo tanto pieno di Dio, come lui. Poscia, vdendo parlare del gran vantaggio, con che il P. Ignatio Itaua Iopra tutti i Iuoi Compagni, il credeua per detto altrui, e perche egli era capo de gli altri. Ma poiche il conobbi in Roma, e con esso trattai, mi suanì il Fabro d'auanti, e in paragone del P. Ignatio non mi pareua più che vn bambino. ] Considerando poi il Lainez le singolari gratie, che Iddio hauea sì largamente fatte ad Ignatio, da primi tempi della fua conuertione, fino a condurlo per sì lontane, e difheili vie a mettere al mondo vna nuoua Religione, i frutti delle cui fatiche, ch'erano insieme effetti del suo spirito, raccoglieua horamai da ogni parte del mondo, diceua con vn' atto di riuerente marauiglia, Complacuit sibi Dominus in anima Jerui sui Ignatij. Finalmente trouandoi: intermo, e per giudicio

cio de'medici presso all'estremo, quando S. Ignatio passò di questa vita, e sospettádo, com era, no gli tenesser celato vna tal nuoua di dolore, e perciò domandando a quanti entrauano a vilitarlo, le era morto il Santo, poiche finalmente intele che sì, leuati verso il Cielo gli occhi, e le mani, come a Beato, viuamente gli si raccomandò, e supplicò insieme a Dio, che se gli era in piacere, ch'egli altresì venisse dietro al suo Padre, in risguardo de'meriti di quella santa anima, che quel di hauea, tirata a sè, desse felice passaggio anco alla sua, & al medesimo termine la conducesse. Molti poi vi furono, che intesa la morte del Santo, non si poterono indurre a pregar per lui, come bilognolo de'loro suffragij, anzi come bilognosi essi delle sue intercessioni, a lui si raccomandarono: trà quali il P.Fuluiq Androtio, religioso di rara virtù, ito per dire la seconda volta messa di requie, poiche sù all'altare, ne senti tal contrasto dentro sè medesimo, che non ci si potè mai indurre: onde cangiato configlio, celebrò del nome Santissimo di Giesù: e spesse volte ripetendo Pater Ignati ora pro nobis, cominciò lubito 2 fentire, a pruoua di gratie, l'efficacia delle intercessioni di quello, il cui aiuto inuocaua. Hor venga in fine frà i figliuali di S. Ignario a far fede di lui vn de più cari, e de più intimi suoi il P. Pietro Ribadeneira, che ne scrisse, e publicò prima di tutti la vita. Questi, hauendo a dar con giuramento testimonianza del concetto di santità, in che hauea il Padre, e Maestro dell'anima sua, dieci ragioni apportò, sù le quali assicuraua la verità della depolitione, che ne lece; e debbo quì riferirle interamente, quali appunto stanno nell'originale autentico, che di tal'atto si sece. [Interrogato dunque il P. Pietro Ribadeneira, in Madrid, l'anno 1595. a'31. di Luglio, innanzi a... Monsig. Gaetano, Patriarca, e Nuntio del Pontesice in Spagna, che opinione, e concetto hauesse della vita, e della Santità del P.Ignatio, e con che tondamento: tacto pectore, come Sacerdote, sotto giuramento di dire la verità, rispose: Che hà, & hà sempre hauuro il P. Ignatio per Santo, e per molto gran Santo, & amico di Dio: e che le ragioni, che a stimarlo tale l'inducono, sono le seguenti.

1. Perche hauendo trattato famigliarmente con lui quasi sedici anni, e otto d'essi molto intimamente, non si raccorda d'hauer d'hauer veduto mai in lui attione, ne d'hauer' vdito di sua bocca parola, che a suo parere non solamente sosse poccato mortale, ma ne anco venisse. Nonch'egli creda, che il P. I-gnatio non peccasse mai venialmente, perche ben sà, che, nen est iustus qui non peccet, e che, septies in die cadit iustus, ma perche le parole, e le actioni sue, erano tanto aggiustate, e li-uellare, che in vdirse, e vederse, non poteua giudicar che sosse sero condanne uoli di niun peccato: perche parole otiose, nè mormoratrici, nè ingiuricse, mai non ne vdi: e ne pur quando riprendeua i suoi sigliuoli, il vide, scomposto, incollerito, o sdegnato più di quanto egli medesimo volea parerso consideratamente; in sisguardo di tal riprensione. Perciò simili monimenti in sui non precorreuano, ma seguitauano la ragione.

Diz. Perchenel B. Ignatio ha nataro molte opere di virtu heroica, e di rara santirà: singolarmente nell'oratione continua, nella tenerezza d'affettojie diuotione, nell'abbondanza delle lagrime, e nella lignoria, che da poi hebbe di ipargerie, portienerle a tuo talento: nel zelo ardennissimo della gloria di Dio, e della salure delle anime: nella prosonda humiltà, e dispregio di sè medesimo, e del mondo: nella patienza, & allegrezza ne trauagli, e nelle persecutioni, portate con sortezza, ecostanza marausgliosa in vna rara, e più che humana prudenza per ogniaffare di spirito: in vna egualità d'animo, edi volto invariabile per qualunque auuenimento prosperenole, o auuerso; e se pur mutatione alcuna, o disserenza vi si scorgeua, era in mostrarsi più allegro, quando alcuna grande, & improuisa tribulatione gli sopraueniua. Finalmente in tutte le altre virtù, delle qualisi scriue, e parla nel quinto libro del; la fua hiltoria. :

3. Per hauerlo Dio scelto, e satto Padre, e Pondatore d'vina Religione quale è la Compagnia, & hauergli dato gratia di piantarla, di reggerla, di stenderla, e dilatarla per tutto il mondo, e di raccorre a suoi di srutte d'essa si copiose, e soaui. Percioche è da credere, e pare che non possa dirsi altrimenti, se non che, Iddio, che a si grande opera il destinò, anco gli desse quella copia di talenti, che per ben condurla si richiedeuano: secondo l'esta sua legge, di sumministrare gli aiuri della gra-

tið

tia pari all'importanza dell'officio che commette. Il che riesce a consideraris più ammirabile, se si pentano le circostanze, che ad opera sì miracolola concorlero : qualidono il cambiamento della vita del medelimo Padre, da tante vanità, e delicie, a tanto dispregio di sè medesimo, & asi rigida penitenza . L'essergli stato Dio stesso Maestro (peroche egli non hauer niun'vio di lettere) e l'hauergli dato il mezzo de gli Eler+ citij Spirituali, col quale guadagno tutti i suoi primi Compagni, e molti altri di quelli, che polcia il leguitarono: oltre au ranti, che tirati a Dio con essi, entrarono in altre Religioni, o rimanendosi al mondo, presero miglior forma di viuere.L'hauer perluafo a'fuoi primi; Compagni ; che tutti furono. Spagnuoli, e Franceli, a troncare ogni iperanza, per leguitar lui, in tempo di sì crude guerre, quali allora faceuano Francia, e Spagna, e cheviuelsero infieme con vna pace,& amore fuilcerato, più che le folsero nati fratelli. L'hauergli Dio dato vna forma, & idea di Religione, nel sustantiale tanto conforme alle alere, nel rimanente sì dissomigliante, e diuersa da tutte, secondola. necessità di quosti vitimi tempi: com'è del quarto voto, che i Professi sanno, d'vbbidire nelle Missioni al Pontesice, per contraporli, e resistere a gli heretici, che impugnano la sua autorità, e per dilatare per tutto il mondo la Religione Christiana, Nelle Coltitutioni che scrisse, tanto impolpate di spirito celes ite, e di lapienza divina, con tanto pelo di sentenze, e di parole, che rendono marauiglia a chi le legge. E buona pruoua di quel che siano, è la riuerenza, con che le cinque Congregationi Generali, che si son fatte nella Compagnia, da che il P. Ignatio morì, han riceutte, e venerate le dette Coltitutioni

4. Per le molte, e grandi riuelationi, visite, e sauori sopranaturali, che il P. Ignatio riceuette da Dio: alcuni de'quali si contano nella sua historia, altri ben molti, si posson veder ne' quaderni, che ci son rimasi scritti di suo pugno, nel tempo che componeua le Costitutioni: e dopo la sua morte si trouarono.

5. Per lo marauiglioso frutto, che da tal'Istituto di Religione è seguito in tutto il mondo, sì nella risorma de'costumi fra'Catolici, e sì anco nella conuersion de'Gentili, & Héretici;

.

come è manisesto : con che si sono operati tanti miracoli spirituali, quante sono stato le anime conventte da vna vita rela ad vna buona, e dall'insedeltà, e dall'heresia, alla Fede catolica. I quali miracoli sono da stimarsi tanto più de corporali, quanto il ben, che per essi Iddio communica alle anime, è maggior di quello che ricevono i corpi, che sanano per miracolo, secondo la dottrina de Santi.

6. Per i miracoli operati da Dio ad intercessione di quelto beato huomo, viuo, e morto, de quali parla la fua historia , e i processi, che sopra ciò in cantiluoghi si formano 👑 🗦 🤫 🚟 🤄 7. Per lo grande odio, che il Demonio sempre gli portò, e per le continue perfecutioni, che contra lui folleuduale fui off deruato, che stando tutti inhome i primi compagni; senza il P. Ignatio, in tomma pace, e tranquillità, in venir ch'egli tàceua, subito si lenana alcuna burrasca, mossa, e spinta dal demonio, per odio, che a lui portana. Il P. Lainéz conto, che in Padoua vide vn pouero foldato indemoniaro, che non haudo conosciuto mai il P. Ignatio; il discriucua si al viuo; e il naturale, ch'era vn miracolo: e diceua, che quello era il maggior nemico,ch'egli hauesse al mondo. E ciò si conferma con quello, che in Roma disse vn'altro demonio, il quase hauca. inuafato yn pouero giouane chiamato Matteo, che poi dal P. Ignatio sù liberato. Perche dicendo il presente Testimonio allo spirito, che tosto tornerebbe il Padre, e il caecerebbe fuor di quel corpo, egli mandaua gridi, e diceua, ehe non gli mentouassero Ignatio, percioch egli non haueua nemico maggior di lui. Il che pur'anco, quali in fultanza, affermò in Trapani di Sicilia vn'altro demonio, Iubito dopo la morte. del medesimo Padre; e l'vdirono il Vicerè D. Giouan de Vega, & alcuni altri, e frà essi il P. Girolamo Domenichi, huomo Santo, e Prouinciale della Compagnia in quel Regno; e lo scrisse a Roma. Eciò il detto Testimonio hà per argomento della Santità del P. Ignatio: percioche se bene non si de' dar fede a quello, che il demonio dice , in quanto egli è che il di÷ ce, si può non dimeno credergli, quando il confessa forzatamente, per comando, che Iddio glie ne là, a gloria de' luoi Santi: e quando il detto suo, si consa co'meriti loro; e con altri argomenti più manifesti, e sicuri si pruoua . www.acces es Ddd 8. Per

dio del demonio, e permesse dalla volontà del Signore, contra il P. Ignatio in tutto il corso della sua vita, tanto primadi fondare la Compagnia in Alcalà, in Salamanca, in Parigi, in Venetia, in Roma, come dapoi che l'hebbe sondata: e queste in sè, e ne'suoi figliuoli, per tutto il mondo: e la patienza, fortezza, generosità, & allegrezza, con che tutte le dette perfecutioni superò, con si illustre vittoria, com'è manisesto: ch'è molto gran segno della gratia singolare, con che Iddio il pro-uò, e gli assiste dandogli vittoria de'suoi nemici.

9. Per vedere, che molti, e molto grandi ierui di Dio, e persone granissime han tenuto il P. Ignatio per Santo: de' quali si sa mentione nell'historia della sua vita. Et è certo, che alcuni de' Padri della Compagnia, ciascun de' quali mirato da per se pareua yn gran Santo, come Pietro Fabro, Diego Lainez. Francesco Sauerio, Francesco Borgia, & altrimesti a rincontro del P. Ignatio, pareuan Nani appresso vn Gigante: & essi ben'il conosceuano; e lui, come tanto maggiore, rispet-

tauano, & haueuano in veneratione,

10. Per alcune cose, che Iddio hà operato per mezzo del

P. Ignatio nella persona di questo Testimonio.

E quiui egli le conta, & tò in altri luoghi più opportuni le hò in gran parte riterite. Aggiungo solamente, quello che il medesimo P. Ribadeneira nella sopradetta testimonianza dice, della tede, che il de meritamente hauere a quanto egli hà scritto di S. Ignatio nella vita che ne publicò: [Percioche (dice, egli) non hà in detto libro registrato cosa, che sappia esser talla: almeno no si raccorda d'hauere scritto cosa falsa, sapendo che l'era; anzi crede, & ha per certo, che tutto ciò, che detto libro contiene, parlando moralmente, è verità. Perche gran pensiero hebbe d'essere interamente veritiero, e di scriuere quel che vide, e quel che vdi del P. Ignatio, e quel ch'egli contò di sè medesimo, o altre persone graui contaron di lui, o egli potè cauare da manuscritti originali molto autentici, e sicuri, Perciò quanto egli dice d'hauere vdito, o veduto, l'hà veramente vdito, e veduto: e quanto dice, che altri gli hà riterito, pur è vero che glie l'hariterito. Confermali anco nel credere la veruà della sua historia, perche prima ch'ella si desle al-

le alle stampe, su riueduta, & esaminata per ordine del P.Francesco Borgia, da persone della Compagnia grauissime, alcune delle quali haucano trattato molto intimamente col P. Igna. țio. Di più: perche essendo vscira in luce tal'historia, mentre anco viueuano molti de Padri più antichi, e più famigliari del Santo, e frà questi, trè de suoi primi Compagni, non sà, che niuno gli habbia appuntato per falfa cofa veruna, che in detto libro is conti. Finalmente, perche quelta historia, icritta in latino, e stampata in Napoli, essendos: letta nel resettorio, doue l'vdiuano tutti i Padri della Congregation Generale, che si tenne in Roma l'anno 1573. il P. Euerardo Mercuriano, allora eletto Generale, impose al P. Diego Ximenez (chehoggidi viue, & è stato Procurator Generale, e Segretario della Compagnia in Roma) che da lua partericercalle ad yno ad vno tutti i Padri della Congregatione, per intendere come loro ne paresse bene , o male, e se v'era nulla da emendare ; percioche lo (crittore bramaua, che quell'opera riuscisse, quáto più si poteua, accertata;e che persone si graui vi mettessen la mano a correggere, se alcun errore vi fosse per entro. Ma niun de'Padri di tutta la Congregatione vi su, che dubitatse della verità dell'historia, ne v'appuntaffe cosa di mometo: di che il Segretario Ximenez diede in iscritto di propria mano, vna piena testimonianza. Et è da notarsi, che frà que' Padri ve ne hauea di molti,stati molto famigliari del P. Ignatio,co. me a dire i Padri Alfonio Salmerone, e Nicolò di Bobadiglia, che furon due de luoi primi Compagni, e i Padri Girolamo Domenichi, Giouan di Polanco, che tù Segretario noue anni, e per dir così, mani, e piedi del P. Ignatio: il P. Girolamo Natale, che sù suo Commessario, a Vicario, Generale, e il Dora tore Christosoro Madrid, Assistente della Compagnia nel Generalato del P. Maestro Diego Lainez;e il medesimo P. Euerardo Generale: che già tutti son morti. Et oltre ad essi i Padri Benedetto Palmio, & Oliuier Manareo, che hoggidì viuono, e sono persone tanto graui, e conosciute.] Fin qui il Ribadeneira.

Da'Nostri passiamo a que' di suori: fra' quali ben degno di suessero è, che il primo luogo si dia al S.P. Filippo Neri, Fondatore di S. Ignatio huomini di della Congregatione dell'Oratorio, suo grande amico, e po- spirito, suori Ddd 2

scia compagno nell'honore della Canonizzatione. Questi; folea vedere la faccia di S. Ignatio risplendere, e mandar raggi di chiarissima luce, tanta era, e tanto viua la bellezza interna dell'anima fua (che così appunto egli diceua) e Antonio Gallonio, e Marcello Vitelleschi, & altri, l'vdirono di sua bocca. E di qui era ( disse il medesimo Santo al P. Oliuier Manareo ) che con arte di pittura non era possibile d'essigiar ritratto, che proprio fosse, e perciò degno del volto di S. Ignatio; non hauendo la terra colori da esprimere bellezza celeste, qual'era. 🦠 la sua. Di questo medesimo argomento si valse, e con ragione, in pruoua della fantità d'Ignatio, il Cardinal Tarugi, Arciuescouo di Siena, la cui testimonianza, come d'huomo di senno, e d'integrità, quanto alcun'altro ne fosse a suoi tempi nel sacro Collegio, m'è paruto di douer qui riferire con le sue parole, per gloria del Santo, di cui la diede. Tanto più, ch' egli anco fù degno di trouarsi presente al passar ch'egli sece di questa vita, come pur qui egli dice. Franciscus Maria Taurusius S.R. Ecelesia Tit. S. Bartholomai in Insula, Prasbyter Cardinalis, ex Apostolica Dispensatione Archiepiscopus Senensis. Omnibus, & singulis has nostras litteras lecturis, salutem in Domino. Beatus vir Ignarius Loyola, Societatis Iesu Fundator, sirmiora quidem sua gloria testimonia habere non potest, quàm qua per eius Instituti sectatores, vera buius seculi lumina, omni virtutum, ac disciplinarum genere praditas., Deus ipfè cuidenter exhibet . Quomodo onim ij sbrenuè dimicantes tam praclara in fide Catholica propaganda, in Hareticis convertendis, & in Christianis moribus voique terrarum reformandis, cum summa omnium admiratione prastarent, nist, Deo Duce, idem A.Ignatius ealesti chlamyde indutus, Militibus suis prafulgeret, aterni Regni Vexilla preferret, animum, vires, armorumque presidia. suppeditaret ? Nos profectò, quibus, pracipuo Dei munere, illum in hoe ergastulo carnis adhuc degentem nouisse, eiusque animam ab ipso solutam, bine migrantem in aterna tabernacula, ve certò credimus, illicò recipiendam, cum in illiufmet cubiculo tunc adessemus, precibus, Votisque comitari datum fuit, adeo semper eius nomen, eminentemque sanctitatem venerati sumus, tantaque de ipso a bonis omnibus prudicari audinimus, vinihileorum, que in eximio Dei seruo, ad vera perfectionis normam imitanda requirantur, irreprehensibilis eius vita rationem, defiderandum reliquisse, censeamus. Singularum autem virtutum ,

tutum, quas Spiritus Sancti gratia in anima, in qua inhabitat excitare solet, quis in eo argumenta scrutabitur, quamuis innumera quoque extare non ignoremus, dum illarum species in eius vultu apparuisse approbantur? Affirmanit enim nobis Sacerdos quidam Cogregationis nostra, Antonius Gallonius nomine, Beati Patris nostri Philippi Nerij intimus, omniumque eius arcanorum conscius, de cuius sidei integritate dubitari non potest, eundem Philippum, Beati Ignatij faciem, dum. adhuc viueret, micantium radiorum fulgore se intueri sapius testatum esse. Hac nos de Beato Ignatio sentientes, ea publicis his litteris, nostra, nostrique Secretarij manu subscriptis, & sigilli nostri robore munitis, in corum perpetuam sidem, asserere, testarique voluimns. Dat. Roma pridie Kalend. Septembris M. D. C. Ego Franciscus Maria Cardinalis, & Archiepiscopus Senensis, affirmo. Nè ristettero qui solamente le testimonianze, che S. Filippo tio. Vide vna volta nella sua Chiesa il P.Gabriello Venusti,

diede della stima, in che haueua il merito, e la virtù di S.Igna-Prefetto allora in Seminario, e il P. Rubini, che gli era compagno, e fattosi loro incontro, domandò, se erano della... Compagnia: e inteso che sì; Siete, disse, figliuoli d'vn gran-Padre. lo gli fono molto obligato. Maestro Ignatio m'hà insegnato à sare oratione mentale. Così egli. Inuiauagli anco de' suoi figliuoli spirituali per la Compagnia, la quale, come huomo zelantissimo della salute delle anime, pregiaua tanto, che, doue Iddio non l'hauesse eletto per cole di più vniuersal bene, e di maggior sua gloria, per quello che io ne hò di sicuro, sarebbe stata degna d'hauerlo. Finalmente habbiamo per testimonianza giurata il 1601. dal Vescouo d'Agubbio, che il santo Vecchio, per impetrar gratie dalla Diuina Maestà, si valeua dell'intercessione di S. Ignatio già desonto, e veniua à pregarnelo al fuo sepolero. Succeda à S. Filippo il B. Giouanni Texeda, del facro Ordine de' Padri dell'Osseruanza. Questi chiamaua Silgnatio; Huomo pieno dello spirito di Dio, con cui operaua con somma libertà quanto à sua gloria intraprendeua. Tempio della pace: che consolaua. coll'aspetto, con le parole satiana, e co' consigli empiena le anime. Il P. F. Luigi di Montoya, Portoghese, dell'Ordine di S. Agostino, notissimo per gran talenti di virtu, e di sapere, trattate in Roma con S. Ignatio le cose dell'anima sua, es

Ddd

ritornato in Portogallo, gli scrisse di Coimbra in questa. maniera: Christo Giesù nostro sommo bene, stia sempre nella vostra santa anima, e la illumini nel suo conoscimento, e l'infiammi ogni di più nel fuo spirito, col fuoco del suo fante amore. Amen. E piaciuto à N. Signore di ricondurmi à questa Città con falute : e come colti à V. P. dissi, la più pretiofa reliquia, che ne hò riportato, e'l negotio per me più profitteuole, che v'hò trattato, è stato, hauer veduto V. P., hauerla riceuuto per Padre, & hauer guadagnato la sua benedittione, perche io sia da hora innanzi per tutta la vita... mia, e tempre, ancorche indegno, vno, e'l minimo de' Fratelli della fanta Compagnia di Giesti: i quali io haucua molto amati, & hora amo più che mai, e dentro le mie vilcere li riceno, li come elli guardano, & amano me, come tolli va. de' loro; benche indegno io sia della loro amicitia, per le. tante miserie dell'anima mia, delle quali à V.P. diedi conto. quando costi si compiacque di vedermi, & vdirmi. &c.] Il P. Luigi Granata dell'Ordine de' Predicatori, benemerito di tutto il mondo, per gli l'artti, che publicò, pieni di spirito. 👁 di lapienza celelte, icrurendo in ringratiamento al P. Pietro Ribadeneira, perche hauea compolto la vira di S. Ignacio, e à Padri nostri di Lisbona glie l'haucano data, come à figliuolo antico della Compagnia, (che così egli si chiama) dice, tal vita assers un persecussimo esemplare di tutte le virtà, proposto ad. imitare a' figliuoli della Compagnia: e ch'egli, lettala vna, e due volte, desideraua scordarsela, per leggersa col medesimo gusto di prima. ILP. M. Giouanni d'Auila, vn de' più santi hucmini, stà tanti che ne hà hauuto in questi vitimi tempi le Spagna, rondendo al P. Michel Torres la ragione del canto amar, che faceus la Compagnia, diste, che quello era amor proprio: porcioche nella spirita della Compagnia, amaua il lue, ch'era veramente il medelimo; & aggiunge; ch'egli pure hauca abborzaro nella sua mente una non sò quale idea... rozza sì, & impertetta, però simigliante à quella, di che il P. Ignatio haura non folamente formato l'esemplare in disegno, ma espressolo anco nell'opera. Ond'egli, che si chiamaua Giouanni, con viicio appunto confaceuole al nome, era ltaro Paraninfo d'Ignatio ch'era lo Sposo. E gli era anue-

nuto come ad vn fanciullo, che con grandi sforzi si adopera, ma indarno, per alzar di terra vna pietra, grauosa troppo più di quello, che la debolezza delle sue tenere braccia comporti: che se in tanto sopraniene vn'huomo vigoroso, e di buon. nerno, con altrettanta facilità, con quanta gagliardia, francamente la rileua, e ripone oue il fanciullo in vano aspiraua... Ma d'huomini di spirito c'habbian reso testimonianza della fantità d'Ignatio, anzi che riferire ad vno ad vno altri molti, che'l videro, e ne parlarono altamente, più sarà sar sentire. tutta insieme vna Religione, illustre per ispirito, e valore, & è quella de' Padri Cherici di S. Paolo, che chiamano Barnabiti: i quali, intesa la morte del Santo, serissero consolando la Compagnia con la seguente bellissima lettera. [ All'auuiso venutoci del passaggio à vita migliore, del Venerabile Padre Ignatio, di beata memoria, siam rimalti affittissimi, sì per voltra cagione, e di tutta la fanta Congregatione di Giesù, rimafa sconsolata, e dolente per la mancanza d'un tal Padre, e Maestro, come ancora in risguardo di noi, a' quali similmente era Padre. Ben'è douere, che ci dogliamo, per esserci stato tolto, massimamente in tempo, che v'è tanta scarsità d' huomini giusti: pur'anco ci dobbiam consolare, percioche è passato à miglior sorte. A giusti, à cui il viuere è Christo, il morire è guadagno, e torna lor bene il dissoluersi, douendo trouarsi con Christo. Così egli, rotti col Beatissimo Pietro, il primo di d'Agosto, i legami del corpo, è volato libero in. cielo. Sol ci resta a temere; che per demerito d'alcun nostro peccato, egli sia stato tolto al mondo; come del santo Rè Giofia leggiamo, che soprastando al popolo Hebreo yn grande sterminio, egli prima ne su sottratto. Si è fatto quello ch'è piaciuro al Signore : fiane benederro il fuo nome. Ma. pur egli non è partito lontano in tutto da noi: anzi viue ape presso tutti: e in ogni parte del mondo, douunque è giunto notitia del nome di Christo, anco ve giunta, e viue la dolce, e grata memoria di questo santo huomo, si benemerito della Republica Christiana: per lo cui magistero, e guida, la Dourina, la Fede, e la Religione di Chvilto, si è stesa tant'oltre, che è passata per sino à gli Antipodi, doue con molte. migliais d'anime convertite, la clormata vna nuoua Chicla, emula

emula di quell'antica Apostolica; e nuoui Apostoli, e nuoui Martiri vi si son satti. Hàmandato auanti i suoi figliuoli,poscia egli lor padre, dopo grandi fatiche sosserte per gloria del Signore, li hà seguitato, consumato egli pur non men di loro, e afflitto dalla trauagliosa sollecitudine delle Chiese, es martire in pace. Sopra cui, non solamente la vostra gran casa, già sono tanti anni, ma oltre ad essa, moltissime altre, come sopra loro sostegno, s'appoggiano; peroche egli era padre commune di tutti i buoni. E chi non hebbe dal suo dolce parlare conforto nelle afflittioni, e dal suo consiglio indirizzo ne' dubbi, dal suo aiuto disesa, e soccorso nelle necessita? Egli era piè de'zoppi, occhio de'ciechi, rifugio de'poueri, e ristoramenco de'miseri. Rendagli Iddio mercede condegna al merito delle sue opere. Spargangli altri sopra il sepolcro siori purpurei. Noi, in così gran funerale, offeriamo al Signore incessantemente la Sacrolanta Hostia. E questi sono i gigli de'Sacerdoti, più gratiosi, e più accetti a Dio, cioè i lacrificij, che offeriamo per quella santa anima, benche (come crediamo) accolta nel consortio de Beati. E con tali officij, che solo ci rimangono ad vsare, hor ch'egli è vscito di questo abbomineuole mondo, proseguiremo le dimostrationi di quell'amore, che mentre visse gli portammo; pregando le Carità vostre ad accettare con larghezza d'animo queste lagrime d'affetto, intestimonio della sedeltà, e dell'ossequio nostro; a portarci vicendeuole amore, & ad hauer di noi memoria nelle vostre orationi. Il nostro Signor Giesù Christo sia con tutti voi. Amen.Del Conuento nostro di Milano. 1. di Settembre 1556. Delle Carità vostre. Figliuoli in Christo. I Cherici Regolari di S. Paolo.

Hor succedan per vitimo, in dare alcuna testimonianzadella santità d'Ignatio, a gli huomini di spirito, alcuni, oltre a ciò, riguardeuoli per dignità; fra quali il primo luogo si de'a' Sommi Pontesici, nel cui tempo visse in Roma. Paolo III. che sormò la sua Compagnia Religione, l'hebbe per huomo pieno di Dio, e posto al mondo per ristoro de'danni della sua Chiesa. Giulio III. co'medesimi occhi il guardana, e riueritualo come Santo di consumata persettione. Vsaua con sui domesticamente, nè gratia, o prinilegio, che gli chiedesse per

la Compagnia, mai gli negò. Paolo I V. mentre visse, il rispettò tanto, che si ritenne da metter mano nelle cose da lui stabilite nel suo Istituto: e quando iua a parlargli, nonsofièriua di vederselo innanzi ginocchione, ma il saceua rizzare in piè, e coprire col berrettino. Ma singolarmente Marcello secondo, l'amò, e l'hebbe in riuerenza d'huomo di pari santità, e prudenza: e ne diede non poche volte, con legno di straordinario affetto, publiche testimonianze. E se non che Iddio appena sol che il concedè alla Chiesa, subito gliel ritolse, a grandi opere si sarebbe veduto, in qual conto sosse appresso di lui S. Ignatio. Percioche quanto prima egli sù assunto alla... Catedra di S. Pietro, il richiese de' suoi consigli, per istabilire i modi d'vna riforma, che hauea in disegno di tare nel publico della Chiesa: nè de'consigli solo, ma dell'opera sua, e de' fuoi operai; e gli diceua, Attendete voi a far gente, a Noi Itarà l'adoperarla. Più haurebbe voluto Giouanni Terzo Rè di Portogallo, cioè di vedere Ignatio fatto Pontefice, e messe in mano sua quelle chiaui del Cielo, con cui haurebbe fatto miracoli degni del suo apostolico zelo, per intrometterui tutta la terra. Dopo i Pontefici, sieguano i Cardinali, de quali basti dire ciò, che si hà nella Relatione de trè Vditori, che spesse eran le visite, che gli faceuano, altri per vedere, e riuerire vn Santo, altri per hauerne indirizzo nelle cose dell'anima, & altri ancora per consiglio ne'loro affari. Percioche notissimo era (ciò che tante volte si è detto) che in Ignatio haucano satto lega insieme, vna somma tantità, & vna somma prudenza, Onde il Cardinal della Cueua, poiche hebbe auuiso della sua. morte, scrisse, che la S. Chiesa hauea perduta vna delle migliori teste, che hauesse: e Ferdinando I. Imperadore, non trattaua. negorio in Roma, che prima non ne volesse il consiglio del Santo; e D. Diego Mendoza, per isperienza di molti cafi, hebbe a dire, che come guidandoli col parere d'Ignatio ne negotij in feruigio del fuo Rè, tutti gli riufciuano a buon fine, così doue ingannato dalle fue ragioni, fece altramente, sempre i disegni gliandaron falliti. Ma delle restimonianze di tanti altri huommi, per dignità, e prudenza illustri, che in altissima stima hebbero S. Ignatio, bastimi riferire queste due sole, che sono le lettere di consolatione, più che di condoglienza, che

scrissero dopo la morte del Santo, alla Compagnia, il Cardinale d'Augusta, & al P. Lainez Vicario Generale, D. Giouau. de Vega Vicere di Sicilia. Così scrisse il Cardinale. [Molto Reuerendi, e Religiosi in Christo tratelli. Nel transito del nostro santissimo Padre Ignatio a miglior vita, noi non sapremmo dire qual sia statomaggiore, o'l dispiacere, o l'allegrezza, che habbiam fentita: percioche considerando, che la bontà eterna l'hà voluto cauare delle milerie di quelto mondo, per premiarlo secondo che hà meritato, sarebbe cosa empia, per commodi nostri, inuidiargli quel bene. Dall'altro canto hauemo caufa d'attriltarei continuamente, vedendoci rimasti come orsani, e priui di tanto l'adre, il quale era risugio, e porto di tutte le tribulationi nostre. Nondimeno, non essendo da sar comparatione stà le cose terrene, e l'eterne, & immortali, finalmente pigliam quel contorto, che le Paternità vostre ancora deuon pigliare; certi, che quella benedetta. anima prieghi adesso il Signore per noi, che semo rimatti nelle tenebre di quelto mondo; perche ci lia conceduto di tar quel pallo, come lui intendiamo hauer fatto: di che fia ringrațiata sempre sua Divina Maestà: la quale non vi sdegnate di pregar per noi nelle voltre orationi : e con quelto alle . Pațerigtă voltre sempre ci raccomandiamo; di Herbipoli 25. d'Agolto 1556. Della Compagnia voltra fanta. Dinotiffimo fratello. Il Cardinal d'Augusta. Ma il Vega, come huomo auuezzo a maneggi di guerra, con lensi alla soldatesca, espresse i meriti del Santo a torma di vittoria, e di trionso, così icriuendo irà le altre cole in vna lua di Trapani a' 22, di Settembre, del medelimo anno. [Hammi contolato; & edificato la maniera della santa morce del Beato Padre, e Maestro Ignatio, ma non è però stata consolatione senza mescolanza di quel dolore, che torza è che si senta dall'humana fiacchezza, per la perdita de cari amici, che ci si tolgono dalla morte, Siano rele a Dio S.N. infinite gratic, per hauer tiraco a sè questo suo servo; quando gli è paruto meglio convenirs. Egli ci ha lafoimi qui giù canti trofei della fua fantità, e delle fije virtu, cho già mai non potrà abbanterli, o logoranti il accepo. ne l'aria,ne l'acqua, come gli altri, che la vana glorisi el atte bivione del grondo rizzarono, schora fono distrucci. Io mi pongo



pongo innanzia gli occhi il trionfo, con che sarà stato riceunco nel Cielo, vno, che si mandò innanzi il merito di tante,
battaglie guadagnate, e di tante vittorie haunte di genti si
strane, si barbare, si lontane da ogni luce, e conoscimento di
Religione, se non quanto questo santo, & auuenturoso Capitano, e i suoi soldati l'hanno illuminate: e quanto giustamente la sua insegna si può piantare in Cielo con quella di S. Domenico, di S. Francesco, e d'altri Santi, a'quali Iddio diede,
sorza per vincere i contrasti, e le miserie di questo mondo, e
di liberar sì gran numero d'anime dall'Inserno: e quanto lontana da ogni inuidia della gloria de gli altri Santi sia quella
di questo trionfo, e quanto diuersa da quella de' trionsi del
mondo, che non s'hanno altramente, che con aggiunta di
tante miserie, e inuidie, e danni vniuersali, &c.]

Hor prima ch'io racconti quel, che mi rimane a dire del succeduto dopo la morte di S. Ignatio, debbo dar quì il lor luogo ad alcuni suoi singolarissimi detti, degni d'eterna memoria, e sommamente gioueuoli, come segreti di spirito, & asorismi di prudenza celeste, per ben guidarsi con Dio, con

sè medesimo, e co prossimi: e sono i seguenti.

Chi si (corda di sè, e dell'ytil suo, per seruigio di Dio, hà Dio, che il prouede meglio, ch'egli non haurebe saputo sire, se per attendere a sè, si fosse scordato di Dio. Que poi si voglia operar selicemente cose di singolar gloria della Diuina Maestà, conviene guardarii dalle tenebre vgualmente, e dalla luce del mondo; cioè da timori vani della putillanimità, e da' troppo saggi auuedimenti dalla prudenza humana. Non già che s'habbia ad operar con temerità, nè a volere in aiuto miracoli; ma li hà a regolare la fidanza in Dio con questo indubitabil principio; che il suo potere, e'l suovolere non istanno obligati alle leggi dell'ordinario, si che non si habbia a presumere in luo leruigio, le non quel solo, che le nostre forze di presente promettono. Vero è, che come nel risoluere alcuna simile impresa, habbiamo ad abbandonarci totalmente in Dio, come le dalle sue mant sole douesse venirne, come per miracolo, il buon elito d'esla, così nello scegliere i mezzi per condurla a fine, e nell'adoperarci con essi, habbiamo a far sì, come le il tutto fosse per essere adeguato essetto della sola noitra



Ara industria de faricas in quanto non habbiamo ad intralafciar nulla, che da noi possa farsi, per conseguimento di ciò,
che si protende. Nella pratica poi del nogotiare con gli huomini, diceua, che conusene parlar poco, e vdire assa: e quel
poco parlare, vsarso sì come se si hauesse a publicare ad ognuno, ancorche si dica ad vn solo. Finalmente, che non vè chi
faccia più, di chi non sà altro che vn negotio solo: tanto più,
se osservicio, che pur'è sommamente necessario, d'accommodar sè al negotio, non il negotio a sò, pericolandolo per
non scommodarsi.

Chi ha gran paura del mondo, non fara mai gran cofaper Dio, perche non si può sar gran cosa per Dio, che il Mondo non faccia gran paura, folleuando perfecutioni, e mettendo ogni cola a romore. Gran cola intendeua in aiuto delle anime:e ne hauea la sperienza fin da quando si consacrò al seruigio di Dio: che mentre egli visse solo a sè stesso in austerità, e penitenze, tutti il guardauano come Santo; poiche vicì alla • cura de prossimi, eccolo uno stregone, un'heretico, un'huom di mal affare, e perciò degno d'inquistione, di carcere, e di fuoco. Non si vettette egli però già mai, perche la perfetta carità, anco in questa parte, scaccia ogni timore. E percioche formò la Compagnia con questa medesima professione, questo medesimo spirito le lasciò, di non s'atterire per contrasto di perfecutioni, che allora folo le mancheranno, quando ella manchi al debito suo, [La Compagnia (dice egli nella detima parte delle Coltitutioni) non è istituita con mezzi humani, nè con mezzi humani può crescere, e conseruarsi. Molto meno distarli con esti, nè pericolare Anzi egli era sì lontano dal temero perciò niuno incontro d'auuer sità, che i più allegri presagi, che già mai faceise, di douer col tempo fiorire la Compagnia in alcun luogo, li prefe dal vederuela intanto abbandonaramente perleguitata, e i successi hanno auuerato i pronoltici.

Pochiffimi sono, che intendano quel che Iddio farebbe di loro, se si mettessero totalmente nelle sue mani, e si lasciassero lauorare dalla sua gratia. Vn tronco d'albero rozzo, & informe, mai non crederebbe di poter diuentare vna statua, adorata come vn miracolo di scoltura: perciò, potendo, non si

### Libro Quarto.

60 I

metterebbe sotto gli scarpelli d'un'intagliatore, il quale come S. Agostino disse. Videt in arte quello, che di lui si può sare. Così molti, che si veggono viuere appena da Christiani, nonimtendono, che potrebbono esser Santi, se si lasciassero formare dalla gratia di Dio, e non gli guastassero il disegno, ressistendo al lauoro, che d'essi vorrebbe sare.

Chi ricorre a Dio perche gli dichiari quel ch'egli vuole da lui, sia nello eleggere stato di vita, o in altra cosa per interesie dell'anima, de' prima ipogliarii d'ogni proprio volere, e liberarli da ogni particolare inchinatione, indi metterli generolamente nelle mani della Diuina Maestà, con vguale prontezza d'animo, a qualunque stato il chiami, e di qualunque. cola il ricerchi. Poi non de' aspettare vn corriero dal Paradilo, che gli porti lettere di Dio, con l'ordine spiegato del suo volere: ma egli, postisi innanzi alcuni principij dell'eterne verità dell'Euangelio, con esse de' misurare il sì, e'l nò, del tare, o non fare quello, sopra che prende partito, cauando le conseguenze dell'vna, e dell'altra parte, e riserendole tutte all'vitimo fine perche iddio ci creò. Che se pur'anco rimane dubbiolo, e perplesso, ricorra per la definiciua alla Morte, & al Giudicio finale, che gl'inlegneranno, a fare hora quello; che sù l'entrare nell'eternità vorrebbe hauer fatto.

A chi possiede Dio, ancorche non habbia niente, non manca niente; perche Iddio è ogni bene, e ogni bene ci viene insieme con Dio. Conforme a ciò scriuendo al Sig. Pietro Contarini [Noi, dice, fino ad hora, per bontà del Signore, ce la passiamo selicemente, e ogni di più conosciamo per pruoua la verità di quel detto Nihil habentes, & omnia possientes. Dico quell' Omnia, che Christo N.S. promise d'aggiungere a coloro, che prima d'ogni cosa cercano il Regno di Dio. Che se a chi cerca in primo luogo il regno di Dio ogni cosa viene ini aggiunta, come mai potrà esser, che manchi niente, a chi non cerca, e non pretende altro, che il regno di Dio? A chi non hà la benedittione sua de rore cali, & do pinguedine terra, ma tutta, e sola de rore cali? A chi non tiene diuiso il cuore alle cose terrene, & alle celesti, ma amendue gli occhi mette, & assissa

A chi non è chiamato da Dio a quel primo, e sublime E e e grado



grado di persettione, ch'è, non possedere altro che Dio, rimane che saglia a questo secondo; Che le cose, che hà, le possega egli, non sia posseduto da esse: se non le lascia per Dio, le ordini a Dio; e quantunque siano molte, le tenga tutte per meno di quell'yno, che l'Euangelio dice essere necessario.

Effetto proprijssimo della frequenza del Diuin Sacramento, è preservare da' peccati mortali; onde non percioche ci manchi certa divotione sensibile, hauemo a ritirarcene, che ciò sarebbe non voler magnare il pane, perche non è intriso nel mele; e con ciò per gola d'un'accidente, distruggere la sustanza.

Benche frà le virtù, e i loro atti vi sia grado di nobiltà. E eccellenza di merito dell'vna sopra l'altra, nondimeno non è per ciascuno sempre il meglio quello, ch'è l'ottimo, ma quello che in tali circostanze più gli si consà. Per ciò, se Iddio ci si communica nell'oratione con mouimenti di dolore de'nostri peccati, non dobbiam noi, lasciaro questo, trasportare l'assetto a rallegrarci dell'essere, e delle persettioni di Dio, o ad altro simile atto di più sublime oggetto: percioche questo, benche in ispecie più pretioso, sarà però in individuo d'assa minor valore, che non quell'altro, per cui Iddio ci assisteua con abbondanza di gratia singolare.

Se Iddio vi dà molto da patire, gliè segno, che vuol sarui vn gran Santo; e se voi desiderate, che Iddio vi saccia vn gran Santo, pregatelo, che vi dia molto da patire. Non v'è legno, che saccia maggior suoco d'amor di Dio, che quello della. Croce, di cui Christo si valse a sare vn sacrissicio d'infinita carità. Diceua ancora, che tutto il mele, che può cauarsi da siori delle delicie del mondo, non hà tanta dolcezza, quanta ne hà l'aceto, e'l siele di Christo; cioè le amarezze de patimenti presi per amore, & in compagnia di Christo.

Per isperanza di sar quando che sia, molto a seruigio di Dio, & in aiuto delle anime, non si de' trascurare il presente, che atal fine si hà per le mani; e meglio è poco ben sondato, e dureuole, che molto incerto, o mal sicuro: altrimenti spese volte auuiene, di perder l'vno, e di non guadagnar l'akro. Così diceua egli; e consorme a questo operana. E il mostrò singolarmente, quando offertigli in Ispagna molti luoghi da

fondarui Collegij della Compagnia, perche la scarsità de soggetti in quel tempo, non permetteua di prendere nuoui luoghi, senza lasciare i già presi, rimise quelle speranze a miglior
tempo. Nè volle perciò diminuire il numero de Padri ch'
erano nelle case che haueuamo, mirando, più che all'acquisto di nuoui Collegi, al mantenimento della religiosa disciplina, che sra pochi, di raro auuiene, che si conserui: e doue
questa persica, e la Religione ne hà danno, e le città da gente

rilassata non tranno quell' vtile che ne aspettauano.

I talenti della natura , in chi si adopera per aiuto de' proslimi, perche rielcano efficaci, conuiene, che si maneggino dal. lo spirito interno, e che da lui prendano forza per operare. Così auuerrà, che Iddio li benedica, e vi metta la fua mano, come già Eliseo soprapose la sua a quella di Gioas, perche i tiri facciano colpo d'acquisto, e non vadano a ferir l'aria inutilmente. Conforme a questo, hauendo egli a prescriuere nella Decima parte delle Costitutioni i mezzi valeuoli a conseruare la Compagnia nello spirito proprio del suo istituto, pole questo prima d'ogni altro, così dicendo: [Per conservatione, & accrescimento dello spirito della Compagnia, e per conseguimento del fine, ch'ella si hà proposto, d'aiutar le anime all'acquisto dell'vitimo, e sopranaturale lor fine, que' mezzi, i quali congiungono lo strumento con Dio, e'l dispongono ad esser rettamente adoperato dalla diuina mano, sono più efficaci, che non quelli, che il dilpongono in ordine a gli huomini. Tali sono, la bontà, e la virtù, e principalmente. la carità, e la pura intentione del seruigio di Dio, e la samigliarità con esso, ne gli esercitij spirituali di diuotione, e'l sincero zelo delle anime a gloria del Signore, che le creò, e le ricôperò.] Quindi S.Ignatio amaua più vn séplice di gran virtù, che vn dotto di molti talenti, mà di virtù ordinaria. Benche, per l'vrile, che da questi traheuano le anime, maggior cura adoperasse in conservarli. Ma doue altri non hauesse suor che lettere, o nobiltà, ne liberaua la Compagnia, come fece di molti grandi huomini fecondo la stima del mondo; o gli stoglicuaـــ dal trattare co'prossimi, fino a tanto, che intendessero, che mancaua loro il principale, cioè lo spirito, e la virtù;doue forse, mirando so lamente a talenti della natura, pareua loro d'ha. Ecc



uerdivantaggio. Ma in fine, come diceua Diego Lainez del talento di predicare di S. Ignatio, che non eta fecondo l'arte di Tullio, nè di Quintiliano, ma pur era più efficace d'ogni artificiosa eloquenza; Tanto vale vna cosa, quanto Iddio la sa valere, e canto suol farla valere, quanto ella per ben operare, a

lui comestrumento, si congiungo.

Per chi protessa spirito, & oratione, due tempi corrono peticolosi, l'uno dell'abbondanza, l'altro della carestia; l'uno della consolatione, l'altro dell'aridità. Quello può farci inuanire, mettendoci in cuore, che sia frutto d'vn gran capitale di meriti ciò, che veramente è limosina del Signore, fatta molte volte più largamente à più poueri di virtu, e più bisognos d'aiuto. Questo può tirarci a rincrescimenti, a malinconie, a diffidenze, come Iddio, perche non ci moltra il volto, ci habbia volto le spalle, e perche non ci manda sopra le rugiade, \* i rinfreschi del Paradiso, ci habbia maladetti come le montagne di Gelboe. Hor per non vseire de termini del douere inquesti due tempi, conuien che l'vno aiuti l'altro. Per tanto, fconfolati, ci raccorderemo delle confolationi, che altre volte godemmo: e non è già che allora le meritafsimo, se hora non ne siamo degni; ma piacque al Signore di riguardarci, e farme quel bene, come i padroni, che gittano alcun minuzzolo di buon cibo della lor tauola a'cagnuoli, che da terra mirano alle lot mani, e come ponno il domandano. Quando poi ci trouiamo pieni di confolatione, habbiamo a metterci innanzi noi stessi, quali siamo nel tempo dell'aridità, e quali saremo, quando chiuda le fonti delle fue dolcezze, quegli, che come disse Giobbe. Si continuerit aquas,omnia siccabuntur. Hassi anco da osseruare, che mentre siamo sconsolari, aridi, assitiri, nonfacciamo rifolutione alcuna contraria a' proponimenti, chestabilimmo, mentre erauamo sereni, e consolati in ispirito. Si come anco mentre c'inonda il cuore vna qualche impro uifa piena di delicie celesti, dobbiam guardarci regularmente, di non precipitar promesse, nè voti d'osseruanza difficile, massimamente immutabili, o perpetui; ma differirli per quando, calato per quel bollore nel quale o non siamo noi, o siamo maggiori di noi medelimi,gli Itabilifca la maturità della consideratione, e non l'impeto dell'affetto. Per la stessa ragione d'essere

d'essere vno tutto diuerso da sè medesimo, mentre stà in alcun vehemente assetto, e mentre è nello stato suo naturale, il Santo non daua niuna sede alle promesse, che gli veniuan tal volta satte da gl'inosseruati, quando gli scacciaua della Religione, nè mai si mosse a ritenerne alcuno per quanto dirottamente gli piangesse innanzi, e gli giurasse di viuere in auuenire incolpabilmente. Peroche conosceua, quel grande asfetto, che ssogaua in promesse, e giuramenti, essere come vntorrente, che cala, gagliardo sì, ma breuissimo; sinito il quale, si è poco meno che prima. Ben si ridusse a riacettarne alcuno, ma non altrimenti, che dopo molti mesi di penitenza, in lunghi pellegrinaggi, in publici spedali, & vitimamente frà nostri, sino a tanto, che sosse assi le opere vna mutane di vita stabile, e costante.

Francesco Costero, mentre era Nouitio, e giouanetto, daua facilmente in rila: ch'è stogamento ordinario de' nouelli nel feruigio di Dio. Incontrollo vna voltà il Santo, mentre appunto leco medelimo rideua, e chiamatosel: Francesco, disse, intendo dire, che voi sempre ridete. Abbassò quegli, il volto, e s'aspettaua con humiltà, vn'acerba reprenssone. Et io, ripigliò il Santo, figliuol mio, vi dieo, che ridiate, e stiate allegro nel Signore: peroche vn Religiolo non hà niuna. occasion di tristitia, ma ben ne hà moltissime d'allegrezza, Pertanto vi torno a dire, che stiate sempre allegro: e sempre allegrostarete, se sarete humile, & vbbidiente. Ciò vi dico, perche mi pare di scorgere in voi ingegno non ordinario, e talenti, onde col tempo possiate essere idoneo à ministerij, & affari di conto; i quali, oue auuenga che a voi non si commettano, fe non farete humile, vi cagioneranno rammarichi, e afflittioni. Veggio anco, che quelt'aria, e quelto viuer di Roma non vi si consa, e forse hauerete voglia d'esser mandato in Fiandra, & io all'incontro Itò in difegno d'inuiarui in Sicilia. Hor se voi farete dispositione di voi sopra il tal luogo, e'l tale officio, spesse volte auuerrà, che l'ybbidienza v'adoperi in tutt'altro che voi non imaginalte : onde ve ne verrà malinconia, e dolore. Perche dunque possiate esser sempre allegro come hora, state sempre humile, & vbbidiente.] Questo non tanto é auuiso particolare, quanto regola vniuer Ddd

sale, che à tutti si consa, & adatta. Che in vero, è si gran miracolo veder malinconico vn Religioso, che non cerca altro che Dio, come miracolo è vedere allegro vno, che cerca tutt'altro che Dio.

Chi hà vna natura ribella, impetuosa, smodata, non si abbandoni perciò, nè sismarrisca, come sosse inutile per la virtù. Si faccia cuore a domarla: e sappia, che val più vna di queste vittorie di se medesimo, che non molti, e molti atti, che altri farà senza contrasto, per beneficio d'una natura infensibibile, e perciò imperturbabile. Un tale andare innanzi nella virtù, per arriuare à Dio, è come il caminar, che S. Pietro fece sù le punte delle onde del mare; che se bene vna volta cedè al timore, e comincià ad affondare, pur vi giunse prima, es più gloriosamente de glialtri, che s'accostauano à Christo in. barca. Oltre à ciò spesse volte auuiene, che chi è d'vna tempera si acerba, doue a forza di spirito giunga a domarla, riesca habile a grandi imprese di seruigio di Dio. Percioche quella serocità di natura, trasportata ad vso di spirito, di cose ordinarie non s'appaga, nè indebolisce, nè rimette per poco. Quindi era, che S. Ignatio, cotali huomini ne' quali scorgesse desiderio, e cura di vincersi, come che pur taluolta sturialfero con alcun'atto di cruccio, più ageuolmente fofferiua, che no altri, forse anco men disettuosi, e di natura più temperata. Auuennegli vna volta di riprendere due Padri per certo lor commune difetto, ond erano degni d'estere licentiati. L'vno d'essi si resenti con parole d'impatienza, l'altro riuoltosi in. disparce, si calò il volto tutto torbido in seno, e non disse parola per chieder perdono; anzi al sembiante, mostrò dispetto, ben che volesse coprirlo tacendo. Ma il Santo, che per altro ottimamente conosceua la tempera d'ambedue, retenuto il primo, che sèmbraua in apparenza più reo, rimandò al secolo il lecando.

Se la Carità, e la Cortessa non sono veritiere, già non sono più nè Cortessa, nè Carità, ma vanità, & inganno. Perciò non bisògna largheggiar mai tanto di promesse, che i fatti non pareggino le parole. Anzi stà bene non prometter per domani vna cosa, se non possiamo farla sin da hoggi.

L'vso delle penicenze, non può essere d'vna misura eguale.

ìII

in tutti, nè de ellere in ogni compo d'vn tenor medelimo in. ciascuno. Il corpo non è nostro, ma di Dio, e di lui ancora. habbiamo à render conto; non solamente se con troppi vezzi, e morbidezze l'hauremo reso insolente, onde ci habbia. traboccati in alcun male, ma anco le con indicreti trattamenti l'hauremo reso inutile ad opere di maggior nostro merito, e feruigio di Dio. Se la carne con istraordinarie suggestioni si ribella allo spirito, con istraordinarie penitenze anco si domi, sorrahendole quello, che le piace, e sacendole sentir quello, che le dispiace, finche perda l'orgoglio, esi rahumilij. Doue però lo spirito habbia con lei ò pace, à tregua, e noi habbiam verso Dio vn cuor sì leale, che, anzi che offenderlo vna volta, ci eleggiamo di morirne mille, si de' adoperar saggiamente tal mifura di penitenze, che la carne indebolita non impediica, nè ritardì lo ipirito, ma, per così dire, allottigliata lo liegua, e l'aiuti. Con questo auuiso S. Ignatio pose treno al seruore del B. Francelco Borgia, che mentre ancora era nel secolo, tiraua verso vn'estremo di imoderato rigore. Vero è, che nelle afflittioni del corpo, non è si ageuol cosa distinguere il troppo dal poco, percioche l'amor proprio è con noi come un mago, che ci preltigia gli occhi, e ce li sa trauedere, sì che quello, che veramente è un fascetto leggiere di poche penitenze, ne compare vna soma insopportabile alla sanità, e intollerabile alla vita. Perciò auuisa il medessimo Santo, che doue il senso si lagni, e saccia del disperaro, non gli si creda. fubito, nè si corra à torgli di dosso ogni sorte di penitenze, ma gli si cangino in altre diuerse, e non minori, sino à tanto, che ò la ragione, à alcun chiaro lume di Dio ci mostri la mifura, che alle nostre forze s'adegua.

Gli huomini, soleua dire, che si distinguono da gli animali con la Ragione : la quale non solamente de' metter freno alle passioni, accioche non ci trabocchino nè in parole, nè in satti sconueneuoli ad vn'huomo, ma anco regola allo spirito, non operando per impeto, ma per discorso. Et egli in questa parte sù veramente ammirabile: che quanto alle passioni (come à suo luogo dicemmo) le haueua sì in pugno della ragione, che tanto sol si moueano, quanto à questa pareua douers: ond'era, che i detti, e le attioni sue, da qualunque assetto sos-

iero

sero cagionate, ancorche vscissero d'improuiso, sembrauano lungo tempo pensate, e nè più, nè meno di quello, che la materia richiedeua. Quanto poi allo spirito, mai non si lasciò tirare da esso punto più oltre di quello, che si conueniua al fine, che si hauea a gloria di Dio prefisso, & allo stato, che prosessaua: vincendo risolutamente que desiderij per altro lodeuoli, e fanti, che hauea, di sodisfare al suo feruore : ciò che gli sarebbe stato bene, se huomo priuato, e non Padre di Religione, se solo inteso al proprio profitto, e non tutto riuolto all'aiuto de'prossimi, sosse stato. Per non s'ingannare nel prender partito delle cose proprie, conuiene mirarle, come fossero affatto d'altrui, & a noi stesse il darne giudicio, non per interelle, con affetto, mà per verità, con ragione. Risoluto poi che s'habbia il sì, o il nò, quantunque in tarlo ci paia d'hauer proceduto con tutte le regole dell'humana... prudenza, non si de passar per conchiuso, se di nuouo non si discute, & esamina al lume del volto di Dio, cioè nel suo cosperto, sacédoui sopra oratione: percioche molte volte auuiene, che la corta veduta dell'humano difcorfo non giunga a discerner quello che l'humile ricorso a Dio impetra di vedere, o la luce delle regole eterne da sè medesima ci manisesta. Tutto ciò praticaua il Santo elattissimamente. E quanto al non appassionarsi delle cose proprie, sappiamo, che per molto, che alcuna risolutione tornasse in seruigio della Compagnia, & egli l'hauesse con lunga consideratione discussa seco medesimo, e con lunga bratione trattata con Dio, nondimeno nel riferirla a'Confultori, perche vi prendessero sopra partito, la proponeua nelle sue ragioni pro, e contra, si pura, e netta d'ogni indicio d'affettione, che mai non si potesua indouinare, s'ogh più ad vna, che ad altra parte piegasse. conl'animo.

Quando il demonio si prendo a vincere alcuno, prima: d'attaccarlo, il considera ben bene, ed osserua qual sia in lui la parte o più debole, o men guardata; e contra quella pianta la batteria, e dà l'assalto. Ordinariamente doue la natura inchina, verso là dà la sospinta, e se l'intende con quella, passione, che ci domina, e signoreggia. Si vale anco delle dispositioni dello stato, in cui siamo, per tirarcene a gli estremi:

mi : così cerca d'allargar sempre più chi è libero di coscienza, e di sempre più stringere chi và riseruato, accioche gli vni dalle colpe leggieri trabocchino nelle graui, gli aktri fottilizzino tanto, che diano in perpleffità d'animo, in ilcrupoli, in inquietudine, in disperatione. Opportunissimo poi gli riesce per assaltarci, il tempo della notte, massimamente nello improuiso suegliarci che sacciamo, percioche allora. la ragione mezzo addormentata, si truoua in certo modo forprela, prima di conoscere il nemico. Oltre che siamo soli, e tenza altro configliere che noi medesimi, e il demonio non là grandi pruoue, se non doue lauora segreto: perche il palelar le sue arti, è vn confonderlo, ed egli è mezzo vinto quando è scoperto. Anco è da osseruarsi, che taluolta toglie il timor di cadere, per far che più sicuramente si cada; tal'altra ci presenta innanzi ombre gigantesche di smisurati terrori, perche imarriti d'animo, & aquiliti, ci diam mezzo per vinti, non credendo poter quanto basta a resistere: & allora egli diuenta stranamente baldanzoso, e insolente: come le femine che rillan con huomini, e tanto sono ardite, quanto essi si mostrano vili. Parimenti sua arte è, doue non può sueller vno da vno stato di pertettione, in che hà preso a seruire a Dio, per tirarlo a viuere alla mondana, dipingergli sì bello alcun'altro stato, virtuoso sì, ma contrario, o almendiuerso dal suo, che per voglia di quello, che non hà, e crede m igliore, abbandoni quello che hà, e per lui era l'ottimo. Così a' solitarij mostra la vita di chi si adopera per salute de' prossimi, come vocatione apostolica, & a questi rappresenta la solitudine come viuere Angelico. Similmente nelle opere particolari: perche si lasci quel bene che si sa, inuaghisce d'intraprenderne vn'altro maggiore, che poi non si farà: in tanto però il dimostra ageuolissimo a conseguirsi, e ne inuoglia i desiderij, sin che del presente ne stacchi; non gli mancherà poi arte vgualmente efficace per distorci anche dall'altro, con iscoprirci, e ingrandire le difficultà in acquistarlo, ciò che prima ci nascondeua, Finalmente è da sapere, che Iddio per sopra più della corona eterna, che ci riserbain premio delle vittorie hauute de'demonij, suol farci anco di qua questa mercede, di renderci più forti in quello, doue



già summo più gagliardamente tentati, e con altrettante consolationi, e dolcezze di spirito ricompensarci le afflittioni, e le amarezze, che resistendo prouammo.

Il demonio opera sempre più suori, che dentro, e mette i suoi estetti, il più che può, in apparenze di santità, concose visibili, e marauigliose, che seruono a gonhar chi le hà, & ad ingannar chi le vede. Iddio all'incontro lauora più dentro, che fuori, edificando l'anima con virtu sode, e formandola con ispirito di fantità reale : ancorche taluolta vicendo dell'ordinario, si communichi a' suoi serui più meriteuoli, o più fauoriti con sì gran piena di gratie celesti, che ne ridonda, & apparifce alcun'effetto anco nel corpo. Ciò disse il Santo, poiche vdì da vn diuoto Religiolo di S. Domenico suo conoscente, che in vn monistero di monache del medesimo Ordine fuor di Bologna, vna ven'era, che andaua in ispirito, e non si risentiua, nè per pungere, nè per abbruciar che le tacefier le carni. Solo al comando della Superiore, rinueniua, e tornaua ne' sensi. Mostraua poi anco taluolta nelle manis, e ne piedi le piaghe; le si apriua il costato, e le grondana il capo di langue, come folle trafitta da vna corona di spine. S. Ignatio, di tutto questo non lodò altro, che quella prontezza in vbbidire, rihauendosi alla voce di chi le poteua comandare. Dipoi partito quel Religiolo, disse a Pietro Ribadeneira ciò che ho scritto di sopra. E l'esito dimostrò quanto egli in ciò saggiamente parlasse: percioche tutte quelle ammirabili apparenze di Itraordinaria santità, indi a non. molto, si scopersero prestigie del demonio, & illusioni di donna ingannata. Perciò non voleua, che i suoi figliuoli prendessero estasi, rapimenti, & altre simiglianti estrinseche dimostrationi per regola di fantità: e riprese vna volta acerbamente il P. Martino Santa Croce, allora nouitio nella Religione, e nello spirito, perche lodaua di Santa quella famosa Maddalena della Croce, che in Ispagna alzò sì gran concetto di donna fauorita da Dio con miracolose testimonianze di straordinaria santità; e veramente era strega, che in segreto se l'intendeua col demonio, di cui era domestica, e dell' arti sue si valeua a lauorar quelle inganneuoli apparenze, che la metteuano in riputatione di lanta: finche, scoperta, heb-

be dal tribunale della santa Inquistione, mercede degna della sua vanità. Anco secondo questo era quell'ordinario derro del Santo; che conviene essere Huomo interiore: e stimar più il mortificar la propria volontà, che dar la vita a' morti. E tanto conto faceua della virtù interna, e tanto temeua quello, che comparisce, & hà del glorioso, che interrompeua. taluolta a' suoi figliuoli il corso delle penitenze, che suor dell'ordinario prendeuano, e si vedeuan da gli altri; sì perche intendellero, che migliore è l'ybbidienza che le vittime, e si ancora per torre ad alcuni più deboli l'occasione, che ne poteuano prendere d'inuanirsi. Così sece vna volta con vn Fratello Coadiutore Spagnuolo, molto feruente nel faticare, e nell'affliggere il suo corpo. Questi chiese al Santo licenza di digiunare tutta vna quarefima in pane, & acqua, ienza punto intermettere delle solite satiche del suo officio: & egli glie la concedè, per lecondare, come loleua in ognuno, lo ipirito, con che dentro a' termini della fua vocatione, Iddio li guidaua. Ma percioche quelto Fratelio non era sì forte in vincere le lue passioni, come in domar la sua carne, & anco perche compiuta la quaresima, e riuoltandosi addietro a riguardare quel suo lungo digiuno, non gli venisse pensiero distimar gli altri meno, o sè più del douere, gli comandò il Venerdì Santo, che mangiasse pelce, e gli altri cibi della. mensa commune. Con che, senza torgli il merito del digiuno, ch'era disposto a continuare, gliene, aggiunse vn maggiore dell'ybbidienza, e di rompere la propria volontà, etiandio in cose per altro gioueuoli.

Certi stranamente zelanti, che si prendeuano gran pensiero, e dolore delle cose del publico, e mostrauano spiriti riformatori del mondo, consigliaua a voltar verso sè medesimi, e le cose proprie quella cura, che delle altrui inutilmente haueuano. E daua, loro per regola, il vedere di quali cose
Iddio ci domanderà conto nel di del giudicio, e disporsi asodissar per quelle, che certo sono le nostre, non le altrui,
che a noi per officio non appartengono. Ben solea dire intal proposito, che chi per autorità del suo grado potesse, cper debito del suo vsicio volesse risormare il mondo, conuerrebbe, che cominciasse la risorma primieramente da sè, po-



scia risormasse la sua samiglia, indi la città capo delle altre se così auuerrebbe di riuscirgli quello, che altrimenti, se non indano, non si tenterebbe.

Chi si adopera in aiuro de' prossimi, prouerà sempre più efficace l'humiltà, che l'autorità, e vincerà lempre meglio cedendo, che contrastando. Quando la Compagnia cominciò ad aprire scuole publiche in Roma, certi maestri della. Città, vedendosi ogni di più mancare gli scolari, e lo stipendio, che ne traheuano, sdegnati oltre misura, vennero, nona far loro doglienze, ma a dire a' nostri Lettori, di konce villanie, con maniera da huomini senza rispetto, nè ragione 🕹 Fùloro risposto con vn silentio di modestia, che li contute i E perche ciò poteua anco in altre Città auuenire, come infatti auuenne, il Santo scrisse per ogni parte, che a cotali huomini non li desse risposta akro che d'humiltà; e doue ci tacciassero d'ignoranti, come al primo dire soleuano, non fi venisse con essi a cimento, nè a pruoua di sapore, ma si dicess ie: che lapeuamo di laper pocose che quel poco che lapeuamo); l'insegnauamo per amor di Dio volentieri a chi nol sapeua... Anco diceua, che le cose grandi si vogliono cominciar dall' humiltà, perche habbiano buon fondamento da crescere: Contorme a quelto, ordinò a' Padri Lainez, e Salmerone, che prima d'entrar nel Concilio di Trento insegnassero la dottrina Christiana a' fanciulli, e seruissero negli Spedali . Certi huomini poi più feruidi, che prudenti, i quali por far vn; bene faceuano dieci mali, hor litigando co' Vescoui, hor rompendo la pace co' prossimi, ond'era più la perdita, che il guadagno, e lo icandalo maggior della edificatione, diceua, che fabricauano con una mano, e distruggeuan con l'altra ma bene spesso, per mettere una pietra ne scommetteuano cento. Così frà gli altri, riprouò come inconsiderato il zele del P.Adriano Adriani, che per guadagnare alla Religione due giouani studenti, riuosse contra la Compagnia gli animi e le lingue di tutto Louanio. Hor come il Santo diceua, che per sè era meglio acquistare vn sol grado di ben sicuro, chenon cento, e mille con pericolo della falure, così in ordina a gli altri, antiponeua vn picciol bene, fatto con edificatione, e quiete, ad ogni altro, onde scandali, e turbulenze sa cagiocagionassero. A tal fine, doue i Vescoui si mostrauano auuersi dalla Compagnia, perche i Nostri, per troppo sare, nonmettesser romori, toglieua loro saggiamente, almeno in parte, l'vso de' prinilegij concedutici da' Sommi Pontessei: amando meglio di sar poco con pace, e sicurezza, che molto con risico, e tumulti.

Valersi de' Religiosi in cose di seruigio di Dio, ma condanno dell'osseruanza regolare della loro Religione, questo è, per le frutta, distrugger la pianta, Perciò il Santo, al Duca di Ferrara, grande amico, e benefattore della Compagnia, non concedè niuno de' Padri per maestro del Principe, si che viuesse non in Collegio, ma in Corte. Similmente vietò a' Superiori, adoperarsi in seruigio, anco de' Vescoui, doue con la lontananza da' proprij Collegi, la disciplina domestica sosse per sentirne alcun danno. Et vna delle principali ragioni, che il mosse a non acconsentire, che la Compagnia prendesse cura della Inquisitione ossertale in Portogallo, sù il danno, che glie ne poteua venire col tempo, se si accettassero osse si che rendono che li maneggia, per priuilegio, esenti dall'ybbidienza, e dalla suggettione de' Superiori della Religione.

Stimaua mezzo d'incredibile efficacia, per tirare anime a Dio nella couerfatione dimestica, l'accomodarsi alle nature, a gli stati, alle dispositioni presenti d'ognuno, e'l farsi saggiamente in questa parte omnibus omnia: così diceua riuscire (ciò che altroue accennai) l'entrar con la loro, e l'vicir con quella di Dio. Mentre vestendosi de' loro affetti, & interessi, e seco trasformandosi in essi, indidestramente si entra a ristettere sopra le cose dell'anima, facendouisi scala con quelle medesime, che da prima si presero per discorso. Con che si porta altrui, in certo modo, di pelo, e lenza che le ne auuegga, a cognitioni, e configli più faluteuoli. In questo modo il Santo operò conuersioni marauigliose. Ma singolarmente rara tra le altre tù quella,che gli auuenne di tare in Parigi, mentre v'era studente, e segui in questa maniera. Vennegli vn di veduto per iltrada cert'huomo male in essere d'habito, e di persona, che se ne andaua sorte sospirando, e gemendo, pallido in faccia, e con vn fembiante da disperato, qual veramen-



te era; e Iddio gliel riuelò; onde al compagno ch'era feco, andate, dille, dietro a coltui, e moltrate di voler voi ancora. far tutto ciò a che vedrete lui inchinare: in tanto 10 vi sopra-🕆 giungerò , e farò la mia parte . Andò quegli , e feguitò il disperato suor della città, fino a certo luogo solitario, doue hauea disposto d'vecidersi. Allora riuoltosigli con sembiante, e parole come di trauagliato, il domandò chi tosse, e perche sospirasse, & a che sar si sosse quiui condotto? Per vecidersi di lua mano, disse egli, e hnir con vna morte sola il continuo morir che faceua, per tante disauuenture, che ogni di gli multiplicauano fopra, e non hauea horamai più nè patienza da reggerui, nè speranza di remediarui. E questo è, ripigliò il copagno, quel che me ancora affligge, l'hauer vna vita sì milerabile, che mi tà folpirare ogni momento la morte; e cerco modo d'vicirne, per tormi vna volta di tante pene, poche non ci truouo altro compenio, che'i morire: e con ciò diede animo all'altro di sfogare il fuo dolore, contandogli le tante miserie, che lo tirauano al saccio. Mentre così parlauano, topragiunse Ignatio, e come si sosse quiui condotto per alcun luo affare, riuoltoli con certa marauiglia al luo compagno, quasi gli leggesse in volto vna risolutione da disperato, il domandò della cagione d'una sì gran malinconia, che dimostraua: egli, sacendo ottimamente il personaggio d'vn huomo già termo di volerli vccidere, cominciò a contare ad Ignatio le miserie dell'altro, come tossero sue, & a parlare appunto con linguaggio di persona suora di sè per dolore. Allora il Santo si diede a consolarlo con parole di tenerissimo affetto, a rauniuargli la confidenza in Dio, a conuincerlo con ragioni, a farlo conoscente della gran pazzia ch'era, per impatienza delle miserie temporali di quetta breuissima vita, vccidersi, come se con ciò si finissero tutte le pene, e non anzi si cominciassero, per non mai più finirle, quelle intollerabili miserie dell'inserno. In tanto il compagno accorto, cominciò ad arrendersi, e contessare la sua cecirà, e chiedere a Dio perdonanza: e al vero disperato, a cui Ignatio hauea. parlato come di riflesso, domandò, che glie ne paresse? Chequanto a sè, egli vedeua, che quest'huomo haueua ragione, e che Iddio l'hauca quiui inuiato per loro salute. E disse egli



ancora ciò, che egli parue in acconcio di rimetterlo in miglior senno. E veramente riusci, peroche egli pure, illuminato da douero, e pentito della sua pazzia, ripigliò cuore da
considere in Dio, e ritornò alla città, con proponimento di

portare la sua vita, e le sue miserie in patienza.

Dal conuerlare troppo domesticamente con donne, eriadio che professino vita spirituale, rare volte auuiene, che non elca o fiamma, che abruci, o fumo che anneri. Ad yn Padre che contessò una donna interma, hauendo in tanto il compagno in disparte, sì che non li vedeua, giouo esser, come veramente era, vn fanto vecchio: altrimenti l'haurebbe pagata con altro, che con vna publica disciplina di sette salmi, come pur tece. Fino alle Indie, dou'era tanta scarsità di soggetti, mandò ordine, che s'andasse accompagnato. Anco è da auuertire, ch'egli Iodaua ne' vecchi la pulitezza, e vna. certa graue, e modesta attillatura, come argomento d'vn' interno bene aggiustato, e composto. Al contrario ne' giouani gli piaceua vn certo disprezzo, come da non curante di comparir per piacere. Non che amasse di vederli sordidi, e mal composti, che ciò non sofferiua, ma vn troppo diligente rasserrars, che dà nell'artificio, e sente dell'esseminato, gli dispiaceua. Perciò, saputo, che vn Nouitio si lauaua troppo accuratamente le mani col iapone, ciò che niun'altro faceua, si diè ad osseruarne molto da douero le inchinationi, e gli andamenti, a fin di conoscere, se in lui tosse vn tal semplice amor di pulitezza, per genio di natura, o qualche mal talento di pericolofa vanità, per desiderio di comparire.

Lasciar Dio per Dio, cioè la contemplatione nostra, per la conuersione de' prossimi, è vna perdita di gran guadagno. Percioche, oltre al merito di sì pretioso acquisto, quanto è il guadagno d'vn'anima, quando noi a suo tempo ci ritiriamo in noi medessimi, per trouar Dio nell'oratione, e goderne, egli, per ricompensa, ci si communica assai più largamente, che non se curanti solo di noi, per non isuiarci la mente, en non intiepedirci il cuore, sossimo stati sempre solitarij, e ritirati. E chiamaua questo, vn circolo di scambieuole insuenza. Perche l'oratione innamorandoci di Dio, ci sa vscir suori in opere di carità, a sar che anco gli altri lo conoscano,

Fff 2 cl'a-

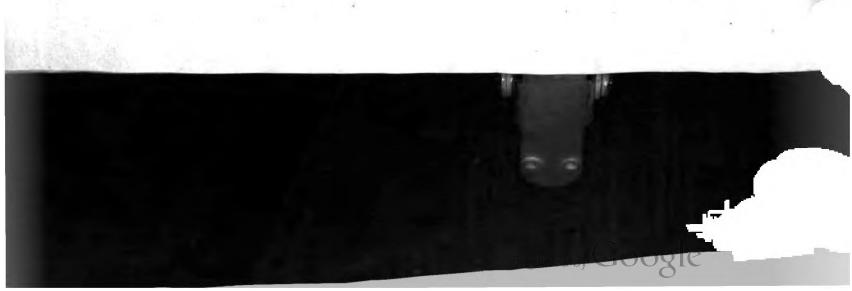

e l'amino; e il far conoscere, & amar Dio da chi prima il trascuraua, gli ci rende più cari, e ci dispone a riceuer da lui maggior sauore nell'orazione. Vero è, diceua egli anco, che si può vscire a trattar co' prossimi, senza partir con la mente da Dio. E questo sà in noi vn tal pratico esercitio della, presenza di Dio, che ce lo sa trouare, & amare in ogni per-

iona, in ogni luogo, e in ogni operatione.

Chi conuersa co' prossimi, per guadagnarli a Dio, è necessario, che si persuada di viuere in medio nationis prauz. Ciò gli varrà a non ritirarsi dall'aiutarli per abborrimento delle laidezze, di che, il più delle volte, sono pieni: già che và apparecchiato a non maneggiare oro, ma sango. E di più il renderà guardingo, e circospetto, perche nel maneggiare, che sà anime sporche, non imbratti sè di quelle medesime lordure, onde le netta. Con tutto ciò solea dire, che non gli darebbe l'animo di stare vna notte sotto il medesimo tetto, con vno della Compagnia, che hauesse addosso vn peccato mortale.

Per non condannar come reo alcun satto de' prossimi, si ricorra all'intentione, la quale molte volte è innocente, benche l'opera sembri colpeuole. Doue poi l'attione sa sì manisestamente vitiosa, che non possa tirarsi a buon senso, si scusi con la vehemenza della tentatione, con la quale, e sorse anche con meno, noi saremmo altrettanto, se non peggio. Tutto ciò praticaua egli sì bene, massimamente in trouar buone intentioni, e buoni sini, in cui risguardo poteuano esser satte quelle cose, che altri hauea per inescusabili, che in casa, erano ite in prouerbio, Le interpretationi d'Ignatio.

In vna communità di gente Santa, vn ribaldo occulto, non può durar lungo tempo: sì perche egli è in istato sempre violento, conuenendogli andar con arte continua di singersi quello, che non è; sì ancora perche Iddio non vel sofferisce. Eraui in Roma vn Fratello, di cui si haueano indicij poco buoni. Contolli il P. Manareo a S. Ignavio, e il dimandò, se gli pareua ben satto il vietargli l'vso della communione, perche non l'abusasse con sacrilegio. Nò, disse il Santo, non si venga tant'oltre: lasciate sare a Dio, che con questo stesso lo scoprirà. E così veramente sù: che il Diuin sacramento ser-



ui. a colui, come a Giuda il pane, che Christo gli diede per iscoprirlo. Indi a poco comparue l'ipocrito ch'era, e sù scacciato.

Per mutar luogo non si cangia costume, e chi porta seco sè medesimo cattivo, regolarmente; non è migliore in vn. più che in vn'altro paese. Perciò non cangiaua Collegio a gl'inosseruanti, per ssperanza d'hauerli con tal mutatione più quieti: percioche douendo essere in tutti i luoghi della Religione vgual vigore di disciplina, in tutti anco trouerebbon contrarietà al lor viuere, e materia di scontentezza.

Diceua: Chi non è buono suor che per sè medesimo, non è buono per la Compagnia, la quale hà per essentiale del suo Istituto, d'essere niente meno d'altrui, che di sè stessa. Perciò quando s'hauea a licentiarne alcuno inutile, egli a ritenerlo non si mouea dal dire che altri sacesse, che nella Compagnia si saluerebbe, e si guadagnerebbe quell'anima. Rispondeua egli, che a ciò non gli mancherebbono altre Religioni istituite per questo. Però è da auuertire, che huomini santi, ancorche di poco talento per giouare ad altrui col sapere, hi habuea per ottimi, e per vtilissimi percioche, diceua, predicano ancor tacendo col buono esempio, e sol veduti inuitano alla virtù, sorse più essecemente, che altri non sà, con vn più che mediocre talento di dire.

Chi hà Superiori, ouero viiciali sotto di sè, non istà ben, che voglia metter troppo le mani nelle cose loro, viando le persone salo come strumenti perche eseguiscano. E ciò per molte ragioni. z. Perche Iddio fuole assistere ad ognuno con gratia particolare, accioche eserciti come si dee l'vsicio a sè commesso. 2. Perche chi vede che il superiore vuol sare egli ogni cosa, non s'applica nell'impiego che hà, quanto potrebbe, e quanto si suole, mentre le cole si sanno come proprie: eioè con affetto, & industria, perche riescano selicemente. 3. Perche la sperienza nella pratica immediata d'vn'vsicio, hà insegnato a chi lo maneggiò alcun tempo, quello, che il Supersore non può sapere nelle speculationi del suo ceruello. 4. Perche molte cose auuengono, delle quali non si può prendere buon partito, se non dipendentemente dalle circostanze, le quali non vede chi non maneggia le cose. Finalmen-Fff 3

te, perche meglio è, che il Superiore si riserbi ad emendaro: t sudditi done ne' loro vsici mancarono, che non che i sudditi emendino il Superiore, e gli diano leggi, come a poco

intendente di quel che comanda

Spesse volte auuiene, che i più santi, e men prudenti secondo il mondo, accertino il buon successo di cose grandi,
meglio, che altti più saggi, e menosanti percioche in risole
uere si consiglian con Dio, & a lui appoggiano le speranze,
& egli scorge loro i pensieti, e guida, e benedice le operationi. Regolarmente però, la santità sola non basta per gouernare altrui; ma e' ci vuol gran giudicio, e prudenza: altrimenti, le amministrationi de' gouerni, passano alle mani
d'altri, conosciuti necessarija supplire i disetti del senno, per
cui la santità, ordinariamente non vale.

Dalla virtù de' Nouitij, massimamente giouinetti, non. de hdarli in cole di pericolo, perche e l'età in essi è vgualmens. te suggetta ad impressioni buone, e ree, e lo spirito è come i rampolli di primauera, che fanno vn mettere pretto, & allegro, ma lono sì teneri, e dilicati, che in poco più che fi tocchino, leccano. Era ben sì il Santo rigorolo in eligger da essi quegli esperimenti di mortificatione, che le Costitutioni prescriuono, percioche a chi de'essere per la Compagnia, non hà a mancare almeno quel grado di sodezza nella virtù, che per essi bilogna; non gli esponeua però a pruoue di più perigliolo cimento, per dubbio, che non ci si tenessero. Così benche alcuni haueller vinto con gran coltanza le contradit tioni de parenti, che li vollero tirare dalla Religione, non. si fidò di lasciarli loro vicino, e li mandò etiandio suori d'Italia. Quindi anco era il trattarli con maniere di soauissima carità, e compassione, quando per suggestione de gl'huomini, o del demonio, eran tentati d'andarlene: e'l punir seuerissamente chi mettesse loro in ciò inconsideratamente alcun'inciampo. Così vna volta riprese, e punì vn Padre, che parlando di cole di spirito con vn Nouitio, gli apportaua edempij di Religioli d'altra vocatione; che non è la noe stra: come se (disse il Santo) non vi fossero nella Compagnia huomini di virtù da citarsi in esempio, senza metrerea vn tenero Nouitio a pericolo d'istabilità, con affettionarlo

a cose, e persono suori del suo istituto.

Vna Religiono, che si mantenga delle limosine d'ogni dì, e non habbia apparenza di viuer rigido, & aspro, e non s'adoperi in aiuto de proffimi, non può durar lungo tempo nel suo primo Istituto. Così diceua egli per auuiso di certi: e l'esperienza l'hà consermato: si come la ragione ottimamente il persuade. Percioche ciò che muoue i sedeli a souuenir con limosine i Religiosi, è, o il prò che ne cauan per l'anima, o la riuerenza che hanno alla santità d'vn'habito, e d'vn trattamento di gran rigore. Anco di quell'Antonio da Maiorica, Romito, di cui nel secondo libro dissi, che Girolamo Natale se ne valse per configliero ne' primi dubbij della suaconuerlione, S.Ignatio predisse, ciò che dapoi gl'interuenne. Prese questo Romito il pellegrinaggio di Roma, l'anno 1546. e quiui trattà a lungo col Santo, e ne rimase ammirato, ma non già egli di lui; che s'hauea preso vn tenor di vita di tale asprezza che non hauea virtù da reggerui lungamente. Onde al Natale, che poscia il domandò, che glie ne paresse, rispole; che non andrebbon trè anni che il Romito haurebbe cangiato maniera di wiuere, e lasciato la solitudine, e le penitenze. E come predisse così appunto riusci. E'i preuide egli nella ragione, e nella sperienza, che in cose di spirito hauea horamai infallibile: Percioche chi non ha tal sodezza di virrù interna, ch'etiandio nelle rouine del corpo, l'animo, ad essa appoggiato, intrepido si sostenga, se con indiscreti trattamenti si gualta, e consuma, cade in necessità d'abbandonar que rigori, che togliendogli la fanità, lo rendono inhabile a godere di quelle dolcezze, e tenerezze d'affetti,che si gustano nell'oratione: e sono tutta le polpa dello, spirito di chi non sà quel che sia finezza di persettione. E tanto basti hauer riferito de gli atorilmi di spirito, e di sapienza celeste, di S.Ignacio.

Passato ch'egli sù di questa vita, corse subito voce per Ro- sepoltura del ma, che il Santo era morto: esti si grande la moltitudine d'o-Santo: e miracolo occoriogni sorte di gente, che concorse a riuerirlo, che vn Cardina- ui. le a grande stento, e con forza de suoi, appena pote giungere a baciargli le mani, & a toccarlo con la cotona. E nella. Chiefa doue si espose in publico, Fabricio de' Massimi, Signor

Romano, attesta, che giouane, e robusto com era, mai non potè, per quanto s'adoperasse, romper la calca, & accostarsigli; e grandi difele vi bilognarono, perche non rimanendo homai più che prendere a tanti di primo conto, che a forza vollero per reliquia alcuna cola del suo, non gli stracciasser di dollo le veltimenta, e le carni. Il tennero sopraterra du giorni. La fera del primo d'Agosto, postolo in vna cassa di legno, il sotterrarono, nella Chiesa della Compagnia, detta. allora S. Maria della Strada: nella Cappella Maggiore, alla. parte dell'Euangelio. In tanto vna donna Romana, per nome Bernardina, moglie d'Andrea de Nerucci, Pilano, conesso vna sua figliuola di quattordici anni bruttamente guasta dalle scrotole, e data da quattro Medici per incurabile, dopo cinque anni, e più che l'hebbero in cura; si era trouata. presente alla predica, che il P.Benedetto Palmia sece, sopra. la vita, e i meriti di S.Ignatio; e sentitasi mettere in cuore vna gran confidenza, d'impetrare alla figliuola per intercessione del Santo, la fanità, doue prima era disposta di condurla in-Francia, perche il Rè, toccandola, la guarisse, tentò ogni maniera d'auuicinarsi al facro corpo: ma non potè mai penetrar tant'oltre, che la figliuola giungesse a toccarlo, prima che si chiudesse nella cassa, e nel sepolero. Non perde perciò la speranza, e domandò a'Padri, che con alcuna reliquia del Santo fegnassero quell'inserma. Fecelo il P.Cornelio Vischauen, con vn pezzetto di panno portato da S.Ignatio, e immantenente a vista di molti, si saldarono quelle piaghe, e ne andarono, la figliuola guarita, e la madre consolata.

Stette il fanto corpo in quella Cappella fino atanto, che varie trasta. l'anno 1568. sù bisogno di ritrarnelo, per dar luogo alle tioni del cor- fondamenta, che si metteuano della nuoua Chiesa del Giesù. tio, e cose no- Fecesi questa traslatione dal P.Francesco Borgia, allora Genete in queltem nerale, il dì 3 r. di Luglio; e quel sacro deposito si collocò in vn'altra parte della Chiesa vecchia. Era in quel medesimo tempo in Roma il P. Giulio Mancinelli, gran seruo di Dio, e da lui fauorito con frequenti visite, e gratie sourahumane. Questi, non sapendo alcuna cosa della trassatione, che douea farsi, cominciò a fentire la fera innanzi vna musica di fuoni, e di canti, in lode di Dio, di sì soaue harmonia, che gli pa-

Digitized by Google

reua ester beato in paradiso, ben che non gli recasse manco diuotione, che diletto. Tutta la notte l'vdì, fin che il giorno seguente, in cui si trasportarono le reliquie del Santo, e prosegui pure a goderne, intese, in gratia del suo Beato Padre essersi fatta quella solenne festa del Paradiso. Compiuta la fabrica della nuoua Chiesa del Giesa, opera. della magnificenza reale del Cardinale Alessandro Farnese, il P. Claudio Aquauiua Generale, presenti i Procuratori di tutte le Prouincie, con esso gli altri Padri di Roma, a'19. di Nouembre del 1587, trasferì in essa il sacro corpo, e'l collocò nella cappella maggiore, al lato destro dell'altare; evi si pose sopra vna lapida, con questa brieue iscrittione: IGNATIO SOCIETATIS IESV FVNDATORL Ancor in quelta seconda traslatione aquenne cosa di marauiglia; e fù, che stando quelle beate ossa nella Sagristia, di vicino alla quale s'eran cauate, cocorrendoui molti Padri a vederle, e riucrirle, comparuero ad alcuni tutte sparse di stelle, della grandezza d'vn zecchino d'oro, molto risplendenti, e viue.

E ben pareua, che la Diuina Maestà andasse inuitando i figliuoli d'Ignatio a prender'animo d'honorare il proprio Pa. dre, con altre dimostrationi, che non quelle d'un privato af Primo culto fetto, grande sì, ma nel vero troppo rattenuto, e scarso, di publico dato quanto sentisse punto di publica veneratione: e ciò, sì per vna dal Card. Baeccessiva humiltà, e sì anco per certo rispetto alla conditione Bestificatiode tempi. Ma in fine, non che si promouesse da Nostri, ma ne Canoniz. ne pur si permetteua a'diuoti, di dare alcun segnale di culto al sepolero del Santo; & auuenne vn di spiccarne fin sette lampadi, appeseui da non sò chi di suori, in iscioglimento di voto. Ma finalmente alla fermezza del Generale Aquauiua, prenalse la diuota pietà di due, i più autoreuoli Cardinali del sacro Collegio, Bellarmino, e Baronio. Ciò su l'anno 1599. nel quale, auuicinandosi, il di annouale della morte d'Ignario, il Cardinal Bellarmino, per eccitare in sè, e ne'Nostri di Roma, nuoui affetti di diuotione verlo il commun Padre, spontaneamente si offerse di tarne va priuato ragionamento al sepolcro del Santo. Seppelo il Cardinal Baronio, e volle interuenirui, per honorare egli ancora i meriti, e la memoria... d'vn'huomo, che dal suo Padre S. Filippo Neri, o viua e e

morto

morto era stato in più maniere riconosciuto, e riuerito per Santo. Riuscì il discorso pari all'argomento, e degno dell' Oratore. Prouò le virtu, e i meriti d'Ignatio, per quanti capi si richieggono a formare vn'interimmo Santo; e come ben intendente delle cose de Sacri Riti, da tutto il dimostrato dedusse, che nulla gli mancaua de requisiti, per esser canonizzato. Con ciò accese marauigliosamente, e commosse il cuore di tutti, ed in particolare del Cardinal Baronio, il quale, compiuto il ragionamento, si prostrò ginocchioni al sepolçio d'Ignatio, e vi fece lunga oratione, baciando in fine più volte la terra, che ricopriua quelle sacre reliquie. Poscia rizzatosi, e riuolto a'Padri, disse appunto così: Ch'egli era venuto sol per vdire, non per fauellare, ma che il dire del Cardinal Bellarmino hauca fatto con lui, come l'acque de fiumi, che muouono, e raggirano, quantunque da sè immobili, e pesanti, le macine de'mulini: e prosegui egli ancora cole degne sopra i meriti, e le virtù di S. Ignatio. Indi, chiefti i Padri, perche non ne tenesser l'imagine al sepolero? e dolcemente ripresili, come paresse poca stima, o assetto, quello, ch'era rispetto di troppa modestia; comandò, che se ne portafie vn quadro; e falito sù le scale egli medesimo conle sue mani ve l'appese, e con esso, dall'yna parte, e dall'altra, alcuni voti già prima offertigli da'diuoti. Ciò fatto, prostrossigli innanzi, e vi fece di nuouo oratione, e con lui il Bellarmino, e tutti i Padri, che ne piangeuano per allegrezza. Così cominciò ad aprirsi la via alla diuotione del popolo, la quale andò ogni dì più crescendo; tanto più, che concorreua la. Diuina Maestà ad approuarla con ispessi miracoli, che non solamente in Roma, ma per tutto il mondo, grandi, e singolari ne faceua per intercessione del Santo. Dal che mosso Paolo V. Sommo Pontefice, l'anno 1605. concedè, che delle virtù, e de miracoli del seruo di Dio Ignatio, si facessero legitime pruoue, e se ne formassero canonicamente i processi. Questi compiuti, l'anno 1609. supplicandogliene poco men. che tutti i maggiori Principi d'Europa, oltre a'Regni d'Aragona, Valenza, Caltiglia, Toledo, e'l Principato di Catalogna, il dichiarò Beato, e gli concedè Messa, & Officio. Ma per sublimarlo con folenne dichiaratione all'honore de Santi, qual merito

merito di virtù, qual numero di miracoli, quali richieste di gran Potentati concorressero, meglio sarà vdirlo autenticamente di bocca di Monf. Nicolò Zambeccari Auuocato Concistoriale, che innanzi al Pontefice Gregorio XV. in publico Conciltoro cóchiule la lupplica della Canonizzatione d'Ignatio: così dicendo: [Hor questi,& altri miracoli, de'quali ne gli Atti (1 riferifcono più di ducento; e quello, che della vita 3 e virtù sue hanno deposto scicento settantacinque testimonij interrogati; e i lingolari meriti, che hà con tutto il mondo la vita ch'egli menò, non gioucuole a sè folo con priuate virtù, ma diretta al publico bene de gli huomini; tutte infieme queste cose hanno indotto a far si grande opera, perche da. quelta Santa Sede si dichiari degno degli honori, che a'Santi Il danno, non lolamente le Città, e i popoli, che godono incellabilmente de' suoi beneficij, ma con lettere supplicanti a Clemente Ottano, i Cattolici Rè di Spagna, Filippo Secondo, e Terzo, Sigilmondo Rò di Polonia, Maria Imperatrice, Margherita Reina di Spagna, & altri Principi, e Vescoui, l'han domandato. Rinouarono poscia i medessmi, con più gagliarde istanze le suppliche a Paolo Quinto, aggiunteui anco quelle del Christianissimo Rè Arrigo Quarto. Finalmente, assunta che Voltra Beatitudine sù, con applauso vniueriale di tutta la Republica Christiana, a questa Apostolica dignità, sà Ella con quanto ardore Lodouico Decimoterzo Christianissimo Rè della Francia, la richiedesse di scriuere nel ruolo de' Santi quello, che per nettare il suo Regno dall' Heresia, egli haueua eletto per Protettore:il che teltifica a V.B. có let. tere sì efficaci, che non dubita punto di dire, che niun'altro gran beneficio, e fauore ch'egli sia giamai per riceuere dalla. liberalità di Vostra Beatitudine, gli sarà sì caro, come questo honore d'Ignatio. Di che bramossillima anche V. Santità, inchinata a queste replicate preghiere, commise la relatione della causa già fatta, a' Padri di quelto amplissimo Senato a ciò deputati. Intanto soprauennero nuoue lettere, e nuoue istanze di Massimiliano Duca dell'yna, e l'altra Bauiera, e di Ferdinando Imperadore, i quali amendue con si grande ardore, e brama supplicauano per lo medesimo, che il primo, il chiede dalla Santa Sede, per premio, e ricompensa delle satiche



tiche sofferte nell' impresa di Praga: l'aktro dice, che tutela, e gloria della Germania farà , fe fi conti fra' Santi vno , la cu<sup>1</sup> Religione fù da Dio eletta per difesa della Germania.] Finqui l'Auuocato. Da si gran meriti dunque, e da tali, e tante richieste, mosso il Pontesice Gregorio XV. (la cui memoria. viuerà perciò nella Compagnia in eterna benedittione)l'an no 1628. a'12.di Marzo giorno annouale di S.Gregorio il Grande, con giubilo vniuersale di tutta la Chiesa, il canonizzò solennissimamente, e'l dichiarò degno dell'honore di Santo. Poscia Vrbano VIII. che gli succedè nel Pontesicato, per tegistrarne la memoria nel Martirologio Romano, frà alquante formole, che per ciò gli furono offerte, vna, veramente degna del merito di si eccellente huomo, ne approuò, anzi ancora in parte compose; & è la seguente. A'3 1. DI LVGLIO. IN ROMA IL NATALE DI S. IGNATIO CONFES-SORE, FONDATORE DELLA COMPAGNIA DI GIESV; ILLVSTRE PER SANTITA, E MIRACOLI, E ZE-LANTISSIMO IN DILATARE LA RELIGIONE CA-TOLICA PER TYTTO IL MONDO.



LIBRO

# 625

# LIBRO QVINTO

#### SOMMARIO

Si riferiscono cento miracoli operati da S. Ignatio Julo in Constante de Servola.

in vita, e dopo morte.

1893, vicia h dis de co

N questo vitimo Libro mi resta à referire alcuni de' più scelti miracoli, con che à Dio è
piaciuto di manisestare in che conto sia appresso di lui l'intercessione di S. Ignatio. Vero è, che se de' miracoli d'vn tale huomo

s'hauesse a fare la stima secondo il merito,

basterebbe raccordarne vn solo, che varrebbe per tutti, & è appunto quello, che il gran seruo di Dio Frà Luigi di Granata, poiche lesse la vita del Santo, notò con queste espresse parole. [ E che maggior miracolo può essere, che hauer Dio preso vn Soldato senza lettere, e preseguitato dal mondo, per istrumento da fondare vn'Ordine, dal quale n'è seguito tanto frutto, e che in si brieue tempo s'è steso tant'oltre per tutte le nationi del Mondo?] Che sembra quel medesimo, che disse dapoi il Cardinale Vbaldini, quando innanzi a Gregorio XV. parlò de' meriti, che Ignatio hauea per essere honorato con la dichiaratione di Santo: Quotquot sunt vhique terrarumSocietatis Iesu in hanc sanctā Sedem, & Catholicam Religionem egregia merita,tot profectò habemus B.Ignatij Loyola miracula, tot argumenta sanctitatis. Ma oltre a questi, che non appresso ognuno hanno il pregio, e la stima di que' miracoli, che pur lono, altri in gran numero ve ne hà, che rendono Sant' Ignatio ancor in questa parte glorioso. Che se bene mentre egli visse, come a suo luogo io referì, supplicò a Dio, che per fuo mezzo non operasse miracoli, onde altri l'hauesse in credito, e veneratione di Santo, e il P. Pietro Ribadeneira nelle prime vite, che di lui publicò, scrisse, che Iddio l'hauea condotto per via più di virtù interne, che d'esterne marauiglie: pure il vero si è (e se ne auuide, e corresse dapoi anco il Ri-Ggg

badeneira) che S. Ignatio viuendo operò non pochi se non Profetie di s. ordinarij miracoli. Tali sono risuscitare vn morto: Ritornare ad vna donna vn braccio assiderato, ad vn'huomo vna mano abbruciata: Sanare con la benedittione vuatifica incurabile. Liberare vn'oppresso dal demonio; vno dal mal caduco; vn'altro da eccettiui dolori di Itomaco; molti da. febbri pestisere, e mortali. Stando in Roma, mostrarsi nel medesimo tempo in Colonia ad vn Padre, che bramaua di vederlo; comparire col volto intorniato da raggi di luce: e fra le altre vna volta lingularmente in Roma ad Aleslandro Petronio suo medico, & amico intermo; à cui insieme portò con quella visita celeste la gratia della sanità. Stare spesse volte in aria sospeso, quattro, e cinque cubiti alto da terra... Fauellando con voce fiacca, e dimessa, essere vdito più ostre di quello, che ogni forza di voce humana comporti. Vedere i secreti delle conscienze. Liberar da timori, da tentationi, da fantalime diaboliche: come fece co' Padri Pierro Ribadeneira, Eleuterio Pontano, Oliuier Manareo, Balduino ab Angelo, & akri. Saper le cose, che si faceano di lontano; come il fuggirli d'vn de' noue compagni, il morirgli treamici, Hozes, Codurio, & Agnesa Pasquali; del primo de' quali vide anco l'anima andar tra' Beati. Predir poi cose auuenire: Ad alcuni, come à Pietro Quadrio, & a Michele Rodès, quello che sarebbono in prò della Compagnia, molti anni prima, che la fondasse: Ad altri, contare tutto minutamente il corso della vita, che terrebbon nel mondo, così il protetizzò a Giouan Pasquali, a Michele Zarroiura Dottore in legge, a Martino d'Helartia, & a Francesco Dalmauo. Ad intermi a morte, abbandonati da medici, che fanerebbono. Predisselo di Simone Rodriguez, di Pietro Ribadeneira, di Stetano Baroelo, e di Pietro Ferri. Del B. Francesco Borgia, che entrerebbe nella Compagnia. Del medesimo, e del P. Diego Lainez, che gli luccederebbono nel Generalato. Del Collegio Romano, e del Germanico, e di quelli di Napoli, e di Toledo, gli accrescimenti, e i selici successi che haurebbono. I trauagli, che la Compagnia incontrerebbe fotto va Pontefice; ,e la mutatione, che si farebbe d'vn'Arciuescono di Toledo grandemente auuerso a' Nostri, in vno altrettanto amico



emitor e fimili altre predittioni, fino al numero di ventiquatero. Ne percioche vna parte di questi miracoli, se non più tardi di quel che torie altri haurebbe voluto, non si è messa in publico, debbono perciò notarli o di tralcuraggine i primi; che li cralasciarono, o di credulità gli vitimi scrittori, che li referirono; percioche non si son publicati a miracolo, prima che se ne habbia hauuto publiche pruone di testimonij giurati ne gli atti autentici della lua Beatificatione, Ma dopo morte del Santo, i miracoli, che Iddio ha operati ad interceilione di lui, iono in tal numero, che i foli prounti giuridicamente, montano a centinaia; & io quelti, che hò prefo a riterir qui (trattone vna piccola parte de già l'ampati) holli cauati dalla Bolla, dalle Relationi de gli Vditori della Ruota, e da gli atti giuridici della Canonizzatione, e da'processi particolari, e atti publici fattine in più luoghi. Nel riferirli poi, non m'è paruto di douer leguitare alcun'ordine o di luoghi, o di tempi, o di materia, ma solamente quello della va. rietà, che vale a render meno incresceuole la lettione.

Maria Nateri, ita la soconda sesta di Pentecoste dell'an-rata dall'anno 1618. da Loano ad Arassio, Terre della riuiera di Genoua, negare in mal'una lungi dall'altra dodici miglia, a visitare N. Signora, marauigliosa visione Presdel Carmine, su supragiunta da vn diluuio di piogge, che sad Albéga. caddero incessantemente va dì, e vas notte, e con ciò forzata a differire il ritorno fino alla mattina del mercoledì, & a prender la via della marina, peroche l'altra più dentro terra. era impraticabile per i fanghi. Con esso lei era sua madre, innanzialla quale ella andaua venticinque paísi discosto; amendue lungo il lito. Hor Maria, senza auuedersi d'vna suriosa piena, che in quel punto il torrente Antognano menaua, v'entrò inconsideratamente nel letto, gridando da lungi la madre, che le veniua dietro, e de n'era accorta; ma il fremito del mare, che rompeua al lito, non ne lasciò vdir le voci. Così le fù lopra in vn momento vna torbida, & impeeuola fiumara; da cui, mentre ella, per tuggir, dà la volta, e corre verso la madre, le si tolse di sotto a'piedi il terreno, e cadde; con che tù rapita dal corrente, e sospinta dentro al mare. La madre, in vedericla morire innanzi, senza poterla soccorrere, gridò inuocando N. Signora del Carmine, e il Ggg iomi-

11.



somigliante sece anco la figliuola, la terza volta, che dal sondo surse a galla, vicinissima ad annegare. Era questa giouine singolarmente diuota di N. Signora, & haurebbe voluto esser sicura, la sua seruitù, & affetto esser da lei gradito: e'l diantecedente, consessandos, hebbe a dire, per vna certa più vehemenza d'affetto, che presuntione, che non le pareua, che la Vergine l'amasse quanto ella meritaua, nè la tauorisse quanto n'era degna la seruitù, che le saceua. Ma quanto ella. in ciò sosse lontana dal vero, N. Signora al presente bisogno gliel dimostrò. Appena ella hebbe finito d'inuocarla, che ne senti incontanente l'aiuto: percioche si trouò stesa sù l'acqua, con le braccia aperte, riuolta verso il cielo, co' piè giunti insieme sì strettamente, come le sosser legati. In tal sito galleggiando sul mare, versò per la bocca, senza veruno ssorzo, tutta l'acqua, di che era homai piena. Inuocaua intanto la Vergine, si perche la piena del torrente ingrossando la. portaua sempre più dentro mare, còme anco, perche le rimordeua il cuore la coscienza delle parole dette il di innanzi; che allora parendole troppo ardite, pensaua d'esser per loro demerito castigata. Oltre alla Reina del Cielo, ella chiamaua in aiuto quanti Santi le veniuano in mente: & in ciò fare senrissi gran confidanza in S. Ignatio; non solamente perche ella hauea nella Compagnia due fratelli, ma perche le venne in mente, che hauendo sei giorni prima sognato d'esser caduta in mare, l'era paruto, che S. Ignatio comparsole con N. Signora del Carmine, ne l'hauesse cauata, e rimessa in terra: il che fe bene allora fù da lei creduto non altro che imaginatione di logno, pur le hauea messo nel cuore vn certo tenero affetto di confidanza verlo il Santo: onde allora il pregò ad aiutarla, con queste parole appunto: O B. Ignatio, saluatemi; perche voi sapete, che hò due fratelli nella vostra. Religione. Nel medesimo punto ch'ella disse così, (& era. già vn miglio dentro al mare) le sparue da gli occhi, e dalla mente il mare, e la terra, e tutto il mondo, nè più s'auuide del pericolo in cui era, peroche tutta la rapì fuor di sè vna visione bellissima, che le si rappresentò; e sù questa. Videsi circondata da vna candidissima nuuola, grande sì, che pareua, che per fino al cielo giungesse, e piena d'una dolcissi-

ma luce, quale, diffe ella, è in oriente, quando stà per leuarsi il sole: e benche gli splendori sossero assai più intensi, e vehementi, pur nondimeno le sosseriua l'occhio di mirarui. Quelta nuuola, formaua come yn theatro tutto pieno d'Angioli, ritti in piè, bellissimi di persona, e luminosi assai più che il sole, si che patiua a riguardarli in volto. Frà questi no vide due a riscontro, l'uno de quali teneua in mano una velta di color tanè, e l'altro vn'altra bianchissima, e intele che quello era l'habito del Carmine, ch'ella da molti anni vestiua per voto. In tanto le parue di sentirsi confortar la vista a mirar più alto, doue anco il lume era più denio: così mettendo verso la cima lo sguardo, vide d'assai lontano, su che appena la distingueua, vna bellissima donna, del cui seno viciua come vn fiume di splendori, tanto viui, che appena lasciauan che il vosto le si vedesse. Inuocò ella allora S. Ignatio, parendole, che le sarebbe da lui rintorzata la vilta, perche potesse meglio affissarla in vn si bell'oggetto, e di cui vedeua si poco. Appena hebbe inuocato il Santo, e sel vide innanzi sopra gli Angioli, con le braccia aperte, con la faccia. accela, e con vn lembiante allegrissimo; che miratala alquanto, senza dirle parola, calò verso lei, e le si aunicinò tanto, che poteua ottimamente discernere i lineamenti del volto. In tanto vide che N. Signora, steso il braccio, e'l dito verlo S.Ignatio, glie lo accennaua, e parea le dicesse, sui esser quello, ch'ella inuocaua; perciò a lui si raccomandasse. Ma esla, alzando le voci per nuouo rimordimento di colcienza: O B. Ignatio, disse, perdonatemi: che hor mi souuiene d'ha. uer parlato più volte, come incredula della voltra fantità, mentre riprendeua il P. Gio. Antonio mio fratello, perch'era entrato in vna Religione, il cui Fondatore non era canonizzato. Allora vdì la Vergine N. Signora, che ripigliando; Hor vedi, dille, come egli è Santo, e come di tanti altri, che hai inuocato, egli folo è venuto a foccorrerti: e fua mercè, tu farai falua. Salua, intendeua la donna, dell'anima, si come dille dapoi, che del presente pericolo, in cui era, punto non si auuedeua. E contale speranza di douere esser salua per mezzo suo, si die a pregarnelo istantemente: e benche egli mai non le dicesse parola, pur mirandola con allegrissimo volto, Ggg



volto, e forridendo l'empieua di confolatione. Era già interno a quattro hore, ch'ella godena di tal visione; benche dapoi quando si risentì, le paresse essere stato non più che vn brieue momento. Intanto la madre estromamente dolente, per veder sù l'acqua la figlinola in convinuo pericolo d'affondare, corse colà attorno gridando merce d'alcuno, che venille a foccorrerla; e fulle proueduto d'vn'huomo di quel contorno; brauissimo notatore, che raccomandatosi egli ancora à N. Signora, si buttò a porgerle aiuto: benche con istento, e pericolo, peroche il mare era grosso. Pur v'arriuò; e poiche le fù appresso, l'afterrò per un braccio, e con ciò subito le suani d'auanti la visione, e si risentì, e di nuouo si vide in mare, e in pericolo, e come per allora vi cadesse, gelò. In vedersi poi colui da presso, & in sentirsi prendere per un braccio; credette ester data a' demonij: tanto più, che appena il notatore l'afferrò, che amendue infieme andaron fottacqua, ond egli la lasciò, & essa tornò a galla nella postura di prima; 🗨 gridaua, raccomandandosi a Dio, a N. Signora, & a S. Ignatio, perche la togliessero delle mans del demonio. Ma il notatore, dalla iperienzafatta, e dal vedere come ella itaua a hor d'acqua, ciò che naturalmente non si può, pensò di condurla à terra sospingendola, come ella sosse vna tauola, e ci ti prouò, e gli riusci di sarlo, con tanta ageuolezza, e tanta velocità nel notare, che l'hebbe ad euidente miracolo. Fin dal principio, che la donna su portata in mare, e la madre andò gridando aiuto, molta gente accorse al lito, chi per aiutare; doue hauesser potuto, chi per vedere l'esito di quel satto. Frà gli altri, Pier Maria Torre da Albenga, vide sopra la donna vna gran luce, e dentro di esla, stelle, o, come pareuano, perle lucidissime : e imaginando esserui alcuna cosa sopranaturales, e che Iddio volesse salua colei, che di ragion douea essere annegata fin da che il torrente se la portò, spedì due miglia lontano a Tomalo Moreno, che è il notatore di cui hò detto, che la condusse a terra. Doue, poich'ella sù giunta, inginocchiatasi, e pregati i circostanti a sar seco il medesimo, ringratio N. Signora, e S. Ignatio, da' quali riconosceua la vita. Vi sù chi la pregò a dire, che luce fosse quella, che le si vedeua sopras fin dalla spiaggia, e se hauea hauuto alcuna visione: ma ella

tutto si tacque: e riuestita al meglio che si potè, e condetta. alla Chiefa de' Padri di S. Francesco da Paola, poiche vide la madre, che quivi si era rivirata a raccomandarla a Dio, la ... prima cola fù, dirle, che il fogno, che fei di prima le hauea. contato, li era compiutamente auuerato: e volle dire dell'hauerla cauata del mare N. Signora del Carmine, e S. Ignatio. Diuulgata la nuoua di simanifelto miracolo, i Padri del Carmine di Loano ne prelero giuridica informatione: nella. quale però la donna, dicendo ben sì che N. Signora del Carmine, e S. Ignatio l'haucano liberata, tacque la visione: sì per ilcrupolo, non olando dire, che quella Signora c'hauea veduta; tosse la Madre di Dio, come anco per certo timore di vanagloria. Ben la contò ad alcuni Religiosi, ma non altrimenti, che sotto obligo di sogreto. Ma mentre ella; indi a non molto, vna notte staua facendo oratione, e ringratiando Dio, e i due suoi liberatori, eccole di nuouo innanzi quella medesima Signora, veduta da leinella nuuola, ma con altro sembiante che non allora, cioè seuera in volto, e che col dito la minacciaua. Inhorridì la melchina,e diè in vn dirottissimo pianto, non lapendo per quel nuouo peccato si tosse rela mèrireuole dello sdegno, e delle minacce della sua liberatrice, e pregolta lungamente indarno ad ilcoprirglielo: e percioche ella era fubitamente fuanita, nè più tornaua i riuolfe, prieghi a Christo, e per tre hore durò supplicandogli sopra ciò. Finalmente, vinta dalla malinconia, e dalla stanchezza, si chinò il volto sù le mani a prender riposo; e allora sentì riempirsi l'anima d'vn'incredibile godimento, e vdì vna voce, che trevolte le disse; Figliuola, racconta la verità di quanto tu hai veduto di mia Madre. Con che assicurata, e della cagione delle minacce di quella Signora, e ch'ella era veramente la Madre di Dio, si dispose a dar piena, & autentica testimonianza del tutto, come lece: & è quanto io hò scritto quì, aggiun-و altrı che و oui folo quel di più , che la madre , il notatore , & altrı che و turono ipettatori del calo, hanno con giuramento depolto.

Predicaua in Arboes Terra della Contea di Borgogna, Schernitore de miracoli vicino a Dola, vn certo Religiolo, il quale inuitato vn giore di s Ignatio no a desinare dal Dottore Gillabos, huomo non men virtuo morte. In Arso, che letterato, e vdendo grandemente esaltare dal mede- boes di Bor-

Limo,

Mornis

simo, la sancità e i miracoli di S.Ignario, se ne sè besse, e con vn atto di Icherno, diffe pargle di molto dispregio: Che il Fondatore de Geluiti, al più chopotelle, arnivaua a lanare vadolor di denti; ma non passaua più ostre. Questa maligna parola vicita della bocca d'un'huomo di tal protessione, e di tale habito, scandalezzò, e contristò tutti i conustati, e non si palsò più oltre in tal ragionamento, tacendoù con vna certa maninconia; peroche quella casa era diuotissima di S. Ignario. Auuenne questo il lunedì presso alla metà della. Quarelima, e Iddio N.S. mirando più al bene del popolo. che al male, che il predicatore hauea meritato, volte che compiesse interamente il corso delle sue prediche. Il lunedì dopo Palqua, fù conuitato la feconda volta dalimedelimo Dottore; & allora fù tempo di rendergli merito condegno della lua empietà. Percioche mentre Ilaua con vua tazza di vino in mano, sù l'atto di bere, inhorridi impranilamente, e cominciò a gridare, che i denti gli si schiantauano, e chenon porca più aprir bocca; e in così dire, gli s'inchiauellaromo le mascelle, nè posè più profesir parola; ma solo mugghiaua, e tremeua come un disperato. A questo accidente soprauennero raccapricci, horrori, e connulsioni, e tali dibattimenti, e imanie da infuriato, che contrastaua a cinque, o sei huomini, che a sorza il teneuano. Chiamaronsi tutti i medici del luogo, ma percioche il male era da Dio, gli huomini non vi poterono incontro. In tal pena visse trègiorni, facendo col suo castigo vna gran predica al popolo, del ritpetto che a' Santi si dec. In fine di essi, senza hauer potuto mai dir parola, nè di rauuedimento, nè d'altro, miseramente mori.

Altro caso fimile all'ante-

in to huck con

Prima di questo, l'hauca pagata in Ispagna, presso alla. cedente. Pres. Città di Cordoua, l'anno 1610. vn Laico d'vn'altra Religiofo a Cordona. ne, il quale veduto vn fratello Coadiutore della Compagnia, si diè a schernirlo con parole di grande oleraggio fuo, del duo Ordine, e dopra tutto di S. Ignatio, dichiarato non molti meli prima, Beato. Così fatio di dirne quante ne volle, si trasse di dosso l'habito, e ogni altro vestimento, e ignudo si buttò a notare in vn riuo grande, che quiui era, e seruiua. alle macine d'un mulino. Hor mentre notaua, nel che era brauissi-



#### Libro Quinto 633

brauffimo, gli venne voduro di nuono il nostro Fratello, e chiamatolo, O hauessi io qui, disse, il vostro Padre Ignatio: il vorrei san bere tanto, che mai più non haurebbe sete. Queste surono le vitime parole, che disse in sua vita: perche immediatamente, come fosse stato un sasso, piombò al son-

do, e lenza mai più forgere, annegò.

Quattro nobili donne Modonesi, Lodouica Fontana, Francesca, & Anna Brancolini sue sorelle materne, e Liuia, figliuola d'Alberto Fontana, e loro nipote, l'anno 1598. si Quattro spiriscopersero indemoniate. Di queste, Lodouica era maritata maratigliosain Paolo Guidoni, Anna era donzella, Francesca, e Liuia, Ver- dana. gini coronate nella Compagnia di S.Orfola. Invidia, e ide: gno di vedere in vna casa tanta honestà, e virtù di sì raro elempio, mossero, come poscia il consessarono, i demonija far loro quest'oltraggio, per così indurre alcuna di loro, se mai hauesser potuto, ad alcuno atto disdiceuole alla sua prosessione. Ma Iddio, salua l'honestà di tutte, acconsentì a demonij il tormentarle ne'corpi, per coronare il merito della lor patienza, e glorificare il nome di S. Ignatio, che si potentemente le liberò. I primi effetti di cotale inuasamento surono stranissime malarie, per cui grandi spese, e grandi consulte di Medici furon satte. Ma tutte in vano. Percioche da vn male elle passauano repentemente ad vn'altro a quello inrutto opposto, e contrario in estremo; nè rimaneua vestigio di quello, che partiua, nè s'hauca prima indicio di quello, che succedeua. Vn di eran sane, e gagliarde, il seguente in extremis: indi in vn fubito si rizzauano, come sossero risuscitate, poi ricadeuan, con lempre nuoui, e stranissimi accidenti. Se si adoperauano acque, & olij benedetti, il male suggendo di doue elsi erano applicari, compariua in altro luogo, e cangiaua, secondo esso, natura. Oltre a questi stratij del corpo, patiuan nell'anima incentiui gagliardissimi di lasciuias che a persone di tanta honestà, riusciva più intollerabile, che tutti infleme i tormenti del corpo. E percioche Iddio fempre le guardo, e mantenne immaculate, i demonij, ciò che Iolo poterono, mouean loro le lingue a parole laide, e sconce. Ridurli ad orare, il che prima si volentieri faceuano, era loro grandissima pena. Moleo maggiore vdir messa: e d'ordina-

 $\mathcal{M}$ .

rio auueniua, che nel cominciarli quelta, elle trampuiusno, onde era bifoguo portarle quindi altrone, perche rinnenissero. Nel contessari, ammutoliuano, e traheuano fuori sconciamente la lingua, in dilegio del confessore. Ma il peggio d'ogni lor male era, il parir si vehementi, e gagliarde, voglie d'yccidersi, che raluota sottrahendosi l'yna dalle altre, si ritirauano nelle più riposte, e lontane stanze della casa, e quiui battendo il capo per le mura, e lasciandosi cadere a piombo in terra, si maltrattauano fino a tanto, che allo strepito delle percosse, e delle grida, accorrendo alcuno di cala, le soccorresse. Et vna volta, la maritata, infuriando improuisamente, corse fino alsa più alta parte della casa, per buttarlone; mà piacque a Dio, che il marito auuedutolene, e itole dietro, tolle in tempo di ritenerla: benche il demonio, che la portaua a morire, in quella vece la gittalle contra terra sì gagliardamente, che vi rimale senza spirito, come morta. A mali di cotal forte, che in donne, malsimamente vergini, com' erano trè di loro, ponno in gran parte cagionarli. da altri principij, pur si giudicò necessario prouedere co'soliti rimedij della Chiesa. Perciò si chiamarono il P. F. Benedetto Merla dell'Ordine di S. Domenico, e il P. Girolamo Fontani della Compagnia; il primo, come intendente della cura de' maleficij, l'altro, come tratello delle trè maggiori, e zio dell'ultima. Ma quantunque s'adoperassero per iscoprire con euidenza, se vigrano spiriti, mai però non ne trassero segno indubitabile. In tanto auuenne, che mentre vn di i sopradetti Sacerdoti esorcizzauano le interme, entrò nella medesima stanza, doue ciò si faceua, il P. Girolamo Bondinari della Compagnia, loro contessore; e di nascolo, sì che niuna di loro il vide, attaccò al muro vna picciola imagine di S. Ignatio, A quelto solo i demonij si risentirono, e si scopersero, con ilmanie, e con turiosissimi dibattimenti, mouendoli, e bollicando per tutto il corpo delle miseredonne, e riuoltandoli a chiedere al Bondinari, per che fare hauesse quiui recata l'imagine di colui, di cui solo temeuano, e contra cui cominciarono a dire ingiurie di sconcissime parole. Poi si diedero a farsi cuore l'vno all'altro, & ciortarsi, che percioche erano innumerabili, non cedessero ad vn solo, ician-



sciancato, pelato, e mezzo cieco (così chiamauano per ischerno S. Ignatio, caluo, offeto d'vna gamba, e per lo continuo lagrimare, rifentito degli occhi) nè vi fosse alcun di loro sì vile, e codardo, che abbandonasse la sua. Fuui nondimeno vn di loro, in cui più potè il timore del Santo per luggire, che non le parole de compagni per rimanerii, & era... questi capo di torma, e con tutti i suoi, alla prima veduta... del Santo, le ne andò, lasciando tramortita la giouine: la... quale, quando rinuenne, disse, che s'hauea veduto presente S. Ignatio, che la confortaua, e le prometteua sicura, e intera liberatione. In tal modo scoperti, non si ritener da poi di dare anco più manifesti indicij della loro presenza.. Tali furono, fauellare in diuersi linguaggi, massimamente latino, arabo, e furbelco, ciò che mai le Donne non haueuano appreio. Raccontare, come le vedessero di presenza, cose, che in quel tempoluccedeuano molto lontano. Indouinarne altre, che poscia auueniuano. Caminar ginocchioni per terra, lenza punto muouere le ginocchia. Conoscere doue fosser reliquie, che non hauean veduto, nè portar, nè riporre ne luoghi, doue le rinueniuano. Gonfiarsi loro varie parti del corpo, e in vn momento ipianarii; e iimili. Con. tale euidenza dell'inualamento, ii procurarono potentissimi rimedij per liberarnele. Furon condotte a N Signora di Reggio, a S. Agata di Sorbara, al lepolero di S. Geminiano, tutti luoghi famosi, singolarmente per ispesse liberationi d'indemoniati. Ma ne tornarono lenza aiuto. Il che su cagione, che percioche si era veduto per isperienza, che solo al nome d'Ignatioss risentiuano, e, prima che vederse innanzi l'imagine, vna truppa di loro le n'era fuggita, in mano di lui mettessero tutte le loro speranze, e nell'aiuto suo s'abbandonassero: il che fecero, promettendo con voto, le erano liberate, di passare il suo di come festa, e digiunare la Lua vigilia. Accrebbe le speranze, e la diuotione, un nuouo dussidio d'una reliquia del modesimo Santo, venuta appunto in que tempi da Roma, e portata in cala loro, con tal contulione, e tumulto de demonij, che mugghiando, e vrlando, e maladicendo chi l'hauca mandata, e chi l'hauca recata, confessarono, ch'era venuto in quella casa, chi ne gli haueaa diicacciare.

scacciare. E che ciò veramente fosse per essere, si vide il medesimo giorno: percioche vn de' principali capi, che saceua più de gli altri il coraggio, e l'ardito, dopo hauer detto, che d'Ignatio, e de' pari fuoi, non hauea timore più che d'vn'ombra, e che per lui non mouerebbe vn passo, & altre somiglianti parole di vanto, in vn fubito, mutando linguaggio; ahi (comincià a dire tutto tremante) ahi che non è così: Esce di quest'osso vna hamma, che mi cuoce, & abbrucia; io non la posso più sosserire. S. Ignatio mi caccia: e il ripetè trè volte, aggiungendo, che in breue si vedrebbono altri suoi miracoli, e che i demonij stessi sarebbono sforzatia gridare innanzi al Pontefice, perche la sua Canonizzatione s'affrettas e con quelte parole parti. Dietro a costui, vn'altro principalillimo di que capi, fuillaneggiando anco egli il Santo e butlandolo con brutte parole, indi chiamando dishonorari, 🛻 codardi i compagni, ch'eran partiti, giuraua, ch'egli nò nea ne andrebbe : ma appunto egli ancora, nel dir così, su scata ciato: onde convenendogli vscire, si butto ginocchioni imnanzi ad vna spina della corona del Signore, che quiui era e grido: Io parto da costei, ma non per Ignatio no: me ne protesto: non è egli, che me ne scaccia, è questa spina, che può più di mè. Così andaua dicendo, e pur non partiua: 🔏 no a tanto, che mettendo vn'altissimo strido, e così com' ginocchioni, caminando fino all'imagine del Santo, e prostrandouisi innanzi, gridò, E pur conviene, che mal min grado il consessi: sono i meriti d'Ignatio, che mi scacciano. É ciò detto vscì. Il medesimo aupenne ancora a molti altriche, partendo, si protestauan d'andare, chi per vno, e chi. per va'altrosanto, fin ch'erano ssorzati a leccare la terra a pià dell'inagine di S. Ignatio, e consessare, che per sozza, ch'egli loro faceua, tornauano all'inferno. E tal vn d'essi si riuoltaua a Lucisero, egli rimproueraua con dispetto la sua debolezza, e codardia: già che non era basteuole a mantenerli in. quel possesso, in che, a sidanza di lui, s'erano posti. Così si andauano ogni di più liberando da alcuni di que' capi demonij, che vscendo, seco tirauano le loro truppe. In tanto data a leggere alle inuafate, per quando hauellero triegua, la vitadi S. Ignatio: ma ciò più che niun'altro esorcismo valse.

a metter sottosopra tutti i demonij, che le possedeuano, & a cacciarne di molti: e vn gran numero d'essi, che staua annidato nella lingua d'una di loro, le si scoperse solamente al cominciar, ch'ella fece a leggere, e gridò, che anzi che leggere quel maladetto libro s'eleggeua d'andarsene; e parti. Similmente anco altri, che vscendo gridauano, Ahi, Iddio, che toglielti a noi la gloria; per darla a quelto prete fciancato . In tal maniera, con sempre nuoui successi, che lungo sarebbe a enterire, tutte quattro rimalero libere da gli spiriti: prima-Francesca, poi Anna; indi Lodouica, e per vitimo Liuia, 🕒 ritornarono tutte alla fanità, alla quiete, & alla diuotione di prima. Anzi, in premio di questo lungo patire, e della co-Itanza in mantenersi sedeli a Dio in tante suggestioni d'ossenderlo, egli fece loro gratie singolari, massimamente a Lodouica, che n'hebbe vn raro dono d'orazione, e d'vnione con Dio, si che pareua, che non potesse staccarsene mai col pensiero, ne d'altro, che di lui sapeua sauellare. Asprissimo poi era il tenor della vita, che prese, e haurebbe fatto eccessi di penitenza, se il Confessore non le hauesse posto freno al teruore. Così durò cinque anni, che tanto loprauisse alla sua liberatione, e morì appunto la vigilia di S. Ignatio, il quale ( fe creder si dee ad vn demonio che il disse ) l'introdusse come sigliuola in Paradiso. Certo è ben, ch'ella, vna mattina comparue ad vna sua figliuola per nome Daria, vestita di bianco, e luminosa a par del sole, e l'esortò a perseuerare fino all'estremo in quello stato di perfertione, che s'hauea eletto, e pen confortaruela, le contò cose ammirabili del Paradiso. Erano già passati due anni dopo la liberatione; quando ecco improuisamente Liuia, la più giouine di tutte, si scoperse di nuouo indemoniata. Il primo indicio, che le n'hebbe, fù vn pazzo gridare, che gli spiriti secero, che Ignatio non voleua, che ne pur hora hauessero pace, e che si tornaua con loro a gli strapazzi di prima; dietro a che diedero in furori terribili, Itratiando alla milera giouine il volto, e i capegli, e gridando, e parlando in molti linguaggi, cose da disperato. Nonl'erano però molelti altroue che in cala; percioche, come dissero, S. Ignatio voleua, ch'ella potesse godere in pace de' sacramenti, e della parola di Dio nella Chiefa. Et anco in cafa Hhh



ella hauea vn'aiuto presentissimo, ch'era vna fanciulla sua cugina, la quale, quando il demonio infuriaua, le faceua incontro il fegno della croce, e comandauagli in nome di S. Ignario, che s'acquetasse, & egli im mantenente vbbidiua; si chola fanciulla, presa l'indemoniata per la vesta, la conduceua douunque le fosse piaciuto, ridendosene yn'altro demonio, e dicendo, che vna formica fitiraua dietro vn'eletante. Ma il superbo spirito, ch'era sorzato d'ubbidire si difendeua, dicendo, che non alla fanciulla, ma all'Angiolo fuo cultode cedeua, e in lui ad Ignario, che l'inuiaua. Anzi mentre partiuano in virtù de' soliti esorcismi, molti di loro, se ne andauan gridando, che il Grande Arcangiolo Cultode d' Ignatio, gli scacciaua. Ma la giouine istessa più volte si vide innanzi il medelimo Santo, con volto graue, e maestolo, e con in mano vn terribil flagello, le cui percosse i demonij non sofferendo, parriuano. Così rimale libera ancor quelta.

Gandia......

1

Vn fanciullo di dieci anni , per nome Giro*lamo , figl*iuonato da vna lo d'Onosrio Estraschi da Gandia, hebbe vn sì siero colpo soostemina. In pra vn ciglio, verso la tempia, ch'entrana nella piaga vn dito di talta: gli li gonfiò tutto il volto, e il sopraprese una gagliardissima sebbre. Il Cirusico, in vn mese d'esartissima. cura, non potè mai tirar la piaga a faldare, e fe la vedeua andare in filtola: onde, per lo tanto humor putrido, che ne víciua, e non poteua seccarsi in conto niuno, entrò in sospetto, che non alcun'altra parte più dentro alla testa, pet consentimento della percossa, fosse offesa, ciò che molte volte interviene: il che quando tolle, era necellario di trapanargli l'ollo, & aprire vn'altro stogo alla marcia, che icolaua colà per la piaga dell'occhio, e la faceua insistolire. Ma percioche quella era cura di qualche pericolo, ne volle il configlio d'vn'eccellente cirusico. Così ambedue venuti a visitare il faciullo, mentre l'ordinario gli toglie d'intorno al capo le fadce per ilcoprire la piaga, non si trouò d'essa altro, che vna piccola cicatrice, segno che v'era stata. Di che mentre l'vno rimane attonito, e l'altro si tiene per ischernito, la madre del tanciullo fattasi innanzi, disse, che quella era cura d'vn'altro cirusico miglior di loro: cioè di S.Ignatio, a cui ella, sentendo parlar di tagli, e d'aprimenti d'ollo, era ricorda, con voto,



le reruleua al figliuolo la fanna, di visitar noue:giorni il suo alcare: come dapoi fece, in riconofcimento della gracia i en pagamento del debito.

- Jacopo Mungiardino do Scio, giouine di venticinqué anriis anomalò grauemente di febbre; ma quello che il riduffe a giarfi per rice all'estremo, su vn sivenimento d'orina di cinque giorni, nimento d'orina di cinque giorni della cinque giorni de nulla giouando per aprirle in alcun modo da via, quanti ri: tocco d'via in medi, etiandio violenti, sopporo viarui i periti: e già il pren- signatio: in denan delirij, gorifiamenti, & estri fintami mortali i ande. Scio. si risoluette di venire a gli estremi, e darsi al taglio del ciru, sico, il quale nol volle attrimenti, che come corpo morto, a cura disperara re già si stana apparecchiando nella sala del» la cala i ferri, le fasce, & ogni altra cola necessaria a quel seruigio; quando sopragiunse va Padre della Compagnia, peb visitare, e consolare l'infermo, che gli era amico: e imrodotto, gli raccordò prima quel che si donea per la falute dell'airima, indi l'esorcò, per quella del corpo, a raccomandarsi a S. Ignatio, & ad inuocare il luo aiuto; il che l'infermo tece il più divotamente che potè. Allora il Padre gli pose sul petro vna imagine del medesimo Santo, e con ciò così imme diatamente gli si suppe ogni ritegno all'orina, che non pocè nè pure aspettar doue scaricarla, e ne allagò il letto, e la camera, e india poco si rizzò in tutto libero, e sano, anco d'ogni altro malوب ,

Vna oppilatione di trè anni, portata da Maddalena Talauera, degenerò finalmente in idropilia, e n'era horamai con un simil sì gonfia nelle gambe, e nel ventre, che non potea dar due tocco sanata passi da sè. I medici, come insanabile ad ogni cura d'humation di trè anni, degeneration d'hausano abbandonata e con che alla rivolta. no rimedio, l'haucano abbandonata; con che ella, riuolte, ta inidropitia. tutte le speranze sue nell'aiuto del cielo, prese per intercessore appresso Dio S. Ignatiò, il quale quel medesimo anno del 1601.1n Gandia, doue ella era, hauea operato molti, e ltupendi miracoli. Obligossi dunque con voto, di recitare ogni dì, fin che viuesse, vn Pater noster, & vn'Aue Maria. ad honor fuo: il che promesso, si pose con gran tede sul ventre vna imagine del medefimo Santo; e immediatamente a quel tocco si senti esaudita: perche cominciò a sgonfiare, risoluendosele a poco a poco con insensibile traspiratio-

Monea net lecher

Įď.

Hhh

ne quegli fiumori, ond'era piena, fi che in men di tre giorni ne su interamente igrauata, e con la presona sana, & agile, come prima che intermasse. . 11 Jug.

Apparitione Entrò a seruire a Dio nella Compagnia vn giouine Scoz-Compagnia zese di rari talenti, per nome lacopo Firio. Questi, dopo le tentato, e riprensione per pruoue del Nouitiato, passato agli studij nel Collegio Romache sudiava, no, appena gustò il dosce della speculatione, che perdètutto re. In Roma, il gusto della diuotione. Il tempo assegnato a medican leca cose di Dio, ad esaminare la coscienza, a leggere libri santi, spendeua tutto in sarsi più dotta la mente, studiando joconi che quanto acquistaua di sapere, altrettanto perdeua di spini to. Nè si auuide mai quanto debole con ciò si hauesse reso l'anima, se non quando gli su bisogno d'adoperare le sorzai dello spirito, che non hauea. Impereioche, se bene ad vn. che viue fuori del mondo, e lontano dalle occasioni di peccare, ogni mediocre bontà basta per mantenersi in gratia di Dio, oue però qualche gagliarda, & ostinata tentatione so+ prauenga ad assaltario, tolto s'auuede, che perdurarui contro, e riuscirne vittorioso, altra maggior virtù gli è necessaria, che non quella, che gli parea di vantaggio, mentre 4 vineua in pace, senza pericolo, nè contrasto. Così appunto il prouò questo giouine, di cui parlo. Il demonio, che conarte l'hauea laiciato in pace, mentre egli da sè medesimo s' andaua stornendo di Ipirito, poiche il vide confumato, 😅 giunto a quel segno di debolezza, che mal può reggere a contrasto, l'assalse con una impetuosa tentatione, non sò di che ma tale che il meschino si vide à gran rischio di perdersi. Pur nondimeno, perche per altro era d'ottima intentione, si raccomandaua per aiuto a Dio, e s'andaua tenendo come il meglio poteua. Hebbene compassione S. Ignatio, morto da dieci anni pr ima, e vn dì, mentre il giouine era più che mat trauagliato da' fuoi penfieri, e già poco men, che ful perdersi , gli apparue, e con vn volto paternamente seuero, il ripred:: se, perche più ponsiero hauesse hauuto di riuscire nelle scien. ze, che nelle virtù. Questo non essere il fine: perche Iddio l'hauea cauato del mondo, e messo nella Compagnia, e finà con dire, Manco lettere, e più spirito: e con esso disparue. Ma percioche non era venuto solamente a riprenderlo per

ammenda, ma anco à soccorrerlo per aiuto, il lasciò affatto libero della tentatione, e sì affettionato alle cole dell'anima, che riusci gran seruo di Dio, e meritò d'essere Assistente della Germania, nel quale officio moría 21. di Marzo l'anno 1597. E trè di prima del suo passaggio, raccontò quanto qui hòscritto al P.Antonio Menageo, con cui sece l'vitima con-

tessione, per apparecchiarsi alla morte.

Questa su vna visita di correttione, che il santo Padre già di S. Ignatio morto, fece ad vn suo figliuolo: vn'al tro ne consolò mentre vn Padre della Compagnia. ancor viuea, e dimoraua in Roma, apparendogli in Colo-in Colonia per nia. Questi su il P. Leonardo Kessel, grande operario, e di consolario. segnalata persettione; il quale bramosissimo di vedere il suo Padre, della cui fantità, tante, e così stupende cose gli erano riferite, gli scrisse, pregandolo a compiacerlo della licenza. di venir fin di Colonia a Roma. Era il viaggio lunghissimo, il Padre di tempo,e non molto fano,ma fopra tutto, necessario a quella Città, per lo grande vtile, che ne traheuano le anime, per la cui salute era insaticabile. Pur S. Ignatio volea. consolatio: e conuien dire, che ne trattasse efficacemente con Dio, ene hauesse la risposta, che gli mandò; e sù, che non, prendesse quel viaggio, a fin di vederlo; percioche non mancherebbe a Dio altro modo di farlo contento, si che si riuedessero in Colonia. Rimase a tal risposta sospeso il P. Leonardo, nè sapea indouinare in qual maniera ciò sosse per auuerarsi; fino a tanto, che vn dì, che n'era affatto suor di pensiero; si vide incontrare dal Santo, il quale, come venuto per consolarlo, gli si termò innanzi, e si lasciò mirare da lui a. fuo bell'agio, e miraua egli intanto lui, con vn se mbiante, & con vno iguardo tanto amorolo, e piaceuole, che posciasparendogli dauanti, il lasciò ripieno d'una inenarrabile contentezza.

Il P. F. Aluaro da Molina dell'Ordine di S. Domenico 3 S. Domenico huomo qualificatissimo per lettere, e virtù; onde era stato Se- paralitico d' gretario di due Prouinciali, Priore di due Conuenti, Predi-nato repente-mente. In Licator Generale, e Definitore dell'Ordine; viuca in Lima, Cit-ma del Perù. tà principalissima del Perù, paralitico già da otto anni, in sì grande abbandonamento di tutte le membra, e si perduto della persona, che non poteus ne fermare va piè, ne muo-

Hhh

Religioso di

uere vna mano; anzi ne pure articolar con la lingua, e scolpire vna parola, che s'intendesse: perciò, come egli tosse stato vn cadauero, tolo per mano altrui ii mouea, quanto dal letto era trasportato in vna leggiola, in cui si staua immobile tutto il dì. Ad vn sì ostinato, e penoso male, non si era trouato mai, con tutti gli sforzi della medicina, rimedio, ne pur per mitigarglielo, onde perduta ogni speranza di sanità, nonhauea altro conforto, che nella patienza, con che portaua. il suo male, e nella lettione de'libri diuoti: nel qual trattenimento però, hauea bisogno di chi gli voltasse le carte. Così era viuuto otto anni: quando il P. F. Diego d'Oheda, Religiolo del medesimo Ordine, e Maestro in Theologia di quel Conuento, per vna lingolar diuotione, che hauea a S. Ignatio, & alla sua Religione, pregò l'intermo a legger la vita. del medesimo Santo, e glie la diede, e sù quella, che il P.Pietro Ribadeneira scrisse in ristretto, e và nel secondo suo tomo delle vite de'Santi. Applicouuisi il buon' insermo con. istraordinario affetto, e vi prouò hn da principio vna tal consolatione, e conforto dell'anima, che quanto andaua più oltre leggendo, tanto più gli si accresceua. Con essa ancora, senti come mettersi nel cuore vna insolita confidenza nella. intercessione del Santo, sì fattamente, che giunto al racconeo, che quiui sa il Ribadeneira, de'miracoli operati da S.Ignatio, riuolto a Dio con gran sentimento, disse col suo cuore, poiche non potea con la lingua; Signore, si come io indubitatamente credo, esser vere le marauiglie, che del vostro seruo Ignatio in questo libro si contano, così vi priego, che in riguardo de meriti d'esso, a me ancora rendiate la fanità: del che quando vi piaccia farmi degno, fò voto di digiunare la sua vigilia per sin ch'io viua, di recitare ogni di a mattutino, & a vespro l'antisona, e l'oratione sua, e d'esser di lui, e della sua Religione diuoto. Era, quando ciò disse, il giorno di tutti i Santi dell'anno 1607, e profegui la medefima domanda, & offerta per fino all'ottaua; nel qual di verso la sera, lenți d'improuilo, come da vna voce interna, dirli, Rizzati, e camina: e con essa prouò anco nell' animo vn certo impetos che pareua balzasse suor della sedia. Prouossi, e in verità non solamente si trouò le gambe rassodate, e serme per reggerlo,

gerlo, ma le braccia, la lingua, e tutto sè rauuiuato, e gagliardo, onde si diè a caminare speditamente verso doue gli altri fuoi Religiofi affisteuano ad vna publica difesa di Theologia. Rimasero tutti attoniti in vederlo, e nol credeuano desso, fin che da lui stesso intendendo quello esser miracolo operato da S.Ignatio (e tutto per ordine raccontò il fuccesso) essi, voltando lo stupore in allegrezza, intermesse le dispute, tutti insieme si riuossero a rendere a Dio, & al Santo le douute gratie, cantando, come allora si potè più solennemente, il Te Deum laudamus. Indi ne fecero subitamente partecipi i Padri della Compagnia, a cui anche dapoi diedero in forma autentica, & approuata, tutta l'attestatione, e'l racconto del Quel medesimo dì, in cui ciò succedette, staua (presi già gli vltimi facramenti) vicino a morire vn Nouitio della. Compagnia, per nome Christosoro Mesa. Questi, inteso il miracolo, che il Santo fuo Padre hauca operato nel Religioso di S.Domenico, e che perciò i Nostri andauano essi ancora a renderne gratie a Dio, chiese di rizzarsi per accompagnare la commune allegrezza, e cantare con gli altri il Teo Deum laudamus: e sù esaudito: perche da quel punto si rihebbe, & indi a poco compiutamente lanò.

L'anno 1601. 2'26. di Febbraio, sù la mezza notte, s'accese improuisamente fuoco in vna casa di Fiorenza: e perche facena gagliardistimo vento, l'incendio crebbe in poco tem dall' incendio po, e si sparse d'vna in vn'altra, fino alla casa di Donato Fran-con apparitio-ne di S. Ignacesco Galligai; il quale intanto si diè a cauar della sua, il più tio. la Fiorenche potè, le masseritie migliori, e la roba della bottega. Indi, salito sul terrazzo, per considerare qual parte della casa sosse in più pericolo, & accorrerui con acqua, e gualtatoriivenutigli in aiuto, vide, che formontauano d'intorno le fiamme alte da fette braccia fopra il fuo tetto: e'l medesimo tetto era coperto di carboni accesi, e sauille, che gli pionenano sopra; buttare dall'incendio, e portate dal vento: e quello, che più l'atterri, le vampe loipinte anco esse dal vento gli veniuano impetuolamente incontro. A tal vilta, perduta ogni speranza d'aiuro humano balteuole a camparlo dalla distrucciones si buttò ginocchioni in terra, e piangendo dirottamento, con le braccia in croce sul petto, innocò i Santi Ignario, e Fran-

mance net the sel

cesco Sauerio, de'quali era diuoto, e li pregò dell'aiuto loro in quello estremo, promettendo, se gli guardauan la casa. dal fuoco, di mai più non offendere la Diuina Maestà. Appena sinì di così dire, e si vide innanzi sospesi in aria, due braccia iontani, amendue i Santi da lui inuocati, e vdì sensibilmente dirsi da S. Ignatio queste parole: Và via, che sarai consolato. E nel medesimo punto, le siamme ch'erano sì suriole, miracolosamente dibassarono, ricirandoss frà le case, che prima ardeuano, e tutte in fine si consumarono, senza accendersi nè pure vna scintilla, in quella del diuoto, che staua nel mezzo dell'incendio .

demonio con dishonesta\_ Siuiglia.

it. M. W.

Vna tal donna in Siuiglia, si era bruttamente addomesticata con vn demonio, che le compariua in sembiante hu-Donna libera-ta dalle infe-mano: e cotal tresca era durata sette anni. Rauuidesi finalstationi d'vn mente, e si risoluette di rinuntiare si pericolosa, e bestiale cui hauea ha- amicitia, e ne parlò per indirizzo, & aiuto con vn Padre del-Compagnia, da cui confortata ad vna sincera consessione, fette anni. In mentre ritorna a casa per ripensare a bell'agio alle colpe dell' anima lua, si vide appresso vn Romito, che miratala silo, 🐱 fatto sembiante di compassione, la domandò, onde le tosse nata nel cuore quella malinconia, di che portaua sì manifesti segni nel volto? La donna, credendolo quale l'habito il mostraua; Che ne torna, disse, a voi, malinconica, o allegra. ch'io mi sia? lo, (ripigliò il demonio) per tuo bene il richiefi, perche di te mi cale assai più che non pensi. Io vengo peregrino di Roma, & hò meco tali tesori di potentissime Indulgenze per l'hora della morte, che beata te : quando tu vogli viuere come fino ad hora tu hai fatto, potrai esser sicura. di morir santamente, e saluarti come me, che pur sò questa. vita, e porto quest'habito che tu vedi. Pazza che tu se': pensi tu di faluarti per lo tuo fare, e non per la fola mifericordia di Dio? o pretendi, che siano di più valore le tue lagrime, che il suo sangue? A che prenderti dunque pensiero di preti, e di consessioni de Consida nella pietà di Dio, e viui come ti piace: tutto il restante è presuntione. La donna, scorta da Dio, s'aunide dal renor delle parole, che il pellegrino ne era. huomo, poiche sapera i segreti, di che ella sola, e il consessore erano consapeuoli; ne spirito buono, poiche si male la

### Libro Quinto.

configliada; e raccomandatali a Dio, sel cacciò da presso, dicendogli, che bene il conosceua chi sosse, ancorche hauesse presa quella maschera di Romito. Con ciò egli mutando linguaggio; Chi io mi sia, disse, vedralo ben su in altro modo, che tu non ti pensi. lo publicherò le tue dishonestà, & oltre all'infamis, che te ne verrà, farò, che tu ne sia abbruciata viua: e ciò detto disparue. La misera, frà lo spauento delle minacce, e'i rimordimento della coscienza, consula, & allitta, non osò proleguir fino a casa, e ritornò a contare al confessore ciò, che hauca veduto, e inteso. Egli la. conforto, afficurandola, che quelle minacce erano per atterriela, accioche si rendesse, non perche il demonio potesse. tanto. E bene indouinando, che non le mancherebbe che tare in simili altri contrasti, l'armò di buoni consigli, le impole certe diuotioni da fare, e le diede vna imagine di S.Ignatio, dicendole, che mai da sè non la partisse : così confortata la rimandò. Ella, ritiratasi sola in camera a ripensare sopra i luoi peccati in apparecchio della confessione, appena vi tù, che l'assali di nuouo il suo demonio, ma non già sì ardito, che osasse entrar nella camera. Fermossi su la soglia della porta, e quiui bestandola, perche si tosse armata contro di lui convn pezzo di carta, le comandaua, che la gittasse, altrimentiprouerebbe quel che poteua con lei il suo sdegno. Ma ella. tanto più si stringeua in seno l'imagine del Santo, & a lui di cuore si raccomandaua. Onde il nemico si diede a pregarla per quanto le hauca dato di gusto in sette anni, che gittasse da sè quella carta, perche Ignatio, di cui ella hauea l'imagine, non permetteua, che le si auuicinasse. Se ciò ella faces. le, giurauale d'esserle in auuenire niente meno amico, che prima. Ma non le dando ella oreechio, fatto vn' horribile. strepito, si parti. Il di seguente, eccolo in forma d'vna vecchia, che si fingeua penitente del medesimo suo consessore 💰 e le portaua ambasciata a nome d'esso; Che Iddio, mentre egli faceua per lei oratione, gli hauea comandato, che non gli parlasse d'vna semina, che hauea hauuto sì insame commercio col diauolo; percioche indubitatamente era dannata : e poi conchiuse l'ambasciata con questo auuiso : Si che, Iorella mia, datti buon tempo di quà, perche di là non ce

645

no farà per te. Ma neanco potè ingannaria quelta nuous inventione, percioche gli avuifi del confessore, e molto più l'affiltenza di Dio, le dauano lume per conoscere il padres delle tenebre trasformato in que varij personaggi: onde anco questa volta, con ingiuriose parole, sel cacciò d'auanti. Onde egli infuriando le strappò di mano l'imagine; che vi tenetta di Salgnatio,e gittoglick nel fuoco; indi disparue: Non però arfe l'imagine, anzi dalle fiamme rifalto in grembo alla donna', che ne prese grandissimo animo, vedendo qual tosse verso di lei l'intercessore, alla cui protettione, & aiuro haues appoggiato la fua difesa. In tanto ella andaua sacendo la contessione de suoi peccari, quale finira, hebbe sicenza di prendere la communione. Ma la notte antecedente hébbe was così fiero allalto dal fuo domonio, che non di refie, e fi dit vinta. Quella non mapparition di terrore, nè fauella sensu bile, ma vna interna cognirione della enormità delle suce lasciuie, per cui siogare s'ora fatta concubina del diavolo, el con ciò vn tale autilimento d'animo, è dissidenza della dil uina milericordia, che in fine, cadde in ostrema disperazio ne, e si aggroppo al collo vn capestro per appiccursi: e perche si trouò sciolto il nodo, replicollo la seconda, e la terza voltas 🕃 ma sempre sel trouaua sgroppato. Così alla fine inteso, che quello non poreua essere esserto altro che di Dio, e del Santo fuo protettore, ripigliò cuore, e confidenza fino alla matti: na, la quale venuta, andò subitamente a scoprire al confessore la suggestione del demonio, e'l suo nuouo peccaro; indi asso: luta, e con più sodi proponimenti stabilita in Dio, prese las sacra communione. Il di seguente, eccole, per l'ultima volta, innanzi il demonio, in forma di giouane, quale per tanti anni sù solito d'apparirle, ma con sembiante maninconico, & adirato, e le disse che quella maladetta imagine, e quel maladetto consessore, hauean poruro più di lui, onde gli conueniua lasciarla, & andarsene; e in così dire suanì, facendo vn horribil fracasso, appunto da diauolo disperato : e da indi in poi mai più non le comparue 🔑

Tomasa Baiona diseccata, e consunta da vna lunga sebbre etica, e lasciata da medici come incurabile, se non per miracolo, era vicina a finire: e vna notte, che la sopraprese

Ilanca net Unihab

13

Moribondafanara. In-

Gandia.

## Libro Quinto

vn'eccessivo dolore, e palpitation di cuore, le raccomandarono l'anima a Dio, come a moribonda. Hebbe ella però lenso, & affetto da ricorrere in quell'estremo a S. Ignatio; pregandolo della vita; e fu tolto efaudita: percioche mutando l'agonia in un placidissimo sonno, posò fino al far del giorno, e suegliata, si trouò senza angoscià di cuore, senza sebbre, e senza altro segno di male hauuto, che vn leggier dolore di fianco: e pur da quelto fù liberata, vngendo si con l'olio della lampada, che ardeua innanzi l'imagine del medesimo Santo in Gandia, doue questo interuenne, l'anno 1601.

Ippolita Bartholomasi, Monaca in S. Geminiano di Mo-Piaga di tre Marca nut Mahat dona, portò trè anni vna schisosissima piaga, che le role den- anni nel palato: guarita. tro il nafo, il palato, e la gola, è oltre ad hauerle distorma- in Modana. to, e gualto il volto, rendeua sì gran fetore, che non che ad ogni altro, ma era intollerabile a sè medesima. Ogni arte di medicina, e cirulia, adoperate per leccar quell'humor maligno, e laldarne, la piaga, era riuscita di niun prò. Solo rimaneua prouarui il ferro, e'l fuoco, vnico, & vltimo rimedio, onde potesse sperarsi giouamento: percioche di due simili intermi, che il cirusico diceua d'hauere hauuro a suco mani, vno n'era morto, l'altro risanato a forza di tagli, e d'abbruciamenti. E già si era destinato il dì, da venirne alla pruoua; quando vna forella dell'inferma l'intese, e n'hebbe compassione; e per camparla non men da sì atroce rimedio, che da sì penoso male, ricorse all'intercessione di S. Ignatio, e per mezzo d'vna Vergine dedicata a Dio, offerse in voto, di digiunare ogni anno la vigilia del Santo, di far dire vnamessa, con offerirgli vn voto d'argento: e tanto basto ad ottenere quanto delideraua. Percioche la fera antecedente al dì, che s'hauea a fare il taglio, da sè stesso le si spiccò di dentro la gola, e il palato, vn pezzo di carne, che in durezza tiraua. alla cartilagine, largo ben quattro dita, e con esso le vscì ogni male, nè più hebbe bisogno di serro, nè di suoco, nè di ve- seme di car. run'altro medicamento.

Vn fanciullo d'otto anni per nome Ottaulo, figliuolo di d'un fanciullo Benedetto Dandolo, da Scio, ingannato per giuoco da altri uatone mira. compagni della medesima età, che gli dissero, che se si sosse colosamente.

14

Maria mil He.



messo in vn'orecchio vn seme di carrubbat delle quali stauano allora mangiando) gli sarebbe vicito per le narici; subito il fece, e cacciossel nell'orecchio col dito, e poi con vn tuscello quanto più dentro potè. La sera cominciò a prouarne dolori, che il di leguente inacerbirono fortemente. Chiamați i cirulici, per quanto v'adoprassero intorno co ferri, nonpoterono altro, che dargli tormento, fino a farlo tramoftire. Così rimalo incurabile, perdè totalmente l'vdito, e a certi tempi il prendeuano doglie di capoacerbissime. Dopo sette anni, Iddio gli spirò al cuore vn gran desiderio di seruirlo nella Compagnia, e ne parlò ad vn Padre suo Consessore; il quale, percioche la fordità gli era in ciò ostacolo infuperabile, l'esortò a raccomandars a S. Ignatio, di cui egli, 😊 zutta la casa sua erano grandemente diuoti : ed appunto si staua frà l'ottaua del medesimo Santo, poco prima canonizzato. Fecelo il giouine di tutto cuore; e preso vn po'di bambagia, con essa, secondo l'vsanza di quel paese, toccò l'imagine del Santo, e se ne pose nell'orecchio osseso. Appena giunto a. cala, il prese un così fiero dolore di capo, che ne diede in delirio; onde i suoi, temendo ciò non fosse effetto di qualche occulta qualità della bambagia, glie la tollero dell' orecchio: e nel leuarla, le venne dietro quel seme di carruba ingrossato, e gonfio, e che da vna parte hauca messo il germoglio. Con ciò ne parti ogni dolore, & egli rihebbe interamente. l'vdito.

Collegio della ricolola intemonij.

 $\mathcal{M}$ .

Appena la Compagnia fù accolta da N. Signora nella fua: Casa di Loreto, che i demonij secero ogni lor arte per issauiarnela, rendendo intollerabile l'habitarui, con ispauentose berato da pe- comparse, e strepiti horribilissimi. Taluolta si sentinan tre. ficoione de de muoti, e scosse della casa, sì gagliarde, che pareua tutta essere diroccata. Tal'altra vn discorrimento, come di molta gente, che la mettesse a ruba, e ne portasse le masserisse, che tutte si sentiuano andar sottosopra. Poco sonno si prendeua di notte, perche erano ipalancate d'improniso porte, e finestre, come a forza di turbine: e tolte di sopra i letti coltri, e denzuola, e sopra le vite de gli addormetati correuano certi animalacci, che li faceuano rifentire, e mettere grida di spauento. Con chi poi manco poteuano col terrore, viauano uento.



modi assai peggiori. Così ad vn giouane Inglese, mentre sedeua a tauola, yn demonio d'improuiso diede tal percossa. ad vn fianco, che il buttò rouescio, e mezzo morto sù la terra. Era quiui Rettore il P.Olinier Manareo, mandatoui da S.Ignatio, con altri tredici della Compagnia. Questi, co... me huomo ch'era d'eltrema carità, sentiua più il male de'sudditi, che non quello, che a lui per lua parte ne toccaua. Perciò vegghiaua egli, a fin ch'esti dormissero, e passeggiaua. ogni notte molte hore innanzi le camere de luoi, perche elfi, sapendo d'hauer vicino il suo aiuto, con manco timore. polassero. Vna di queste notti, ch'egli staua vegghiando, intento ad accorrere oue vdisse alcun grido, o romore, sentì d'improuilo leuotersi tutta la casa, e con ello vn'horribil tracasso, come se venisser giù tetti, e mura. Inuiossi subito verto doue lo strepito era maggiore, e nell'andare tenti che il medesimo veniua incontro a lui, e ne raccapricciò: pur segnandosi con la croce, e sacendo cuore, prosegul innanzi, fin che si vide vscire incontro un cagnaccio smisurato, e di pel tutto nero, con occhi di fuoco, e fierissima guardatura, che mirandolo alla trauería horribilmente, gli paísò vicino ienza punto toccarlo, ma iolo abbaiando trè volte, con voce gagliarda, ma torbida, & ottufa, come hauesse il capo enrroad yn facco. Passata la bestia, finì il tremuoto, e'l fracasso. In tanto, dal troppo vegghiare, e patire, egli cadde infermo, e perche i sudditi suoi non mancassero di quel conforto, che da lui sano haueano, comandò a tutti, che doue i demonij venissero ad infestarli, ordinassero loro in nome di Dio, che, lasciati essi, andassero a dare la noia che volcuano, al Rettore. Cosi egli alla pena del male aggiunie quella della infolenze del diauolo, il quale stogaua contra lui la fua rabbia, non lasciando però intanto di tormentare anco gli akri. Vna notte frà le altre, sul prendere vn pò di ripolo, ciò che da alquanti di non hauca potuto, senti battere alla sua porta. lmaginando che questi sosse alcun de luoi atterrito, che a lui ricorrelle, dille, che entrasse: e proseguedo l'altro a batter più forte, egli dubitando di non essere inteso, e alzando la voce, pur diceua ch'entrasse, sin che vdendo replicarsi colpi più gagliardi, e spessi, sospettò, o per meglio dire, indouinò chi tosse.

'costui si discreto, e modesto, che non ardiua d'entrare prima d'hauerne tante volte licenza; e fattofi il legno della croce s Hor, disse, io ben ti conoscomera nel nome di Dio, e la quanto egli ti dà licenza di tare . Appèna fini quelle parole, e vide spalancarsi con grande impeto, e tracasso, porea, e finestre: tremandone la camera, come per quiui pallalle un turbine : e qui senza altro danno fini tutta la mossa di quel gran battere: Ma se il male, che i demonij saccuano, sosse stavo tra termini del lolo danno de corpi, era da tollerarii con patienza: pallaua anco più oltre a pericolare le anime. Impercioche elerei allo scuotere con grande sturbo gl'inginocchiatoi, mentre la mattina si taceua l'oration mentale, compariuano aneo ad alcuni, e cercauano d'ingannarli. Il primo allalto diedero ad vn nouitio Fiamingo, Coadiutore, innanzi a cui comparac vn demonio veltito di verde alla morelca, con volto, e fattezze d'ethiopo, che sacendo verso lui sembiante di compassione, gli cominciò a dire, come tosse stato si pazzo, che si fosse condotto ad una tal maniera di viuere, da intisichire in quattro di : che più laggiamente haurebbe fatto a tornariene al mondo, e follazzaruiù fin ch'era giouine: che di piangere, e di pontirsi, non manca mai tempo. Ma questa volta il tentatore non prese buon punto: perche il gionine, che allora faceua gli elercitij ipirituali, era in dispositione d'vscir del mondo, le vi tolle ltato, non di tornarui, hora che n'era vsciro: perciò sattosi il segno della croce, e dato a costui del diauolo, e del dannaro per la testa, sel cacció d'auanti. Non parti però l'infolence, fenza farne qualche vendetta: perche riuoltoli al nouitio, con vn bruttissimo cestos poicho, disse ; non ti piacciono le mie parole, lenti le ti piace il mio fiato: e gli sossiò nel volto vn'halito si pestilento, che il meschino n'hebbe a morire; e per due giorni in quella stanza non si pote habitere, per l'intollerabile puzzo, che vi durò. Tutto altrimenti andò il fatto con vn' altro giouine di natione Sardelco. Comparuegli il demonio trauestito da San Paolo Apoltolo, e trouatolo tutto intelo ad imparare grammatica, fattogli lopra vn lembiante seuero, sel diè a riprendere agramente, & a dirgli: Se quelli gli pareuano libri da Religiolo, e da vn'ingegno come il fuo? come non vi toffero l'epi-

stole di S. Paolo, ch'era egli, si che si hauesse a perdere il tempo, e il ceruello intorno a quelle di Cicerone, huomo Gentile, e dannato. Gittasse quelle frascherie, e si desse a studio da huomo: nè curasse quanto chi che si fosse di casa, gli dicesse in contrario, che, doue S.Paolo comandaua, non v'era huomo in terra a cui si douesse ybbidienza. Il nouitio a troppo gran fauore si recò la visita d'vn sì gran personaggio: e senza punto dirne a niuno parola, prese l'epistole di S.Paolo, e comineiò a farui sopra chimere del suo ceruello, ch'era veramente pochissimo, e suor che leggere, poco altro sapeua. Indi a non molto , comparuegli di nuouo il fuo S. Paolo , e lodatolo dello studio, che faceua intorno alle sue lettere,poiche la prima lettione, che gli hauca dato, era riuscita sì felimente, vn'altra ve ne aggiunie, di laiciar l'habito, e tornarsene al mondo, doue potrebbe menare vna vita d'altra maggior santità, e di più austero rigore, che non qui in Religione. Nè ci volle molto a tirarlo anco a questo: onde il misero, mentre gli altri la mattina seguente stauano ritirati inoratione, spogliatosi l'habito, senza dire a niun di casa, addio, se ne suggi. Benche poi rauueduto dopo alcun tempo, domandasse d'essere riaccettato per Coadiutor temporale: ma, ne pur così meritò di viuere nella Compagnia, cacciatone dalla ostinatione del suo ceruello. Tale era lo stato del nuouo Collegio di Loreto, e sì dannola l'infestatione de' demonij, a reprimere i quali non valiero ne eforcismi, ne agnus benedetti, nè il dir che si sece di molte messe in varie parti della cafa. Riferbaua Iddio il cacciarneli a S. Ignatio. Per+ cioche hauendogli scritto il Rettore tutti i successi, che qui hò raccontati, e pregatolo ad impetrare a que' suoi figliuoli atflittifimi, alcun prouedimento dal cielo, poiche horamai più non lapeuano doue voltarii in terra, il Santo, preione compassione, doue altre volte li hauca esortati alla parienza per accrescimento di merito, hora si diede ad impetrar loro la liberatione ; e pregonne Dio, e l'ottenne : e sopra ciò scrisse in risposta vna lettera di commune consorto a tutro il Collegio. E nel vero, quando il Rettore la riceuette, e vido la promella, che il Santo facena, di raccomandarli a Dio, il tenne per esaudito: e ragunatitutti i Padri insieme, lesse loro con-Iii

grande allegrezza la lettera del Santo, e come con ciò hauelle fatta a quegli spiriti vna essicace intimatione d'andarsone. così da quel punto in auucnice, già mai più non si vide, nè

si senti ombra ne strepito di demonij.

Ma non è da marauigliarli, che i mali spiriti hauessero preso ad infestar sì crudelmente i figliuoli di S. Ignatio, se anco di lui, mentre visse, secero asprissimi trattamenti. Il vollero vna notte affogare, e l'afferrarono nella gola con vna mano, come fosse d'huomo, che sì forte lo sirinie, che ne. perdè la respiratione, finche rihauutosi tanto, che potè nominar Giesù, fù lasciato: ma ne rimase per molti giorni ostoso, e roco della voce . Vn'akra notte il batterono crudelmente, e il compagno, che gli dormiua a costo di camera, allo strepito delle percosse, e de gemiti del Padre, si risentì, & accorfo, il trouò sedente sul letto, e tutto anhelante, & astennolo. Indi tornato alla sua stanza, senti di nuouo i medesimi colpi, edi nuouo accorse, ma il Santo gli vietò il ritornare altra volta, qualunque romore sentisse. E quelte erano pruoue di quello, che nel libro antecedente dicemmo, che tanti demonijli proteltarono, di non hauere al mondo maggior nemico d'Ignatio: che nel vero, da tale il trattatiano, con farne sì mal gouerno nella periona con istratif, e nell honore con perfecutioni d'infamia: o come ciò fosse poco per contentarli, anche contra i fuoi figliuoli con ogni loro peggior maniera s'armauano.

Giuleppa Castelli da Gandia, era suggetta ad vn sì atroce mal caduco, che in soprauenirle, vscendo di sè, dana in ismanie, e sierezze da infuriata, e si mordeua, e strappaua la car-Mal caduco ne di dosso, e doue non potesse offendere sè medesima, volfinito all'inuo taua i denti contra quelli, che la teneuano a forza, e vi bicar di S.Igna. fognauano molti, come con vna indemoniata. Dopo ogni caduta, il reliaua con yn gran tormento di cuore, & in vaa profondissima maninconia; e si sentiua si pesta, e dolente. tutta la vita, come fosse stata rotta co bastoni, e sì debole, e suenuta, che per due di non poteua raggersi in piè, nè rizzarfi del letto. Si adoperaron per rifanarla, lunghe, e potenticure di medici, ma nulla giovarono maisfische oltre al tormento de rimedijsle convenne portar il suo male sedici anni.

Hance his !

Vn di le venne udito quante maraniglie Iddio Signor Noltro operaua in Gandia quel medefimo anno, ch'era il 1601 per intercessione del suo seruo Ignatio, e senti mettersi in cuore vna ferma speranza di trouar'essa ancora, doue a lui si raccomandasse, rimedio. In tanto vna notte la sorprese il solito male: dopo il quale, cornata in fenno, si diè ad inuocar: S. Ignatio, rappresentandogli il miserabile stato della sua vita si bruttamente inferma, e per tanti anni; e pregollo d'hauere anco di lei compassione, egli, che verso altri men tribulati, e men bilognosi di lei, si benefico si mostraua: e tal raccomandatione accompagnò con cinque Pater, & Aue, che recitò in honor suo. Nel momento che li finì, sentì l'essetto delle sue preghiere, e dell'intercessione del Santo. Percioche quelle ambesce di cuore, e quelle atroci malinconie, e i dolori, e le languidezze, che le rimaneuano, sturiato che hauca il male, tutte insieme le si partiron di dosso, e si senti si franca della persona, come mai non tosse trata interma: e da indi in poi, fin che visse, mai più non gadde di quell'antico suo male. Appena dieci giorni eran passati dopo questa liberatione, quando la medelima donna su d'improvilo assalita da... acerbissimi dolori colici, che in poque hore la misero a termine di finire. Ella, che hauca prouato si pronto, e sì efficace l'aiuto di S.Ignatio per trarla d'un male, confidò, che anco per quelto non le mancherebbe; e con gran fede recitò cinque Pater, & Aue, come l'altra volta, & appunto come l'altra volta, finiti che gli hebbe, fuanirono i dolori, e fi trouò perfettamente fana 🍛

Marauigliola niente meno della sopradetta, su la liberatione, che quasi al medesimo tempo Iddio concedè per inter- Fanciulla li-berara da spes cessione del Santo, ad una tanciulla di quindici anni del con: si tramorti-tado di Gandia, stranamente inserma. Questa, per ispauen patiua, per to hauuto di non sò quale santasima, rimase suggetta ad vna ispauento pre, so di con di fortissima passione di cuore, che la toglicua di senno, e di sen-rasima Nel so, con tramortimenti di quattro, e cinque hore, e taluolta. Gandia. con tarla arrabbiare, & addentarli le mani, che era compaisioneuole cosa a vedere. Da principio, la prendeua il male vna volta la fortimana, poi due, e trè, finalmente sì spesso, che arriuò fino a caderne diciotto volte in vn di : e tù l'vitimo

Marca mit 11

Įii



dital male. Percioche la matrigna fua, dolentifica per vederla peggiorata di tanto, rimolta có lagrimus 3 de granto, dello efficacia delle cui intercessioni hauea intelo diocose grandi si gli raccomandò quella intelice fanciulla, che hommai altro che dal cielo non poreua sperassianità... Nel medolimo punoto, ella, che prelà dal male era monuta, aperie gli occhi pes levandosi di serracon segni di riverenza, dissi, che dessira da sedecela que due Padri; vn de quali era 8. bgnatto, chelibauest fatta ridentires la predala per la mano in acco di rizzarhus; le hauea promesso scho in anuenire sarebbe affacto hibera di quel male. Fù creduto da principio, ch'ella vameggiasse, ma il descriver ch'ella sacoua del Santo, e molto può gli offerni della fanità interamente ricuporata, diohiararone la venità 3 70 10 ... 11255 della vilione, e del miracolo.

nato al baciar gnatio. In Le-

 $\mathcal{M}$ .

Vn giouane Barcellonese, per nome Girolamo Falconi, l'anno 1606. firchiamato da Dio a feruirlo nella Compagnia: ma il padre suo, Michel Battista, per l'vtile temporale, che d'una fotto ne speraua un prò della cala, tanto si adoperò per distorbadal mano di S.I. preponimento, che in fine gli venne fatto: ma furono per pagarha a Diod'vno, e l'altro, come n'erano degni; percioche il giouane mandato dal padro a Lerida per cesti affari , intes: mò d'una tale inhammatione di gola, che i medici, vedendogli la lingua ingroffata, e nera, differo, che con ral male, e tal legno, di cinquanta, non ne campauano due. Andò lus bitamente, per messo a posta da Lerida a Barcella, la dolente nuoua al milero padre, il quale troppo ben conoscendo onde quel colpo gli venisse, e consessandos a Dio indegno d' hauer viuo vn figliuolo, che per interessi del mondo hauea. distolto dal suo servigio, pianse amaramente il suo peccato: Chiefene anco perdonoa S.Ignatio, e facendo grandi promefle le gli rendeuxil figliuolo, raccomandò con lagrime alla : fua protettione. Indi, prese le poste per Lerida, doue giunro, trouò il giouane interamente fano. La febbre, e l'infiammatione della gola, tutto infieme, hauean dato volta, fecondo il contronto, che ne lecero, nel medefimo punto della. raccomandatione fatta al Santo. Ma i medici, che di ciò nullo tapeuano, giudicando laggiamente tecondo l'arre, dicena-Mo, che va sì impromio partire di febbre pelulentiofa, fenza



niuna purgatione, nè crife, fi discrebbs dietro, vua ricadute mortale. E veramente la gratia outenuta dalle preghiere del padre, erailtata folpentione del male, sinon guanimento. Percià nel duadesimo giorno doprauenne un fierillimo parollimo di febbro, che rinforzò nel decimalenimo, sì che, l'intermo ne tù a gli estat mi se già gli si gonsiaua il petro, e tanta copia di catarro gli correua alla golas, che n'era vicino \* perdere affacto la respiratione. In fine, i medici, predicendogli per la leconda dopo mezza notte va gagliardo accidente, il danan morto indubitatamente. A tal nuoue il padre, a cui pur anco Itaua nel cuora, che S. Ignatio l'hauelle claudito, quando in Barcellona il pregò, ricorle di nuono con maggiore affetto alla fua innercessione, e mandò a Padri della Compagnia, perche gli portassero vni dottoscrittione del Santo, che un di loro hauca: ma per quanto ella fosse censita, allora non fi trouò. In tanto, come i medici haucan predetto, così appunto segui. Fù soprapreso l'infermo da vo accidente mortale, perde il pollo, diede in sudori freddi, es moltraua d'entrare in agonia : canto che il misero padre, datagli la beneditrione, parti per nonpuiriuederlo. Nell'ylci. re, incontrò vn Padre della Compagnia, che portaua la lottoscrictione; alla qual nuoua ripigliato cuore, e speranza,, entrò con duna fare animo al figliuolo s perche confidaffe in. Dio, e gli domandatie la vita in gratia di S. Ignatio, di cui i Padrigli haucan portato vna fottoscrittione di suo pugno; c glie la scopersoro, e diedero abaciare. Nel medesimo punito parue che risuscitatte sidi mezzo morto che era. Patri la febbre, e con esso lei rutti gli accidenti mortali, che l'accompagnauano, si che di lia non molto, vici del lettosano, è ben' addottrinato a costo suo, ad essere nelle cose del servigio di Dio molto più saggio, che prima non era stato:

Maria Bonnieri, figliuola di Filippo Bonnieri, e d'Anna Hondia, cittadini d'Anuersa, sul compute i venti anni, inserScirro, Tramò grauemente per ostruttioni nella milza, nel segatore nel mortimenti, e ventre: e nulla giouando per dissiparle, arte di medicina, le Idropisia con ostruttioni degenerarono in vo incurabile scirro. Due anni di S. Ignatio andò prendendo forza il male, fino a ridurla a non hauer più temente da lena, nè spirito da reggersi sù le gambe, onde immobilmen- una donzella in Anuersa.

Marca net 11

re affissal letto, quiui sinì di giungere ad vn tale abbandonamento di forze, che già più non poteua valersi delle braccia, nè pur per cosa leggiere, come è accostarsi la mano alla bocca. La prendeuano anco spessivramonimenti, che la teneuano suenuta dieci, venti, od anco taluolta, quaranta hore. Le si era ensiato il ventre, e le gambe, segni manisesti d'idropissa; i nerui delle ginocchia, e de'piedi, hauea rattratti; nella sossa del palato, le si erano aperre alquante vicere; ne lati del ventre, a gl'ipocondrij, sentiua dosori acerbissimi, e tutto il corpo hauca sparso di liuide macchie. Cons ciò non l'era rimaso speranza di rihauer mai più sanità, si come neanco a'medici punto ne rimaneua di dargliela; anzi, a' loro pronostici, il viuer suo non andrebbe che a pochi giorni: Confessauali quosta inferma, fin da dieci anni, con vn Padre della Compagnia, ch'era l'vnico conforto dell'anima sua, in vn sì lungo, & acerbo martirio. Questi, vn dì, spirato da. Dio, l'animò grandemente a confidare nell'intercessione di S.Ignatio, & a raccomandarsigli di buon cuore : e perche meglio il facesse, glie no diede vna reliquia, che ne hauca seco, con patto però di rihauerla di lì a pochi giorni . Iddio che mosse il Padre a proporle questo intercessore, mosse anco lei ad accettarlo, con sìferma rifolutione di non desister mai dal pregarlo, e di non rendere la reliquia al confessore; finches le sue preghiere sossero interamente esaudite. Turto ciò auuenne il di ventesimo quarto di Luglio, dell'anno 1635i fei giorni prima della festa di S.Ignatio. Partito il Padre, ella, benche a grandissimo stonto, pur tanto si adoperò con le braccia, per cui muouere non hauea forza, che arrinò a metterfi la reliquia al collo; poi alzati gli occhi verfo il cielo;diffe queste espresse parole: Signore Iddio, horamai sono quattro anni, ch'io fò la vostra volontà: vi supplico per i meriti di S.Ignatio, che anche voi vna volta facciate la mia. Rendetemi sana: e prometto di seruirui nel rimanente della vita., che mi darete, con perfettione. E voi o S. Ignatio, la cui imagine ha tante volte cacciato i demonij, vi priego, che per virtù di quelta fanta voltra reliquia, cacciate di dosso anco a me rante mie intermità. Appena finì di così dire, e diede in vndolcissimo sonno, dopo otto di, e notti di continua vegghia. Dormi

### Libro Quinto series a 657

Dermi cinque hore, indi fuegliatali, si trouò in tutto figne; con tanti miracoli, quanti erano i mali, che prima hautas. Rizzossi subiramente a render gratie a Dio, & al Santo; & hauuti da vua lua forellajeh era nella medefima camera i lue panni, riposti già da gran tempo, si vesti da se, e calata senza appoggio di niuno , vna lunga fcala , andò a prefettarit a' luoi padre, e-madre; i quali in vederla inhotridizono, credendolamorta, e comparsa loro per domandar sussidio d'orationi per l'anima; finche asseurati del vero, pieni d'infinita allegrezzas furono infieme con la figliuola a rendere le do-

aute gratie al Santo.

Di pari honore della Fedo Carolica : e discredito della... tetta herettea di Caluino, siusci il seguento miracolo, occorso l'anno 1627. a vista di tutto il popolo 7 in Ottrog Città del ritata liberata, Regno di Poloniz. Vna donna nobile, ma, come gli altri e conuertira. del suo casaro, heretica, si scoperse indemoniara: di che se polonia. gno euidente era il rispondere in qualunque linguaggio, Latino, Tedesco, Rutenico, e simili, fosse interregata i donna, che non hauga appreso mai altro, che la sua sauella materna. Scoprius ancora cose occultissime, e contaua quelle, che si faceuan lontano: & hauca forza per cose da troppo più, che vna lua pari non può naturalmente fare. Gli Heretici, tenuti molti configli topra il modo di liberarla, e non hauendo frà loro chi ardisse di messersi a cotale impresa, in sine si dilpolero di darla alle mani de' Padri della Compagnia , che hanno in quella Città vn Collegio, e pregarono il Rettore a prenderne cura. Egli, prima di farlo, li domandò, se veramente la confessauano, suor d'ogni dubbio, inuafata? # 17ipoiero concordemence, che sì. E percioche quegli, che più più de giraltri il pregò, era vn'oltinatifimo Caluinilta, che solea dire, che anzi che sarsi Papista, hausubbe solto a pausi di trasformarli in vn cane, o in vn porce; riuoltoligli il Reteore: Vor, disse, che haucte le cerimonie de Carolici per supertitioni, e gli ctorcumi per vaneggiamenti, come nora. vi ci rendere i per fede, o per bisogno? Chiamere primari vostri Ministri, che san tanto romore sopra la pura parola di Dio, e facciano col loro Enangelio quanto fantid. Chiamate attso i facerdosi scilinatici, se essi altresi vi Apruonino; dipol

ado-

adoperateci noi: che gliè il douer che si vegga a paragone non solamente chi può sopra i demonij, ma ancora chi nonvi può. Ma, quanto a' Ministri, dissero gli hererici, ch'essi non hauean quelt'arte di congiurare lpiritati; il che le facelsero i Padri, essi haurebbono la Fede Romana in altro conto di prima. Con ciò entrarono a visuar la donna, & a far pruoua, le veramente il :demonio la possedeua: e non vi volle molto a suegliarglielo addosso, & a metterlo sù le furie : percioche tantosto che il Rettore la spruzzò, secondo il rito catolico, con acqua benedetta, e le pose nascosamente addosse vna reliquia di S.Ignatio, ella cominciò a scontorcersi tutta: e a dibattersi con gran tremito se gridò, che vn osso d'Ignatio la tormentaua. E perche in questa cura il Rettore miràua a sanare, non capto il corpo dell'inuasata, quanto le anime de gli heretici, ordinò, che si portassero le lititutioni di Caluino, o alcun'altro libro contenente i dogmi della lor letta, e si desse all'indemoniata. Essi, che ne iperauano ogni altro effetto, subitamente gliel porsero, e il demonio, presolo con legni d'incredibile allegrezza, e tutto festeggiante, del diè a baciare, e careggiare, come cola gratissima: Ripigliollo il Rettore, e vi chiuse dentro occultamente vna imagine di S.Ignatio, poscia di nuouo gliel porse: allorada idonna, anzi il demonio in lei tutto rinfuriò, vrlando, e ritirandost, perche il libro nó la toccasse: scongiurato a dire di che temelle, di quella imagine di S.Ignario, disse, che sù ci hai posta dentro, Confuse tanto gli Hererici questo satto, che vn di loro arrabbiando: Voi akri Papilli, disse, ve l'intendete col dianolo, e perciò ne fate a patti, tutto quel che volete. Mosse questa bestiale parola a zelo vn de Padri, che quim cera, è riuolto all'heretico: poiche (disse rifolutamente:) questi segni non baltano a muouerui, e gl'interpretate si alla peggio, contentateui ch'io prieghi. Dio, che, se la fede, che voi protessare, è la vera, questo demonio passiin me, e mi stratijeome vorrà: al contrario, se la catolica è la vera, entri in voi altri lol per vn hora a tormentarui. Non vi tù di loro chi ci tenesse partita, e tutti ammutolirono. Poi si diedero a pregare il Rettore, che, se mulla poteua per liberar quella intelico si il facesse; & egli il promise loro, e parti. A tal sine, s'intimò vu digiu-

4

# Libro Quinto III

digiuse dicrègionni, e fi efferfere messe, e fi dictes fin este ne, e a secera discipline, & alure montificationi in Collegio. Intanto, alcunide Padri vi fittua l'indemoniati; & ella in vos derlo tempre amaniaua, il come all'incontro y prefentandofele innanzi alcuno heretico i l'accogliena con fembiante al legriffimo, e il chiamara fuo caso, e fuo amico. In questo tempo il demonio, partenforza di congiuri, è parte spontaneamento, diffé alcune gole notabili . 1. Che i Gesuiti d'Oitrog erano i più odiati nomiol ; che hauesse; e che s'induftriaua di metréclisin odio attobati altri , per impedire il fiutto, cho vi faccuano, a. Che vna volta fi proud a mener twoco al Collegio, o già s'esa attaorito alle stanze della famiglia, ma non gli vonde facta de nasconderlo; prima che potesti. ossere spenco. 31 Cho rentà d'enteur nelle stanze de lladri por farm quainto mal popille, mu che Muria, & Ignario ne M haucano ribuctato. In tede di che loppo disond un Padre minutifimamente quanto hauez in camera y e come stesse dosposta agaircolargan bredimer diaggiung; the se una certain eandela, chaussa fornisc perta vicina festa della Candellaia 🤇 non era si da presso ad vn Crocinsto, glie l'haurebbe spezzata. Montre poi A celebruvano nella nostre Chiesa le messe, per impetrare da Dio la liberatione d'ossa, a corti tempi velaua stranamento il demonio ; dicondo con voci di spauentato, Adello s'alzal'Aktifimo : Il giorno dellinato al folenne esore cilmo, fù quello della Pariticatione di Na Signora: il luogo occaeletro a ciò, fulla nostra Chiefa; hatiendo gli hererici pregad 📶 to in vano, the fi facelle legreramente in calluord ma fildoneua alla lor fetta quella publica confusione; & alla Fede caro: lica quella nuoua testimonianza del suo potere sobra i domo nij. All'entrare che la Spiritata fece in Chiefa, legata iltrecat tamente, e condotta a forza di molti liuomini innanzi l'akua se di N. Signora, e di S.Ignatio; diede in un ruggire contest di leone, che spauentò tutto il popolo; concorso allo specea. colò, quanto co ne capiua. Prima dicomineiar gli elbroilmi; il Rettere fece vn beieue ragionamento, esortando a contritione; e fi leud nel popolo un gran pianto, e con esso voci di diuer si affetti di didotione : Scongiuraro il demonio a dir chi toffe, e come enerato in quel egroo : egli, dopo gran contra : dire,

dire grifpose ch'era Ruteno, e che hauca inuasato costei, con stretto da maleficij d'yna vecchia maliarda Rutena, per meze zo del filo, con che era legata una ghirlanda di fiori, ch'ella... s'hauea posto in capo, secondo l'vio delle donne di quel paese. Forzato di nyono a dire, in virtù di chi, dopo Dio, potelle principalmente eller cacciato; mile vn'aktissimo strido, escontorcendos, e battendos denti, in fine, con vn modo dispettosissimo, disse; di Maria, e d'Ignatio. Sopra ciò si continuarono per due hore gli esorcismi innanzi all'imagine del Santo, invocando l'aiuto della Madre di Dio, e di lui. E perche si dubitò, che il demerito di qualche gran peccatore quiui presente, tosse d'impedimento ad impetrare la gratia, si sece vna nuova esortatione, la chiedere a Dio perdono? del siroi peccati, & ad inuocare sopra questa inselice l'aiuto di Maria, e d'Ignatio. Fecelo autro il popolo ad alta voce: allora l'indemoniata, togliendosi con gran forza dalle mani di coloro, che la tenenano, sù buttata a terra dallo spirito, equini lascieta come morta; ma in tutto libera, e prosciosta, a Dopo alquanto rinuenno: e rizzate de circostanti, su condotta innanzial Santissimo Sacramento, doue piangendo essa, e tutto il popolo per allegrezza, rinuntiò il Caluinismo, e sece la professione della tede Catolica.

Cieca illumid'alcune relito. In Maiori-

Maria Wall

Giouanna Clara, vedoua in età di 16. anni 1 dopo acerbissimi dolori de gli occhi, ne perdè affatto vino : a cui mennata al tocco tre la cura de medici prouede per risturarlo, l'altro a poco a... d'aicune reise poco andò mancando di luce, siche mentre ella vn di veniua alla Chiefa:nostra di Maiorca, done ciò aunenne, prima di giungerui, si troud in tutto cieca, e su bisogno di ricondurla a mano a casa. Fulla, il giorno medesimo, a consolare vna suo fratello, Sacerdote della Compagnia, e le portò vn minuzzolo d'osso. & vna sottoscrittione di S.Ignatio, e satti dire dall'inferma, e da gli altri di casa, trè Pater nostri, e trè Aue Marie, pole alla cieca forella le reliquie sopra, gli occhi, di che ella senti gran retrigerio, appunto come le sossero poste sù gli occhi role tresche: mancò subito ogni dolore, cominciò a vedere. Replicò il fratello la diuotione de trè Pater nostri, e le raccomandationi della sorella al Santo; e posele di nuouo sù gli occhi, già non più in tutto ciechi, le medelime

reliquie; & a questo secondo tocco, ella ricuperò persettamente la vista, come se mai non si sosse risentita de gli occhi.

Di trè Portoghesi Religiosi della Compagnia, che l'anno • 23 1 597. s'inuiarono insieme verso Roma, vno mori in Geno- Sanaro da seb. ua, vn'altro in Roma, appena che vi giunse, il terzo, per no- bre maligna. me Paolo Caruaglio, ch'era fratello Coadiutore, dopo quattro In Siena. giorni di febbre che portò per viaggio, sù forzato di rimanersi nel Collegio nostro di Siena a risanare, o per dir meglio, a. morire, se l'efficace aiuto di S.Ignatio non gli hauesse mantenuto la vita. Già la febbre era scopertamente maligna, 类 con grauissimi affanni, e angosce di cuore: onde, al soprauenirgli che fece verlo la notte vna nuoua accessione conpericolosi accidenti, e i medici disperarono di camparlo, e i Padri si disposero ad auvisarlo, perche si apparecchiasse alla... morte. Egli intanto domandò, se v'era in casa vna sottoscrittione di mano di S. Ignario Eraui, e gli fu recata. Alloraegli, rizzatoli come meglio potè, a federe nel letto, la bació con gran riuerenza più volte, ese la pose sopra la fronte, e fopra il cuore : e poi disse a chi glie l'hauea recata; To fon già sano: io son sicuro di viuere. Il P.Ignatio non vuol che questo suo figliuolo muoia. Ripigliò allora l'altro, prendendo di quì occasione d'aunifarlo, che appunto non gli soprauanzaua molto tempo da viuere, e gli disse; e se il P.Ignatio vi volesse seco in Paradiso, ciò, che fosse seguirà di qui a non molto, non siete voi disposto d'andarui? To vi dico, soggiunte l'infermo, ch'egh mi lanera. Percioche, s'egli ha relo poco fà la vista ad vita cieca, per cster forella d'vin Padre della Compagnia, come non rendera la vita a me, che son suo figliuolo? Con tal confidenza, che gl'inlegnaua questa nuoua forma d'argomentare, s'applicò la fottoscrittione al culore, e con essa il vero antidoto d'ogni suo male . Perche doue prima non potea veder cibo, cenó con gusto, posò tutta la notte, e la mattina lù fano.

Speranza Castiglio da Maiorica, era tormentatissima dalla Liberara dalchiragra, che oltre a' continui dolori che le toglicuano ogni la Chiragra, e riposo, le rinforzaua ogni mese sino allo spasimo, e già ne sia che incanche. uea la mano diritta storpia, & inutile per ogni affare. Di più, riua. In Maio-

K kk

Alance nel 11

darra not 4.

le si aperse sul perto vn'ylcere, che daua segno d'incanchersre; e i medici, e i cirulici, la cui cura inutile non seruiua, che a tormentarla, datala per incurabile dell'yno, e dell'altro male, l'haucano abbandonata, Conciò ella si riuolse a Dio, e prese intercessore appresso lui S. Ignatio, a cui perciò molto affettuosamente si raccomandò, promettendo, se la rimetreua in sanità, di visitar noue giorni il suo estare. Esaudilla il Santo, siche il terzo di dietro alla promessa, che sù, a'9. d'Agosto dell'anno 1601 si trouò interamente sana della

chiragra infleme, e dell'ulcere.

25

Alaneo mi Al

Maria mi

Vna fanciulla Greca di Scío, per nome Teodora, di fei in sette anni, fù sì mal concia da moruiglioni in tutto il volto, va'occhio ac. che le si scolò, e perdè irremediabilmente l'occhio sinistro. uiglioni, resti- In quel medesimo tempo peruenne a Scio la nuova della Catuito ad vna nonizzatione di S. Ignario, e se ne secero publiche allegrezze, La madre di detta fanciulla, ch'era oltremodo dolente per la disformatione della figliuola, senti mettersi nel cuore vna, viua confidenza nelle intercessioni di questo nuovo Santo, e ita alla Chiefa de Padri, e dopo alquanto d'affettuofa oragione, tattoli dare un pò di bambagia roccatz dall'imagine del Santo, con ella tornò a cala, e in presenza di tutta la famiglia, adunata perciò a pregare il Santo, che le concedesse la gratia, la pose sopra l'occhio accecato della figliuola, promettendo in voto vna candela a S. Ignatio, e di guardare ogni anno il giorno della sua festa. Ciò farro, leuò la bambagia, a vide l'occhio rifarty, e viuo come prima che infermasse; & vdì dalla, figliuola domandarsi, perche si tardi le hauesse tolto dauanti quella cosa scura, che da tanti giorni non la lasciaua vedere? così ipiegando fanciulle camente la fua cecità.

26 dal Santo per

Come i corpi, così anco le anime hanno le loro infermità, e sono cieche, e mutole, a sorde, e storpie, e paralitiche, variegratie e seporicitanti, secondo i vitij, e le passioni, ache si sanno spirituali satte volontario de secondo i vitij, e le passioni, ache si sanno volontariamente suggette, e rimetterle infanità, non è nienaiuro dell'ani- te men bello, e senza paragone più vtile miracolo, che raggiustare la sconcerro de gli humori, e risare le membra. gualte de corpi : e in quelta parte S. Ignatio ha operate, e di continuo opera marauiglie singolari. Vn Capitano, che in Roma seruiua a' Signori Orsini, e per vna gamba spezzara-

gli, era ricorio, all'invercessione del Santo, nell'applicar che ne fece al luogo offelo ma fortolorittione, fenti subitamente l'efficació del remedio; ma doue meno penízua, estaua peggio, disà mell'anima .: Cominciò d'improuiso a piangere le fue colpe, da che prima era lontanissimo, & a chiedero a Dio, che gli fanasse già nó più la gamba, ma il cuore, e glé raggiu-Malle gli andamenti della fua vità nella strada della saluce. In Gandia l'anno 2602. liberò da una lunga pratica dishonesta vná donna, tamo schiaua del suo amore, e del filio amico, che parena, che quasi anche volendo, non potesse staccarlene. Configliata d'accaccarni al letto vna Imagine di Si Ignatiol, ne proud subito si buon esseno, che il mal compagno le venne in abbuminatione rale, che da indi in poi non posè vederfelo già mai più innanzi , non che darpresso a lui piure ad yn'altro, che hauca fatto vna contessione sinezzara, comparue S.Ignatio, e raccordò cinque peccati mostali tralafeiati per colpeuole negligenza. Anco in vna principalissima Citrà d'Italia, doue si mantiene allo studio grain numero di Religiost della Compagnia y se auueniua taluolta, che alcun di foro intermalle di quelli naulca, che metre in fattichio la manna, e fade liderare gli agli d'Egimo, per raffermarlo nel primierostaro della fua vocatione; vnico, e presentissimo rimedio era applicargli al cuore alcune reliquie di S. Ignacio; 😊 baffanaquel faluteuole tocco a timetterio in miglior fennose murarghiproponimento. Matingolarmete bella è la pruoun di quella sorte di cura, che il Santo fece in vn suo figliuo- Apparitione lo, tanto oftinatamente risoluto d'andarsene suor della Reli- ad va Fratello Coadiutore. gione, che pareua anzi farnetico, che tentato. Questi era che staua per Alfonso Vela, fratello Coadiurore, nel Collegio di Baeza... vicire della Compognia. Per virarlo dalla Religione, il demonio vsò vn'arte molto sot- In Baeza. tile, che su mettergli gran deliderio di spendere ogni di molte hore in oratione: d'onde auuenne, che le satiche dell'ustcio suo, e il tempo, che vi spendeua, come cose in tutto giotare, o di pochissimo merito, gli erano d'intollerabile increscimento. Così configliatosi sol con sè medesimo, e presala: suggestione del nemico per ilpiratione dello Spirito Santo, si risoluette, di cangiare la Compagnia con la Religione de Padri Scalzi di S. Francesco; e in tal proposito affistà l'animo Kkk 2

tanto risolutamente, che ne pur volle vdira, non che punto esaminare le ragioni, che huominimolto intendenti dissifi rico, e fuoi amici, gli proponenino, per fagli conoscere l'art te, con che i demonijolo conduccuano a perdera tallettandolo con laquiere d'vna Religione a d'onde non mancherela ber loro altre inuétioni per fænch tosto vscire, tratto che vas nvolta l'hauelfero da quello staro, in cui addio, togliendo lo del mondo. L'hauea poston Scrisse d'unque al P. Generale le sconteteaze dell'animo suo, la miona chiamata che si sentiua al cuore, e la ferma molutione c'hauca, di passare ad yna-Religione di più ripolo spir trade le Per canco gli si desse lics za d'andarfene Ciòfarco, non sofferendogli ne par di vedere le regole della Compagnia, ne la vica del Santo Fondatore, se le girrò di camera, caltro più mon leggena, che le Cronqche di S. Franceico. Anzi al folo sentirimentouare S. Ignatio, gli si siegnaua lo stomaco, e ne parius. Incanto non ch'egli spendesse in meditare molte hore del di si come, volendolo, hauerebbe poturo, ma ne anche sodisfaceus al debito commune, di darcogni mattina vn'hora alla inteditacio; ne come numi indispensatulmente sacciamo se va di, che il Superiore il nide trattener fein quel sempo a discorrere condecularise il domando, come eglische per fare più orationes de gli altri vicina della Religione, non ne licelle ne pur quito gli altri, questi, profa l'am monitione a dispetto, le sittes e crastalila vetta, li prelogio al vinede limo. Superiore con indollo vna donnes di ennauscoio e disc, che percioche, aconti suoi di già di Roma doucalessere spedira la parente, che gli daua licenza d'andarsene, sin ch'ella giungesse, volcua stare in Collegio si, ma non altrimenti che servidort. Queste horamai più pazzie che tentationi, mollero a gompattione di lui i Padri, vno de quali, riuolgendo frà sè medelimo que più efficaci rimedij, che contra l'istabilità, e l'ostinatione logliono adoperarli, si semi ispirare, a metterlo in cura. nelle mani di S. Ignation e gliel raccomandò, come vn farnetico; che vacilla, e suillaneggia il medico, e ristura ogni rimedio. Indissi die a pregare il Frasello che almeno a titolo di farne a his gratia, nientepiù facelle, che dire ogni di ad honore di S. Ignatio un Pater nosten, & una Auc Maria: e,ci

volle di che ad ottenerlo, nè vi si ridusse il tentato, suor che per ricattarli dalla noia di que prieghi, a lui troppo moletti, e importuni. Pagò quel medelimo giorno il debito della promella, ma sì ltrapazzatamente, che ne meritana più caltigo, che gratia. Nondimeno appena finì di dirlo, che il senti come rammorbidire il cuore, e mancare in parte quella proteruia, che il teneua sì ostinato, e fisso nel suo proponimento. A tal nouità, egli, in vece di raddoppiare i prieghi, se fidegno contra se medesimo, e contra la sua oratione, con ogni sforzo si diede a scuotersi ; & a cacciarsi dal cuore quel primo fento di mutatione, a che fentiua da lontano portari. Ma non pote mai tanto, rislando seco medesimo, e disputando con Dio, che si rimettesse l'animo in pace : anzi ogni bora più si sentiua quasi contra sua voglia raffettionare alla Compagnia; di chetanto si conturbaua, che non potendo perciò in molte hore della notte prendere vn momento di quiete, alla fine rizzossi, e vscì nell'horro, a ssogare il suo cuore con dibattimenti, e grida da forfennaro. Quando etcoghinnanzi vno iplendore di bellilisma luce, e in mezzo di cho il luo Padre S. Ignario si da vicino, che porcua roccario. A potal vista confuso, e già in tutto mutato da quel di prima, @ Padre fantillimo, diffe, per vn folo Pater, & Aue; wna gratiasì grande? Figliol mio, ripligliò il Santo, io mi contento di poco : e fattogli vn fembiante di grande amoreuolezza., disparue. Questi si prostese a terra, e qui ui tutto quel rimanente della notte, fino al legno di rizzarfi; non te altro che piangere, d'allegrezza inlieme, e dipentimento. Fu poi a... didirea' Superiori tutte la fue pazze domande, che sì oltinatamente hauca fatto, d'andarlene,e ne lece gran penitenza: e finche ville, quante volte glistornaua alla mente la visione, o le parole del Santo, si distaceua in lagrime.

Giouanni Parenti Modonese, giouinetto di dodici anni, disfatto da una ostinata sebbre etica, da un lungo sputo di Bito incura-sangue, e da continue medicine, era ridotto a non hauer più Modona. che due giorni di vita, le il pronoltico de'medici si auneraua. E già non hauca torza da muoueríi da vn fianco all'altro ful letto, e paren che ad ogni momento ipiralle. Vilitollo vn. Padre della Compagnia suo zio, e l'esortò ad inuocare l'aiuto

di S. Ignatio, & a fargli vn voto. Allora il giouine: B. Ignatio, disse, se mi date la vita, io vi prometto, che, se mai mi verrà ilpiratione di veltirmi Religiolo, mi tarò de voltri: e intanto manderò al voltro sepolero a Roma un voto d'argento. La finir queste parole, fini il suo malé. Parci la sebbre, e la debolezza, e indi a poco fi leuò a giucar co' compagni. Quetto medesimo giouine, trè anni dapoi, mentre cenaua, per vna grossa spina attrauersatalogsi, si assogaua irremediabilmente. La madre, che si vedeua perdere va figliuolo vaico, corte. lubico al più efficace mezzo che hauesse, per aiutario percominciò a segnarli la gola con vna reliquia di S. Ignatio. Anco il giouine nel luo cuore gli si raccomandò: e subito proruppe in vn'atto di grandissima sesta, e gridò: Signora Man dre, S. Ignatio m'hà portata via la spina, e il male: e così eras nè per quanto di lei cercassero, poteron trouaria; che veramente ne l'inghiotti, ne la gitto tuori, e ne sù libero vivi que

... Vna giouine contadina di Campo Gaiano, villaggio del Modonele, diede in frenelia, e poi totalmente vici di veruelrimesta in cer. lo, e impazzo: e quando le montaua il furore, imaniaua si poGalano nel fioramente, ch'era bisogno guardarla, perche non vecidesse sè medelima, nè altrui. N'hebbe compassione vna Signora. Modonele, e vn di, che la trouò assai tranquilla, e rimela in qualche internallo di fenno, la fece promentere a Die con voto, che ogni giorno, finche viuesse, reciterebbe ad honore di S. Ignatio vn Pater, & vn'Aue. Promiselo; anti per ki la. madre sua, quiui presente si obligo. Allora quella Signora. legnò la pazza con una reliquia del Sanco, & ella cornò inci ceruello, ne da quell'hora in poi sù lorprela mai più da limisti

accidenti ne di frenetica, ne di pazza.

di Meril no-

28

Donna pazza

uello. In Cá-

Horea my A

Gasparo Marescani Auuocato de poueri in Catanzaro, Bambinodice a due suoi figliuoli hauea posti i nomi di due Santi Protettori di quella Città, e chiamatili l'vno Vitaliano, e l'altro Fortuia Camazia. nato ze le Iddio gli daua il terzo, per compimento della fua divotione, volcua chiamarlo col nome del terzo Protettore, dreneo. Hebbe la gracia. In tanto, mentre la moglie emi granida, capitò na quella cata vn frarello Coadintore della. Compagnia: & ella il pregò a raccomandarla a Dio, perche quel terzo parto, che s'auuicinaua, le riuscisse senza pericolo.

Pro-

Promise il Fratello di farlo, è soggiunse : che percioche eran si grandi, e si concinue le maraulglie, che S.Ignatio operaua a salute de parti, a lui se raccomandasse, e gli promettesse, così parendogliene, se hauez un maschio, di chiamarlo Ignatio. Promiselo; & a suo tempo partori vn maschio selicemente, onde volle che gli si desse il nome, secondo la promessa: ma il padre, nulla curante di ciò, il chiamò risolutamente Ireneo. Quindi naeque fre loro vna continua lite. nominando la madre Ignatio, quello, che il Padre chiamaua sempre Ireneo, nè mai per dire, o pregare che si sacessero l'yno l'altro, si vollero cedere, mouendosi quegli dalla dinotione verso il Protettore, questa dall'obligo della sedeltà. Così durò frà loro la rissa, fin cho vn dì; Itanchi di più conrendere, e non accordandoli ne puro a chiamarlo con amendue i nomi insieme, peroche ciascuno volcua il suo in primo luogo; risoluettero, non sò se per giuoco, o perche a ciò Iddio interiormente li mouesse, di fare il bambino stesso giudice. del suo nome: perciò il padre, riuoltosi a lui, Hor di tu sigliuol mio, dille, come vuoi tu esser chiamato? Non hausa il bambino cominciato ancora a cinguettare, nè cominciò se non dopo alquanti mesi; e subito che il padre sinì la domanda rispose spiccatamente, Ignation e devise la lite a fauore della madre, & ad honore del Santo.

Ferdinando Pratel di Mendoza, Gouernatore del Marchesato di Lombai, iro l'anno 16031 a Vagliadolid, per affari del Duca di Gandia suo signore, infermo di sebbre pestifera, mato con vna con ispessi sintomi di raccapricci pe di stuposattioni di men- Imagine di re. Due medici regij, che l'haucano in cura, poiche videro, Vagliadolid. che con trè forti medicine non si potè domare la gagliardia. del male, & eglia vincerlo con vigor di nacura era debolissimo, il diedero per disperato; e già hauca hauuto il viacico; e l'olio fanto, e da trè di stupido, e mezzo morto, non prendeua alcun cibo. Fugli portata una imagine di S. Ignatio, no sò se perche gli raccomandasse la sua morte, a la sua vita-: corto è, che in vederla, raccolfo tutto lo spirito ehe hausa. in vna affertuosissima preghiera, & inuocatione del suo aiuto, per rihauere la fanità: e n'hebbe subitamente vn pegno, che su vn placidissimo sonno, che il prese per alquante hore; dopa

30 Marca nd 11.
Moribondo fa
nato con vna
magine di

rdopo il quale, trouandosi sano si cibò, e rihebbe si franca, e si valente la vita, che potè di là a cinque giorni, così richiedendolo i suoi affari, rimettersi in viaggio, eper montagne, nel più rigido tempo della vernata, caualcare, da Vagliadolid a Valenza, noue giornate.

con acerbi do. lori, tolto con l'inuocatione

D.Giouanna d'Aragona, e Pignatelli, Duchessa di Terranuoua, vedoua di D.Carlo d'Aragona Duca di Casteluetrarumore, e du- no ; infermò d'vna pericolosa nascenza in vna mammella, nè mammella, in quattro mesi d'esquissta cura, si potè mai nè disensiarne. il tumore, nè rammorbidirne la durezza; anzi l'inferma si ridusse ad hauerne tali dolori, che ad ogni muouersi, pareua le si strappasser le viscere. Così disperata di riparare al suo male con forza d'humano rimedio, ricorse all'inuocatione di S.Ignatio, & hauttane da D.Girolama Colonna sua Madre, vna imagine, a lui affettuosamente si raccomandò: e il medelimo giorno si trouò interamente suanita l'enfiatura, e la durezza, e con esse mancato ogni dolore:

Vna fanciulla d'otto in noue anni, per nome, Speranza, figliuola di Vincenzo Callo, Bombardiere dell'Illustrissima Fanciulla libe Religione di Malta, per moke notti in vn mese, sognò, che paritioni di Demonij sa- ella, suegliata, contana suo padre, & ssua madre il sogno, certi huomini le promettouano di farla ricca a gran denari; & e descriueua gli habiti, e le fattezze d'ognuno di que suoi promettitori, peroche crano sempre i medesimi. Così lusingatala in sogno per yn mese, cominciarono a sarsele vedere di giorno, primavno, poi due, e in fin molti infieme, e frà esi anco donne: & ella ottimamente tutti raffigurana per quelli, che dormendo hauea tante volte sognati. Chiamauasi ognun col suo proprio nome, Giouanni, Bernardo, e sumili, & alla fanciulla faceuano le medesime promesse di prima; ch'ella. tanto sol che accettasse le offerte loro, sarebbe la più ricca. donna di Malta, e la sua casa verrebbe in gran signoria. Essi hauere in serbo, in alcune Chiese deserte, tesori di gioie, e d'oro; e tutti per lei. Fuor che Speranza, niun'altro di cafa vedeua, nè vdiua verun di loro, benche a gli effetti s'accorgessero della loro venuta, quando le saceuano de presentuzzi, hor di denari, hor di frutte, e di simili altre cole, dal préder le quali, si come anco dal lasciarseli accostare: ella, da.

Digitized by Google

Marca rul 11

il une sig II

principio : andò ritenura; temendo mon l'ingannaficno : ma poi a poco a poco vi fi aunezzo; & essi la fecer ficura; dicendole; che non temesse, che anco essi erano creature di Dio comelei sie che haveano in cura i resori nascosi sorrerra, co questi crano quelle gonde vols uano sarla ricca. E nominauan tre Chiefe abbandonato; e deferte, S. Catelina della turba. S.Sofia, e.S.Andrea ; cande demi teloris haueano a trarre : con patro sol , che in vna d'esso di vecidesse vna gallina bianca, in. vn akra fi pomasse male; e nellaserza pesce. Intanto proseguinano a compartillo ne corpegiarla, e donarle alcune cofed relle datanciulia: & vna volca nek mese di Gennaio le portarono hchi breighi : molte altre imbandinano vna ranola alla campagna, emangiauan con leise parea ben ch'essi mangiaffero como lei, allo sparir che sacean loro d'ananci le viuande. Sanaronia ancora d'vna poltema, che le nacque in capo, con ' certo empialtros che n'applicaron o Durò quella mala trelca due anni, percioche monne venendo alcun danno alla fanciulla, il padre suo l'haura per un giubco. Chiese ben'egli di vederli, e il te dir loro dalla figliuola; ma vna trilta rispolta. ne riportò, e lù, che allora mon si poteua, ma che forse al rema po della morte li vedrobbel. Hauea anco Speranza vn fratello cherico, che ogni mattina feruiua alla Messa. Questo solo di tutta la casa, i mali compagni non sofferiuano di vedere: e al comparir ch'egli faceua, dou'essi erano con la forella, i ri+ baldi torceuauo il mulo, e gli faceuano incontro atti fconci, e dispertosi : Per quetti indicii, e perche horamai la fanciulla cresceua in età, domle-amicitia cominciò a non piacere al padre suo; e perche egli non sapeua se sossero huomini inuisibili, o demonij visibili, per cacciarsili di casa, chi che intoffero, si ritoluette di prendere dalla sua arte di bombardiere il primo elorcilmoje caricato l'archibulo a più pallejordinò alla figliuola, che la prima volta che tornassero a lei, desde vn tal segno, per targlisapere, che stauano assisi al luogo ordinario, ch'era a piè d'vn'albero del giardino. Tornarono come foleuano, ma con volti adirati, e con parole di rilentimento, a lei forte si dolfero del mal'animo di suo padre, che a gente sì amica, e benefica /come loro, cercaua di fare oltraggio e le mofbraron la chiaue del archibulo; che gli ha-

The special of the sp



uean rubata. Da questo, egli fini di conoscere, ch'erann spiriti; & impercio da vn Sacerdote; a cui ne scoperse un non. sò che, fece benedire, & esorcizzare la casa: il che mentre si faceua, la fanciulla vide; rche i malí demonij, correndo con empiro, e gridando, ahi Speranza, ahi Speranzina, saliuano sopra le mura della casa e di colà a rompicollo si precipirauano nel giardino. Intanto la quarelina del 1603. vn Padre della Compagnia andò in milfione a quelivillaggio, e parrocchia di Zurricco, doue habitana il Bombardiere, il quale gli scoperse la noia, che quegli importuni spiriti dauano alla sigliuola, e contogli quanto fino allora era auvenuto. Il Padre configliolli in prima a confessarsi, massimumente la fanciulla, ch'era horamai d'yndici anni: e poi a questa diede una amagine di S. Ignatio, ordinandole si che al comparir che la prima volta le facessero i demonij, la mostrasse loro, e dicesse, che se ne andassero, perche da indi in auuenire mon voleua saper di loro. Fecelo ella animosamente: & allo scoprir dell'imagine, i maluagi diedero in fremiti, e grida spauenteuolissime, e maladissero i Gesuiti, pregando loro ogni male, chiamandoli Diauoli, e peggio; poi si misero in fuga a precipitio, e le suaniron dauanti. Tornarono però indi a non molto, ma con altri volti, & altri sembianti, che, prima non foleuano dimostrarle; cioè smascheratisdelle sarrezze humane, e in forma d'horribili mostri, con corna lunghe in fronte, e suoco che buttauano dalla bocca. Trasse ella subito suori l'imagine, di S.Ignatiox, & essi vrlando immantenente disparuero, ne mai più, sin che visse, le si lasciaron vedere. Rimase ella però per lo spauento di quelle terribili sorme, gelata; e n'hebbe vn mese d'insermità, si come anco, in pena del suo peccato, tutta la casa prouò da indi innanzi molte iciagure.

Storpio delle

Ad vn giovinetto di tredici anni, per nome Pietro ambe, e de Graffi, natiuo d'vna Terra presso à Monaco di Baujera, subitamete. l'anno 1628, i nerui delle gambe si rattrassero, & indurirono, e le polpe, e la carne tutta gli si seccò infino alle ossa, e i piè gli si strauossero, & aggropparono, si che tutto storpio, & inutile, caminaua sù le ginocchia, e sù le mani, strascinandosi dietro le gambe : e in questa maniera condotto à

Digitized by Google

Mo-

Kraiollo Jal M.

### Libro Quinco 67 D

Monaco, andò per lei meli, hor da sè, hor tirato lopra vna treggia, accattando limolina. Hebbene non sò chì, luo conoicente, compafione, e raccontogli alcuni miracoli di S. Ignatio, aunenuti di tresco, e il contortò ad hauer ricorlo a lui, ch'era Santo da targli la gratia facilmente. Accettò lo sterpio volentieri la protettione del Santo, e maggiormente vi li animò con yn fogno di felice presigio, che sopra ciò gli venne; onde tece à Dio voto di visitare ogni di per trè settimane l'Altare di S. Ignatio, nella Chiefa nostra di Monaco, e quiui ad honor suo recitare vn Rosario ; e comineiò subito. ad eleguirlo. Fattoli tirare fino alla porta della Chiela, indi carponi condottoli da sè all'Altare del Santo, rittouò la promessa, contessossi, prese la communione, e recitò il Rosario-In tanto fentiua rinuigorich le gambe, thenderli i norui, es igropparii i piè; talche volle prouarii le poteua reggerii diritto, e per alzarli, richiele d'ainto yna donna, che gli ltaua ginocchioni à canto. Ma egli potetta rizzarli anche folo da sè, percioche era sano. Srette in su i suo piè, che bene il portauano, e caminò francamente, benedicando. Dio, co ringratiando il Santo segli, e tutto il popolo, che su spettatore, e teltimonio del miracolo.

Nionte meno illustre sù l'astro, che nella medesima Chiesa di Monaço si operò indi atrè anni, in Anna V Volssieberin, lo simile, neldonzella di 19. anni, storpia, e perduca ancor'essa d'un piè, la medesima e sforzata à viuere negli spedali della sua Terra. Apparuele vn di S. Ignatio veltito alla Sacerdotale, col Giesù in vna mano, e'l libro nell'altra: ond'ella, che mai prima d'allora non haues hauuro conolcenza del Santo, contando la vilione, intele chi tolle; e bene indouinando quella non offere vna sterile visita fattale per lasciaris vedere, e niente più, ma anzi vn'offerirscle à fanerla, tutta à sui si riuosse col cuore, e supplicagli affertuolamente per la gratia; promettendogli in voto vn piè di cera , e vna Mella al luo Altare. Ma la melchina, ene appena hauca di che viuere ogni di, con quello, che l'era dato per Dio, stette alquanti mest prima d'hauer tanto, onde adempir potesse la promessa del voto: oltre che lontana alquante miglia da Monaco, ne poteua esta portaruili appie, ne hauea chi ve la conducesse. Pur nondimeno vn di, satto-

si cuore, volle prouarsi al viaggio, e si pose; in camino: ma lo strascinarsi che saceua, ancorche aiutata in parte da vna compagna con cui s'auuiò, le riusci di tanta pena, che disperata d'andar più oltre, si abbandonò sù la publica via. Intanto passò va contadino, che hauutone pietà, la leuò sul carro, e la condusse in Monaco, finó alla porta della nostra Chiesa: doue entrata, e presentatasi per allora al Santo, chieie vn po'd'olio della lua lampada per vngersi il piè perduto, polcia tornò il di seguente, e consessossi, e stata presente al sacrificio della messa, sul fine d'essa senti come inuitarsi à propare, se il piè le reggeua, e con l'aiuro di due donne, rizzofsi, è si vrouò si sana, che lasciata iui la croccia, se ne andò lenza niuno appoggio à prendere la communione; e interamente sana alla sua Terra si ritornò.

Marco rite

Era nel 1574. Rettore del Collegio di Palermo il P.Paolo Quattro fire. Achille, huomo di rari talenti, e di santa vita: & egli singhe portate golarmente, e gli astri della Compagnia suoi sudditi, si adonel Collegio perauano in aiuto de prossimi, con gran servore, e srutto, della Compa benedicendo Dio le loro fatiche con numerose conversioni mo, cacciate di peccatori. I demonij, à quali ciò tornaua in non piccolo con vna apparitione di S. danno, vollero farne vna vendetta, la peggior di quante pofsano fare; le sti stimular quattro semine meretrici, e streghe, che tutte insième se l'intendeuano, à sarsi portare, ciascuna dal suo demonio, dentro al Collegio, per quiui dapoi operar quanto fapessero, à rouina dell'anima d'alcuno, inducendolo à qualche dishonestà: Così tutte quattro insieme, vna tal notte, luron portate den tro al cortile del Collegio, e di li fin sopra le scale. Ma allo sboccar ne corridori, doue merton le camere, turono arreltate, ienza poter dare un passo più oltre: perche vna occulta virtù lospingeua indietro, e fibuttaua con empito quella diabolica compagnia. Spronauano le tireghe i demonij se li cacciauan con rabbia, & est mostrauano di tare ogni sforzo per inoltrarsi: ma in fine, come la giumenta di Balaam al luo Profeta bestiale, così à quelle femine scelerate, i loro caproni, voltandosi, dissero, che vna virtù maggior della loro, faceua à quella impresa contraito, e che le hauellero hatuto fotto ognuna di loro mille grandiauoli, non haurebbon potuto dare un passo più innanzi.



# Libro Quinto.

673

nanzi. Con ciò scornaci i demonij, e le loro amiche, diedero volta, e fi ritornarono indietro. Ma vna di queste, bella, impudica, & ardita più delle akre, fdegnata fuor di modo, che nel Collegio de'Padri non le fosse riuscito quello, che in altri fomiglianti luoghi hauea tentato fenza fimile incontro, volle prouaruisi vn'altra volta. Ma prima cominciò a confessarsi sintamente hor con vno, & hor có vn'altro de Padri; ma vsando maniere acconce à legarseli con qualche dishonesta amicitia, perche poi venuta che fosse, hauendo dentro intelligenza con alcuno, fosse accolta sicuramente. Ma ne pur quelto in verun modo le riuscì. Non però dipose il pensiero di tentare la seconda volta, con le medelime compagne di prima , l'entrata nel Collegio, e nelle camere, le tanto hauesse potuto. Così suron di nuouo portate in tempo di notte in Collegio. Ma appena vi furono, che fi fè loro incontro visibile, e risplendente di chiarissima luce S. Ignatio; nègli sù bisogno di sgridarle, nè di fare altro sembiante di icacciarle, perche i demonij, che le portauano, non iofferlero'di stargli innanzi vn momento: ma dando precipitolamente indietro, vicirono del Collegio, con esso le femine, che portauano: vna delle quali si conuertì a Dio, e da lei s'hebbe il racconto di quanto hò quì riferito: e in fede del vero, sapeua dir per minuto quanto v'era di notabile nel cortile, e nelle scale del Collegio: ma non più oltre, che fin quà solo arriuarono, come si è detto 🧽

Entrò nella Compagnia per Coadiutor temporale, vin Coadiutore giouine di Siuiglia: ma come a molti autiene, d'esser più sag- della Compagi in procacciarsi il ben che non hanno, che in saperselo della Religiomantenere dapoi che l'hanno, quel primo feruore, con che me, e ferito a hauea cominciato a seruire a Dio, a poco a poco degenerò in mete dal Santepidezza, tal che sù bisogno prima d'ammetterlo a'voti, & 🚾 incorporarlo con la Religione , prenderne pruoua di più lungo elperimento, crelcendogli il tempo del nouitiato, okte a gli ordinarij due anni, che tutti ne fanno . Quando egli il seppe, finì di mostrare quanto poco sonde radici hauesse mes. do nello spirito, poiche questo solo bastò a spiantarlo dalla. casa di Dio, & a rimetterlo nel secolo: recandosi ad ingiuria quello, che gli si daua per medicina. Tornato al mondo,

fosse vergogna di comparire frà conoscenti, fosse desiderio d'arricchire, risoluette d'andarsene alle Indie d'Occidente. E già si era accontato col Capitan della naue; e staua sul met. tersi in mare; quando si senti d'improusso arrestare da vn. pugnale, cacciatogli nella schiena, per mano di chi egli, non che offelo hauesse, ma neanco mai conosciuto. E su veramente errore dell'homicida, che alla fomiglianza dell'habito, e dell'andare, credutolo vn cert'altro, con cui hauca nimistà mortale sil volle vecidere .: Chiamaronsi subito il Consessore, e'l Cirusico; ma la serita era tale, che più necessità v'era de loccorsi del primo, che speranza ne rimedij del secondo. Consessossi , e prese il Viatico; indi venutosi alla cura, poiche il Cirulico vide il luogo, e la profondità della ferita, intelesubito, che non v'era che sar per lui; e più per non paren di non hauer fatto nulla, (come disse dapoi ) che per vtile, che con ciò fosse per apportargli, impiastratolo con semplice. chiara, il lasciò in mano de'Preti, perche il confortassero a morire. In tanto il misero, troppo bene intendendo, che quel colpo gli éra venuto da altra mano, che da quella, che errando l'hauea ferico, tutro si riuolle a conoscere, & a piangere la sua istabilità, di cui, conuenendogli morire indi a poco non gli rimaneua altro, che il cordoglio del pentimento. Quelto sì, che le Iddio, per miracolo della sua pietà, gli hauesse donaro la vita i giuraua di renderla alla Religione, a cui l'hauea tolta, e di durarui in suo seruigio fino. alla morte. Con ciò messosi ad inugcar S. Ignatio, e pure anco chiamandolo padre rancorche troppo tardi conosciuto, grandi proteste, e grandi promesse gli faceua, di viuergli eternamente servo, e divoto, e di tornargli in casa a saticarui da mercenaio, e da schiauo; che d'essem riceunto come figliuolo non era degno. Gosì andò piangendo, e pregando tutta quella notte, che douea di ragione esser l'vitima della. sua vita. Sentillo il Santo, e se ne mosse à pietà: e gl'impetrò non solamente la vita, per cui egli pregaua, ma anco vna subita sanità: perche la mattina non si trouò della mortale, e profonda ferita altro che la faldatura, in fegno d'esserui stata. Così fatto doppiamente sano, nell'anima, e nel corpo, tornò, secondo la promessa, a domandare la Compagnia, es

## Libro Quinto.

675

dopo lunghe, e grandi pruoue, che se ne secero, alla sine tù di nuouo accettato.

Bartolomeo Contesti Cirusico di Maiorca, su assalito da intollerabile dolore di casì eccessiui dolori di capo, che vscito di sè si rauuoltaua per po, e d'vn'octerra, e smaniaua a guisa di forsennato. Appresso gli s'infiam- chio, con vna fottoscrittione mò vn'occhio con dolori acutissimi, e assatto intollerabili; di s. Ignatio In Maiorca. in modo che era disposto di sarselo suellere della testa, quanto prima tornasse vn tal Cirusico suo conoscente, che maneggiaua i forri per eccellenza: così egli medesimo depone nella sua attestatione giurata. In tanto staua spasimando in vna camera, ienza ipiraglio di luce, che gli era iniopportabile a vedere; perche ancor l'altr'orchio, per consentimento con l'intermo, glie ne patiua, Così mal concio tù visitato da non sò chi, che per confortarlo a speranza d'aiuto, d'onde lolo gli poteua venire, cioè dal cielo, gli raccontò i tanti, e sì stupendi miracoli, che Iddio operaua per intercessione di S.Ignatio, maisimamente al tocco d'yna sua sottoscrittione. Mandolla egli a chiedere con istanza, e gli su recata, con sì subitano rimedio d'ognisuo male, che al primo entrar ch'ella glifè in camera, egli si trouò interamente guarito del capo, e dell'occhio. Vici alla luce, mangiò confolatamente, ciò che prima non potea far lenza gran pena: in fine, rele le dounte gratie al Santo, rimandò a'Padri la sottoscrittione. Ma appena se la tolse di dosso, che ritornò nel miserabile stato di prima: e fù necessario richiamare il portatore, da cui, poiche la rihebbe, suanirono i dolori: e questo seguì altre voste in. quattro giorni, che si prouò di prinarsi della reliquia; fino a tanto, che ridomandandola i Padri, potè renderla senza. danno .

Simile in tutto a questo, quanto alle trafitture del capo, & allo spasimo per l'offeia d'vn' occhio, su il male di Colon- Altro miraco. na Cortei, cittadina ancor'essa di Maiorca: percioche sentiua cedente, nella come spezzarsi a colpi di martello la testa, e diceua taluolta, medesina Cit come fuor di senno, a suo marito, che cercasse del suo occhio, e gliel rimettesse, credendo veramente, che le tolle stato sterpato dal capo. Ma vi si aggiunse, di più dell'altro, che hò contato di lopra, ch'ella finalmente perdè affatto la vilta, &accecò. In tale stato intese il miracolo operato due anni

LII

4. 11



prima in Bartolomeo Contesti, e sattasi anco essa portare la medesima sottoscrittione, con applicarsela all'occhio, restò in vn punto libera, e dalla cecità, e da ogni altro dolore.

Akro fimile, in Roma.

Prima di questi hauca prouato in Roma l'efficacia del toc- 👢 🖑 co d'yna fottoscrittione del Santo per lo medesimo male. Olimpia Marina, tormentata da si fiero dolor di capo, ch'era nacessario legarla, perche nol desse, come furiosa, contra il muro per ispezzarselo. Anco essa, tocca tre volte con vna. sottoscrittione di S. Ignatio, risanò immediatamente e della febbre, che pur'hauca, e della eccessiua doglia del capo.

operati al toc-Ignatio.

Ma de' soli miracoli operati da Dio per mezzo delle sotto- lla, lli scrittioni di S. Ignatio, si farebbe vn non piccolo libro. Vna Altri miracoli fanciulla cieca in Valenza al tocco d'una d'esse ricuperò la luco delle sous ce. Quiui pure yn principale ministro di Corte, con essa risanò da vna sì forte vertigine, che daua in apoplessia; e in sei mesi, che ne patiua, i medici non l'haueano migliorato di nulla . In Madrid, il P. Giouanni Rojas della Compagnia , che i ipalimaua per eccessiui dolori di stomaco, e staua per moririe. appena tocco da una tal fortofcrittione si leud sano, e andd ad vdir confessioni ;ue il P. Martino Gardi, tormentato da vn lungo dolor di denti,co lo stesso rimedio immantenente guarì. Ad vn Monaco della Cerrofa di Toledo, per nome Don Giouanni de Aguilera, storpio d'una gamba, per rattrattatios ne di nerui al ginocchio, & a D. Michele Gelos Abbate Pres mostrațese di S. Martino presso ad Hesdin, paralitico delle braccia, e delle gambe, fù nel madefimo modo refa con miracolo pertettillima fanità.

Ma per tacerne mille altri, di che sono pieni i processi fatti per la canonizzatione del Santo, mi basta raccordarne vno vn Predicato di non minore esempio, che marauiglia, aquenuto in Roma re vscito della l'anno 1599. nella persona d'un Sacerdote stato nella ComCompagnia i pagnia Predicatore di grandissimo nome, poi vscitone per
un occhio per di pagnia di quelle cagioni, che giustamente priuano della. ca voa sotto. gratia della perseueranza. Questi insermò grauemente d'vn S. Ignatio, e occhio, e finalmente il perde. Visitollo vn Fratello Coadiuperde anche
tore della Compagnia, che have anno servicio di S. faltro. In tore della Compagnia, che hauea vna sottoscrittione di Sant' Ignatio, & operaua con essa cose di marauiglia. Desiderò l'infermo di prouarne anco a suo prò gli effetti, e si applicò

Digitized by Google

detta lottolcrittione all'occhio cieco, chiedendo al Santo, che gli rimettelle la luce. Ma l'effetto legui più lecondo i meriti, che lecondo i prieghi: perche, leuata la reliquia, si trouò cieco anco dell'occhio, con cui prima ottimamente vedeua.

Michele Hokolzer, Fratello Coadiutore della Compagnia di Giesù, e Sagreltano nel Collegio di Sellia, falito ful campanile, per farui certo lauoro, che bisognaua, ne cadde misera- aremo per ca mente dalla cima al fondo, e perche ella era torre molto alta, duta mortale, rifanato. In từ miracolo, che in dare il colpo sù la terra, non vi rimanelle Sellia. immediatamente morto. Ma ben gli s'infranse in più luoghi la telta,e gli li ruppe tutta la vita: onde priuo affatto de' fenti, come morto, il portarono lu le braccia ad vn letto de' più vicini. Chiamati i cirufici, al primo scoprirgli del capo, il diedero per disperato: si pesto l'hauea, e con si protonde, e mortali terite aperto: oltre che anco per lo grande icotimento,e compression del ceruello, patiua spesse conuulfioni, e inpochillimo ipatio di tempo, più di venti volte il prefero crudeli accidenti d'epilepsia. Con ciò, datogli l'estrema vntione, fi at tendeua ad aiutarlo più a morire, che a viuere. Pur ui tù vn de' Padri, a cui venne in cuore di raccomandarlo al commun Padre S. Ignatio, e recata quiui vna lua imagine, e poltala ful capo all'infermo, tutti di cafa, prefenti per aiuto dell'anima sua, caldamente pregarono il Santo, ad hauerne pietà. E furono esauditi. Perche l'intermo ripigliò i sensi, che hauea in tutto perduti, si che presentandogli vno la sopradetta imagine, perche egli altresì chiamalle il Santo in luo aiuto, e domandato, le il riconosceua: Io, disse, ben riconosco questa esser l'imagine del N.B.P. Ignatio: ma in altra maniera, e più chiaramente hò io veduto lui medelimo. Il che comunque fosse, certo è, ch'egli sano, e torno quanto prima alle faccende dell'vhicio luo, denza mai rifentirli per cotal caduta, nè del capo, nè della vita. Auuenne ciò l'anno 

Reffreda de Flos, Vergine Fiaminga, natiua della Città di Duai, l'anno 1598, per lunga, e graue malatia, staua presso che abbandonata da' medici. In tale estremo, alquanto s'ad-morte, sanata dormento, e vide comparirii in logno due Sacerdoti, in ritione del sa habito della Compagnia, l'vn de' quali su riconosciuto da lei; to in sogno.

11.11

Inferma a

U. U.

peroche era il P. Massimiliano Cappelli, già suo Consessore, e morto alcun tempo auanti: l'altro, hon lapeua chi fosse: ma tosto il Contessore, fattolesi più accosto, glie l'infegnò, dicendo; Vedi tu quest'altro, che meco è venuto a visitarti? egli è il P.Ignatio (di cui ella era fommamente diuota.) Hor se tu hai nulla che chiedere a Dio, chiedilo per intercessione lua, e l'otterrai. Che domandi? Così appunto le disse if P.Massimiliano. Ella rispose, che altropiù non desideraua, che di viuere almen tanto, che potesse dar compimento a certi suoi affari, che, morendo, lasciaua in mal'essere: e in così dire miraua il Santo, per vedere se accettaua di sarle la gratia. Egli, facendo verso lei vn volto cortesissimo, senza aggiunger parola, chinò la telta, in lembiante di concederle la domanda, dielle la benedittione, e con essa disparue. Suegliossi allora la Vergine, tutta ripiena di confolatione per così bel sogno: Ma poiche si trouò satta la gratia, e in tutto sana, d'altro giubilo si riempie. Leuossi di letto, e comparue innanzi a'luoi, che in vederla imarrirono; finche inteso da essa il miracolo, ne refero insieme con lei a Dio, e al Santo le douute gratie, Et ella, non che sana, ma in tante sorze era venuta, che il medesimo di si potè adoperare nelle solite saccende di cafa.

· #\_

Nauigaua alle Hole Filippine, l'anno 1601. il Galeone Galione libe- S. Tomaso, e in esso, frà gran numero di soldati, e di passagsesso pericolo gieri, alcuni Religiosi della Compagnia, inuiati a Manila. Nel mar paci. Dopo sessantadue giorni di mare, scopersero terra, che a giudicio de Piloti era il Capo dello Spirito santo. In tanto, surse vn tempo oscuro, e nebbioso, che tosse di veduta la terra, e si miler correnti sì impetuole, che diedero volta, e senza veder doue fosser portati, s'andarono a chiudere in vn ricinto di scogli, che da proda, e da amendue i lati li cingeuano, nè per quanto facessero sorza di vela, poterono mai spuntare da... niun de due capi delle bocche, per doue erano entrati: anzi e dalle correnti, e dal vento veniuan sospinti incontro a gli scogli, con euidente pericolo di rompere. In tale stato li sopragiunse la notte, onde diedero sondo, e la passaron sù l'ancore, raccomandandoli a Dio. Alla prim'alba, rinforzando il vento, si tennero irremediabilmente perduti, e con alcuni

tiri di cannone richiamarono vn battello, che haueano spedito a riconolcer terra, per valeriene nel naufragio. Eras stata il giorno auanti certa contesa, o disputa, sopra la fantità d'Ignatio, non ancor dichiarato dalla Sede Apostolica canonicamente Beato, e alcuni ne haucan parlato con manco rilpetto, che non si conuentua. Perciò a D.Antonio Maldonato de Ribera, Generale di detto Galione, diuotissimo del Santo, venne in cuore, e per aiuto in quell'eltremo, e perche si chiarisse di che merito tosse Ignatio appresso Dio, di ricorrere a lui in si euidente pericolo. E perche fosse manifesto, che da lui si hauea la gratia, pregò, che per sua intercelfione, alle dieci del giorno precifamente (che fono due hore auanti mezzo di) si cangiasse vento, onde potessero salui vicire di quegli (cogli , e prender porto. Allora vn de Padri attaccò al timone vna imagine del Santo. Erano, quando il Generale inuocò S. Ignatio, le sei della mattina. India quattro hore appunto, il vento mutò tre quarte, ch'era, come diceuano i Piloti, nè più, nè meno di quello, che bifognaua, per cauarli di quelle bocche, senza incontrare altri scooli, che vicendo con qualfiuoglia altro vento, non haurebbon potuto canfare. Così, fatto vela, allegri, e ficuri vicirono degli scogli, e indi a piccol tratto di mare, prefero il porto, che deliderauano.

D. Filippo Lopez de Villanoua, trouandoli l'anno 1 601. di passaggio in Milano, venne a parole, e poscia anco alle mani con cert'altro suo conoscente, il quale, nel prendersi alle Guarito d'una braccia insieme, toltogli il pugnale, che hauea a sianco, con In Milano. esso il teri d'una punta sotto la mammella destra, trà l'ottaua costa, e la nona. Dietro alla ferita soprauenne vna gagliardissima febbre, con pollo duro, sudor freddo, sfinimento di spiriti, e gran difficultà di respirare. Chiamato il cirusico, trouò la ferita protonda vn palmo, e sì egli, come da poi vn' altro dottore in cirulia, e vn medico da febbri, che li adoperarono alla cura, giudicarono il colpo mortalissimo; e traper ello, e per gli accidenti lopradetti, in quaranta hore il dauano morto. Erali contessato il terito da vn Sacerdote, il più vicino, che pote accorrere al bilogno; ma perche egli nonintendeua Castigliano, chiamosti da poi per più compiuta. lodistat-

Malquag 100

sodisfattione, vn Padre della Compagnia; il quale, vdita interamente la confessione, l'esortò a metter la vita sua in mano di Silgnatio, e pregarlo, se ciò tosse meglio per l'anima sua ad impetrargli da Dio salute. Fecelo egli di cuore, e si obligò, se campaua, di mandare al sepolero del Santo vn voto d'argento. Ciò fatto, la febbre, e il dolore nella respiratione cessò. La matrina seguente, venuti il medico, e i cirulici, nel voler rimettere, come il di innanzi, nella ferita vna talta d'un palmo, trouarono che non v'entraua appena un dito. Diche Imarriti, per dubbio d'alcun' enfiamento di dentro, principio di postema, differirono a "preder nuouo partito per quando ne hauesser segni più manisesti. Ma quella era saldatura reale, che segui a finirsi in quattro di. Il settimo si leuò, e il nono parti di Milano per Fiandra dou'era inuiato.

46

11.11

Vn fanciullo di quattro anni , per nome Giacinto , figliuolo di Stanislao Filippouiz, Proconsolo di Varsauia, per ma-Fanciullo mo latie incurabili ad ogni arte di medicina, l'anno 1611, era. to. In varia. ridotto sì all'estremo, che d'hora in hora si temeua che spirasse. Videlo vn Sacerdore Canonico, e consigliò la madre a portarlo alla Chiesa de Padri della Compagnia, e quiui satto vn voto a S.Ignatio,raccomandarlo alla fua protettione. Eleguì ella il tutto, fgridandola in vano il marito, e dicendo, che prima di giungere alla chiefa, il figliuolo morrebbe. Ma legultutto altramente. Portollo, e'I tenne innanzi al Santo, quanto durò il dire d'vna messa, che vi sentì; intanto raccomandandolo a lui con lagrime. Compiura la messa, il fanciullo sù interamente sano, si che posto sù l'altare, vi si reggeua in piedi da sè medelimo: ciò che alla diuota madre mutò il pianto, che prima tacèua per dolore, in lagrime d'allegrezza

Sana vna paper apoplessa.

Vna paralisia di due anni, hauea tolto quasi ogni vso della persona ad Anna Barcellona, donna di 60. anni, nè potea, fuor che strascinandosi a gran fatica, e non senza altrui ralitica, e mez aiuto, muouersi, ancor pochi passi. Oltre a ciò la soprapredella persona se vn nuouo accidente d'apoplessa, onde le mori quasi tutta vna parte della vita, e tù condannata a starsi immobile in vn. letto. Finalmente i dolori acerbi, chesentiua nella parte rimasale viua, per otto di, e notti continue, non le lasciaro-

Digitized by Google

.no

no mai chiuder'occhio per ripolo. Il non hauer homai più onde sperare aiuto in terra, per arte di medicina, che non vi potea niente, la le con tanto maggiore affetto ricortere a S.Ignatio; e volle, a dispetto della sua immobilità, presentaruili ella itella innanzi, confidando, che non la lalcerebbe tornare a cala sconsolata: e così sù: perche tanti aiuti adoperò, che in fine tece in due hore quel poco di via, ch'era dalla iua cala alla chiela de' Padri. Quiui promile al Santo vna... nouena, vna Messa, vn voto di cera, e di consessarsi, e communicarli nella fua cappella. Finita la promessa, immantenente cominciò a sentirsi sana. Si rauniuò, tutta e riacquistò sè stessa, prima mezzo perduta, si che senza veruno appoggio si tornò a cala, d'onde la mattina seguente, già in tutto lana , venne a pagare il Santo il debito della promessa .

Munebrega è vna Terra di Spagna lontana da Calataiud pressoa due leghe. Predicouui la quaresima dell'anno 1623. Miracolosa. il P. Valerio Piquer della Compagnia, e trouato che nella Sa- Imagine di S. Ignatio in Ma grestia di quella Chiesa Parrocchiale, staua appesa al muro vna nubrega stortauola, con l'imagine di S. Ignatio ritto in piè, e con vn tes ba subitamen. chio di morto in vna mano, e nell'altra vn libro, domandò, te fanata. & ottenne ditrasportarla in Chiefa, e quiui riporla in vna cappella alla publica veneratione del popolo. Fecesi cotal traslatione molto solennemente, la seconda sesta di Pasqua. di Resurrettione presente tutto il popolo della Terra: e il detto Padre predicò in lode del Santo, e raccontò alcuni miracoli operati da Dio a lua intercessione. Con ciò sentì muouersi a gran confidenza in lui Maria Galcon, moglie di Girolamo Ladron di Gueuara, & a domandargli la sanitàd'yna gamba, che hauea sì storpia, che oltre al zoppicare iconciamente, non potea dare vn passo, senza chi l'aiutasse. Raccomandossi dunque a S.Ignatio, e promile, se le taceua la gratia, di publicarla lubito ad alta voce. Appena hebbe finito di chiedere, e di promettere, che lenti inodarii il piè, & allungaríi i nerui della gamba; e prouandofi a polarui lopra la vita, il te'sì trancamente, come mai non ne fosse stata offesa. Perciò alzando, con lagrime d'allegrezza, quanto più potè, la voce, gridò, miracolo, e corle alla cappella, doue era l' Imagine del Santo; stupendo il popolo, che, come na-

10.7 10.12 s Digitized by Google

tiua di quella Terra, ben la conosceua per istorpia, com era, & hora la vedeua in vn momento fanata.

vna ftorpia d'

vn braccio.

Trouossi presente al miracolo, Maria Pariente, moglie similmente d'Alonso Buesso, e vedendo la liberalità del Santo, in concedere per vna sì semplice domanda vna gratia tanto singolare, prese animo a chiedergli, che le rendesse il braccio sinistro, che hauea assiderato, e morto, nè speraua rimedio da... cirusici, che anzi l'haueano peggiorata; e promise di publicare anco essa la gratia, come l'altra hauca satto. Fù esaudita. Si lentì crocchiar le ossa del braccio, e correrui per entro vn certo vigore; si che propatasi a muouerlo, e trouatolo rauniuato, e sano, rizzollo in alto, e maneggiandolo senza alcun dolore, gridò, Ancora io, all'inuocatione, che hò fatta di S. Ignatio, ion iana.

**5**0 Et vna quafi

Non finirono qui le gratie di quel giorno, perche vn'aldel tutto cie tra donna, chiamata Maria Santijus, a cui, per accecare intutto, non mancaua altro, che perdere yna scintilla di luce, che l'era rimafa ne gli occhi, che se ben le bastaua per vedere le cose assai da vicino, non ne discerneua però altro, che vn. non sò che di corbido, e confuso, pregò il Santo a renderle. interamente la vista; che in riconoscimento della gratia, tarebbe diread honor luo vna mella: anche ella su subito contolata, Senti come vn certo strauolgersi de gli occhi: dopo il quale attilandosi in varie cose, e da lungi, e da vicino, troud che tutte le vedeua, e discerneua persettamente.

Donna disfatta da molti mali, da tutti infieme liberata .

Ma singolare trà tutti sù il miracolo di Bernarda Benedid, donna di 32. anni, moglie di Filippo Gomez, amendue natiui di Munebrega. Quelta, in otto anni di penosissime malatie, era ridotta a tal'eltremo di forze, che sembraua miracolo, che viuesse. Hauea vn'vlcere in vn braccio: i pulmoni fracidi, vna piaga in perto, e spesso gittaua dalla boccasanque, e marcia. Sentiua acerbi dolori di stomaco; & erano homai fei anni, che quante volte prendeua cibo, indi a poco il rigertaua. Finalmente, la pigliauano a certi tempiabban donamenti di spirito, e sincopi pericolose. Hauea costei vn figliuolo giouinetto, il quale, veduti i miracoli, che hò riteriti qui sopra, pieno di gran confidenza, andò a contarli alla madre, e pregolla con lagrime, che si lasciasse portare,

Digitized by Google

#### Configuration Ordinates 683

ancor essa in alcun miglior modo, alla cappella del Santo/che s'egli sì prontamente hauca dato:rimedio:a'mali: dellecaltre, quanto più il darebbe alei, che n'era più di tutte bilognofa.? Ma alla donna, chiera confunta, edenza forze, il dire di volerla condurre alla Chiefa, parue un dire di volerla portarel, non a rifanare, ma a sepellire. Intanto dopragiunie il medesimo P. Valerio, che dissi hauere sposta l'imagine del Santo, e contortolla a raccomandarira lui, & ad inuocarlo: e le pole addollo alcune reliquie del medesimo: Santo, promettendo il marito, in ringraciamento, doue ne ortenesse la fanità, noue melle al suo altare. Raccomandossi, quanto più di cuore il leppe, la donna al Santo, e subito la prese vno sunimento, e con ello yn gran ludore per tutto il corpo: dopo il quale rinuenuta, gridò: la sono in tutto sana, io non hò più alcun male. E col dirlo il prouò: perche immediatamente. li rizzò di letto, e con buone forze, li che il medelimo giorno andò da sè alla cappella del Santo, a rendergli graticadella vita e della fanità.

Non molto dopo questi miracoli, in wna Terricciuola. detta Pardos, morì, per vscita di sangue, vna fanciulla di sa: vna fanciulla anni. La madre eltremamente afflitta, si die a piangere, in risuscitata. nanzi a S.Ignatio, & a pregarlo, che anco nella fua figliuola: facesse vna pruoua dell'efficacia delle sue intercessioni: .poiche a lui tanto era ottener da Dio che vn morto rifulcitasse ; quanto che vno storpio sanasse. Erano già quattro hore, da che la fanciulla era morta. Quando la madre senti chiamarh da essa, e dirsi; Madre son viua: S. Ignatio m'ha risuscitata à E in così dire, non solamente viua, ma vigorola si rizzò; si che pote di li a poco tornare alla campagna, e guardarui le pecore, ch'era il fuo mestiere.

Nè fu questa sola, a cui il Santo facesse gratia della vita. Vn bambino di due in trè meli, figliuolo del Medico di Mu+ nebrega, mangiando zuppa, mileramente affogò: & quelto affogato, rifu appariua sì certo, che il Padre suo daua già gli ordini per sepellirlo. All'incontro la Madre ricorfe all'intercessione di S. Ignatio, & vnle il morto bambino con l'olio della lampada, che arde colà nella sua cappella: e subito il bambino si risenti e cominció à piangere viuo, e fano.

Ma

 $H_{-}$ 

Digitized by Google

Più di cento

Sehernitor de' miracoli da S.

Ignatio operati in Munebre-

Ma troppi sono, se volessi sarne vn' intero racconto, i mimiracoli operati in Munebrega ad intercessione di S. Ignatio: rati da s. igna- basti dire, che in meno d'vn mese, se ne contarono più di brega inmeno cento, esta essi risanaro vno stato paralizico dodici anni; vno se n'accenna- scilinguaros, che non poteua se non a grande stento scolpire vna parola: quattro oiechi, e vn di loro, che anco hauea vn. canchero in vn labbro: moltissimi assiderati, e storpi delle braccia, e delle gambe; e vno, a cui staua per tagliarsi vn piè già putrido, e maroio. E con tutto ciò atteltano i processi, e le relationi, che ci vengono di colà, che sono più i miracoli, che Iddiocoll'intercessione del Santo opera per salute delle anime, che gli altri, che sà per sanità de corpi : peroche grandi , e ostinati peccarori, in solo entrare nella cappella doue è la santa Imagine, e in solo mirarla, si sentono muouere à contricioue, & à lagrime, e non ne partono prima di nettassi la coscienza, & aggiustarsi con Dio. Sparsesi subito per sutte le Terre d'interno la sama de stupendi miracoli, che il Santo operaua in Munebrega; e vn diuoto huomo della Terra di ga, punito co Calaratud , che mera stato testimonio di veduta, molti ne rac.
miracolo. contò ad un suo constanti de consta contò ad un suo conoscente, e paesano. Ma quegli diede inrifa, a diffio parole da empio, schernendo prima l'amico come credulo, e poi anche il Santo, come non da tanto: e disse: Miracoli d'Ignatio in Munebrega? e che miracoli può larce vna tauola? Indi riuoltossi ad vna grande, e grossa asse, che staua quiui appoggiata al muro, e postosele ginocchioni innanzistece sembiante di supplicarle co atti di deriso; E giadilse, che vna tauola in Munebrega sà miracoli, tauola mia sanne ancor ru qui in Calaratud. Appena il disse, e su subito elaudito perche quell'alle, spiccatasi dal muro con impeto, glissiuerso addosso, e gli diètal colpo, che l'hebbe a sfragellare. N'hebbe la telta, e la vita rotta, e ne riportò miracolo appunto lecondo la preghiera, e gratia degna del merito.

an **5** 5,7 Offa d'vas con

CinCaddeda vn luogo alto, l'anno 1601. Habella Roselli, scia, dell'anca Monaça di S. Elisaberra di Barcellona, vecchia di 67. anni, e spezzate, ri- sisse sin più parti l'osso d'yna coscia, e quello dell'anca, subito. In Bar- con cui si commette. La cura de Medici, e de Cirusici in quaranta giorni non le serui, suorche per esercitio di patienza, aggiungendo a tormenti del male quello degli aspri rime-

Digitized by Google

 $H_{i}\mathcal{M}$ 

. .

 $H^{-il}$ 

medij, che s'viarono. Gonfiossele sconciamente la coscia, es la gamba, nè senza eccessiuo dolore, poteua muouerla vn dito. Finalmente nuoui fintomi le sopragiunsero, tra'quali vna vehementissima smania, con accidenti mortali, sopra i quali si se pronostico, che s'ella campaua oltre ad alcuni pochi dì , era miracolo . Così vedutali in abbandono di speranza , ر che hauer li potelle in rimedij humani, tutta si volse all'intercessione di S.Ignatio: & hauutane vna reliquia, e stasciatass l'anca, e la colcia, e gittatine gli empiastri, la pose sopra doue le ossa erano rotte, e detti trè Pater nostri, e tre Aue Marie, inuocò l'aiuto del Santo, e immantenente, dopo sì brieue preghiera, le ossa si ricongiunsero; la carne sgonsiò, cessarono tutti i dolori, sì che ella gridando, Miracolo, chiese i luo'panni, e volle rizzarsi: e perche le Monache gliel contendeuano, in segno di ben poterlo, maneggiaua speditamente la coscia, che prima l'era di spasimo a muouere. E così anco alzatasi, e caminando, mostrò, che più forte era dalla parte lanata, che non dall'altra, doue non era ltata interma.

Giouanni Leida da Maiorca, l'anno 1605, infermò di febbre acuta, accompagnata da idegno di Itomaco, talmen- Infermo à mor te infastidito, che non poteua nè prendere, nè ritener cibo. te sanato con vna apparitio-Giunse la malatia a giudicarsi mortale: poi, percioche l'infer-ne del Santo. In Maiorca. mo trascurò di sarsi trarsangue a certo tempo prescrittogli, s'hebbe per disperata. Era egli diuoto di S. Ignatio, onde hauuto la nuoua della morte vicina, ripose in lui tutte le sue speranze, e si diè a pregarlo, come portaua il bisogno di quell'estremo, in che era. Ne gli andò fallito il pensiero: perche la notte preio sonno, dormi con gran quiete, fino a tanto, che vn'eccessiuo splendore, che vide nella camera, il te'risentire: e nell'aprir degli occhi, gridò, chiamando Anna Bianca fua moglie, e domandandole, se vedeua quella gran luce, e in mezzo d'essa S. Ignatio venuto a rilanarlo? ma la donnanon vidde nulla di ciò: ma ben sì l'effetto, che fù rizzarsi subito di letto il marito, evestitosi da sè, venire alla chiesa de' Padri, à rendere a Dio, & a S. Ignatio le gratie della vita, e della lanità riacquiltata.

Vn giouinetto nobile Tedelco, per nome Michel Lodouis gera dato in co, su mandato dal Padre, Signor d'alcune Castella, ad ap-potere. In-Molshemio. Mmm

11.11.

monio ,a cui



prendere la lingua Francese nella Corte di Lorena: ma egli, oltre alla lingua, v'apprese costumi poco lodeuoli, e s'inuitiò del giuoco sì, che n'hebbe a precipitare. Percioche vn dì, perduti alle carte quanti denari hauca, eritiratoli a passeggiare tutto solo, e sconsolato, cominciò a dir seco medesimo, convna certa disperatione; che se il Demonio desse denari veri, si come hauea intelo dire, che ne daua de'finti, e solo in apparenza reali, per hauerne, verrebbe con lui a qualfiuoglia partito. Appena hebbe nell'animo quelto reo pensiero, che si vide appresso vn giouinetto come lui, di bel volto, tutto auuenente, e vestito alla nobile. Ma per bello che sosse, e per correle lembiante che facesse, Michele, in vederlo inhorridì. Percioche l'animo gli diceua, quello essere, & era veramente, vn demonio: il quale messagli la mano sù la spalla, e sorridendo; Da poco, disse, che tu se': e di che hai tu paura? Ti paio io sorse sì mal farro, che io sia da hauerne schifo, & horrore? Horben: vuo'tu denari? A quell'atto di domestichezza l'altro si consortò: E che denari? disse; apparenti, e falsi; da non. adoperarsi da vn caualiere come me? Reali, dico io, ripigliò i I demonio: realifsimi: e sai? in abbondanza, quanti ne vuoi. Tè questi (e gli empiè il pugno d'ottima moneta.) guardali, esaminali, spendili: e se li troui, quali te li mantengo, i migliori del mondo, torna, e conuerremo del resto. Con esi andò il giouine a'compagni, che anco giucauano, e risece partita. È in pochi colpi non folamente riscattò il perduto, ma vinse quanto essi haucano di moneta. Con ciò allegrissimo ritornò al luogo di prima, doue l'aspettaua il demonio; il quale venutogli incontro; Son'io veritiere, disse, o nò? il danaro no è eglistato buono? ottimo ripigliò l'altro. Tanto ne hauessi. Tanto ne volessi, disse il demonio: ma che vuoi tu darmi in riscontro? Scusandosi Michele di non hauer nulla: Nonhai tù, (seguì l'altro) sangue addosso? non me ne puoi tu dar quattro gocciole? E fattasi porgere la mano sinistra, senza. recargli dolore, gliene staccò, o mostrò di staccargliene vn muscolo; indi raccolte alcune gocce di sangue in vna scorza di ghianda, e messogli innanzi penna, e carta; scriui, disse; e gli dettò non più di dieci caratteri, i quali io hò veduti ne' processi di questo fatto, e sono la più parte greci: ma nonforma-

formano niuna parole chabbia fignificatione, nè fento. Ciò farro ; viraltra gliene fè feriuere, d'affai più caratteri, fomiglianti a primi ; e poi gli diste. Questa cartuccia sia tua, es gliela cacciò nella ferita della mano, d'onde hauca tratto il muscolo, e la ferita stessa saldò in vir momento, sì bene, che non glie ne rimale altro, che la cicarrice : e seguitò adires:In virtu d'ella, io ti darò quanto laprai volere, e farò quanto ti piacerà comandare: e ciòper sette anni: dopo i quali tu sarai mio, o mel prometti in questa seconda carra, che hai scritto, & io la serberò per me: se' tu contenzo? Sospirò il miserabile, e pur ci acconsentì, e'l demonio disparue. La mattina seguente su a riuederlo, e l'esortò a non prendersi horamai più penfiero di certe sue orationi, che hauca in vio di recitare, anzi fi te' confegnare alquanti libri spirituali, che hauea, accioche, disse, possiam riuederci più spesso, e star franoi più in accordo, e allegramente. Dopo quelto, il cominciò a seruire dì, e notte, in qualunque sorma di persona, & a qualunque vso il voleua: gl'insegnò curiosissime cose, ma tutte noceuoli ; e gli scopriua ogni di nuoue inuentioni di ribalderie, e di peccati. Così vilse nella medelima corte la più parce de'sette anni patteggiati col diauolo:e già ne hauea venti di età , quando il padre il richiamò a sè, credendosi ha : uerlo a vedere vn caualiere ben coltumato in corre, e di maniere degne d'un suo pari. Ma ne più sconcia vita, ne più perduta poteua menarsi, di quella, che l'infelice giouane. vsaua. E già s'auuicinaua a pochi mesi il termine prefisso a cadere nelle mani del demonio suo comperatore, onde parte stimulato da lui, parte agitato dalla propria coscienza, readi tante, e sì enormi sceleratezze, cominciò ad hauersi per disperato, & a fare strane pazzie, ma tutte di gravissime colpe suggeritegli dal demonio. Vna srà le altre su, volere vecider tuo padre, e fua madre di veleno: indi mettere a tuoco il suo castello: e l'uno, e l'altro tentò con polueri dategli dal suo demonio. Ma Iddio non consenti, che niuna di queste empie intentioni fortisse ad effetto, si come neanco d'ammazzar sè medesimo; percioche due volte che vi si prouò, sparandosi in petto con suria da indemoniato vn'archibuso carico a palla, non prese suoco altro che la poluere del soco-Mmm

ne. Questivitimo atto d'assacma dispensione; a cui si trouaron presenti due sue sorelle : che procascorsero a tenerlo perche non tentasse la terza volta il medelimo colpo, su quello, che cominciò à scoprire il miserabile stato in che si crouaua, e la cagione di quel mal vinere de di quel peggio voler morire. Percioche pregato con lagrime da una delle sorelle a dirle, onde fosse stara quella si bestiale risolutione d'vecidersi, e se non viera altro rimedio, che la morte a qualunque disgusto, o timor che si hauesse rispose : che nonandrebbe molto a feguir ciò, che allora hauea indarno tentato: nè se ne poteua per lui di meno, come neanco dello sconcio viuere, che faceua. Le quali parole rapportate alla madre, l'indussero a voler da lui sapere più minutamente le cagioni di quel suo dire; & egli tutte glie le scoperse, contal dolore d'essa, che in vdirlo, tramortà. Ma percioche ella era heretica Suu efeldiana, & hauea indotto anche lui alla. medelima Setta, attele più a piangere la sciagura del figliuolo, che a cercarui rimedia con gli aiuti dalla Chiesa: e ciò, fino a tanto, che vn di sel vide con gli occhi suoi preso dal demonio, e riuolto all'indietro come in vn gruppo, per ilcauezzarlo a mezzo, o rompergli il collo, accorrendoui essa in aiuto, e raccomandandolo a Dio. Allora finalmente si consigliò di darlo, come sece, in mano d'alcuni Religiosi, da quali ben tolto fingendoli dilgultato, fuggi in Eistada yiuer peggio che prima. Ma rihauuto da vn fuo fratello Canonico della Chiela d'Herbipoli, e bene incatenato, sù condotto a Molshemio, e consegnato a' Padri della Compagnia, perche adoperassero in cura di quell'anima disperata, e perduta, quanto con l'aiuto di S.Ignatio, che quiui faceua spessi miracoli, si poteua. Allora il demonio, che si vide vicino a. perdere vna preda, che si teneua tanto sicura fra' denti, non si può dir quante arti di minacce, di lusinghe, di terrori, e d'inganni vsasse, per distorcelo dalle mani. L'assaliua hora in forma:di leone nero, hor d'altri fieri animali, e gli fi auuentaua per isbranarlo; e il melchino correua frà le braccia. de Padri, gridando per ispauento: e benche egli solo vedesse queste varie apparenze, i ruggiti però, e il terribile fremito del demonio, si vdiua taluolta anco da altri. Si cominciò la

cura

cura da vna intera confession generale, per cui apparecchio gli si diedero a fare alcune delle prime meditationi de gli Esercitij spirituali di S.Ignatio. Ma il demonio gli pose tal noia, e rincrescimento de' Padri, e d'ogni cosa che gli diceuano, che gli era tormento vederli, e se pur'alcuna volta applicaua l'animo a' punti della meditatione, che gli si daua, gli era subito il malo spirito all'orecchio, e gli diceua, che non ci badasse . In fine, comparendogli in forma d'huomo faluaggio, e peloso, l'indusse a scriuere col proprio sangue vna carruccia somigliante a quella prima del patto, & a gittarla in certo luogo palele, perche, trouata, parelle restitunta dal demonio, e con ciò rotte le conuentioni tatta con lui; con che mon si andrebbe piùoltre, e i Padri, come libero, il lascerebbono. Ma vn. Teruidore fedelissimo, che mai non gli si partiua dal sianco, ro sto si auuide dell'inganno, e ne auuisò il Rettore, il quale Igridò acerbamente il giouane, c'I rimise in senno, si che seriamente si apparecchiò per la confessione, e la sece. Ben vi ludò attorno, e v'hebbe a luenir più d'yna volta : sì spauentose erano le comparse, e si fieri gli assalti, che il demonio gli diede. Matanti esorcismi, aspersioni d'acqua benedetta, e calde saccomandationi a Dio si adoperarono, che in fine la compiè interamente, e le ne senti confortato a marauiglia, e con gran cuore da refiltere ad ogni nuovo incontro di rentatione. Dopo quelto, nella Cappella di S.Ignatio, con l'inuocatione sua, si cominciarono gli esorcismi per costringere il demonio a torgli della mano la cartuccia che v'hauea fitta dentro, & a rendere l'altra, che seco portò. Per l'efecutione di questo, si destinò va giorno che sù il duodecimo d'Ottobre: & in tanto il giouane vi si apparecchiò con penitenze, di cilicio, discipline, e digiuni. Il giorno, prefisso, il Rettore nella medesima cappella, disse la messa votiua di Sant' Ignatio, e il giouane, presenti mosti testimonij, sì de' Padri, e sì anco forestieri, fece la protessi one della tede, e vna piena rinuntia ad ogni contratto, e promessa fatta al demonio: e... l'vna e l'altra, scritta di suo pugno, diede al Rettore, che le pose sopra l'altare, e le offerse a Dio:indi il communicò. Allora il meschino tutto raccapricciò, e tremando, come ad vna veduta di grande spauento, gridò, che due gran demonij gli Mmm

stauano a lato. Confortaronlo a non temere; fin che il Rettore, compiuta la messa, rinouò gli esorcismi, e l'inuocatione del Santo, preso per intercessore di quella liberatione: con ciò i demonij disparuero. Quelli, gli si erano rappresentati in figura di due gran caproni, ritti in piè, l'vno dall'vna parte dell'altare, el'altro dall'altra, e ciasouno d'essi teneua trà l'ugne d'una zampa una delle due carre, per cui hauere si saceuano gli esorcismi. Con ciò si diedero a cercar di dette carte, & ecco appiè dell'esorcista quella più brieve, che il demonio hauca serrata nella mano del giouane; il quale, poiche la vide, pianse dirottamente per allegrezza: e tanto più, quando mirandostalla mano, onde senza risentirsene gli sù tratta, vide, che quella cicatrice lunga, che gli era rimafa dallo sterpargliene che il demonio fece, vn muscolo (sosse ciò verità, sosse prestigio) era suauita, rimasone solo va piccolissimo segno di faldatura. Hor per rihauere anco l'altra delle due carte, fi rinouarono gli apparecchi delle medesime penitenze la protession della tede, la rinuncia al demonio, gli esorcismi, l'innocatione, e la messa votina del Santo, e la communione : dopo la quale, come l'altra volta, ecco il demonio in figura d'una gran cicogna: di che hebbe maggiore spauento il Padre, che esorcizzaua, che non il giouane già confortato da Dio a non temere. Haura quella bestia nel becco la carta, la quale, raddoppiandosi le invocationi del Santo, mostrò di lasciarsi cadere, e disparue. Ma per quanto la ricercassero sul pauimento, mai non la trouarono, finche riuolti gli occhi verio l'altare la videro sopra esso, in quel medesimo luogo, doue il Sacerdote hauea posto la rinuntia scritta dal giouane:il quale inreramente libero e da' patti col demonio, e da gli stratij, che ne patina, e dalle tentationi d'occidersi, e riconeiliato con la Chiesa, e con Dio, visse da indi in poi christianamente, e obligatissimo al Santo suo liberatore.

北非

Caminaua di notte sopra vn carro, con due, o trè suoi Liberatod'vn paesani, Giouanni Luzzano da Olbes, & era il tempo piouopericolo mor. so, e l'aere oscurissimo: quando giunto a certo passo, che rale con apparizione del sa-chiamano il Torriglio, stretto, e precipitoso, il carro straripò, e cadde di colpo in vn basso, sondo l'altezza di trè huomini. Nel traboccare, gridò Giouanni; S.Ignatio aiutatemi: pur

## Libro Quinto.

691

mondimeno, perche il colpo su si forte, che tutto il carro si sfasciò, & il detto Giouanni vi rimase sotto, i compagni accorlero per tratnelo, come credeuano, infranto; ma egli non. n'hebbe altro male, che quel primo senso di paura: peroche all'inuocar che fece S. Ignatio, sel vide presente in atto di soccorrere a lui, & alle mule, che tirauano il carro, le quali, in gratia del padrone, non hebbero ne pur'esse alcun danno.

Vittoria Delfina, moglie di Lorenzo Altieri, Signori d'antica Nobiltà Romana, l'anno 1603, vicina al parto, invece de soliti dolori, su presa da spessi tramortimenti, & astanni di cuore, con grandi vicite di langue, che la condusse- di vicite di saro a punto di morte. Chiamossi vn Religioso della Compa- gue. In Rognia, che la contessasse, e le assistesse in quell'ultimo. Queiti, sodistatto all'anima dell'inferma, le diè poscia una Imagine di S.Ignatio, elortandola a conhidar nella fua intercelstone, che di certo ne haurebbe salute. Ella, prasala congrande affetto, viuamente gli si raccomandò. In tanto il Sacerdote, ritiratosi a consolare il marito, assistissimo per cotal perdita, il configliò a far voto al Santo, di visitar trè volte il luo Sepolcro, di communicarli, e d'offerirgli vn voto: il che tutto egli promise prontissimamente, & approuollo dapoi anco l'inferma. Con tutto ciò i foliti sfinimenti, e le white del sangue, fin presso a trenta libbre, non cessarono; & ella ne venne a tale indebolimento, che appena hauea forza per dir due parole : e già diuentaua fredda, e liuida, ficome vicina a morte. Ma il Confessore non per questo perdè mai la confidenza nel Santo, anzi diceua, che a fin che più euidente apparisse il miracolo, il male montaua tant'oltre. Nè andò punto ingannato: percioche mentre i Padri di questa... Cala, per le antiche obligationi che habbiamo a'Signori Altieri, raccomandauano con grande affetto a Dio, & al Santo Fondatore, l'inferma, la prefero a poco a poco, le doglie del parto, cessarono le ambasce, le si raunigoriron le forze, e in meno di mezz' hora, mandò la creatura di notabil gran-ت: col capo innanzi و de'viui , col capo innanzi بعن dezza , morta , ma alla maniera de'viui doue almeno per la perdita di tanto sangue, douea rimanersi debolissima e finita di torze, succedè sì al contrario, che da niun'altro parto mai si rihebbe sì tosto, come da questo.

 $\mathscr{M}, \mathscr{M}.$ 



Anzi anco fu libera da certe sue ordinarie indispositioni, che ogni altra volta le seguiuano dopo il parto. Marsilio Cagnari, e Angelo Vittorij, due Medici che l'haueano in cura, diedero piena testimonianza del miracolo: & ella, come hauuta indubitacamente la vita da S.Ignatio, tutta dapoi la spese min honor suo passando ogni di molte hore in oratione al suo Sepolero.: Marrona,anco per altro, di gran virtù e conosciuta, e riuerita in Roma, come specchio, & esempio di rara per-60 · fettione.

 $\mathcal{M}_{\ell}\mathcal{H}_{\ell}$ 

 $H_{+}H_{-}$ 

Maria, moglie del Dottor Girolamo Berardi, era stata. quattro giorni penando in parto quattro di, e quattro notti, & horamai a zeso seliceme. te. In Maior giudicio de'Medici, e della leuatrice, non v'era che sperarne, peroche la creatura era morta, e la Madre senza niun vigore per iscaricarsene. Si ricorse all'aiuto de'Santi, e varie Reliquie si portarono, e fra le altre, vn Braccio di S. Leonardo, che si conferua in Maiorca , doue questo auuenne : ma Iddio riserbaua a S.Ignatio la gloria di questo miracolo. Percioche raccordando non sò chi la singolar protettione ch'egli hà de' parti pericolosi, si mandò subito al Collegio de'Padri a chiederne alcuna Reliquia. Intanto l'afflitta donna si raccomandò al Santo di buon cuore : e giunta che ne fù la Reliquia, le la pole con grande affetto ful ventre, e immantenente la preleros dolori, e dopo bricue spatio, partori vna bambina morta, e fracida; e partorilla raddoppiata, che da sè anco è pericololo: pur nè di ciò, nè delle pestisere qualità di quel cadauero tenutoli in corpo, lenti alloranè poi vna minima lesione.

6 I

Ancopiù ammirabile fu quello, che in Carpentras, città della Francia, interuenne il medesimo anno, a' 3 r. di Luglio. Altro in Car-Quiui vna nobile donna, per estremi dolozi, e difficultà di pentras: con pentro, penaua già da gran pezzo, con manisesto pericolo mutatione del parto, penaua già da gran pezzo, con manisesto pericolo mostrueso, e della vita. Intanto vn Canonico suo cognato, venuto allasenza senso. Chiesa de'Padri a riuerir S.Ignatio, di cui quel giorno si celebrana la felta, mile a caso gli occhi in vna tauoletta quiui appesa in voto, per gratia ottenuta in vn parto pericoloso. Paruegli, che Iddio con ciò gli volesse mostrare il modo, onde hauelle à loccorrere alla cognata: e ito subitamente a casa, le te dire, che mettesse la sua confidenza nell'aiuto di S.Ignatio, & alui di cuore si raccomandasse. Fecelo ella, e partori. Ma.

in

#### on Libra Quinto . . . 693

in companire la créatura, si cangiò subito l'allegrezza in dolore; peroche ella era sì distormata, e fenz'alcun fenfo, nà. moto, che sembrana vn mostro morto, e si dubitana, se si potesse o no darle il patresimo. Hebbene auuiso il : Canonico, che esa tornato alla Chiesa de'Padri, e benche in difficile accidente, pur concependo grandi speranze, che il Sanro sarebbe compiutamente la gratia, e come la madre, così hora aiuterebbe il figliuolo, si diè a pregarnelo, e con esso anco alcuni Padri, a' quali il raccomandò. Indi a poco soprauenne il messo, con auuiso, che il bambino inaspettatamente. s'era tutto rauniuato, e fatto bello, non si sapea come. Conciò i prieghi si voltarono in ringratiamenti, e il Canonico, che era diuoto del Santo, raddoppiò verlo lui l'affetto, e la 🗀 confidenza.

Di somiglianti parti pericololi, assicurati in molte maniere con l'intercellione di S. Ignatio, haurei da scriuerné senza numero: si come anco de'Padri, e Madri sterili, che per lui hanno impetrato trutti di benedittione: percioche inquesta parce Iddio hà lingolarmente glorificato il luo feruo: e v'hà delle Città, doue alcuna sua sottoscrittione, o altra-Reliquia, tà perpetuamente d'attorno per le case, domandata per sì fatti bisogni, e prouata saluteuole con manisesti, e

continui miracoli.

In Lecci, l'anno 1594. vna serua di Patienza Simoni, per eccessiva infiammatione di reni, sentiua acerbi dolori, e trè giorni sputò sangue, e marcia. Soprauennegli anco vna teb-morte, guarita bre acutissima, che assatto la tolse di senno, e la ridusse a ter-con una visio.
ne del Santo. mine di morte; e già si pensaua dell'apparecchio per sepellirla: In Lecci. quando cadde in cuore alla padrona di prouarui l'intercessio. ne di S.Ignatio, e trattasi vna reliquia che portaua al collo, segnò la fronte, e'l petto dell'inferma, & appesauela vicino al letto, parti, raccomandandola a Dio, & al Santo. Allora. la moribonda cominciò a dormire, ciò che da molti giorni non hauea potuto, e paruele in fogno di vedere vn Sacerdote di venembile aspetto, in habito della Compagnia, che laconfortaua a raccomandarsi a Dio, peroche sicuramente rihaurebbe la sanità: & ella il sece, come meglio potè. Soggiunsele il Santo: Dirai poi alla tua padrona, che tenga in-

11. 11



più veneratione quel pezzetto di panno della mia vesta, che ha nello scrigno. In tanto mentre l'inferma vedeua, & vdiua queste coie, soprauenne vn'altra serua per certo affare, e la destò. Gridò ella allora; Iddio tel perdoni, che m'hai tolta dal più dolce fogno, che mai in mia vita facessi: benche sogno non è, peroche io da vero son sana. E veramente l'era; e come tale, leuossi di letto, é contò alla padrona quanto hauea veduto, e vdito. Trouossi nello scrigno la reliquia, che era vn pezzetto di vesta di S. Ignatio, cercato altroue indarno lungamente. E bonche questo bastasse a fare intendere chi sosse il liberatore dell'inserma, meglio però s'intese, quando le moltrarono vna imagine di S.Ignatio, & ella subito vi raunisò quel Sacerdote compariole, e ne sù fin che ville teneramente diuota.

Szcerdote fuggito dalla Compagnia, sè, sanato da S. Ignatio. Presso a Trepiri,

 $\mathcal{M}$  .

Vn Sacerdote Tedesco, per nome Giona, entrato nella. Compagnia, indi a non molto ne fuggi, e dal feruigio di Dio, passò a quello dell'Arciuescouo di Treuri. Hor menere staprecipitato da ua in vna Rocca del medesimo Arciuescouado, Iddio il toccò con vn male pestilentioso, che gli tosse la compagnia, e l'aiuto d'ogni altro huomo, e fuor che vna vecchia, che n'hebbe pietà, non v'era chi si accostasse a mirarlo. La vehemenza. del male il toglieua spesso di sè, e spesso anco il faceua tornare in sè, per vedere lo itato milerabile, non men dell'anima. fua , che del luo corpo , l'vno,e l'altro de quali gli si rappresentaua senza rimedio di salute. Con si fatti pensieri, dato indisperatione, volle segarsi la gola, e l'haurebbc satto, se la donna, accortaui in tempo, non gli hauesse strapparo di mano il coltello. Non fù già sì auueduta, che gl'impedisse il precipitarsi, che il meschino sece, da vna finestra, d'onde battuto sopra vna maisa di sassi, s'hebbe ad infranger tutto. Allora Iddio gli toccò il cuore con yn viuo sentimento di dolore del mal viuere, e del disperato morir che faceua: e preso animo d'inuocare il Santo luo Padre, che hauea abbandonato, promile a S. Ignatio, se il campaua da quell'estremo in che era, di pellegrinare a piedi fin di colà a Roma,e di gittarsi innanzi al P. Francesco Borgia, allora Vicario Generale, per sodissare al demerito della suga, e chieder gratia d'esser di nuouo accolto nella Compagnia: e le non ne fosse degno, di



rimanersi , come garzone , al scruigio de' Padri in perpetuo . Fatta con lagrime vna tal promella, si senti subito sano e del rompimento della vita, e del pestilentioso male ond'era a termine di morire; e di lì a non molto, col P.Francesco Costero, venne a Roma a rimettersi ad vbbidienza, e sciorre il voto.

Elifabetta Calderoni, era tormentata da fieri dolori colici, oltre ad altri che ne patiua di pietra, tali, che la metteuano in ispessi tramortimenti; e non trouandosi maniera.

Liberata de possente a riparare in alcun modo a quel male, si cominciaua dolori colici, ad hauerla per abbandonata. Vna sua sorella, per nome Ma- e di pietra. In Gandia ria, hauendogliene compassione, ricorse all'aiuto di S.Ignatio, e ne presentò all'inferma vna imagine, perche a lui si raccomandasse. Fecelo ella, molto assettuosamente, dicendo: O glorioso P.Ignatio, che tanti, e sì stupendi miracoli operate qui in Gandia persalute di chi v' inuoca, esaudite anco me, che in voi ripongo ogni mia iperanza: e prometto a Dio in voto di visitar noue giorni il vostro altare, guarita ch'io sia. Immediatamente, poiche così hebbe detto, si trouò libera da ogni dolore, benche allora il prouasse in sommo. Dormi tranquillamente tutta la notte. La mattina inaspettamente, e senza alcuna puntura di senso, mandò vnà pietra dalle reni; e rizzatasi in tutto sana, e franca della persona,, venne alla Chiesa de'Padri, a render gratic al Santo, & a cominciar la nouena in honor suo.

Agnesa figliuola di Giouan Tibau Cittadino di Manresa, l'anno 1603. gonfiò per idropissa, sì smodatamente, che parea Idropico por-(dicono i testimonij) appunto vna botte. Lunga cura, e vio- tato alla spelenti rimedij s'adoperarono per seccarle, o spremerle del cor- soin manresa, po quell'humore, di che era sì piena; ma tutto sù inuano: sana subitaonde dopo più d'vn'anno, i medici l'abbandonarono come incurabile, altro che per miracolo. Fuui chi raccordò alla... madre fua le tante gratie, che S.Ignatio faceua a chi l'inuo; caua in aiuto, e la cóligliò a portare la figliuola alla spelonca, doue il Santo sece penitenza. Ella v'acconsenti, e con cinque altre donne del vicinato, che vollero esserle in quel bilogno compagne, ve la portò. Quiui appena cominciarono a chieder la gratia, tutte insieme ginocchioni orando, che, ad occhi veggenti, la fanciulla cominciò a dilenfiare, a can-

-11.11

11 11

giar

giar colore, a rinuenir tutta, e poco andò, che si ridusse affatto allo stato , & alla fanità primiera .

Infermò a morte l'anno 1600. il Vicario d'Auignone, huomo stato fin dalla fanciullezza tenerissimo dell'honore Insermo mor-talmente, sa- della Madre di Dio, e singolarmente diuoto della Compagnia; ma per altro, d'vna vita troppo scorretta, non mai della B. vergi- emendata per quanto di gagliarde ispirationi Iddio gli hauesse perciò messo nel cuore. La disperatione in che i medici metteuano la lua fanità, auuiuò in lui vna gran confidenza. verso la Vergine, e si diè a raccordarle la sua seruitu,& a pregarla con molte lagrime, e con elibitioni di grandi promefse di cangiar maniera di viuere, se le sosse piaciuto di rendergli la vita. Mentre così pregaua, il vide innanzi la medelima Reina del Cielo,ma con vn sembiante cruccioso, & anzi come infastidita del suo tanto chiamarla, che come venuta per esaudirlo. Per ciò ella, con acerbe parole, gli rimprouerò la durezza del suo cuore ostinato, e le ispirationi fino allora delule, ond'era, che le sue promesse non meritauano se: de, hora che s'induceua a farle per timor della morte, non. per desiderio che hauesse di viuer bene. E quanto alla seruitù, che le raccordaua, non le ne promettesse nè pagamen. to, nè ricognitione: peroche leruitù d'anime, come la sua, contaminate, e vitiose, ella non gradiua, nè accettaua. E ciò detto disparue. Rimase il meschino estremamente confuso, e dolente, e diposta homai ogni speranza di viuere, tutto si riuolse con l'animo ad apparecchiarsi a morire. Chiamò vn Sacerdote della Compagnia, e con lui cominciò vna intera confession generale di tutta la vita. Ma nel meglio d' essa il sopragiunse vn sì gagliardo parosismo, e con esso vn tale sfinimento di cuore, e turbatione di mente, che gli conuenne intermetterla. Così mentre, tutto solo, staua dibattendo la febbre, si vide di nuouo innanzi la Madre di Dio, col volto come prima adirato; benche non fola, come allora, ma con appie ginocchioni S. Ignatio, & appresso il suo diuin-Figliuolo; a cui ella con la mano ricopriua la piaga del fianco. Si atterri, prù che prima, a tal vedura l'infermo, e benche vdisse S. Ignatio supplicare caldamente per lui, quel chiude r però s che la Vergine saceua la piaga del petto di Chri-

sto, sel'interpretaua vn serrarsigli la fonte delle diuine misericordie. Pur nondimeno si efficaci erano le preghiere del Santo, e l'offerirsi che saccua malleuadore per sui, con promessa, che farebbe inauuenire tutto altro da quel di prima, nel viuer più lanto, e nell'vsicio più eseplare, che in fine la Vergine, quali rendendoli a' prieghi d'Ignatio, riuolta con sembiante più mire all'intermo, il domandò, le gli si concedeua la vita. come la menerebbe? Egli tremante, e piangendo, Signora, disse, quanto per me hà promesso quelto Santo intercessore, tutto sedelmente edempirò. Allora gli parue, che N.Signora, messa la mano dentro del hanco aperto di Christo, e timasa. di viuo sangue, tutto l'vngesse: e ciò satto la vissone disparue: & egli, non che fuor di pericolo, ma interamente fano fittrouò. Da indi, cominciò a vivere secondo le promesse fattene, elemplarméte: e per mostrarsi al Santo suo auuocato, e liberatore, conocente del beneficio, venuto al Collegio, e datto al. Rettore in iscritto tutto per ordine il successo, chiese va quadro di S. Ignatio, che ancor non era bearificaro, e l'espose alla publica veneratione del popolo.

Non sù questa la prima volta, che Sant'Ignatio, per sanità impetrar di pericolo vn suo diuoto, adoperasse il fauore della Rei-trata dalla B. Vergine a prie na del cielo. Fecelo mentre viuena, e ne segui il successo, ghi di s. Igneche descriue nell'autentica sua testimonianza, quello stesso, a Roma. cui interuenne. Fù questi Pietro Ferri Padouano, il quale. venuto a Roma sul fine dell'anno 1546. & entrato in domestica conoscenza col Santo, se ne valse in prò dell'anima... sua, per mettersi in vn tenor di vita pri riformata, e christiana. Non molto dapoi infermò di febbre continua, che dopo vn confumarlo di fettanta trè giorni, diede in peltifera, 😜 il mile in tale estremo, che i medici l'abbadonatono. S. Ignatio il visitaua souente, e'i confortaua alla patienza del male. presente, & alla speranza di presta liberatione, promettendogli ogni volta che glie ne parlaua, che la Beatiifima Vergine il fanerebbe: e per fin'anco quel dì, ch'egli prefe il viatico, gliel raffermò tanto indubitatamente, che sembraua ne hauesse hauuto riuelatione. Hor'ecco la notte, che douea esseze all'intermol'vitima di fua vità, gli apparue vna Matrona... d'aspetto gratiolo, e venerabile oltre modo, vestita di bian-Nnn co,tut-

IIIL.





co, e attorniata da gran numero di bellissime damigelle. Questa, sattasi innanzi verso sui che vegghiaua, Pietro, disse, vuoi tù guarire? Egli; quando sia (disse) in piacer di Dio, e della sua Santa Madre, sanerò volentieri . Allora gli si auuicinò più la medelima Matrona, e gli diede vna imagine, simile a quella di N. Signora di Grotta Ferrata, grande vn quarto di foglio, e gli dille, che le la ponesse sul cuore. Fece. lo esso, e subito diede in vn quietissimo sonno. La mattina per tempo vene il Medico, per saper s'era viuo, e trouollo, che pur'anco dormiua, e hauea vn pollo aggiultatissimo. Ordinò, che non lo suegliassero fino al suo ritorno, e disse, che intallibilmente v'era miracolo. Venne dipoi ancor S. Ignatio, e al primo entrare: E ben, disse, non siete voi sano? E rispondendo Pietro, che sì, e ben'interamente; ripigliò il Santo: non diceua io, che N. Signora vi farebbe la gratia? & altre cose gli aggiunse di somma consolatione. Così rihauuta lavita, e la salute, Pietro sù da indi in poi sempre maggiormente diuoto della Madre di Dio,e riueriua Ignatio come Santo, dalle cui preghiere, tenea per indubitato, d'hauer' hauuto, ela vilita di N. Signora, e con ella la fanità.

68 In Napoli.

 $\mathcal{M},\mathcal{M}$ 

 $E_{eff}$ 

La cura, che il Santo fece in Napoli, l'anno 1605. nella. Guarito da persona di Girolamo Maggi, su veramente ammirabile. Quesebbri, tramor si ha hauea vn sascio di malitie, ciascuna delle quali bastaua ad pissa mortale. ycciderlo: sebbre continua; stati, che toglieuan lo spirito con lunghi tramortimenti, e hidropisia tale, che i medici gli misurauan la vita a trè soli giorni, se pur' in tanto, come gli pronolticauano, vna morte repentina nol toglicua del mondo. Così, non hauendo che sperare ne gl'aiuti di quà giù, si riuolse a S.Ignatio, e sattasi recare vna sua reliquia, se l'appese con gran sede sul petto, raccomandandosi a lui quanto più affettuosamente seppe. Immantenente cominciò a sentirne l'effetto: e non ve l'hebbe tenuta tre hore, che si trouò tutto insieme libero dalla sebbre, da'flati, e dall'hidropissa, sì interamente, che nè pur glie ne rimale velligio.

69

In Sant'Iago Città primaria del Chile in America, l'anno Fiaga occulta 1603. insermò di molte piaghe, che le si apersero in varie sanața in Sant parti del corpo, vna nobile donzella, per nome Caterina Morales, e facendosi ogni dì maggiori, in fin la condussero a non poterți

Digitized by Google

potersi valer della persona, neanco per muouersi, e vicir suor del letto. Sopra tutte le altre vna ne portaua in parte segreta, molestissima, e più che tutte insieme, pericoloja; tanto più, che mai non si potè indurre per gran prieghi de'suoi, a. scoprirsi ad altri occhi, nè a mettersi in altre mani, tuorche della propria madre, poco gioueuole a si gran bilogno. Onde in fine anco essa si die a persuadere alla figliuola con prieghi, è ragioni, d'ammetter la cura d'un Cirulico vecchio, & honorato, altrimenti (diceua) farebbe micidiale di sè medelima. Con ciò la giouine si rendè, ma con più dolore del rimedio, che del male: per campare dall'yno, e dall'altro de' quali, la notte antecedente alla venutadel cirulico, si riuosse alla intercessione di S. Ignatio, e con lagrime di tenerissimo affetto lungo spatio il pregò ad hauer pietà, se non del suo male, almeno della fua honestà. Esaudilla il Santo: & ella così pregando s'addormentò. Indi a poche hore suegliata, si trouò interissima della persona, e non che senza piaga, ma senza legno che mai vi tosse.

Vna Vergine in Cazorla, Terra dell'Arciuelcouado di Toledo, confacrata a Dio fin da fancilla con voto di perpetua Apparitione werginità, menaua sua vita in continoui esercitij di oratione, e di S. Ignatione, e di S. penitenza. Era sommamente diuota di S. Ignatio, e ne tene- uota: a cui réua vna imagine, innanzi alla quale hauea per intallibile vio tresta in Chie d'ogni giorno, di sar gran parte delle sue diuotioni, & a lei ri- fa, suori di cui torna sorda. In correua, qualunque necessità hauesse d'anima, o di corpo. Au-Cazorla. mennegli vna volta di perdere certa chiaue d'vno scrigno, doue teneua riposti i suoi denari, e dopo hauerne lungamente cercato in vano, ricorle in fine con, la folita confidenza. all'aiuto di S. Ignatio, perche glie la scoprisse. La notte senti chiamarfi per nome, e aperti gli occhi fi vide innanzi il Santo, con vn volto di Paradilo, allegrissimo , e intorniato di luce, e le infegnò doue appunto folle la chiaue indarno cercata, e oltre ad essa, certa scrittura di conto parimenti Imarrita alquanto prima, e nonimai più ritrouata. Ma quelte furono gratie di più affetto del Santo, che interesse della diuota. ب Affai più ammirabile fù quello, che dopo non molti anni احب succede. Ella diuenne lorda, tanto, che non vdiua ne pur da -vicino, quantunque altri gridasse. Giò a lei, rassegnatissima nel Nnn



voler di Dio, era di pena per quel folo dano, che glie ne veniua all'anima, dal non intendere nè il predicatore, nè il contellore, ciò che era ògni lua confolarione. Perciò si diè a raccomandarsi a S. Ignatio; e vn di principalmente, presa fra le mani la sua imagine, e protestatas, che punto non curaua del corpo, forda, mutola, cieca, comunque Iddio la volesse, ma.. **l**olamente dell'anima, a cui era di non picciolo pregiudicio la dordità, pregollo affettuolamente che ii degnasse di renderle I'vio de gli orecchi, almeno ad intendere le cole di Dio: che d'altro non hauca desiderio. Con ciò baciata l'imagine, & appressatela all'yno, & all'altro orecchio, s'auuiò, come em luo coltume, alla chiclase in entrarui senti spiccatissimamente le voci de Sacerdoti, che celebrauano, e polcia anco il colefsore, e il predicatore. Ma la maggior marauiglia era, che vicita di Chiefa, perdeua l'vdito, e tornataui il ripigliaua, con un perpetuo miracolo. E quando ciò si scrisse, che sù l'anno 1603. le ne hauean le pruoue d'vn'anno, continoue, e indubitate.

 $\mathcal{M}_{\gamma}^{\mathcal{M}_{\gamma}}$ 

Tornaua a'7. di Gennaio, del 1603.il Capitan Pietro Gui-Bambino rifu. iarro con una Compagnia di soldati, dal commune di Sant' scitatoin Cor lago nella nuoua Biscaia, alla Terra detta Durango, e seco, fra nuoua Biscaia, gli altri, conduceua schiaua vna Indiana Gentile.Questa, venti giorni prima, hauca partorito vn bambino, & horafel portaua in seno, ma sì infermo, e consunto, che dopo appena vna lega di viaggio, fermatoli il Capitano ad vna furgente, per dar bere a'caualli, s'auuide ch'era vicino a morire; onde il battezzo: ne molto andaron proleguendo il viaggio, che finì auuenturofamente la vita. La madre, si come feluaggia, e barbara, morto che il vide, il volle lasciar sù la publica itrada, e sgrauarli di quell'inutile pelo: i loldati, in riuerenza del lanto bartesimo, chiesero di lotterrarlo, perche non rimanesse alle fiere: ma il Capitano nol consentì, e volle si portasse sino ad vna Terra, detta Corrales de Morciglio, perche quiui in luogo facro si sepellisse. Perciò il tè legare al petto della madre, sì che, volesse, o nò, ella siessa il portasse. E sù (dicono i testimoni)) la legatura, e i nodi si stretti, che se il bambino sosse staro viuo; Tenza altro male, di quel folo poteua morire. In santo, pole Iddio in cuore al Capitano di raccomandare a & Ignatio, di cui erateneramente diuoto, quell'innocente, perche gli rendeffe,

Digitized by Google

delle, con le lue întercessioni, la vita: e di ciò si die a pregarlo, con parkaffetto, e confidenza, inuttando anco i foldati, che leco venjuano, a dimandare vnitamente la gratia. Così pallato tutto il di in oratione, e in viaggio, vicino a notte, giundero a Corrales. Allora quel medelimo Indiano, che hauca legaz to al petto della madre il bambino, lo iciolie, e trouatolo, co: sne prima, morto, lo stele sù la terra per sepellirlo. Venne il Capitano a vederlo, pur tuttaula raccomandandolo a S. Ignatio, e a pena vi fù sopra, e il bambino risulcitò, con estremo giubilo della madre, e del Capitano, che ne fè grandifeste a gloria del Santo.

Di gran lunga maggiore sti la gratia, che il Santo Padre sece in Manrefa, l'anno 1611. ad vn'altro bambino: poiche in Bambino nava medesimo gli rendè, con esso la vita temporale, anco l'e- to morto, risufcitato da S. terna. Egli era nato morto, e come tale hi ripolto in dilpar- Ignatio te, lenza curarne, per dare i necessarij conforti alla madre, che Itana:in pericolo di morir fopra parto. Rassicurata poi quelta, la leuatrice si riuosse al bambino morto, e liuido, e in guardarlo, glie ne venne pietà, peroche era lenza battelimo. Cosi, con vn atto di compassione, messale ginocchioni, prego S. Ignatio, che per quanto guadaua caro quella Terra di Manrefa, done Iddio,l'hauea fauorito con sì grande abbondanza. di gratie, rendesse a quel meschino la vita, se non più olere, almen fol tanto, che riceuesse col battesimo la salute. In così dire il vide muouerh, poi aprir gli occhi: e gridando ella, & altre che quiui eran presenti, miracolo, il rendè alla madre viuo, e bene itante.

Era in Burgos l'anno 1592. Maria d'Alaua, Pinzochera dell'Ordine di S. Francesco, afflittissima da alcun tempo, per Liberata da. intollerabili tentationi, & angustie di spirito, nè per molto che gliarde. Inprogasse, e piangesse, hauea trouato mai verun compenso Burgos. a Iuoi affanni: fin che vn giorno scopertasi a D. Francesca di Bernui monaca fuor delle mura di Burgos, n'hebbe vna imagine di S. Ignatio. Portossela l'afflitta donna a casa, con gran confidenza, conceputa dal racconto, che la monaca le hauea farro, di molti, e singolari miracoli, che Iddio per intercessione del Santo, e per mezzo di quella medesima imagine, hauca operato. Ma percioche il nome d'Ignatio a lei era nuouo s'el Nnn

**#**.

11.11.



dimenticò per via, e giunta a casa, e postasi ginocchioni innanzi all'imagine, cominciò a dire: o Padre Atanagi:poiche frete si pronto a far gratic a chi humilmente vinuoca, vdite me ancora, tanto più degna di compassione, tanto più bisognosa d'aiuto, quanto maggiore è il pericolo in che mi stòs non di morite per malatia, ma di peccare per tentarione. Padre Atanagi, elauditemi. In così raccomandarli, vdì vna voce sensibile, che le disse. Ignatio si chiama egli, non Atanagi,come su dì. Ma consolati, che per intercessione sua ti si tà ki gratia, che domandi. E nel punto medelimo ne lenti in pegno vna serenità, e contentezza d'animo singolare. Ripigliò allora la donna con maraniglia : E come non è canonizzato vn huomo che può tanto con DiotRifpotele la modelima voce: S'egli non è canonizzato in terra, è canonizzate in Cielo. E tacque: & ella si tronò affatto libera da ogni angustia di spirito, e mirabilmente confolata.

Bambino caduto da vna-finestre, rimes-

11.

A'trenta di Luglio, vigilia di S. Ignatio dell'anno 1620. Paola Sbarbagli, stana verso la sera con in braccio yn bambino di serte mesi, per nome Luigi, figliuolo di Giouanni Okamari suo cognato: quando sorto vn fortissimo tempo di venti, so da S Igna- e d'acqua, ella dalle stanze terrene dou'era, salt a quelle d'altio in seno
della donna, a to, per serrarne le inuetriate: e le auuenne d'incontrare tal descui cadde In ficultà nel chiudere lo sportello superiore d'vna d'esse, che le bilognò alzar molto il braccio deltro, rizzarli sù la vita, e iposgersi alquanto suori della finestra in vorso la strada. In tanco il bambino, che non era fasciato, madal petto in giù inuoho in vn panno, diede vn si gran guizzo, che le balzò di seno, e cadde dalla finestra, alta circa otto braccia. La donna nel medeluno punto gridò inuocando Giesù, e S. Ignatio, di cui era fommamente diuota,e si lasciò cadere fopra vna cassa quiui vicina. Così stara brieue spatio di tempo, e rinuenura; vidi (dice ella) co'proprij miei occhi il glorioso S. Ignatio, che mi staua. a canto col bambino in braccio, e mel ripole in teno: e perche 10 non haueua forza da stringerlo per lo imarrimento, e tremore, me lo renne egli stesso fra le mie braccia, e mel ripose in feno stringendouelo, sino aranto, ch'io ripiglials spirito, estr-22. Era il Santo vefeito coll'habito ordinario della Compagnia, e col mantello. Hauea la faccia splendidissima; mottra-

Digitized by Google

na età virile, e volto simile, non saprebbe dire a niuna delle imagni d'ello vedute da lei in Ferrara, doue il miracolo fuccede. Il bambino era allegrillimo, e si die subito a scherzare. con lei; e'l panno doue prima era inuolto, frauz a piè della fo-

pradetta fineltra.

In Modona l'anno 1605, vn bambino d'un'anno, figliuolo d'Alberto Fontana, oltre ad una tebbre ardente, hauga Respiratione enfiato il capo, el collo, escerata dentro ogni via, non fola- impedita per enfiamento mente per succiare il late, ma anca per respirare, altro che del collo, toka ftentatillimamente; onde senza rimedio affogana. La Madre con vna reliil piangeua per morto: quando soprauenne per consolarla. quia del San-Liuiz Fontana lua cognata, e molfa a compassione del bambino, e della madre, come eftremamente diuota di S. Ignatio, si mise ginocchioni a pregarlo della sanità per quell'innocente. Ciò fatto, gli fegnò la gola con vna reliquia del medesimo Santo, che hauca in vna Croce d'argento, e in un subito si vide fatta la gratia; peroche suani totalmente la sebbre, l'enfiatura, e in meno d'vn'hora il bambino fu nel suo stato naturale con interissima fanità.

Cadde intermo in Colonia l'anno 1612, il P. Gherardo Ot- Inferma coa marsese Sacerdote della Compagnia, e vedendo ingagliardi- pericolo della re il male fino a venirne in pericolo della vita, fece a S. Igna- maraugliotatio va voto, e li legnò il capo, e'l petto, con vaa reliquia del lonia. medesimo. Da quel punto perdè ognitimore, e si tenne per elaudito: si che in dieci dì, che proleguirono a batterlo gagliardissime sebbri, non hebbe mai niun pensiero di sè, ne dubitò di morire. La notte dietro a quelti dieci giorni, il sopraprele vn improuito tramortimeto, dal quale rihauedoli li lenti vn si acerbo dolore nelle gambe, che limil tormento nonhauca prouato in fua vita mai: e parendogli quelto non poter'essere estetta nacurale, cominçià a concepir nuoue speranze di prollima liberatione. Con ciò diede in vna certa aliena. tione disensi, india poco senti halitarsi nella bocca con vn. leggerissimo sossio, e nello siesso mamento riempirsi d'un. infolico giubilo, segno della sanità, che già hauca interamente ricuperara. Onde comincià a cancare ad alta voce il Te Deum Laudamus, interrompendo quali agni parola con finghiozzi, e con lagrime d'incredibile allegrezza.

11 11

11.16

Fù



Fù pregata l'anno 1 599. D. Lucretia Aurispa, Badessa del Monistero di S. Caterina di Macerata, a fare oratione per Isabella Moroni, alleuata già nel medesimo Monistero, & allora sì grauemente inserma, che i medici disperatane la cura, l'haucano abbandonata. Fecelo la Badessa permolte hore del # la notre, fin che stanca si ritirò a prender quiete. Appena s'addormentò, e le parue di vedere le due Sante Vergini, e Martiri Caterina , & Orfola , alle quali la Chiefa di quel Mo. nistero è dedicata, e che le dicessero, che Isabella sarebbe sana, merce di S. Ignatio, che si era fraposto intercessore per lei, e le hauca co' suoi prieghi impetrata la vita: e si dichiararono, che intendeuano, non del Martire S. Ignatio, ma del fondatore della Compagnia di Giesù. Comandaronle ancora, che ne mandasse ad Isabella l'au vilo, e le raccordate d'essere in. auuenire diuotadichi erastato verso lei si benesico. Dopo questo, le parue di vedere l'interma rizzarsi ginocchioni sul letto, e rendere a S. Ignatio gratie per la sanità ricouerata: Suegliatasi la Badessa, rimase sorte marauigliata del sogno. percioche ella non hauea hauuto mai S. Ignatio ne in dittotione, ne per tal bilogno, in mente. La marrina, venuto Val tiero Valtieri Medico del Monistero, la Badessa il domandò dello stato d'Isabella, ch'egli pure hauea in cura : e inteso da lui, che staua al peggio, che possa vn'infermo; hor andate; disse ella, e datolo da mia parte questa nuova, e questo avuilo : e gli contò per minuto quanto hauca veduto, e vdito. Ma l'inferma non hauea bilogno di chi le desse nuoua, ne auuiso di quello, ch'ella già ottimamente sapeua. Percioche mentre la Badessa sognò la comparsa delle due Vergini, S. Ignatio ad Isabella si sè vedere, similmente in sogno, tutto splendente, e di bellissimo aspetto: e paruele, che auuicinato al letto dou' ella giaceua, e prelala per mano, la confortasse, dicendole, che indubitatamente sanerebbe; perciò se rizzasse sul letto ginocchioni, e ne rendesse gratica Dio, da cui egli le hauea impetrata la vita: e così le pareua di fare. E tanta sù l'allegrezza, che per tal visita, e per tal promessa. lenti, che si riscosse dal sonno, e trouossi veramente in altro itato, che di moribonda, qual' era quando prele ripofo. Onde chiamata la madre, e la fuocera, che la guardauano, contò loro il sogno, e la promessa: ma elle l'hebbero in conto di vaneggiamento da farnetica, fin che venuto il Medico, e rela l'ambaiciata della Badessa, si tè il confronto delle visioni; poi venutosi al giudicio del polso, se ne vider le pruoue; pervioche ben si accordauano con le promesse gli essetti, stando ella si migliorata, che non vi fù più bisogno di visite di me-

dico per lanarla.

Antonia Maes, tanciulla di dodici anni, figliuola d'Alessandro, Giurista, e Consigliere della Città di Burburgo in Fiandra, sul fine dell'anno 1609, cominciò ad hauere impe- te per riienidimento d'orina, e con esso dolori atrocissimi. Il Padre, non mento d'orina, liberata re perdonando nè a spesa, nè a fatica di viaggio, la condusse, pentemente. douunque erano huomini di qualche sama nella cura di questo male: ma nè configli, nè rimedij punto le giouarono, si che altrimenti, che con violenza d'arte, e folo dopo quattro, e cinque giorni, e con ispassmo intollerabile, potesse sgrauarsi di quell'humore. Anzi giunfe a ritenerlo fino a noue dì, dopo i quali le si chiuse ogni meato in maniera, che neanco gli strumenti dell'arte poterono aprirli. Intanto i dolori che lenciua alle reni,erano infosferibili; non potea veder cibo; tutta gonfiaua; e le si aggiunse la sebbre; con che i medici e certa, e prelta le pronostricauan la morte. Così staua ella: quado vn Padre della Compagnia venuto da Berga a Burburgo, fù accolto in cafa del Padre della fanciulla, e quiui la vide in quel miserabile stato, che glie ne mosse pietà. Raccomandolla a Dio, poi si diede a farle animo, e con esso lei a gli altri di casa, perche ricorressero all'intercessione di S. Ignatio, e ne sperassero aiuto pari al bisogno: e con ciò diede loro a leggere la vita del Santo, e principalmente i miracoli operati per suo sauore. E perche i Padri della Compagnia in Ber ga, haueano alcune reliquie del medesimo Santo, si spedì colà in fretta vn messo a domandarle: e l'hebbero, Giunte che turono, la fanciulla raccomandatas quanto più affettuosaméte pote a S. Ignario, promile con voto, se le rendeua la sanità, di digiunare ogni anno la lua vigilia, e il di della felta comunicarsi. Ciò fatto, le si applicatono alle reni, doue il dolore era fopra modo eccessivo, le sopradette reliquie: & ella fubito diede in vn sonno d'alquante hore : sinche suegliata

U. U.

da nuoue punture, che la tormentauano, e statasi alquanto, polcia con vna improuisa allegrezza, gridò, ch'era sana, senza sebbre, e ben in sorze. Tutto si prouò con gli effetti: peroche rele in vn lubito gran copia d'orina, non solamente sen za senso d'alcun dolore, e senza niuno stento, nè prima, nè poi, ma ne pur condentro yn minimo granello di rena, di che, e di pietruzze grandicelle, altre volte mandaua gran copia. Disensiò subito; partì ogni segno di sebbre, e si trouò tanto in forze, che quel medesimo giorno, che sù il 15. di Luglio del 1610, si leuò, e andò alla Chiesa a rendere a Dio, & a S. Ignatio suo liberatore le gratie, che loro douea.

 $\mathcal{M}^{*}\mathcal{H}^{*}$ 

Vna donna idolatra natiua di Bazaino nelle Indie orientali, amaua abbandonatamente yn Christiano, e per hauer-Sanata nell'a- lo, si come ella imaginaua, più commodamente a mal sare, furiosa tenta- s'indusse a battezzarsi, celando, sotto sinta di pietà, vna inne, In Bazaino tenzione scelerata. Raccossela in casa vna diuota Signora. per alleuarla seco in opere degne della sede, che prosessaua: ma la dishonesta ipocrita, a poco a poco smalcherandosi, si cominciò a far conoscer per d'altra voglia, che di dir parer noltri, e frequentar facramenti : anzi, come il demonio per l'acqua del battesimo, ch'ella hauca preso sacrilegamente, le hauesse messo altrettanto nuovo soco di concupiscenza addos so, ella daua in certi furori da pazza, e voleua, ad ógni mal partito, andarsene doue la lasciuia la tiraua; e perche non l' era conceduto d'vícire, vna volta si gittò da vn muro in vn. giardino, e, ripigliata, minacciò di metter la cala a fuoco, se non la lasciauano in libertà: onde la patienza, e la carità di quella Signora, cominciaua a cedere alle importunità di quella temina bestiale. Pure innanzi di risoluersi a darle comiato, ne volle configlio da vn Padre della Compagni.... Questi, mosso internamente da Dio, e imaginando quello esfere in gran parte effetto del diauolo, che agitaua quell' anima, diede alla Signora vna reliquia di S. Ignatio, perche glie l'appendesse al collo. E veramente sù rimedio aggiustatissimo al male. Percioche montata colei più che mai in furore, e minacciando, etacendo cose da spiritata, accost ossele la padrona, come per darle speranza di presta consolatione, e dicendo di volerle intanto dare per pegno vna gioia, che vale-

ua vn tesoro, le gittò al collo vn lacciuolo di seta, da cui pendeua la reliquia in vna borsa. Fù miracolo euidente il mutarsi che colei sece immediatamente a quel tocco. Le cadde affatto il bollore di quella passione, che la metteua in surie, e rimala vn poco come stupida, e suori di sè, poscia diede in vn pianto dirotto, e cominciò a confessare il suo peccato, e la mala intentione hauuta in prendere il battesimo. Abbracciolla, piangendo ancor essa, quella Signora, e le scoperfeda chi ella douesse riconoscer la gratia d'vna sì efficace, e salureuole mutatione: percioche la gioia messale al collo, era vna reliquia di S. Ignatio. Con ciò la condusse subito alla Chiesa, come ella stessa istantemente chiedeua; e per via non fece altro che piangere, e baciare la reliquia. Confessossi, e le vscì affatto del cuore, e della mente colui, del cui amore prima era si pazza.

Per estetto molto dissomigliante prouò vn'akra donna, efficace l'ajuto di S. Ignatio. Chiamauasi Beatrice, e viuea. Consolationi spirituali rese in Catanzaro, non solo christianamente, ma con istudio para d vna arida ticolare di non ordinaria persettione. Frà le altre opere sue nell'oratione fpirituali, daua gran tempo all'oratione, e Iddio glie ne ren- 🙉 deua vna gran mercede, infondendole nel cuore abbondante copia di consolationi, e delicie spirituali. Ma pure vna volta la gratia le li lottrasse, e si rimale arida, e smunta, & in oscuritàdi mente, si che l'orare l'era di pena, quanto innanzi l'era... stato di consolatione. Aiutauasi con ogni suo miglior, modo per rimettersi ne'sentimenti della primiera diuotione:ma zutto era indarno. Così angustiata, mise vna volta gli occhi in. vna imagine di S. Ignatio, che hauea al suo picciol'altare, sì doue saceua oratione, e si senti mossa a ricorrere a lui, che nell'unione con Dio arriuò a goder tanto. Con quelto gli si raccomandò affettuosamente, e in vn subito, come le si aprisse sopra il Paradiso, su ripiena di tanta luce, e di tanto seruore, che stette due hore con l'anima tutta rapita nell'amor di Dio: e nel rimanente del giorno godè una continua tenerezza d'un bambid'afferto; che per molti mesi dapoi le si rinouaua, al raccordarsi no racomandato a S. Igna. della gratia di quel giorno.

Vna matrona nobile, e diuota în Cuenca, Città del nuo- In Cuenca del no regno di Granata, si vedeua morir senza riparo vn suo nuono Regno di Granata.

4.4

4. 11

tio, per impetrargli la vita.

bam-

Digitized by Google

bambino. Voltossi verso vn quadro, che hauca in pittura. l'imagine di S.Ignatio, e a lui con lagrime offerse il moribondo bambino, a lui il raccomandò, pregandolo, le così erapiacer di Dio, a conservarglielo sano. Allora ella vide, che tutto risplendeua il volto del Santo, e che porgeua le braccia verso il bambino, e il bambino le stendeua parimenti verso lui, inatto come di stringersi insieme, & abbracciarsi, e in questo il bembino spirò. Di che la madre restò si consolata, che le lagrime, che prima spargeua per dolore, mutò in pianto d'allegrezza, come vedesse l'innocente anima del figliuolo, tolta da S. Ignacio di questo mondo, done forse viuendoci farebbe pericolata, e portata leco in paradilo.

pparitione di S. Ignatio

per contolar vn disperato. In vna Popela tione di Pamani,

Nella popolatione detta di S. Ignatio, ch'è vna delle sette del Parana, gran fiume del Paraguai, vn giouane, che staua in cura de'Padri nelle cole dell'anima, per certo delitto appostogli suor di ragione, sù cacciato dalla Congregatione di N. Signora, e poscia anco serrato prigione. Il misero, hebbe di ciò si gran cordoglio, che càdde in vitima disperatione, e. volle finir la vita con vn capeltro : ma non sò come, il fatto non riulcì all'intento. Pure Itando di mezza notte riuolgendo scoo medesimo lo stesso pensiero, osseruò, che per gli spirargli della porta entraua nella prigione vn gran lume,e imaginà quelto ellere alcun fuo conoscente, & amico, che il visitasse. Ma l'amico sù S. Ignatio, che gli si presentò d'auanti col volto pieno di luce eccessiua, ma tranquillissimo, & allegro, come di chi veniua a confolare vn disperato; e gli disse: Iddio ti guardi figliuolo: e poltagli, in fegno d'amoreuolezza, la... mano ful capo: non ti dar pena disse, peroche tu se fenza colpa: presto sarai posto in liberta; e ciò detto disparue. Gridò allors il Gionane ad alta voce, per impeto di grande affetto:e accorsa gente, trouaron serrata la prigione, e lui dirottamente piangente. Di lì a poco, secondo la promessa, si scoperse la sua innocenza, e fù liberato.

In Gaudiana Terra del Messico, era già da due anni interstorpia della ma vna schiaua Indiana, a cui le vertebre della spina del dosso, ea due volte. s'erano come scommesse, e dislogate in modo, che non potea portar la vita in piè, fenza gran pena; oltre al continuo dolore, che ne fentiua. Auuenne, che vn Padre della Compagnia

passò per colà, e veduto il miserabile stato di quella intelice, per compassione che n'hebbe, pregò S. Ignatio ad esserle medico, & a prenderne cura, giàche il male era lenza lperanza di rimedio in terra. Per autiuar poi la fede e la confidenza nell'interma verso il Santo Padre, le contò alcuni miracoli, che in que contorni hauca operato; poi lopra ella recitò l'oratione del medesimo Santo, & inuocò il suo aiuto. Nel medelimo punto la schiaua sù sana. Rizzossi, passeggiò, a vista... d'ognuno, liberamente, e si leuò anco sù le spalle vn gran pe-10, e'l portaua come gagliarda. Partito il Padre, le venne icioccamente in pensiero, che non sarebbe altro che bene, prendere per qualche tempo alcun preleruatiuo, perche i dolori di prima non le tornassero, e per meglio anco inuigorire. Ciò furono bagni caldi di femplice acqua: ne'quali la primavolta che si tustò, subitamente le corsero per la vita acerbissime doglie, che la fecero metter gra voci, e grida da disperata: e fù bilogno trarnerla fuori, e recatalela sù le braccia, riporla in letto, che da sè non poteua aiutarii d'vn passo. Indouinolle subito il cuore, che quella era pena della fua leggerezza, e del poco conoscimento della gratia riceuuta:con ciò diessi a piangere, e a chiedere, con gran contusione, perdono a S. Ignatio; e per rihauer la sanità perduta, recitò ad honor suo alcune orationi, le quali dette, si trouò, con vn nuouo miracolo, la seconda volta interamente lana, e più saggia che dianzi non. era stata.

Nel medesimo luogo, l'anno 1602. accrebbe Iddio la gloria del suo seruo, operando per sua intercessione tre miracoli in vn punto. Staua per lunga infermità di febbri, abban sudore miradonata da' medici, e vicina a morte, vna fanciulla di poca. Imagine di S. Ignatio fana età. Il Padre suo, oltre modo dolente, ricorle a' Religiosi due inferme, della Compania, che risiedono quiui in Guadiana, perche sopra.. gli dellero vna imagine in pittura, che hanno, di S.Ignatio, polto ginocchioni innanzi ad vn Crocifisso. Hebbela: e portatala alla figliuola inferma, e raccomandatala al Santo conque di cala, che le Itauano intorno, glie la pole sul capo. Allora cominciò a diramarsi dalla santa imagine yn miracololo ludore, con gocciole a guila di gemme, colorite, e grandi. Il videro, e ne stupirono tutti i circostanti, come

 $4. \ 0$ 

di cosa euidentemente più che naturale: il che meglio ii pro uò da gli effetti: peroche essendo quiui trà le altre vna don na, c'hauea vna gran postema, presa sul dito, con somma ri uerenza, yna stilla di quel miracoloso humore, con essa tel l'ynse, e immediatamente nè sù assatto sana. Niente mend efficace fù per la fanciulla il tocco della della medefima ima gine; peroche, di moribonda ch'era, si trouò senza sebbre,

e assicurata da ogni pericolo.

Vn Nouitio della Compa. ghia, sanato con vna apparitione di S. Ignatio.In Ro

从.

Guglielmo Guardeford, Sacerdore Inglese, venuto a Roma l'anno 1594, per vestirsi Religioso della Compagnia, e desiderando oltremodo di far la prima entrata nel Nouitiato il giorno di S. Agostino Apostolo de gl'Inglesi, non curò di portarsi addosso vna febbre, che quel medesimo giorno il sopraprese, dissimulandola il più che seppe. Il di seguente ella rinforzò, con aggiunta d'un grande abbandonamento di torze, e d'altri accidenti di cattiuo pronostico: onde afflittifsimo, per dubbio di perder la vita, quando solo gli cominciaua ad esser cara, rizzossi alquanto sul letto, e sitti gli occhi piangenti verlo vna parte della camera, si die a pregare etticacemente S.Ignatio, da cui confidaua d'esser mirato, e vdito come da Padre, hora che gli era diuenuto figliuolo a non permettere, che gli sosse tolto si presto quel bene, per cui hauea sospirato tanti anni, & hora preso yn si lungo pellegrinaggio. Gli si traspotrasse ad altro rempo quel male ; nè tosse venuto a dare alla Compagnia yn cadauero, motendoci prima di viuerci, e perdendola, il primo dì, che l'hauea guadagnata. Mossero queste preghiere il Santo Padre; e la notte leguente comparue all'intermo, in quella medelima parte della camera, verso doue il di si era riuolto, quando il prego. Con lui erano cinque, o sei altri della Compagnia. Egli in habito alla domestica, con la sopranesta da camera, e'l bastoncello, come viuendo víaua. Accostolleglial letto, e comincio a tar col baltone atti, come di chi icaccia di fopra vn cadauero corui, o cani; indi si ritirò, e il guardana, con volto di singolare amoreuolezza. Spiccosi dapoi vno de Padri compagni del Santo, eigli venne al letto; & egli, che già si fentiua interamente fano, il domandò, se esti ancora potessero tare altrettanto? lorrife quegli, e presolo per le spalle, dal lato destro il voltò

volto sul sinistro, e coprendol co panni, gli se cenno, che s'acquatasse, e dormisse ... Allora egli diè in vn prosondo ed quiotissimo sonno, nè si risenti che dopo molte hare; e si troud si ben sano, che potè il medesimo giorno rizzarsi, e saticar co-

me gli altri.

Era già beato in Cielo il Santo Padre, quando a quelto fuo nouello figliuolo tece gratia della fanità, perche goder potesse della vita in Religione, come tato ardentemente bramana Ma mentre ancer vivias manura la Gallanda da vamaua. Ma mentre ancor viusa, per vn'altro pur suo figliuolo, Fratello coae in risguardo del medesimo fine operò vn'illustre miracolo. Compagnia . Seruiua di cuciniere nella Casa Prosessa di Roma vn Fratello, guarita da S. Inatio viuete. per nome Gio: Battista, Religioso di grande humilia, e mortificatione. Questi, valendoss del suo medesimo officio per materia non solo da faticare, ma ancora da mediture, si merteua spesse volte a riguardare il suoco, e col pensiero calaua all'inferno, ad intendere, col paragon delle fiamme; che hauca presenti, di qual fatta sieno quelle colà giù, douelardono, & arderanno in lempiterno i dannati: e quanto grancola ha vn peccato mortale, che menta si eccessium, e si lungo tormento. In tal pensiero si affisò tanto vna volta, e sì grande horrore concepì de peccati della fua vita menata nel fecolo, che trasportato tuor del douere da vn'impeto d'indiicreto feruoro, cacció vna mano in mezzo al fuoco, e tuttase l'abbruciò. Al puzzo, che le no sparse, il Ministro, che per colà passaua, entrò in cucina, e ne domandò la cagione: nè potè già egli celarla, peroche il dolore eccessiuo gli cauaua a forza le lagrime; onde moltrata la mano confumata; rauueduto del fallo, si buttò ginocchioni a domandarne perdono. Funne dato lubitamente auuiso al Santo, est niseppe da tutti di casa, e vi suron non pochi, che giudicaron douersi mandar dalla Compagnia vn'huomo , che da sè, sì sconsigliatamente, s'era refo inutile ad ogni vicio del luo grado. Ma il Santo, che meglio d'essi vedeua, Itimò quella colpapiù degna di gratia, che di castigo. Perciò si diede a chiederla a Dio, e nel pregò efficacemente la notte, di cui loleua. spendere, come già si disse, vna gran parte orando: e impetrò sì interamente la gratia, che il Fratello si troud la mattina con la mano fana, e fresca; come l'hauea prima che l'abbruciasse.  $O_{\alpha}$ 



🛶 : Vna Peincipessa Italiana, di Casa Serenissima, a z. di No- 🛝 🖟 Principesta :- uembre dell'anno 16:05. si scoperse indemoniata. Già da spiritare, libe- vn'anno e mezzo ne provatta gli effetti; di continue, e stranissime malarie, ma i medici le recauano ad eccesso di naturale malinconia: Percioche staua le settimane, e i mesi inreri immobile, & intentate, come tolle vn tronco, e nonche rispondesse a veruna parola, ma ne anco daua segni di conoscimento. Passauan più giorni, che non prendeua alcun cibo, otenurol frà denti, senza inghiottirlo, il rigettaua. Era dileccara, e per lungo comumamento, luenura tanto, che sembraua vn cadauero : pur nondimeno inturiaua con--tra chi le fraunicinana, e contra sè stessa, e se non che la guardauano con gran cura, s'haurebbe più volte terita, o precipitata.. Grandi furono i trauagli de' Medici per liberarla; ma non venne lor fatto di migliorarla mai di niente, nè feruì cotal curatione fuorche a raddoppiare all'inferma il tormento". Dal che; e dal vedere, che sembrana naturalmente impossibile, che vn corposì finito, e confunto, reggesse a tanti mali lenza morirne, entrarono in losperro, nontofie effetto di fattucchieria, quello, che pareua infermita di natura: e'l significarono al Duca suo Padre: per cui ordine su elorcizzata da vn. Religiolo: della Compagnia, con Birtuocatione di S. Ignatio. Allora i demonij si palesarono xon indubitati segni della loro presenza, e dissero, che quiui erano oltre numeromolti, e che da capo a piè, tutto teneuano affatturato quel corpo; e che ogni arte haucan fino allora adoperata occultamente per dargli morte, e sarebbe succeduto l'intento, se quel canto odiato nome d'Ignatio non li hauesse sorzati, co ettrema: lor pena, a rifentirsi. Poscia si diedero a farsi cuore insieme, scambieuolmente animandosi a non cedere, qualunque contrasto lor si sacesse. Pur quel primo scoprimento non su senza gran prò: peròche ella rimase in tutto libera della sebbre, e più serena d'animo, e più maneggeuole a. trattarsi: Anco si arrendeua a prender cibo, benche de' benedetti, ch'ella ottimamente discerneua da gli altri, haurebbe voluto il meno, che si potesse. Così scoperti i nemici, si cominciò la battaglia de gli esòrcismi, per iscacciarli. Ma prima, si fecero voti da Serenissimi suoi Padre, e Madre,

dre, e poscia anco da lei medesima, a S.Ignatio, con promesla di far vilitare il suo sepolero in Roma, e d'offerirui alcuni doni, in riconoscimento della liberatione. Ad ogni scongiuro, & inuocatione del Santo, víciua gran numero di demonij, e quelli che couauano in alcuna parte di quel corpo inualato, al comandarsi loro nel nome del Signore, e di S. Ignatio, che falissero alla lingua, o scendessero, si come era in piacere dell'Esorcista, vbbidiuano prontamente. Nell'vicir poi, dauano tutti il segno, di che eran richiesti, e gridauan, Giesù, Maria, & Ignano ne scaccia. E benche s'adope rasse da alcuni Sacerdoti l'inuocatione d'altri Santi, mai però non li contellaron cacciati fuorche da S. Ignatio. Vno ve ne tù possente, & ostinato ostremodo in contrastare all'vicita, e si malitiolo, che, perche non gli viassero forza per iscac. ciarlo, quando si vide costretto, mise quella Signora in agonie di morte. Ma in fine anch'egli tù vinto, & vicì: ben le si tè vedere in si brutta, e spauenteuole apparenza, che inraccordariene dapoi ne inhorridiua. Finalmente, dopo venti giorni di continuo conflitto, il di della purillima Concettione di N. Signora, l'vitimo demonio, con tutta la lua ichiera vici ; e la Principella ne rimale in tutto proiciolea, il come anco dalle strane malatie, che gli spiriti le cagionauano. Cátossi publicamente il Te Deum laudamus, e si scioliero i voti fatti in rendimento di gratie al Santo.

Vn' huomo, per altro non disprezzeuole, in vna Città della Guascogna, detta Condon, hauea in tale abbominatio. Nimico di S. ne la Compagnia, che gli era pena l'vdirlela raccordare: an, Ignatio mutato ad vna vizi verso il Padre d'essa, S. Ignatio, era di sì mal talento a che sione che n' hebbe.In Con non che l'hauesse in conto d'huomo Santo, e degno di quel- don della l'honore, doue la Chiesa pochi mesi prima l'hauea innalga. Guascogna. to, mettendolo fra Beati, ma come d'un ipocrito, e fingitore, ne faceua mille oltraggiole beste, e motteggiaualo empiamente. Leggeua anco l'historia della sua vita, a fin solo di cercare doue apporre al Santo qualche ipocrissa,o allo Scrit tore qualche menzogna: percioche quanto quiui trouaua di fingolare, tutto gli passaua per sauola, e fingimento. Lutanto S. Ignatio miraua lui dal Ciclo con occhi di compatsione, come altri sarebbe vn sarnetico, che vacilla; e da Dio Oooim-

4[



Imperrò di guadagnarselo, con visitarlo, e curarto di que' pazzivaneggiamenti. Perciò vna notte gli comparue, non sà } se in vegghia, o in sogno, con aspetto di maestà, e con gloria di Beato, intorniato da Angioli, che gli faceuano compagnia ye corona. Ne gli disle parola, ma si lasciò mirare alquanto d'hora j'fin che, facendo sembiante d'andarsene, il guardò con aspetto di tanta amoreuolezza, che gli trapassò il cuore, e suanì. Riuenuto in sè il buon' huomo, balzò del letro, confuso, e piangente; e prostesos con la faccia a terra, domandò al Santo perdono de gli oltraggi, che gli hauca. fatti : e preso dalla tauota il libro della sua vita ,: il-baciana, e le lostringeua al feno con lagrime di gran cenorezza; promettendo, ciò che poi veramente fece, d'essere in auuenire a lui, & alla sua Religione tanto ossequioso, e diuoto, quanto infianzi n'era stato dispregiatore, e nimico.

89 Correttione miracolosa di chi scriucua, in vitupero di S. Ignatio . In Gironda.

 $\theta^{-ij}$ 

Tanto fauore non meritò vivaltro in Gironda, del Regno d'Aragona, l'anno 1611. Questi, di qualunque Ordine li tofle, ma nel vero indegno dell'habito che portaua, toffe per emulatione, e per discredenza, si die a scriuere coera S. Ignatio vna fatira di vitupero le stefane alcuna parces nekrileggerla, trouò, che la mano haura scritto tutto all'oppolto di quello che l'ingegno, o la malitia hauca dettato, per cioche in vece d'ignominie erano lodi. Pensò egli d'hauere ingannatosè stesso, senza punto auuedorsene, onde cancellato lo scritto contra sua voglia, ripigliò, il componimento secondo il primiero disegno del suo ceruello: e pur quelle se conde trouò ch'erano lodi, non ingiurie di Salgnatio ... Ma si cieca, e suriosa hauca in ciò la menre, che non gli vennes in cuore di sospettare, che quello scriuere, mal suo grado, all'opposto di quel che imaginaua, era altro che errore di santafia: onde ripigliata l'opera la terza volta; ma col successo di prima, ne per ciò rauneduto, mentre con pari stapore, ci rabbia vi si pruoua al dispetto di sè medesimo, la pena, strappataligli di mano, gli balzò lontano fino a mezzo la camera, e la mano stessa, guidata da forza invisibile, gli diè vno schiasso: con che pien di consussone, e di spauento, si raunide je mutò stilo, o concetto del Santo e e a casa e e per e e e e e

guarito.In Ma

 $H_{\perp}D$ 

Moribondo Dopo vna informità di quattro anni , Raffaello Walcane-

Digitized by Google

#### Libro Quinto. 715

ra da Maiorca, era ridotto a morirli per estremo abbattimento di torze. Già da quattro giorni non prendeua alcun cibo: onde datagli l'estrema vntione, si chiamò vn Padre della Compagnia; perche l'aiutasse a morire Christianamente. Venne egli, eseco portò vna reliquia di S. Ignatio, ma trouò l'intermo come Itupido, e lenza conoscimento: pur con essa il segnò se raccomandollo al Santo. Astrettanto sece la moglie del moribondo, promettendo a Dio di passar come festa il giorno annouale di S. Ignatio , e di dar magnare a trè poueri in cala lua. Fatto il voto, incontanente il marito rinuenne, cominciò a raunisare i circostanti, a rimettersi in seio, & a muouerii pel letto, doue prima giaceua come vn cadauero. Parti la sebbre, e su sano. Ciò inteso vna sua sorella, che portaua già da più di due anni vn canchero incurabile, concepì speranza d'hauerne rimedio dalle intercessioni del medelimo Santo, e promise con voto di visitar noue giorni la fua cappella. In tanto yn Padre della Compagnia le diede vna imagine del Santo, & ella la fourapole al·luogo douc hauca il male, e cominciò da quel punto a migliorare, sì che indi a pochi giorni ne tù interamente guarita.

Era fuggito vno ichiauo ad vn giouine soprastante d'vna delle miniere del Perù, chiamato Benedetto Lopez, e ne an-Affalito conarmi da cindaua in cerca per que contorni. A certo passo foresto, víci- que ladroni, ron d'aguato cinque ladroni, che l'assaltarono, e tiratolo dal ignatio. Nel cauallo a terra, gli furon tutti addoffo con l'armi, e ne fece-Perù. ro sì mal gouerno, che 'l laiciaron per morto. Hauea egli inuocato molto di cuo re S. Ignatio, quando prima s'auuide del suo pericolo, e hin d'allora non solo l'hebbe propitio, ma sel vide presente trà lè, e que masnadieri, in atto di ripararlo da' colpi loro col suo mantello, valendolene a guila di scudo. Il successo sù , che il giouane, partiti coloro, rizzandoli, si trouò tutto tratorati i panni, c'l cappello in molte parti sesso dalle coltellate, senza hauerne patito nella vita.

vna minima puntura, o legnale di lerita.

In Gandia l'anno 1801. Vincenza Cotz, fanciulla di sette anni, intermò di Ichinanzia, nè v'era horamai più Iperan-Inferma di za di fanità, nè di vita, peroche già da trè giorni non pote- Schinanzia, ua tranghiottir niente, e si finiua a poco a poco. Era stata punto. In Gendia.  $O \circ o$ 

11 11.



da non sò chi data all'auolo di questa fanciulta, vna imagine di S. Ignatio, accioche l'intorniasse d'vna cornice di legno, peroche l'arte sua era d'intagliatore. Questa portarono all' inferma, e le dissero, che si raccomandasse al Santo; che la sancrebbe, come molti altri in Gandia. Rizzossi la sanciulla, con l'aiuro de' suoi, ginocchioni in letto, e recitò vn Pater. & vn Aue, poi si appresso alla gola l'imagine, e nello stello momento si sentì cessato ogni dolore; disensiò la gola, suani l'infiammatione, & ella chiefe da mangiare, e fù fana 🏃 🗀 🗀

Giunta la nuoua della Beatificatione di S. Ignatio nelle In di die d'Occidente, se ne secero solennissime allegrezze. Viquattro anni dele nel Potosi Christosoro Martinez, che da quattro anni era storpio, nè poteua aiutarsi della vita, altrimenti che si le crocce : e dall'altrui giubilo trahendo per le materia di dolore, riuoltosi con grande affetto, e confidenza verso il Santo: E sarà vero, disse, che nella commune allegrezza, che per voi sistà, o glorioso Patriarca S. Ignatio, io solo mi rimanga dolente? e mentre tutti faltano a voltro honore in quelta festa, io non possa muouermi, e dare vn passo? Vdillo il Santo, e non volle laiciarlo dolente. Nel medelimo punto gl' intule tal vigore nella vita, e ne' piè ltorpi, ch'egli gittò le

crocce, e il di seguente persettamente sanà.

gliante miracolo: In Maiörca .

H

11.

 $h_{c}$ 

Somigliantissimo a questo tù il male, l'affetto, e' l guari-Altro somi. mento d'una donna in Maiorca il medesimo anno 1609. eper la medelima cagione: peroche celebrandosi nella Chiesa de Padri solénissima testa per la beatificacione del Sato lor Patriarca, ella storpia de' piè, pur volle, mal grado loro, trouaruisi presente; nè percioche vna sua sorella, per distorla da cotal pericoloso pensiero, le dicesse, che rimarrebbe pesta, e fiaccata dal gran popolo, che accorreua alla festa, punto perciòsi smarrì, & auuiossi, il meglio che potè, suor di casa: d'onde appena vici che le si snodarono, e rinuigorirono, i piedi, e gittate le crocce, fana, e gagliarda, andò alla chiesa, e rele gratie al Santo, ad honor suo si communicò.

Michele Schrammeo, giouinetto di 17. anni, su man-Liberato dal dato da suo padre ad Herbipoli, perche quiui studiasse; ma... era dato. In pagni ribaldi, imparò più vitij che lettere, fino a prendersi

per



per maeltro di mal fare il demonio: il che segui in questa maniera. Vno studente di legge, amico, e nell'arre de gl'incatelimi dilcepolo d'un gran Mago, vi conduste a casa Michele, inseme con vn'akro suo compagno, giouine della medesima età. Si beune allegramente: indi il Mago cominciò ad elaktare la forza, & a mostrare le marauiglie dell'arte, ond' era maeltro. Non ci bilognò gran fatto per incantare i ceruelli dique pazzi gionani, & inuaghirli con vna vehemente curiolità, è desiderio di lapere anch'essi operar cose si stupéde , e nuoue. Benche , oltre alla sterile curiosità, vi sosse anco lasperanza dell'utile: perocho il Mago vantaua certa sua... radice incantata, la quale fissa nella lingua, o in vn dito, operaua qualunque marauiglia altri volesse, comandando, se l'hauea nella lingua, o se nel dito, toccando. Disserrar porte, aprit forzieri, spezzar catene, tirar di sotterra tesori, بي tar qualunque altro più ltrano miracolo, con tal radice ly poteua. Nè coltar molto l'hauerla. Baltare vn pò d'animo di vedere vna sola volta il demonio in sembiante no ispiaceuole: e per cirimonia dargli in vna cartuccia (critta col proptiolangue, il possesso dell'anima sua . Gran costo era questo, che il Mago vendeua per si poco:ma in fine i mileri giouani eran sì vbbriachi del desiderio d'hauer quella radice onniporente, che s'indussero a quanto egli chiedeua. Solamente milero in patto, che la donatione dell'anima s'intendesse valer non più oltre che fino a tanto, ch'essi viassero di cotal radice : oue volessero renderla, il contratto s'intendesse casso, e distatto, Con tal protesta il Mago, tratto loro da vn dito vn pò di sangue, dettò a'due nuoui discepoli la tormola della donationa di sè stessi al demonio; indi con essa, e con vn battoncello, che loro diede, li menò fuori della città, e fermatofi in voincontro di quattro strade, quiui in terra disegnò yn cerchio, e fece, e disse tali altri incantesimi, che d'improuiso compaue in mezzo il demonio, in forma d'vn giouinetto di poca erà. Raccapricciarono a tal veduta i due nouitij, ben'intendendo, che sotto quella humana apparenza, si nascondeua il diauolo, e mirandosi l'vn l'altro, pallidi, e senza dir parola, vollero dar volta, e suggire. Ma non poterono; perche il Mago ben indouinando il pericolo che di ciò v'era, li



hauea intuisibilmente legati, si che per niuno sforzo porcrono dar'vn passo addietro. Poi tanto li confortò, che in sine si fecer cuore, e poste le carrucce sù le sorcelle de loro bastoni, le diedero al demonio, che non viciua del cerchio. Ciò farto, il Mago parlò lungamente con lo spirito, in vn linguaggio da loro punto non intelo; polcia per la piccola ferita, che loro hauea fatto nel dito mezzano della mano destra y cacciò la promessa radice, nel che non sentirono niun dolore: e com ciò sparue il demonio, & essi tornarono alla città; e in casa: del tristo maestro cominciarono a sar pruoua di quel che poteuano: e tanto veramente operauano di prestigij apparenci, & anco di reali effetti, quanto era stato loro promesso. Ogni ferratura, all'accostarui il dito si schiudeua. Sepelliron due palmi sotterra vn ducato d'argento, all'auuicinarui la mano, ne vscì, e s'atraccò al dito, come terro a calamita. Segnarono vna conca d'acqua,& ella si sparti, e si lenò in alto sospeta, come tosse gelata. Vn d'essi s'incatenò; poscia toccò la carena col diro della radice, & ella gli cadde d'attorno rotta in più pezzi. Con tali pruoue i pazzi rimalero più incantari, che le cole che per incanto faceuano; e per vn si bel segreto, haufebbon dato dieti anime, se tante ne hauessero hauute. Hor di questi due, Michele, non molto dapoi, tornò alla patria; doue con leggerezza da fanciullo, per sarsi tener ben valente, a vista di quanti volcuano, faccua di quelle strane operationi, massimamente di schiuder porte, e sorzieri. Ma non andò gran tempo, che ne cominciò ad essere in pericolo della vita, e il suo segreto l'hebbe a tirare alle forche. Peroche preso a sospetto d'vn surto di rileuante somma, sosse o nò colpeuole, a grande stento si campò dal capestro. Nè di minor pericolo gli furono alcuni compagni, che imaginando esserui in certo luogo vn teloro, trattolo ad vna forelta, il minacciarono della morte, se non insegnaua loro quella radice, che essi credeuan naturalmente potente ad iscoprirlo: & eai vna certa loro ne dimostro, qual prima gli diede alle mani; e ben credettero esser la vera: peroche egli tenendol col dito incantato, o però non sò qual marauiglia, che paue effetto d'essa: e con ciò si riscattò dalle mani loro, e dal pericolo della morte. Da indi cominciò ad aprir gli occhi al suo danno, & a co.

noscere che male frutta coglicua da quella sua velenosa radice, e come pazzamente, con certezza della eterna dannatione dell'anima, e con probabile rouina anco del corpo, hauefle fatto vn sì empio cotratto col diauolos: e rifoluto di rinuntiarlo, scoperse il tutto ad vn Sacerdote suo confidente, huomo di coscienza. Questi, sattolo prima ben conoscente dell' error fuo, e del pericolo in che staua, poscia il consortò a non ricular nulla di quanto bisognasse fare, ò patire, per vscir di così triste mani, come son quelle del diavolo. Indi l'inniò a'Padri della Compagnia in Molshemio, perche coll'ordinario aiuto di S.Ignatio; che in altri fomiglianti casi si era mostrato efficace, ricouerasse lo scritto, e rassicurasse il disfacimento de patti. Fù accolto da Padri il giouane, e tenuto in casa dodici giorni, ne quali con varie penirenze di cilicio, e digiuni, s'andò disponendo ad vna confession generale, & ad vna fedele rinuntia da farsi al demonio. Giunto il giorno dell' atto (a cui si trouò presente, oltre a più altri, anco il Suffraganco d'Argentina) condotto il giouane nella cappella di S. Ignatio, e confegnatolo alla sua protettione, il Rettore. del Collegio disse la messa votiua del medesimo Santo. Fece Michele la protessione della Fede; ma su'l cominciare a leggere la rinuntia, il sopraprese vn tal'horrore messogli dal demonio, che tutto raccapricciò: gli si rizzarono i capegli, e tremante, mentre pure si sforza di proferire la parola, Renuntio, n troud si serrata la gola, che non gli era possibile pronun-: tiarla. Stauagli a canto il Padre; che l'hebbe fin da principio in cura: questi segnandolo, e inuocando sopra lui l'aiuto di S.Ignatio, preualfe finalmente alla forza del demonio, si che rinuenuto lesse la rinuntia, e la diede al Rettore, che l'offerse a Dio, ponendola su l'altare: con tutto ciò il demo-l nio non comparue, e la scrittura non si rende: onde si rinouarono per alquanti altri giorni le penitenze, le inuocationi, le proteste, e la messa votiua di S.Ignatio, al cui aiuto insuperabile sopra ogni poter de demonij, su di nuouo solennemete raccomandato. Giunto il Rettore al Canone della Messa, il di 1-31 di Gennaio del 1613. Si senti da tutti ch'eran presenti, come uno lirifoiar di carta ad un muro; ma non fi vide cader da veruna parce niente. Ben wide il giouane vn demo-

ن<sub>د ب</sub>ي.

nio, che dal corno destro dell'altare gli mostrò la carta, che gli hauea data in Herbipoli, scritta col sangue; poscia la gittò, e disparue. Onde finita la mella, cercandosa d'essa, si trouò fotto la prima touaglia dell'altare; di che si diedero con. commune allegrezza, lodi a Dio, e gratie a S. Ignatio.

Infermi di pe-Rilenza rifana

 $\mathcal{M}_{\mathcal{M}}$ 

 $[H]_{L}$ 

Correua nella Prouincia di Paragiau, l'anno 1605. vn. male pestilentioso. Frà gli altri ne conuenne prouar gli effetti alla famiglia d'vn'honorato huomo, di cui in brieue tempoti. Nel Para. morirono due, e quasi tutti gli altri, ch'eran non pochi, stauano chi moribondi ,e chi intermi. In tanto gli venner veduti alcuni Padri della Compagnia, Icorli in missione in que' paesi: e contato loro il lagrimeuole stato della sua casa, ostre alla confolatione, che ad vn fedele può darli in fimili auuenimenti, n'hebbe in rimedio vna imagine di S.Ignatio, perche messagli in protettione la casa, egli sosse preseruativo a'sani, e sanità a gl'infermi: e diede loro grande speranza d'hauerne ad ottener salute, oue a lui di cuore si raccomandassero: e'l fecero tutti con tenerissimo affetto. Il di seguente tornò il buon'huomo a'Padri, tutto giubilante; peroche dall'hora. ch'entrò in casa sua l'imagine del Santo, e gl'insermi l'inuocarono in aiuto, tutti haucan ricouerato fanità, etiandio quellich eran ridotti all'eltremo.

Quarita du volte dallo spatimo ne' denti, e dalla putrefattione, delle gingiue. In Sant lago del Chile.

In Sant' Iago Città capo del Chile, il medesimo anno 1605. ad vna Vergine Religiosa si putresecero le gengiue, e ne víciuano vermini, e marcia. Tal dolore poi sensina. ne'denti, che ne, spasimaua. Nun rimedio, di molti che adoperò, valle ne pure a mitigarglielo, fino a tanto, che vna notte, mentre ne staua in angoscia maggiore che mai, hebbe da vna Monaca lua compagna vna imagine di S. Ignatio. Prefela, e piangendo, e chiedendo al Santo alcun ristoro a sì gran pena, le l'apprelso alla bocca. Nel medelimo punto le paísò ogni dolore, tal che batteua insieme i denti, e li faceua crocchiare, in fede di qual fanità ne hauesse, done immediatamente innanzi, al solo toccarsi insieme che hauessero fatto, le cagionauano eccessiuo dolore. Parue alla sem-. plice donna si gran cola quell'improuifa mutatione, che ontrò in folpetto, le ciò fosse stato per auuentura caso, o pur ve- : ramente miracolo: parendole troppo gran fare, ad vn leggier

Digitized by Google

gier appressarsi della imagine d'biomo non ancor canonizzato, suanir le repentemente, a dolore, che con miuna sort za d'humano rimedio, si hasea potuto domare. Ma se'il suo guarire tolle cafo, o miracob, te no avuide ella hen tolto: peroche appena badò a que sospetto, e subito si trouò co' suoi dolori di primazionde di nuouo piangendo son acculando la sua incredulità, e pazza, chiese al Santo, perdono infieme, erimedio: e di nuovo le fù conceduta la gratia, e tolto di presente ogni doloe,

Rocco Bonda Sacerdore Siciliano, l'anno 1603 in Biuona, insermò di aunta, con sebbre acutissima: a cui aggiunto Insermo di vn copioso spaco di langue, si ridusse a non hauere speranza punta, sanatodi vita ne'rimedij della terra. Per tanto riuolto a S. Ignatio, lui prefe per medico, e da lui volle la fanità. Raccomádoglifi di buon cuore , indi fi pose in bocca vna medaglia stapata con la fua imagine, quella hauendo per medicina efficace a riparare ad ogni suo male. E nel vero quanto confidò tanto otrenne. S'addormentò, e dopo alquanto ripolo luegliandosi, si trouò in tutto libero dalla febbre, dallo sputo del fangue , e dalla poltema , e dolori del fianco.

L'anno 1626, vna infolita inondatione di lupi, calati dalle montagne, hauea reso impraticabili alcune valli del Pie Lupi cacciati monte; e fra le altre quella di Lanzo. Non eran ficuri alla, dalla valle di campagna nè gregge, nè huomini; percioche quelle here be monte. stie, e per lo numero, e per la rabbia intollerabili, li assaliuano d'improuifo, e grande stratio ne faceuano. Poco prima si era edificata nella Chiesa principale della Propositura. di Mezenile, vna diuota cappella in honore di S. Ignatio; perciò que'. Terrazzani d'accordo rifoluettero di ricorrere a lui per lo scacciamento di quelle fiere, che a si grave lor dano gl'inteltauano; e per imperrarlo, determinarono vna processione di noue giorni alla sopradetta cappella, e di cantarui, con solenne apparecchio, una Messa. Tantosto cominciarono le proceilioni se furono esauditi. Percioche da torza superiore scacciati vicirono di que contorni i lupi , 3. grandi torme înlieme; ne perche li auuenillero în alcuno, toffe fanciullo, ò animale, ardiuano d'auuicinarligli, ma in guila d'impauriti, fuggiuano. Due soli, ma per rendere più

 $\mathcal{U}_{\ell}\mathcal{U}_{\ell}$ 



euidente il miracolo, hebter licenza di mostiri in qualche modo terribili. L'vno, incoteratosi in vna pieciola greggia, guardata da vna sanciulla, di sete, e da vnauo fratello di cinque anni, lasciare le pecore, cort sopra il fanciullo, e mesfold in terra; l'vrtaua col molo, solingendolo quà, e là, senza nuocergli punto co' denti. Maer, si certo il miracolo del Santo Padre, che la forella ardì d'acconerui, e di battere il lupo con un picciol bastone c'hauca sra lemani: e perche ne pur tanto bastana a ritogliere quella siera li dosso al fratello, che impaurito strideua alla disperata, ella, afferratolo per gli orecchi, gliel trasse di sopra, e il cacciò alla montagna. L'altro, anche più ardiro, auuenutosi in vna pouen capanna, v'entrò, e d'alquanti fanciulli, che quiui erano, vno di cinque anni afferrò nel collo, e con esso s'auuiò suggendo inuer so il bosco. Alle grida, e al pianto de rimasti, accorsa la. madre, che staua quinci non molto da lungi zappando alla campagna, e inreso il miserabile rapimento del figliuolo, primieramente, prostesa in terra, inuocò sopra esso l'aiuto di S. Ignatio, poscia si diè a correre verso la montagna, doue il lupo se l'hauca portato: e ita buon tratto, senza scoprirne vestigio; senti chiamarsi da lui di mezzo à certe selci, e dirsi con allegra voce: madre, madre, fon quì, e fon viuo. Contolle egli poi, come il lupo lasciatolo d'improuiso, e statolo alquanto a mirar fiso , indi sbuffatogli sopra , s'era corso a nascondere nella selua. E al confronto, che la madre ne seces is trouò, che il lupo, appunto allora hauca lalciato il figliuolo , quando ella il raccomandò alla protettione del Santo .

<u>"</u>[].

In due villaggi della sopradetta valle di Lanzo, chiamati l'vno Gisola, e l'altro Tortore, correua, l'anno 1629. vn pe-Mortalità d'animali cessata
filentioso morbo ne gli animali, che ne sece in poco tempo
e apparitione
del Santo sul
monte di Tor terrazzani. Questi, per riparare efficacemente al lor danno, conosciuta nello scacciamento de'lupi, la forza delle intercelsioni di S. Ignatio, a lui si riuolsero con affettuose pregniere, e con publico voto li obligarono di fabricare, e di confacrare al luo nome vna cappella lu'l monte presso à Tortore, detto la Baltia, per certe rouine rimaleui da virantico caltello già quiui piantato, & hora dirupato, e guasto. Fatto il voto,

ecssò la mortalità, e sanarono gli animali, e la cappella,quanto prima i diuori poterono metterui mano, ii fabricò. Conciò venne in gran pregio, e veneratione il nome di S. Ignatio in que contorni , e la cappella da popoli circonuicini era frequentata si fattamente, che fu bilogno di spianare, & aprire vna nuoua itrada per vn de' dossi della montagna : senzache la cappella, stando sù le cime d'essa, in vista del paele d'intorno, era riuerita nelle proprie case, ancor da lontani. Alla publica diuotione di que' villaggi corrispose il Santo con ilpelle gratie, e miracoli, per falute di coloro, che a lui ricorreuano; anzi gli piacque di farli quiui vedere egli stesso a Paola moglie di Tomaso della Mussa, habitante nel villaggio di Tortore, per le cui preghiere le hauca miracolosamente sanato vn figliuolo, sì mal concio da vna rottura, che altro, che il taglio de' cirufici non gli daua iperanza di guarimento. Questa, hauendo yn di recitato diuotamente certo numero d'orationi promesse al Santo, se le rendeua sano il suo figliuolo, mentre si riuolge al monte per offerirgliele, vide il Santo stesso seder sopra vn sasso rileuato, quiui appunto doue si era disegnato di rizzargli vn'altare. Era vestito all'ordinario della Compagnia, benche più adorne, e più belle hauesse le vestimenta. Teneua il volto alzato verso il cielo, e poco discosto da lui più basso, e d'habito men riguardeuole, sedeua vn compagno, egli altrest della Compagnia. La donna, in vederlo, audisò subito sui essere S. Ignatio: e sène senti vna tale interna ispiratione che gliel diceua al cuore,oltre al grande impero d'allegrezza di che tal veduta la riempiè: e fattone consapeuole il Curato di Ceres, Parrocchia confinante con Mezenile, per suo consiglio raddopiò le diuotioni, con che honoraua il Santo, & ad honor suo più volte si communicò. Consigliolla à ciò il Curato, sperando che con vna seconda visione si confermerebbe la verità della prima. Nè andò vano il pensiero. Perche trouandosi Paola a' 20. di Decembre del medelimo anno, in grande afflittione d'animo, per non sò qual disattro, e raccomandata con affettuole preghiere sè, e le cose sue al Santo, in riuolgersi verso il monte della cappella, vide la feconda volta S. Ignatio nel medesimo habito, & atto di prima, e sedente sul medesimo sasso: alla...



qual veduta le si tolse in vn momento dal cuore ogni maliconia, e rimase piena d'vna insolita, e celeste consolatione. Ciò risaputo dalle Terre, e da' Villaggi circonuicini, marauigliosamente accrebbe la diuotione al Santo, e in molti luoghi si fabricarono ad honor suo altari, e cappelle, digiunandosi la vigilia, e guardandosi il suo giorno come sesta solenne.

# IL FINE.



es per la fina de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa della del la completa della completa de

LFONSO Salmerone vno de' primi Compagni di S.Ignatio. fol. 161. Amor verso Dio di S.Ignatio. Vedi S.Ignatio. Andrea di Ouiedo richiamato dalla solitudine da S. Ignatio. 370. Perche giudicasse douersi accettare la rinuntia che S.Ignatio sece del Gene-478. Antonio Araoz: sua prontezza in vbbidire. Antonio da Bassano Romito, albergatore di due compagni di S. Ignatio. 257. Sue virtu, e singolari detti di spirito. 259. Dispregia S. Ignatio, perche non mofira apparenza di rigore; e Iddio il corregge. Antonio Gomez licentiato dalla Compagnia da S.Francesco Sauerio. Nel ritorno dalle Indie in Europa annega in Antonio Marino perche mandato dalla. Compagnia da S. Ignatio . • *369*. Antonio Moniz sugge dalla Religione, si pente, e dopo publiche penitenze per Roma, riaccettato muore. Apostati, e cacciati dalle Religioni, sono i maggiori nemici ch'elle habbiano; Apparitioni di S.Ignatio, Vedi S.Ignatio, Arrigo II. Rè di Franzia, che rispondesfe a chi gli diffe, che i Gesuiti sono Ipo-189. Arrigo IV. Re di Francia, come sodissacesse al Parlamento, che si dolena, che la Compagnia non accetta altro cheluggetti scelti. Assistenti del Generale della Compagnia, e vficio loro. 383. Alduino ab Angelo, come sosse sana-to da S. Ignatio d'una pericolosa. tentatione. Bernabiti quanto stimassero S.Ignatio. Si riserisce vna loro lettera scritta alla. Compagnia dopo morte del Sato 1595.

Bartolomeo Card. Guidiccioni contrario,

poi fauoreuole alla confermatione della Compagnia. Bartolomeo Torres Vescouo de'le Canarie quanto stimasse gli Esercitij spirituati di S.Ignatio. N Aluino scriue in vitupero della Cδ-J pagnia. 73∙. Contraposto a S.Ignatio. Carità di S.Ignatio. Vedi S Ignatio. Carità quanto grande nella Compagnia viuente S.Ignatio. Che mezzi prescrivesse per mantenerla fra' luoi. S.Carlo Borromeo quanto stimasse, e praticasse gli Esercitij spirituali di S. Igna-Case de' Prosessi della Compagnia quanto debbano esfer pouere. 489. Di quanta virtu fosse quella di Roma. in tempo di S.Ignatio. 507. 542. Quanto odiata da gli Heretici. Vn'Heretico in pochi giorni che vi sta, si converte. Castità quanto persetta si ricerchi nella Compagnia. S.Ignatio ne caccia noue giouani per leggerissima colpa. 368. Castità di S.Ignatio. Vedi S. Ignatio. S.Caterina de' Funari in Roma, operadi S.Ignatio. 532. Claudio laio vno de' primi compagni di S. Ignatio. 237. Sanato dal medefimo Santo. 583. Cesare Card. Baronio espone in publico l'imagine di S.lgnatio con voti al suo sepolero. Coadiutori spirituali, che grado sieno nella Compagnia, Coadiutori Temporali, e lor grado. 357. Cognitione di sè medesimo stutto de gli Esercitij di S.Ignatio. Collegio Germanico in Roma, opera di S.Ignatio. Collegio di Coimbra quanto lodato da. Martin Nauarro. Collegi della Compagnia chiamari da. F. Luigi Strada Nouitiati delle Città.

Collegio Romano con cento suggetti in



cempo di S, Ignatio, mantenuti con. particolar prouidenzadi Dio. 547.&c. Compagni di S. Ignatio nel fondare la. Compagnia, come li guadagnasse a. Dio 145. & a sè. 169. Addottorati in Parigi, e quando . 148. Fanno i primi voti in vna Chiesa suor Prendono certe leggi di viuere vnifor-Trè di loro ne guadagno Pietro Fabro . Misteri d'vn Heretico, e d'vn Catolico sopra il Dieci, numero de' primi Padri della Compagnia. Partono di Parigi per Italia. 238. Amor grande, & vnione ch'era fralo. 243.253. Incontri pericolosi, e dispute loro con gli Heretici. 241. Seruono con gran feruore ne gli Spedali di Venetia. 248. Quanto odiati dal demonio, e quel ch' egune disse. Gran patimenti in vn viaggio che fanno,e atti heroici d'alcuni di loro. 251, Stanno quaranta giorni folitarij in orationi, e penitenze. Vno d'essi che vuole abbandonar S. I. gnatio, atterrito da vna vissone ritor-Leggi, e modo di viuere, che stabiliron fra se: e di chiamarsi Compagnia 263. Si spartono a saticare in varie Città co gran fruito. Predicano in varie Chiese di Roma. Perseguitati fieramente in Romada. vn'Heretico. Opere di carità per solleuamento de' poueri in Roma. Risoluono di sormare vna Religion ... \$89.&c. Virtù loro espresse in vna Prosetia di S.Vincenzo Ferreri. Lieggono S.Ignatio Generale. 30**2.** Si riferisceno i voti d'alcuni di loro in. tale elettione. Fanno Prosessione solenne in S. Paolo fuori di Roma, COMPAGNIA DI GIESV, per qual fine posta da Dio al mondo.

Perche in poco tempo tanto fi dilataf-Testimonio de' Pentesici dell'vtile ch' ella reca alla Chiesa. S.Ignatio disse che i secondi in essa sarebbon migliori de' primi, e i terzi de' lecondi. Sicurezza, con che si guida nelle cose dello spirito. Presagio che nel suo nascimento hebbe, di douer'essere sempre peseguita-Quanti suoi figliuoli habbian dato la. vita predicando la lede. Perseguitata con iscacacciamenti, e libri di vitupero. 178. Simile in questo ad altre Religioni ofseruanti. 182, Per sua cagione perseguitato, anco il fuo Fondatore. 183. Sette cagioni and'è che la Compagnia è perseguitata. Prima. Giudicarne. per altruirelatione. 186. Seconda. Perquello che se na legge su libri d'autori nemici. 189. Terza La dissomiglianza della vira de' carriri, e de' buoni. 192. Quarta. I disetti d'alcuni accommunati a tutti. 193. Quinta. Chi viue male non crede che altri viua bene, 195 Sesta. Inuidia. 196, Settima. La malignità de gli Apostati,e de' scacciati dalla Religione. 202. Si manterra fin che sia perseguitata. Serue all'honore della madre di Dio in varij modi. Dalla medesima aceresciuta, e disesa. Predetta molti anni prima di fondarfi, 110.133.296. Suo principio in Parigi. 174. 176. 230. Del nome che ha di Compagnia di Gie su . 307. E doue il prendesse la prima. volta. Formata Religione da Paolo III. 295. Sue prime regole innâzi che S.Ignatio sormasse le Costitutioni. Con quanta consideratione, e abbondanza di fauori celesti S. Ignatio scriuesse le sue Costitutioni. Ordine, e dipendenza delle dieci parti delle sue Costitutioni. 332. Quanto stimate da Pontesici. 3304

Qual

| Guar man une den ricitaro dena comba-         | dounter beticolois.                   | 619              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| gnia . 320.                                   | Cornelio Brughelman come gua          | rito dی          |
| Che mezzi habbia per conseguirlo. 322.        | gli scrupoli da S.Ignatio.            | 393              |
| E Religion Chericale. 324:                    | Corte praticata da' Religiosi, d      | lannofil         |
| Non men bella per quello che non ha           | liuaa.                                | 64.408           |
| preso dalle altre Religioni, che per          | Costitutioni della Compagnia c        | ome for          |
| quello ch'è suo proprio . 328.                | sero scritte da S.Ignatio.            | 3 16.            |
| Perche non ha habito proprio. 435.            | Giudicio che ne danno i sommi         |                  |
| Perche non ha Choro: e se perciò le           | fici, e la Ruota Romana, e quan       |                  |
| manca punto di splendore, 336.                | bano mantenerst inuiolate.            | 330,             |
| Perche non hà vna misura di penitenze         | Quanto le stimasse Diego Laine        |                  |
| a tutti commune. 340.                         | Loro spartimeto, e concatenatio       |                  |
| Si mostra da più capi come la Compa-          | Crocifiso nella grotta di Manre       |                  |
| gnia è di regola stretta. 346.                | fangue.                               | 85,              |
| De' Gradi delle persone, che sono nella       | D.                                    | ٠,٠              |
|                                               | Emonio dice di non hauer m            | aggior           |
| De' Voti semplici che si sanno nella.         | nemicodi S.Ignaaio.                   |                  |
|                                               | Come tenti con arre a come fi         | 589.             |
| Compagnia, cose proprie, e singola-           | Come tenti con arte, e come fi        |                  |
| Fig. 354.                                     | vincere: documento di S.Ignati        |                  |
| Conuenienza di tutto il sopradetto 3 56.      | Opera nell'esteriore co apparei       |                  |
| Impedimenti che rendono altrui inca.          | ingannare.                            | 610,             |
| pace d'essere accettato nella Compa-          | Descriue S.Ignatio da Iontano.        | 5894             |
| gnia. 358.                                    | Cacciato coll'intercessione di S      |                  |
| Non sono i molti, che operan molto            | tio da molti Energumeni. Ved          | it i mi-         |
| nelle Religioni, ma gli scelti, 362.          | racoli .                              | ٠                |
| Delle pruoue che si fanno de gli accet-       | Batte, e maltratta S.Ignatio.         | 656.             |
| tati. 363.                                    | Glisturba lo studio.                  | 102.             |
| Il gouerno della Compagnia è Monar-           | Detti memorabili di S.Ignazio. 55     |                  |
| chico col buono dell'Aristocratico.           | Diego d'Eguia & da compagno a S       | idgna-           |
| 3824                                          | tio.                                  | <sup>2</sup> 34, |
| Sforzo d'alcuni per diuidere la Compa.        | Grande stima in che ha il Santo.      | 454              |
| gnia, e con qual elito. 384.                  | 481.                                  | _                |
| Vnione delle parti della Compagnia frå        | S. Ignatio ottiene da Dio che m       |                  |
| loro, con la Carità. 395.                     | perche nonriueli le cole che sa       | di lui,          |
| Voro, che i Prosessi della Compagnia          | <b>481.</b>                           |                  |
| fanno di non procurare, nè accettare          | Penitenza che il Santo gli diede      | e per-           |
| dignita; quanto necessario &c. 400.           | che.                                  | 454              |
| De mezzi ch'ella ha per aiutare i pros-       | Stå alla cura delle meretrici con     | erti te          |
| fimi. 513.                                    | da S.Ignatio .                        | 533.             |
| Confidenza in Dio di S. Ignatio. Vedi         | Diego Hozes guadagnato da S. I        |                  |
| S.Ignatio.                                    | con gli Elercitij spirituali -        | 234              |
| Congregationi di giouani scolari della.       | Muore in Padoua, e S. Ignatio in      |                  |
| Compagnia in honore della Madre di            | vede l'anima sua fra' Beati.          | 264.             |
| Dio, quanto fruttuose. 211.                   | Diego Lainez: suoi talentì, e gra     | ın me-           |
| Contarini, Signori Venetiani, amici di        | riti.                                 | 161.             |
| S.Ignatio, e benemeriti della Compa-          | Vno de'primi compagni di S. Ig        | natio.           |
| gnia. 235.296.                                | 162.                                  | •                |
| Conversatione domestica bene vsata,           | Possente nelle dispute contra gli     | Here-            |
| mezzo vtilissimo, e proprijssimo della        | tici.                                 | 144              |
| Compagnia, per tirare anime a Dio.            | LeggeTheologia nella Sapienza         |                  |
| 613.                                          | ma.                                   | 271.             |
| Quanto fruttuosa sosse quella di S. Igna-     | Per leggerissima colpa si offerisc    |                  |
| tio. 539. e di Pietro Fabro. 237. Con         | uissima penitenza.                    | 452.             |
| نا دن ، ۱۹۲۸ م س - بوروم و هوره ، ۱۹۲۸ ، ۱۹۸۸ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Di               |
|                                               | <b>ą 2</b> .                          | <b>.</b>         |

| Directi d'alcum Kengion inginitamente        |
|----------------------------------------------|
| s'applicano a tutti. 193.                    |
| Non perche contra essi si sacciano dal-      |
| le Religioni ordini vniueriali, sono es-     |
| si vniuersali. 205.                          |
| Dignità escluse dalla Compagnia con vo-      |
| to particolare. 399.                         |
| Resistenza satta da alcuni per non ac-       |
| cettarle, e quanto s'ad operasse S Igna-     |
| tio perche non entrassero nella Com-         |
| pagnia. 301.401.                             |
| Giudicio d'hnomini saggi sopra il non-       |
| accettarsi dignità dalla Compagnia.          |
| 404.                                         |
| Quanto dannoso sarebbe alla Compa-           |
| gnia, se si potessero procurare. 406.        |
| Diuisione procurata da alcuni malcon-        |
| tenti nella Compagnia. 384.                  |
| E                                            |
| Lettione dello stato della vita, co-         |
| me si saccia secondo gli Esercitij           |
| di S.Ignatio.                                |
| Emerio de Bonis, come punito da S. Igna-     |
| tio per vna leggiere disubbidienza           |
| 392.                                         |
| Esame particolare, che sia, e come si pra-   |
| tichi.                                       |
| Esercitij Spirituali di S. Ignatio, sono vn' |
| arte canonica di medicina spirituale.        |
| 46.                                          |
| Fondamento, o Fine dell'huomo (pri-          |
| ma meditatione degli Efercitij) quan-        |
| to efficace per far mutar vita. 47.          |
| Dar bene gli Esercitij di S. Ignatio e di    |
| pochi.                                       |
| Effetti marauigliosi di detti Esercitij.     |
| 56.63.                                       |
| Quanto stimati da S.Ignatio. 53. 78. Da      |
| Pietro Ortiz, e dal Card. Contarini.         |
| 59. Da vn Theologo Domenicano. 60.           |
| Da Giouani Cocleo, Lodouico Blosio,          |
| e Fra Luigi di Granara. 61. Da S. Car-       |
| lo Borromeo. 62. Da Pietro Fabro.            |
| 66. Da F, Matteo Ori Domenicano, e           |
| da Barcolomeo Torres Vescouo delle           |
| Canarie. 68. Da Martino Olaue. 48.           |
| Da F.Pasquale Mancio. 60.                    |
| Esaminati in Portogallo.57 . In Ispa.        |
| gna. 68. In Roma, e quiui appronaci          |
| con Apoltolica autorità.                     |
| Vsurpati a S. Ignatio da vn moderno.         |
| 74. Conuinto enidentemente di falsi-         |
| ta. 76. Quanto diversi dall'Escreitato-      |
|                                              |

rio di D.Garzia Cisnero. Auuertimenti per farli con frurto. Arnesi, Principi benemeriti della. Compagnia. Fattezze di S. Ignatio. Filippo Melantone Heretico, quanto si dolesse di vedere la Compagnia dilatata nel mondo. Tenta d'insettar d'Heresia la casa de Professi di Roma. 542: S.Filippo Neri vede più volte la faccia. di S.Ignatio Iuminosa. Fa oratione al suo seposero per impetrar gratie da Dio. B. Francesco Borgia fi rallegraua de fuggetti della Compagnia quando v'entrauano, e quando vi moriuano. 374-Quanto stimasse la lettera, che S. Ignatio scrisse dell'Vbbidienza. 389. S.Ignatio il libera dal Cardinalato . 402-Fa approuare dal Pontefice gli Esercicij spirituali di S.Ignatio. Quanto stimasse S. Ignatio. Francesco Costero impara da S. Ignatio come possa viuer sempre allegro. 605. Francesco Mansilla compagno di S. Francelco Sauerio nelle Indie licentiato dalla Compagnia . Francesco Marino cacciato dalla Comgnia da S.Ignacio: Francesco Onosrio vuol viuere nella. Compagnia, e solitario. S. Ignatio il richiama al commune. S. Francesco Sauerio: suo legnaggio. 154. Studia, e legge filosofia in Parigi. 155. Dispregia l'humiled di S.Ignatio. 155: poi lo conosce, e stima, e gli si sa c om-Quanto in lui potesse quella parola di Chrifto Quid prodest bomini &c. 159. Predictione d'vna sua sorella, che sarebbe Apostolo delle Indie. Quanto il demonio facesse per istaccarlo da S. Ignatio. 160. Calunnia data alla Compagnia, ch'ella si vsurpi S. Francesco Sauerio, onde na. ta, e quanto mal fondata. Si lega le cosce con funicelle si strette. che n'è in pericolo di morte. Iddio miracolosamente il risana. Serue în vno Spedale a gl'incurabili, e lecca la marcia delle piaghe d'un di loro.

| יים אל בי בל ביל ביל היים מים מים מים מים ביל | 4   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ha guadagnato alla Chiefa più anime                                               | 4   |
| di Gentili agli folo chemon per se such                                           | į   |
| infieme gli Heretici, 6, versione                                                 | 7   |
| S. Girolamo il visita infermose gli pre                                           |     |
| dice cole supenire . 263. h. change                                               |     |
| Ratiche sue in Bologna, e beninolen                                               |     |
| za di quella Città resso lui ass.                                                 |     |
| Quanto risoluto sosse in licentiare del-                                          |     |
| la Compagnia gl'indegnia 375.                                                     | -   |
| Prontezza sua in vibidire a S. Ignatio                                            | ı   |
| 394 : (136) : A Licensia Commit                                                   | ı.  |
| În quata sima haueste S.Ignatio. 582                                              |     |
| Sup ferriments del minero fe floffe                                               | ÷   |
| Suo sentimento del vipoere se stesso                                              |     |
| 507. appriles and signed                                                          |     |
| Inuia dasse Indie a Roma vn fratello                                              |     |
| della Compagnia a chiedere a S. Igna-                                             |     |
| tio operai per cold 518                                                           | •   |
| Quanto sosse amabile nel conversare                                               | •   |
| 344.                                                                              | •   |
| Stima meglio adoperar seruidori per                                               | ľ   |
| gli vfici di cala, che laici inosseruanti.                                        | )   |
| 375.                                                                              |     |
| Francesco Strada come tirato a Diose al-                                          | ,   |
| la Compagnia da S. Ignatio. 271.                                                  |     |
| Francesco Toledo rinuntia il Cardinala.                                           |     |
| to, mail Pontefice non l'accetta.410.                                             |     |
| Francesco Zappata rimandaro al secolo                                             |     |
| da S.Ignatio. 379.                                                                |     |
| Fuluio Androtio, morto S.Ignatio, dice                                            |     |
| la messa del nome di Giosù. 586.                                                  |     |
| G                                                                                 |     |
| Abriello Lermeo Heretico, scriue                                                  |     |
| fciocchezze de gli lifercitij spiri-                                              |     |
| suali di S.Ignatio. 56. e del difenderes                                          |     |
| Che la Compagnia fa l'autorità del                                                |     |
| Pontefice. 3261                                                                   |     |
| Gasparo Loarte prousto da & Ignatio co                                            |     |
|                                                                                   |     |
| Generale della Compagnia ha Assistenci                                            |     |
| & Ammonisore El forcesso alle                                                     |     |
| & Ammonitore, E' foggetto allai                                                   |     |
| Congregatione Generale, da cui può ef-                                            |     |
| ser corretto, deposto, e cacciato del                                             |     |
| la Compagnia. 384.                                                                |     |
| Generalato della Compagnia S. Ignatio                                             | ,   |
| lo sima carico maggior delle sue for-                                             |     |
| ze, z virtu.                                                                      |     |
| Gersono De imitatione Christi quanto                                              | - ( |
| caro à S.Ignazio 504. Bgli ne dona vno                                            |     |
| a'ciascun de' Monaci di Monte Casino                                              |     |
| 506. Veder S.Ignatio era sentire vnas                                             |     |
| lettione di Gersone. 505.                                                         |     |
| Gioachimo Abbate: sue prosetie attribui                                           |     |
|                                                                                   |     |

se alla Compagnid. Giouspni III. Rè di Portagallo de fidera. S. lenario Pontence. 496. Giouanni d'Auila quanto sicuro giudigasle lo spitito con che la Compagnia si guida. 70. Chiama sè bambino, e S.Ignatio gigante. 594. Giougnni Chanones Monaco Benedittivo, consessore di S.Ignatio. Sue vir-Giouanni di Castro prima compagno di S.Ignatio. 135. poi Aertolino: si offerifee a tornar con lui per fondare la Compagnia: 230. Giouanni Coduțio vpo de' primi compagni di S. Ignatio, 4:10-Gio. Domenico Card, de Cupis, mutato da S. I gnatio di nemico in fauorquole. 1 1 Giouanni Nugnez Barretto, quanto facesse per ringutiare il Patriarcato d'Ethiopia. Giouanni Palquale intende da S. Ignatio qual fara il corso della sua vita. Il I. Havna bellissima visione del medesimo Santo. Lo vede molte volte alto da terra in Oratione. B.Giouanni Texeda quanto stimasse S.Ignatio. Giouan de Vega descriue il trionfodi S,Ignatio in Cielo. **5**98. 🖂 Giouentù quanto viilmente s'alleui dalla Compagnia. 514210. Girolamo Natale da principio auuerío da 🔍 S.Ignario. 164. Sua vocatione alla Compagnia. 166. Quanto stimasse S.Ignatio. 584.478-S. Ignatio il mette in sua vece a gouernare la Compagnia : poi il rimuoue, e perche. Girolamo Ottelli, e suo seruore. Per lega gerissima colpa si offerisce a gran pe-Giudicio proprio contra l'ubbidienze non tollerato da S. Ignatio nella Compagnia. Giuliano Vincenzi accula d'errori la lettera, che S.Ignatio scrisse dell'Vbbidienza. Suo fine infelice. Ginnamento, che i Rettori de' Collegi saceuano, di non hauere aiutato la pouerta delle Case Prosesse. 490. Gon-



Conzalo Jilueria, come profittafic nello spirito sotto S.Ignatio. Gradi diuersi nella Compagnia: e quali, Guglielmo Card. Alano, come parli della Compagnia V August Com-327C Guglielmo del fanto amore catunniatore de gli Ordini mendicanti. -18is Guglielmo Postelli: sua vocatione alla Compagnia, talenti rari, scacciamento, e mal fine. H Abito proprio, perche la Compagnia non l'habbia, 335. Helia Halenmulero Heretico calunnia-204. tore della Compagnia 😌 Heretici come dipingano i Gesuiti in Sal-180. Vengono a disputa co'Compagni di S. Ignatio, e restan confusi. 244. Quanto habbiano in odio la Compagnia. 327. Vn Monaco Luterano folleua contra S. Ignatio vna fiera persecutione in Roma. Humiltà. Quelche S. Ignatio ne inlegnó. 472. &c. Per le cose del seruigio di Dio sa più che l'autorità i Sommo grado d'essa qual sia, e come fosse in S. Ignatio. Humilta di S.Ignatio. Vedi S.Ignatio.

# S. IGNATIO.

S'idà alle armi. Qual vita menasse soldato.

Disende Pamplona, 8.e vi rimane serito da vn colpo di cannone, e preso.

Interpidezza nella cura d'una gamba spezzatagli.

Si conuerte a Dio leggendo le vite de' Santi.

Da quello che pruoua nella sua conuersione impara a discernere gli spiriti duoni da' cattiui.

Sceglie, e scriue con varij colori le serio.

le attioni de' Santi più degne da imi-tarfi. tarli. Sisonficia a Dio con voto, e ne trema la stanza doue il fà. Vince i contrafti del fratello maggiore, e parte di casa per seruire a Dio in Il suo palagio in quanta rincrenza sia hoggidì. Disende contra va Moresco la Verginità della Madre di Dio . Visita N. Signora di Monserrato. Vi sa vna confessione generale di rutta la vita. Vegghia vna notte in oratione innanzi al suo alrare, e v'appendelle fue armi. Dona ad vn pouero il suo vestito, egli prende habito di penitente. 28. Serue in vno spedale. 20 Pà penitenza in vna spelonca. Infermo a morce patilee tentationi di vanagloria ... Tormentato da gli scrupoli, come ne vsciffe. Compone gli Elercitij Spirituali . 46. Veneratione in the sono i luoghi di Manrela done visse vn tempo, e se' penitenza. 82. Va a Barcellona, e v'è conosciuto pet santo a gli splendori del volto. Vain peregrinaggio a Terra Santa/87. doue non gli riesce di rimanerui alla conversione de gliasedeli. Vn marinaio lo schernisce, e risiuta, e rompe in mate. 97. In Ferrara è guidato Santo da' mendi-99. Preso, e strapazzato da soldati. 99. Di trenta tre anni comincia a studiare in Barcellona. Astutia de demonij per distorio dallo studio. Viva, patimenti, persecutioni &c. in Manreia 29. In Barcellona 104. In Alcald. 114. In Salamanca. 126. In Parigi 131.216. In Aspeitia. 221. In Venetia 233, In Roma. 269. Va ogni anno da Parigi in Fiandra mendicare per mantenere allo studio sè, & altri. Esto inselice de' suoi primi compagni. Nuovi compagni acquista Pietro Fa-

## TAVOLAT

| bro 156. Diego Leinez, e           | Alfonf |
|------------------------------------|--------|
| Salmerone 161. Simone Rodrig       | nez.   |
| Nicolò Bebadiglia                  | 163    |
| Và alla patria infermo per rihau   | P6 2 2 |
| Il Clero d'Aspeitià l'incontra     | in Nic |
| cossione.                          | 241    |
| Torna in Italia, e in pericolo     |        |
| sere Al manaulti/Aura              |        |
| gare sta tranquillismo.            | 232.   |
| Paffa quaranta giorni in oratio    |        |
| penicenza presso d Vicenza.        | 256.   |
| Va a Roma con Fabro, e Lainez      | . 269. |
| Dispone i Compagni 4 formar se     | èo Re- |
| ligione.                           | 289.   |
| E eletto Generale                  | 302.   |
| Scriue le Costitutioni.            | 316.   |
| Come gouernasse la Compagnia       | . 418. |
| Desiderio che hauca di morire.     | 570.   |
| Qual vedesse la Copagnia prima     | di mo  |
| rire.                              | 572.   |
| Tre cole che defiderò di vedere    | Drima  |
| di morire, e le vide.              | 772.   |
| Sua morte.                         | 573.   |
| Statura, e fattezze del volto.     | 579·   |
| Qual sentimento cagionasse la      | 9/9.   |
| morre.                             | 580.   |
| Concorso al suo corpo, e al suo    | 500.   |
| rale.                              |        |
| Sepoltura, é traslationi del suo c | 619.   |
| acolo finacione annones            |        |
| e cole fingolari auuénute.         | 620.   |
| Suoi detti memorabili.             | 399.   |
| Beatificatione, e Canonizatione.   | 624,   |
|                                    |        |

#### Stima di Santità, e virtù in che haueano S. Ignatio.

Paolo III. Giulio III. Marcello II
Paolo IV. 596. Gregorio XV. 511.
Il Card. d'Augusta 598. De la Gueua 597.
Bandini 512. Del monte. 514. 557. Tarugi. 592. Vbaldini. 625.
Giouanni III. Rè di Portogallo. 596.
Giouan de Vega Vicerè di Sicilia.
598.
Il popolo di Manresa 44. d'Aspeitia. 223.
Di Roma. 582.
S. Francesco Sauerio. 582. S. Filippo
Neri 591. B. Giouanni Texeda. 593. B.
Francesco Borgia. 584.
I Padri Barnabiti. 595. D. Giouanni

Canones Monato Benedittino. 43.

F. Luigi di Montoya, 593. P. Luigi di Granata. 593.625.

I Dottori Nautro 123. Gouéa 140. Marditale 141. Peralta 217.

Giouanni d'Auila 593. Ludouico Viues. 134.

I Padri Diego Lainez 585. 562. Luigi Gönzalez 585. 505. 540. 562. Fuluio Androcio 586. Diego d'Eguia 481. Diego Mironi 539. 558. Giouanni Polanco 575. Pilippo Aupolino 582. Girolamo Natale. 584. 585.

Gli Vditori della Ruota Romana. 513.

#### Virtu di S.Ignatio.

Mor di Dio . Eccessi di mente, impeti d'affetto, in pensar di Dio. 560. Alla vista dei cielo, e delle altre creature li solleva in Dio. 5640 Nel dir Messa si strugge fino a perico. lodi morirng. Gli compare vna fiamma di fuoco foco sopra il capo mentre dice Messa. Quanto fosse insocata la sua oratione. 562. Quanto facilmente s'accendelle nell' amor di Dio. A niuna cosa del mondo ha punto d'as-Oratione composta da lai per chiedere l'Amor di Dio. 557. Non cerca altro che la maggior gloria dí Dio. 558.40L Per seruigio di Dio elegge di viuere con incertezza della falure, anzi che di morir subito, e saluarsi. Gran cuore che hanelle cose del seruigio di Dio. 558. Viue per miracolo, e più che d'altro fi mantiene del goder di Dio. Dice, che se sosse nell'inserno penerebbe piuper le bestemmie contra Dio, che per le fiamme. Gran deliderio di morire per vnirsi co Costantissimo nelle cose del seruigio di Dia 19.535. Oratio.



#### TAA WOOLL AR

| Oraziones e dono di laggimeni. 7: 1000 (10)                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ogni di spende seus hore in oratio-                                               |
| ne. 29.<br>E in pericolo d'accecare per la gran.                                  |
| copia delle lagrime. \$65.                                                        |
| Confidenza in Dio. 545-                                                           |
| Nella fondatione delo Collegio Roma-                                              |
| no . 547. Di S. Marra, doue raccoglie                                             |
| meretrici 534. Del Collegio Germani.                                              |
| Nelle suc prigionic non vuole chi il                                              |
| difenda.                                                                          |
| Disesa che Iddio prese di lui. 536.                                               |
| Carità verso i Prossimi.                                                          |
| Serue ad vn'appestato. 217. Ad altri                                              |
| infermi.                                                                          |
| Prouede in tempo di carestia a'poueri<br>Roma. 288.                               |
| Porta ognidi limofina ad vna pouera                                               |
| inferma.                                                                          |
| Gran concorlo di pougri al suo abeg-                                              |
| go 105.                                                                           |
| Verlo gl'infermi 425,257. Inemici sugi                                            |
| e della Compagnia 136. 512. lidifet-<br>tuoli 438. I tentati 440. I suoi della.   |
| Compagnia 434:                                                                    |
| Gratitudine a' Benefattori, 491.                                                  |
| Zelo delle Anime .                                                                |
| Predica, e conuerte molta gente in-                                               |
| Manrela. 45.                                                                      |
| Compone il libro degli Esercitij spiri-<br>tuali per tirar con esso anime a Dio 1 |
| 46.                                                                               |
| Và in Palestina per convertirui gl'inse-                                          |
| deli. 95.                                                                         |
| Riprondo la vica dissoluta de marinat,                                            |
| en'e in pericolo.                                                                 |
| Riferma vn. Monistero in Barcellona,                                              |
| vitorna,                                                                          |
| Huomo di 33. 2001 prende da capo gli                                              |
| studij per fara habile a trattar sodame                                           |
| te le cose di Dio,                                                                |
| Conuerte vn' Ecclesiastico dissoluto.                                             |
| 217. Vn Speerdate di mala vita 143.                                               |
| Vn disperato 144. Quaetro meretrici. 224. Vn dishonello giouane suffandofi        |
| uell, acdra 82, 94% 14%. Au Bingco cou                                            |
| vna parola - 545.                                                                 |
| Få gran frutto nelle Academie di Pa-                                              |
| rigi                                                                              |
| Riforma il Clero d'Aspeitia, e il vestir                                          |
| delle donne: toglie i giuochi, e i giu-                                           |

ramenti., e istituise molte opere Fonda moltiluoghi in Roma, per aiuso delle anime, Frutto delle sue prediche in Roma, 541° Del suo conuersar familiare con pros-Vuole da tutti i Collegi gli si scriue. quanto fi è fatto in aiuto delle anime. e piange d'allegrezza deggendo cotali 10. 10. 10. 10. Perciss'indulfa a muear forma'di viuere. 509. & a fondare la Compagnia; a cui prescriue mezzi efficaci in seru i gio de'prossimi. Rà stabilire in Portogallo la legge contra i duelli. Fà rinouare la bolle di non medicare gl'insermi che non si consessano 539. Aiuta la connessione degli Hebrei i 531. Promuoue vn tribunale dell'inquisitione in Roma. Eccita ne'suoi il zelo delle anime con lettere efficaci. Qual cura hauesse dell'ainto de' moribondi. Come del suo relo parlino a) cuni Pontefici, Cardinali &c. 311. 512. 913. 514 624. Zelo della disciplina religiosa. 449-**454. 3**68. 392. **3**98. Della riputacione del suo Ordine. 461. Prudenza in accommodersi alla natura, e allo spirito di ciascuno. 423. 421. Nella maniera di conspltante cose dell'Ordine. Nello scriuere le Constitutioni. 316. Nel risolner gli affari occorrenti. 420-Nel conversare co profimi. 539. Nel fanar le anime de péccatori . 613. e de suqi sudditj desettuosi 439.0 tentati. 44**ò**. Nol dar penitenze con frutto 450. Nel dispor de suoi suddiri. 230. Nel formar buoni superiori. 466 Nella elettione del Generale. 304 Con v na somma prudenza vni vna. total dipendenza dall'ainto di Dio. Semplicità nel giudicare de'satti altrui 616. Circulpéttione in parlame. 503. Puri-

| Purity at colescium, e them elann cue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>66.99.139.</b> 2  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ne fa. 553.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V bbidienza.         |
| Mortificatione interna, e dominio de'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quel che ne fe       |
| ptoprij affetti . 422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V bbidisce a'm       |
| Le passioni in lui non si muouono che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | morime               |
| per imperio della ragione. Di natura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Somma pront          |
| focola, e creduto da'medici flemmati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tefice.              |
| co. Sempre vniforme in ognitompo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pouertà.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Come folesse o       |
| Nel riprendere punto non si turba nell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Come la prati        |
| animo. 496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fua convertion       |
| Imperturbabile in finistri accidenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | &c. 28 30. 87        |
| Se ne contano alquanti. 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pre.                 |
| Totale flaccamento dell'amore di ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non muoue li         |
| fa (ua, e del mondo. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 491.                 |
| Castità, e modestia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qual volca c         |
| Hebbe dono di persettissima cassità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gnia, mastiman       |
| to the Administration of the Control |                      |
| dalla Madre di Dio. 19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | festi.               |
| Subito convertito ne sa voto. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penitente, e aspr    |
| Quanto ne fosse geloso ne suoi. 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dorme sù la te       |
| Sua modestia, e regole, che ne scrisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trè, e cinque v      |
| 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fuor che le Doi      |
| Humiltà, e dispregio di se medesimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nere, e terra co     |
| Suoi sentimenti intorno ad essa. 472.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | di canauaccio        |
| Come la praticasse ne principi della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chi vna caténa       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                    |
| fua conversione con atti d'estremo ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | be pungenti.         |
| bassamento. 30.&c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na aperta in M       |
| Nella sua patria ricouera nello spedale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tigi. 217. Si b      |
| e mendica publicamente. 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | selce. Per e         |
| Scuopre in vna predica vn suo pecca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mortifice. Vn        |
| to. 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | suadergli ch'è       |
| Differisce a dire la prima messa dicior-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mo 33. Scalzp        |
| to mesi. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | incolti 45. Inf      |
| Rifiuta il Generalato. 304.476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | trarsi il cilicio    |
| Si fa correggere da vn giouine noui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | continui.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Persecutioni, e      |
| tio. 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perjeusions, Chaille |
| Få voto di non accettar dignità. 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tiper Christo        |
| Impetra che il suo consessore muoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schernito con        |
| perche non riueli quello che sa di lui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.                  |
| 481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vituperato da        |
| Dato per Maestro d'humiltà alla B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กลง                  |
| Maddalena de Pazzi. 482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deriloda vn t        |
| Finezza della sua humiltà in grado su-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strapazzato d        |
| blime. 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Santa.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maltrattato d        |
| Morte sua piena d'estrema humiltà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Battuto a mor        |
| Consusione di che gli era il lodario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prigione in Al       |
| 481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stimato degn         |
| Morto desidera d'esser gettato a' ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prigione in Sa       |
| ni. #80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In Parigi v'è        |
| Da'fauori'che Iddio gli fa prende occa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Castigo publi        |
| fione di humiliarfi. 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | me a discolo.        |
| Cerca i dispregi, e ne gode . 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nie a difcolo.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    |

139. 233. 476. he ne scrisse, e insegnò. sce a'medici fino à-pericolo di a prontezza d'ubbi dire al Pon-4874 olesse chiamaria . -48**8.** la praticasse ne principij della nuersione nel vestire, magnare 30. 87. 89. e dopo anco sem-. 490. uoue lite per cofa temporale. olea che fosse nella Compaassimamente nelle Case de Pro-, e asprezza di vivere . sù la terra. Si flagella ogni dì inque volte. Digiuna ogni di e le Domeniche. Mescola ceterra col cibo. Veste vn sacco uaccio có, cilicio. Porta a'fian i caténa. 29. e vna falcia d'hergenti. 30.Habita In vna cauer-rta in Manrela 32.e presso a Pa-7. Si batte il petto con vna. Per eccessiua penitenza trae. Vn demonio tenta di perli ch'e homicida di se medesi-Scalzp, scoperto, e co'capegli 45. Infermo a morte non vuol cilicio. 108. Digiuna otto dì oni, e malitrattamenti soffer-Cbristo . ito come hipocrito in Manrefa. erato da vnadonna in Barcello-88. da vn marinaio. 97. zzato da yn'Armeno in Terrattato da soldati come spia. 99o a morte in Barcellona. 107. ne in Alcalà. rig. o degno d'esser abbruciato.125. ne in Salamanca. 127 igi v'è chi và per veciderlo. o publico apparecchiato gli co-

138.

Infa-

Infamato d'herefia in Parigi. 218. In Venetia. 235.
Dispregiato da vn Romito come huomo ordinario. 261.
Fuggito da vn suo Compagno. 258.
Perseguitato in Roma da vn Monaco heretico. 277. Davn dishonesto per le meretrici che conuertiua. 534.
Affaltato, per veciderlo, da vn disquitato. 553.
Tribulato lungamente da vn vicino. 498.
Peaseguitato da'Demonij. 652.

# Gratie sopranaturali fatte à S. Ignatio.

' Isitato da S.Pietro Apôstolo 11. 🥧 dalla madre di Dio da cui riceue done di castità. Ha cognitioni altissime delle cose di In Manrefa vede Christo da ventiin. quaranta volte. Întende la maniera co che Iddio creò il mondo. Vede Christo bambino nell'hostia. Intende in vn'hora d'oratione più che tutti i maestri del mondo non gli haurebbono saputo insegnare, Ha vn'estafi d'otto giorni interi. 42. Heduto col volto intorniato di raggi di luce . 86. 105. 592. 626. Christo gli appare, il consola, & aiu-90.92. Molte volte sospeso in aria mentre sa oratione. 105. Risuscita vn impiccato. 109. Predice cose auuenire. 110.133 224. Nella sua patria opera molti miraco-Splendore celeste gli empie la came-Vedel'anima d'yn fuo compagno fra' Beati. Visione del Padre Eterno che il raccomanda a Christo. 270. Libera vn'Indemoniato. 306. Illustrationi di mente, e visioni che

555 bà mentre scriue la regola-560° Viue per miraeolo. Vna fiamma gli compare sopra del ca. 561. po mentre dice messa. Raro dono di lagrime, e podestà da 565. frenarle a suo talento. Sente vna interna fauella come di mufica celefte. Vede l'essere, e le persone divine sot-568. to varie imagini. Vede la Madre di Dio, e la patria cele-568. Intende tanto della Trinità', che nongli pare poterne intender più. 570. Predicando con voce fiacca è inteso 225. lontano. Proueduto d'albergo in Venetia con-01. mitacolo. Hatante riuelationi delle cose della. fedesch'e pronto à morir per lei, etiandio se si perdesse la Scrietura sacra... Stando in Roma appare in Colonia. ad vno che defidera vederio.

#### Apparitioni di Santo Ignatio.

Margherita Gigli subito dopo mor-A Giouan Palquali pes consolarso. 112. A lacopo Tirio, e'l libera da vna perico-640. losa tentatione. Ad vn Nouitio del la Compagnia, e'l rifana. 710. A Leonardo Kessel in Colonia, mentre viueua, estaua in Roma. 641. Ad vna donna che pericola in mare, es mirabilmente la libera. 627. Ad vn Fratello Coadiutore della Compa. gnia, tentato d'vscirae. 6637 A quattro streghe portate da'Demonij nel Collegio di Paletmo. 672. Ad vno che hauea lasciato in confessione alquanti peccati. 663. Ad vn suo nemico. & oltraggiatore, egli muta il cuore. Ad vno la cui casa era in pericolo d'abbruciarsi. Ad vno assaltato, e serito da ladroni. Ad

Ad vna sua diuota in vna valle del Piemonte.
723.
Ad vn'altra à cui rende vn bambino ca.
dutole da vna finestra.
702.
Ad vn disperato tentato d'vecidersi. 708.
A varij per liberarli da infermita, ò pericoli, 653. 671. 690. 693. 696. 699.
704.

I
Acopo Lostio lodato d'humiltà da.
S. Ignatio.

Acopo Lostio lodato d'humiltà da.

S. Ignatio.

S. Ignatio.

Iacopo Tirio per troppo studiare perde.

lo spirito.

S. Ignatio gli appare, e il riprende.

S. Ignatio gli appare, e il riprende.

Impedimenti che rendono incapace d'entrar nella Compagnia.

Industrie di S. Ignatio per eccitare i suoi nello spirito.

438.

Infermi quanto a cuore sossero a S. Ignatio.

Inuidia cagione d'odiar le Religioni che fioriscono.

Igo.

Isabella Roselli vede il volto di S. Ignatio risplendente.

86.

Agrime, dono singolare di S. Igna-⊿ tio. Leonardo Kessel licentia dalla Compagnia la metà de' suoi fudditi, e S.Ignano nel loda. **374**• Vede inColonia S.Ignatio che fi trouaua in Roma. Lettere di S. Ignatio sopra l'aridità, c consolationi nell'oratione. 38. 104. Sopra il prouar che la Compagnia fà lo spirito de'suoi . 363. Del buon gouerno de'Superiori . 468. Della rinuntia. che se del Generalato. 477. Della perfettione religiosa. 520. Ad vn Prelato scontento. 48. Degli Esercitii spirituali. 53. Del bene ch'è posseder Dio. 601. Quanto desiderate, & efficaci fossero le lettere di S. Ignatio. Di S.Francesco Sauerio intorno al licentiare dalla Compagnia gl'indegni. 375. Vna sua lettera guadagna alla. Compagnia Girolamo Natale. 166. Di Simone Rodriguez sopra lo scacciar dalla religione gl'inosseruati. 380, 381. Di S. Teresa della stima in che ha la. Compagnia. Di Giouanni Polanco al B. Francesco Borgia liberato dal Cardinalato. 402.

Del Card. Toleto per rinuntiare il Cardinalato.

Di Pietro Canifio sopra il santo viuere de'nostri in Roma.

Di F. Luigi di Montoya, della stimanin che hauea S. Ignario.

D'Andrea Prusio sopra l'obligo di scriuere a S. Ignario ciò che si hauea sarto in aiuro delle anime.

De'PP Barnabiti 595. Del Card. d'Augusta, e di Giouan de Vega. 598. di Giouanni Polanco 575. di Pietro di Ribainera. 311. sopra la morte di S. Ignatio.

Libri di cose sante: quanta ragione habbia la Compagnia di scriuerne. 15. Contra la Compagnia, innumerabili. 178. Mali effetti che cagionano. 180. 189.

Licentiare dalla Compagnia chi non ha spirito per lei, quanto sia necessazio. 366.
Come il praticasse S. Ignatio 368. San Francesco Saucrio, 375. Simone Rodriguez. 379.
Luigi XIIL Rè di Francia elegge S. Igna-

tio protettore per nettare il suo regno dagli Herétici: e ne domanda la Cannonizzatione.

623. 176.

F. Luigi di Granata quale stimasse il mage

oua- gior miracolo di S.Ignatio. 625.
641. F. Luigi strada come scriuesse della carità
c. c. c. vnione 395. e dell'vtile de' Collegi
104. della Compagnia per le anime, 514.
st lo Lutero, e Caluino contraposti a S.Ignauer- tio.

Maddalena de Pazzi come, parlasse in vn'estasi dello spirito della Copagnia. 298.
Instrutta nell'humistà da S.Ignatio.482 Manresa honora i luoghi doue S. Ignatio se penitenza. 82.
Marco Antonio Treuigiano Signor Venetiano: sue virtù e carità verso Sant' Ignatio. 91.
Marcello II. che sentimento bauesse del non accettarsi dignità nella Compagnia. 405.
Quanto stimasse S.Ignatio. 596.

MARIA Madre di Dio appare d' S. Ignatione gli concede dono di perpetua caflità.



La sua Virginità disesa da S. Ignatio. Madre, e protettrice della Compagnia. 209. &c. Aiuta, e difende S.Ignatio, che neporta sempre sul petto vna imagine Apparla insieme con S.Ignatio, S. Marta di Roma, opera di S. Ignatio: quanto gli costasse. Martin Chemnitio heretico, quanto fi dolesse per la fondatione del Collegio. Germanico. Martino Guttierez ringratiato dalla Madre di Dio perche indusse il P.Suarez à scriuer di lei. Vede la Compagnia sotto lil manto. della Beatissima Vergine. 216. Martino Nauarro qual testimonlo desse del viuere che fi faceua nella Compagnia prima di farsi le Costitutioni. 315. Massimiliano Duca di Bauiera demanda la canonizzatione di S.Ignatio inpremio dell'impresa di Praga. 623. Melchior Voleto heretico come descriua i cormenti che finge darfi a'quei della: Compagnia. 340. Michele Nauarro va per vecidere S.Igna. tio, e Iddio l'atterrisce. Solleuz vna fiera perseeutione contra S. Ignatio. Michele Rodes, S. Ignatio gli profetiza che farà della Compagnia moko prima di fondaria . Miracoli di S.Ignatio più di ducento registrati ne'processi della canonizzatione . Se ne scriuono cento, e più, nel quinto libro. Mileno Lito heretico, che mistero faces fe sopra il numero de' Dieci primi Padri della Compagnia. Modestia di S.Ignatio. Vedi S. Ignatio. Quanta fosse ne'primi della Compa-Monaci di S.Benedetto benemeriti di S. Ignatio, e della Compagnia. 26.728. Monita privata. Libro pestilente, finto opera della Compagnia: Dichiarato che no ,e prohibico. Mortificatione interna quanto stimata,

e raccomaadata da S. Ignatio .' 508. Quato egli la praticasse. Vedi S.Ignario Moltitudine dannosa alle Religioni di vita perfetta. Atura vehemente materia di gran-merito. Quel che S. Ignario ne di-Negoti are laggiamente come si faccia secondo il detto di S.Ignatio. 599. Nicolo Bobadiglia vno de'primi compagni di S.Ignatio. Notato di qualche durezza di giudicio. 292. Sanato da S. Ignatio. 584. Nicolò Lanoi vede vna fiamma soprail capo di S. Ignatio. 561. Nicolò Sandero come scriua della Compagnia. 174-180. Nobili senza spirito dannosi alle Religio-364 Prouati da S. Ignatio con mortificatio-428. Nouità punite seueramente da S.Ignatio 459 Nouitij: si de' fidar poco della loro virtu. Come fi prubuino nella Compagnia. 363. Che esercitij mentali v'habbiano.339. Conditioni che debtiono hauere. 359. Liuier Minareo: vuol rinuntiarea il gouerno perche si sente muouere ad ira: che risposta gli desse S.Igna-323. Scuopre vn' heretico entrato nella. Compagnia per infettarlà. Sua gran carità verlo i fudditi molesta. ti dal demonio in Loreto. Oratione non è fine della Gompagnia., ma mezzo per altro fine. 321. Non ben'v sata sa huomini duri di giudicio. Quanto fia sicuro il modo che si pratica nella Compagnia. Nelle aridità, e consolationi che iui si hanno, come debba portarsi, secondo l'aunisodi & Ignatio. 38. 104. 604. Come veilmenre si lasci per Dio: detto di S.Ignatio. 615.

Pao-

Dono d'oratione di S. Ignatio. Vedi

S.Ignatio.

| P                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PAolo III. letta la formola dell'Ist<br>della compagnia dice che v'è i  | lituto       |
| della compagnia dice che v'è i                                          | l dito       |
| di Dio.                                                                 | 293.         |
| Forma la Compagnia Religione.                                           | 296.         |
| Paolo IV- qual fosse verso la Compe                                     | ignia,       |
| 499.                                                                    |              |
| Parcario Broet vno de primi compa                                       |              |
| S.Ignatio.  Pattre assai per Dio sa santo in b                          | 2 37.        |
|                                                                         | 602.         |
| Peccaro mortale che si sappia suor c                                    | icila .      |
| consessione, non si tollera nella                                       | Com-         |
| pagnia.                                                                 | 350.         |
| Penitenze corporali come debbano                                        | o víar       |
| fi. 342. 526                                                            | .607.        |
| Perche la Compagnia non ne hi                                           | ibbia        |
| vna mifura eguale per tutti.                                            | 340.         |
| Ogn'vno della Compagnia ha o                                            | bligo        |
| di prenderne quanto ne può por                                          | tare         |
| fenza impedimento del suo fine.                                         | 345.         |
| Penitenze di S.Ignatio. Vedi S.I                                        | iguz-        |
| Persecutioni molto vtili alla Compa                                     | anis.        |
| 207.                                                                    | 5"           |
| Quelle degli heretici grandeme                                          | nte          |
| l'honorano.                                                             | 327.         |
| Persecutioni che pati S.Ignatio.                                        | Vc-          |
| di S.Ignatio.                                                           | 11           |
| S. Pietro Apostolo appare a S. Ignatio                                  | ۍ, و         |
| il toglie del pericolo di morire.                                       |              |
| Pierro Canisio quanto profitasse dallo                                  |              |
| co primi Padri in Roma. Pietro Codacio benemerito della C               | 50%          |
| pagnia, e riconosciuto da S. Ign                                        | atio.        |
| 493.                                                                    | avio.        |
| Pietro Fabro: sua indole, santità,                                      | nge-         |
| gno, e studi. 145.                                                      | &c.          |
| Quanto itimalie gli elercitii ipiti                                     | cuali        |
| de S.Ignatio. 66. Con quanto fer                                        | uore         |
| li facesse 153. In darli ad alcuni                                      | non          |
| ha pari. 66. S.Ignatio il sana da re                                    |              |
| tioni di carne, e da forapoli.                                          | 149.         |
| e se l'acquista compagno . 152. Q                                       |              |
| to gioueuole alle anime in Parigi.<br>Gran destrezza che hauea in parla |              |
| le cole di Dio.                                                         |              |
| Guadagna & S.Ignatio trè nuoui                                          | 237.         |
| pagni.                                                                  | <b>2</b> 37. |
| Legge scrittura sacaa nella Sapies                                      | ٠, ر٠        |
| in Rowa.                                                                | 271.         |
| Grande vtile che reca alle anime                                        | in           |
|                                                                         | 294.         |
|                                                                         |              |

Huomo santo: ma a petro di S.Ignatio' come vn bambino appressovn gigante Pietro Quadrio: S.Ignatio gli profetizza, che fondera vn Collegio alla Compagnia., Pierro Ribadeneira fanciullo tollerato co patienza da S.Ignacio. 428. Tentato di lasciare la Compagnia: S. Ignatio il muta. 441. Dieci ragioni con che prouai meriti 586. di S.Ignatio. Vita che scrisse di S.Ignatio quanto sedele, & autentica. Pontefici quanto stimassero S. Ignatio. 596. E la Compagnia, 6. 330.&c. 3 38.361. Pouerta ne'Religiosi della Compagnia. che non han grado, toglie l'vio, non. il dominio, e perche? Delle case de Prosessi qual debba esse-488. Pouerta di S.Ignatio. Vedi S. Igna-Prigione della Compagnia, S. Ignatio diceua essere la porta della casa, per doue se ne mandan gl'indegni. 367. Professi di trè, o quattro voti, che grado fieno nella Compagnia, e che qualità debbano hauere. 352. 340 Prudenza di S.Ignatio, Vedi S. Igna-Pruoue che la Compagnia fa de'suòi prima d'ammetterli ad alcun grado. 363. Q

Virino Garzonio amico, e difentore di S.Ignatio. 280...

R

Riligione che no può durare nel suo fisicuto, qual sia secondo S. Ignatio.

Qual debba dirsi di regola stretta si 346.

Riountia, che nella Compagnia si si a certo i us della sua sama, male impugnata da alcuni.

Risolutioni nelle cose del sermigio di Dio come si prendano saggiamente secondo S. Ignatio,

d E in



E in tutti gli altri affari. Roberto Card. Bellarmino disende la dottrina di S. Ignatio intorno all' vbbidienza. Få vn discorso al sepolero di S.Ignatio in pruoua della sua santità. 62 I. Rodrigo Meneses ha vna mostruosa visione ne gli Eserciții spitituali; e quale. Chernitori di S. Ignatio puniti da Dio. 97.125.631.632 Scrupoli, come vintida S Ignatio dopo vn lungo patirne. Regole del medesimo per conoscerli, e vincetli. Scrupoloso nel recitar l'vficio, come curato da S.Ignatio. Scuole de lla Compagnia quanto gioueuoli al publico. Simone Rodriguez: sue nascimento, 🗻 presagio di gran riuscita. 163. Vno de'primi compagni di S. Ignatio. 164. Sanato da Dio marauigliosamente. 238. Tentato dal fratello di lasciar S. Ignatio, non si rende. 239. Atto fingolare di mortificatione conche si vince. Vine con vn Romito austeramente, e quini infermo è visitato, e soccorso da S.Ignatio, 257. Fatiche sue per le anime in Ferrara, e Padoua. 265. Quanto risoluto fosse in licentiare dalla Compagnia gl'indegni, e letterce lingolari che di ciò scriffe. Soldenilla mandato dalla Compagnia da S.Ignatio, e perche. Sospettar facilmente de'sudditi, e di leggieri credere a gli accusatori quanto lia dannolo. 432. Spelonca doue S. Ignatio fe' penitenza. descritta., Stanislao Card. Hosio, come scriua della Compagnia. Stanislao Rescio, perqual cagione dica. Dio hauer posta al mondo la Compa-Studij delle scienze in chi se ne vale inaiuto delle anime guanto dispiacciano

al demonio.

Ancorche secchino in parte la diuotione non debbon lasciars. 104,

Alenti naturali senza virtù, nel seruigio di Dio vaglion poco 603.

S. Teresa quanto si servisse della Compagnià, e come ne parli. 183.
Srima in che l'hauea, e cose, che Iddio le mostrò d'essa. 298.

Testimonij esaminati per la canonizzatione di S. Ignatio surono seicento settanta cinque. 623.

Timore del dir del mondo quanto noceuole a chi serue Dio. 600.

Compagnia. 430. e come non vi fi tolleri il contrario.

S. Ignatio ne sa pruoua ne'suoi, e necastiga seueramente i disetti.

Ne detta vndicl capi verso il fine detla vita.

Ne scrine vna ammirabile settera; accusata d'errori da vno della Compagnia, e disesa dal Bellarmino.

Vibbidienza di Sant'Ignatio. Vedi S, Ignatio.

S. Vincenzo Ferreri predice la venuta d'vna nuona Religione, stimata la Compagnia.

299.
Virtu de Santi, sono la parte più difficile da scriuere.

Il volgo non è buon giudice della loro perfettione.

Vita di S. Ignatio scritta dal Ribadeneira quanto autentica.

Voti semplici della Compagnia fanno perfettamente Religioso. Cose soro singolari e di sus nuono.

354.
Voto che i Prosessi della Compagnia.

assurti che siano a dignità, come sosse siano a dignità, come sosse siano a dignità, come sosse siano a di ragione impugnato da vn moderno.

Z

Elo indiscreto ripronato da S. Ignatio.

611.612.643.

Zelo delle anime, e della disciplina rego.

fanno d'vdire i configli del Generale,

IL FINE.

lare in S. Ignatio. Vedi S. Ignatio.

# REGISTRO.

Nella Prefatione.

a b c Fogli semplici.

Nell'Opera.

ABCDEFGHIK LM NO PQR ST VXYZ

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sf Tt Vu Xx Yy Zz

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg Hhh Iii Kkk Lll Mmm Nnn, tutti sono Terni, Ooo vn Quaderno.

Nella Tauola.

a b c d Fogli semplici.





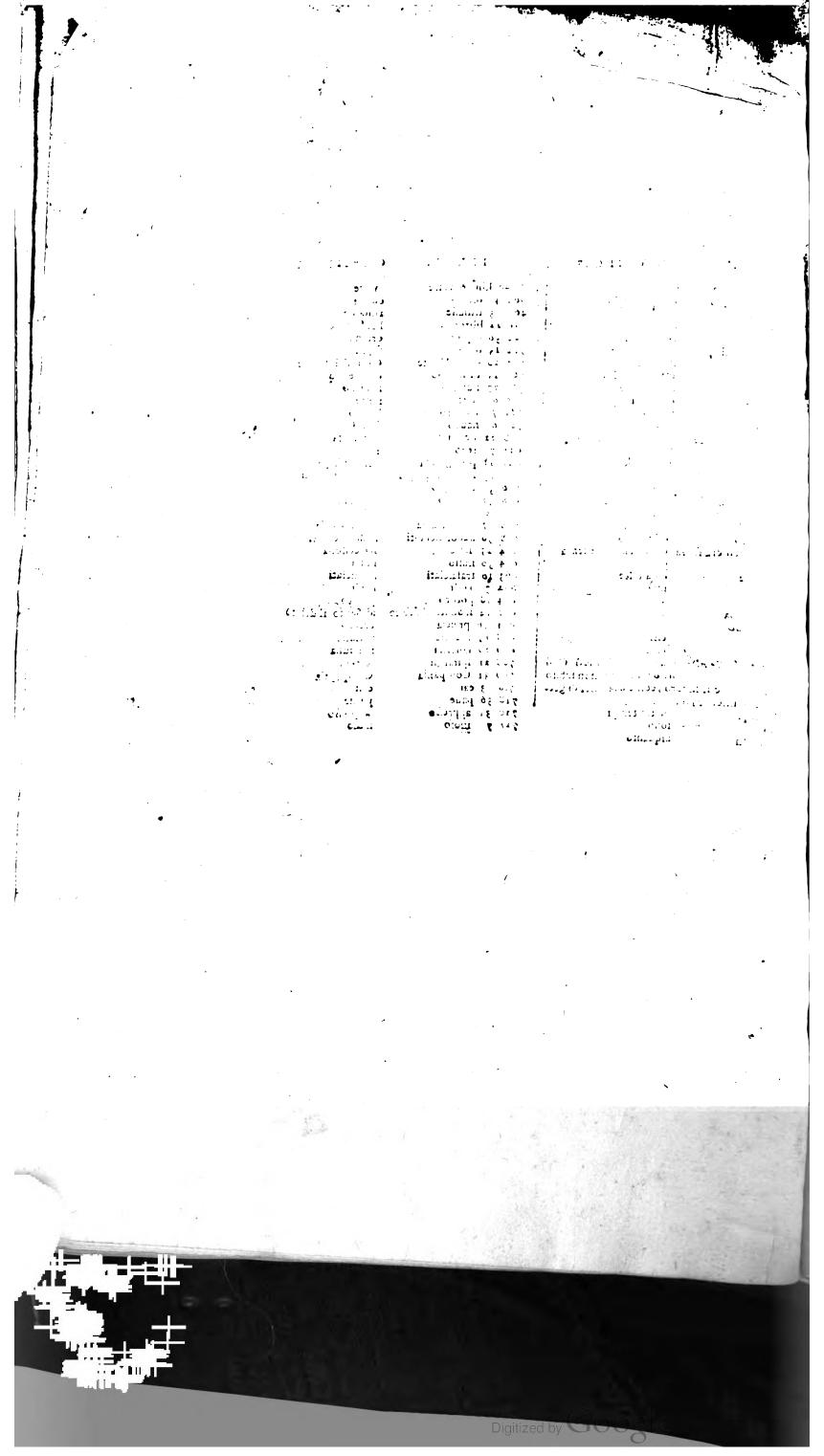



·
.

a d'in le la la la fight desemble a le Come de Ale La la la grande de la la grande de la grande La grande de la grande de

b c d Togii karaliti.,

#### dubbiezza Pag. 10. Lin. 6. debolezza 10 26 18. di Giugno 17 3 fingere 20. di Maggio ma fingere 30 18 vccidente accidente Nauaretto 25 4 Nararetto 28 :7 dipregieuoli dispregieuole 47 28 malitia malatia 56 15 meditationi meditatio ni 63 8 increbite incredibile 84 22 co'altri con altri 84 :o risaldo rifalto 94 31 forto **forto** 143 4 abbondantemente 150 15 faluagge abbandonatamente scluagge coricandouisi 153 17 coricandoui 154 · 4 vn sola 162 8 detto vn folo delso 168 10 ch'io'l faccio ch' io'l faccia 183 30 Lormeo Lermeo 192 9 come dal 199 7 e Professe come del o Protesso 222 25 quello e ch'era fenza quello ch'era, e fenza 226 33 giunti 246 12 dibatteffe gittati dibattesse mia 303 35 sia 318 12 valore 325 18 fcompagna 326 vlt. venggiono volere fcomponga veggiono elsi 327 vlt. effi cioè 330 18 cio 352 10 Sono traspeste alcune particelle: de'dir così: Così anco nella formatione de' Professi, mon subito fe ne compie il lauoro, come fi facesser di get-to tutto infleme, ma &c. ni tre tempi 374 13 in tempi 394 13 ono 484 24 alquanta

Годо alquante

CORRETTIONE.

ERRORI

| 2g.044 Lin. 6 volre                           | volte             |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 463 4 ofeura                                  | okura             |
| 466 13 timane                                 | zima ne           |
| 491 22 librooue                               | libro, doue       |
| 5 <b>04 36</b> orpinò                         | ordinò            |
| 518 Is opia                                   | fopra .           |
| 552 20 Card. Monte                            | Card. del Monte   |
| 561 15 di meglio                              | dir meglio        |
| 571 27 l'anima                                | l'animo           |
| 585 6 ftett,                                  | <b>Itette</b>     |
| 585 7 laeuoro                                 | lauoro            |
| 588 6 hauco                                   | hauea             |
| 598 22 Pererigtà                              | Paternità         |
| 624 7 1628                                    | 1622              |
| 615 II perleguitaa                            | perleguitato      |
| 615 11 perleguitaa<br>631 23 i riuolle pieghi | rluolfe i prieghi |
| 636 a coraggio                                | coraggiolo        |
| ozo za raciuno                                | fanciullo         |
| 644 16 del                                    | della             |
| 648 27 ilcaniarnela                           | iscacciarnela     |
| 648 36 addormentati                           | addormentari      |
| 654 25 Barcella                               | Barcellona        |
| 654 36 nullo `                                | nulla             |
| 663 į6 tralaiciati                            | tralasciati       |
| 664 3 fagli                                   | fargli            |
| 664 18 poturo                                 | potuto            |
| 681 14 il Santo al debito                     |                   |
| 691 16 prafela                                | prefala           |
| 698 13 malitie                                | malatie           |
| 699 20 fancilla                               | fanciulla         |
| 708 as spirargli                              | <b>spira</b> gli  |
| 709 31 Compania                               | Compagnia         |
| 718 33 cai                                    | egli              |
| 718 36 paue                                   | parue             |
| 720 31 appresse                               | appressò          |

ERRORI

CORRETTIONE

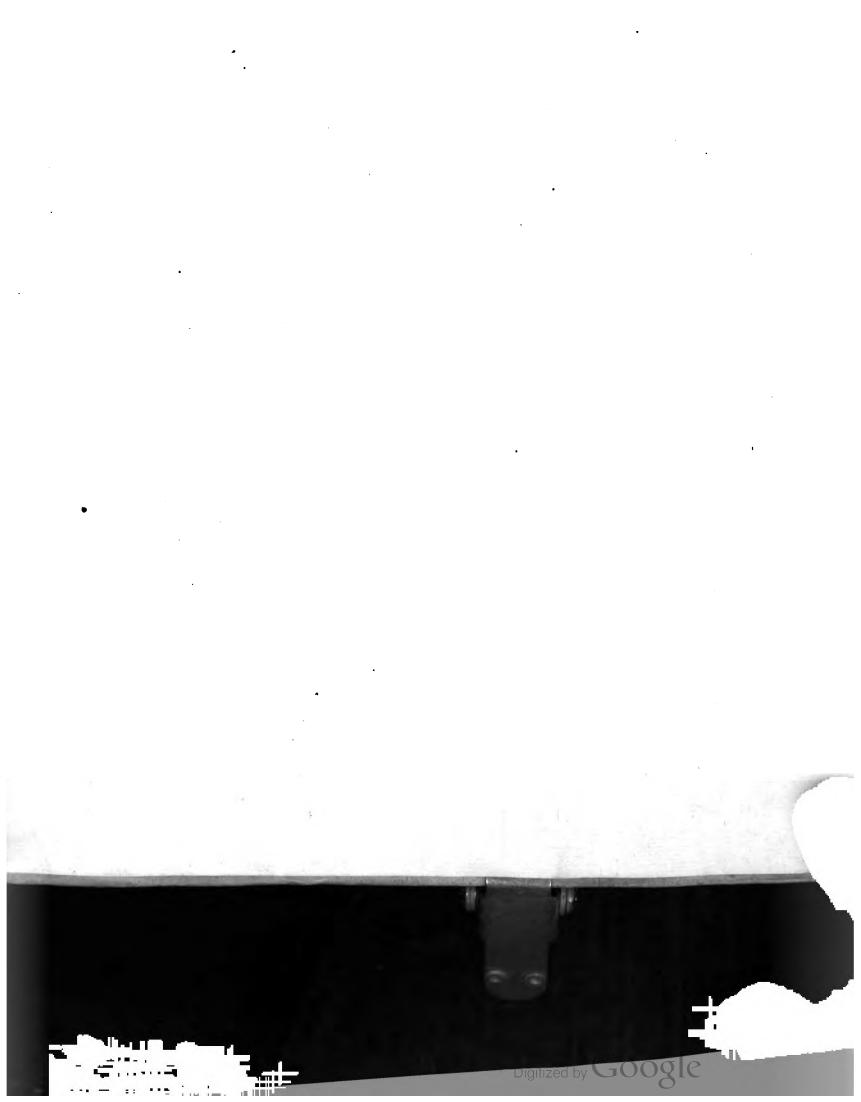

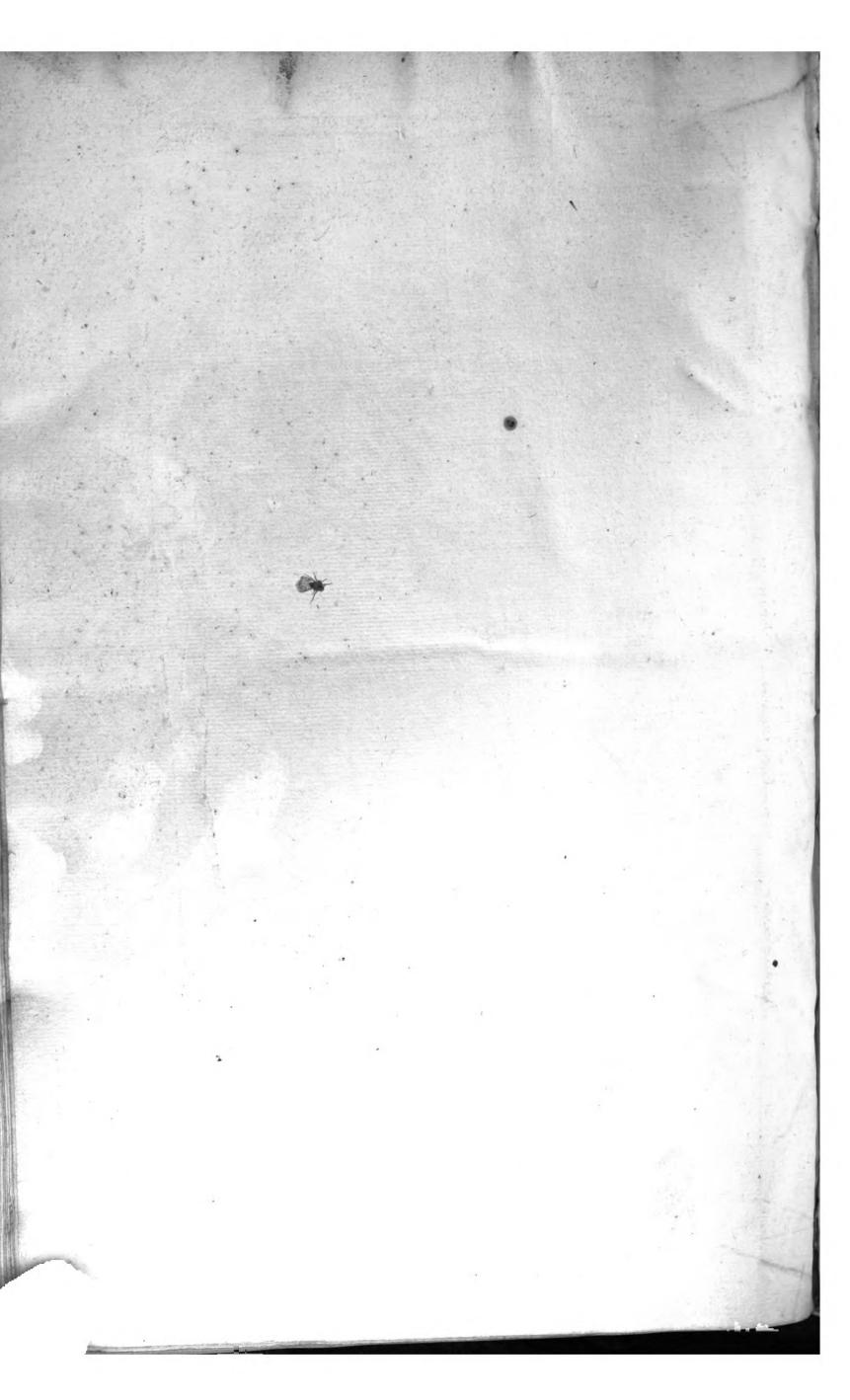

Digitized by Google